





The same of the sa

## STORIA DEGLI ITALIANI

TOMO II.

# STORIA DEGLI ITALIANI

DEB

CESARE CANTÙ

TOMO II.

TORING

L'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE Via B. V. degli Angeli, N. 2, case Pombe

MDGCCLV.

Congle

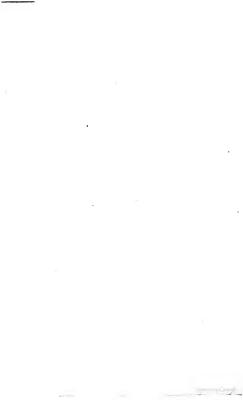

### LIBRO QUARTO.

#### CAPITOLO XXX.

#### Augusto. Sistema imperiale.

Cesare Ottaviano, onorato del nome di Augusto quasi ad indicare cosa più che mortale ', sprovisto di virtù guerresche era prevalso in tempo che la guerra parca tutto; e con ducentomila armati tenendo in freno cenvenii inilioni di sudditi e quattro milioni di cittadini romani, polè imporre al mondo mul risoso. Che la resubblica aveva incessantemente sovvertito.

Giovi ancora ripetere che, nella politica antica, fondata sopra l'originaria disuguaglianza degli uomini, i diritti civili, i politici e nemmanco i naturali non si comunicavano che ai membri della società, cioè erano privilegio. Alla società romana appartenevano in origine i soli patrizi, che in aspetto sacerdotale e gueresco unendo il lituo etrusco e la lancia sabina, dal colle Palatino e Quirinale dominavano sopra un'altra popolazione plebea, spoglia di tutti i diritti ma capace di tutti ottenerii. Edi fatti colla perseveranza questa plebe viene a galla, outiene il magistrato proprio de' tribuni, e da que punto la sua lotta ai fa più evidente nello scopo, più decisa ne' mezzi; ben presto partecipa alle magistrature dei nobili, e alle loro prerogative personali e civili; al fine costituisce con essi un solo comune.

Allora le contese fra patrizi e plebei prendono aspetto di contesa fra posside i no; il grosso della popolazione, scontento di servire a tanti tirannelli, stringeasi attorno a capi ambiziosi, coi quali pianava momentane tirannidi e un despotismo permanente. Alle lotte di Roma implicavansi gli Italiani, che, o non avendoli o solo a misura, pretendeano i diritti di quella città, alcui ingrandimento aveano contributio oro e sangoni.

Il dibattimento fu agitato in prima ne' comizi, perorando e chiedendo leggie campi. Rinvigorita la podestà tribunizia per opera dei Gracchi, si ruppe ini aperta guerra con Mario, tanto valoroso quanto invido dei nobili. Soci italici da lui ripartiti fra le trentacioque tribà, col numero avrebbero tollo la nano ai cittadini originari; ma il senato, sostenuto dal crudele quanto abile Silla, li confinò nelle sole otto tribà, il cui voto di rado o non mai occorreva.

raccorre. Colle guerre civili e colle proscrizioni, Silla ripristina la preponderanza del genio patrizio; e appoggiato ad un'aristocrazia vigorosa, consenziente, e munita delle forme legali, elimina le pretensioni italiche, rassoda il potere del senato, introduce soldati mercenari, e spartisce a costoro, non l'agro pubblico, ma i beni tolti ai proscritti. Quindi malcontento dell'Italia e delle provincie, alle quali appoggiandosi Sertorio, Lepido, Catilina, contrastano alla parte sillana. Questa riprospera sotto Pompeo; ma costui, oscillante nel pericolo, nell'ambizione, nella crudeltà, è eclissato da Cesare, il quale guida francamente la plebe ad acquistare la proprietà, i Barbari ad acquistare l'equo diritto. Il coltello de' senatori non gli lasciò tempo di dar compimento e regola a tale progresso; la plebe perdette le libertà politiche, e non si assicurò il pane; la società fu dilatata, ma, piantandosi ancora tutte le istituzioni sopra il patriotismo esclusivo, non raggiunse l'eguaglianza. Al cadere di Cesare rinfocano le sopite dissensioni; il favore del senato per gli uccisori suoi è l'estremo sforzo del patriziato antico: ma Antonio ed Augusto disputantisi la successione di Cesare, si dan mano nell'intento comune di spegnere l'aristocrazia. A Filippi e ad Utica soccombono gli ultimi Romani, cioè quelli che il privilegio, il diritto storico, il senato natrizio fiancheggiavano contro il diritto umanitario, l'eguaglianza delle leggi, l'ampliazione della società. La democrazia trionfante combatte ancora un tratto, ma solamente per conoscere a chi deva obbedire, e per fare che, al posto dei tanti tiranni, un solo sottentri, il quale concentri in sè l'autorità, piena perchè conferitagli dal popolo e come rappresentante di questo.

Non dunque per concordia e per amore era proceduta la nazione al suo meglio, ma per antagonismo. Patriz e plebic i cis presentano in Roma non più come due genti separate, al modo degli altri popoli, ma come due parzialità politiche, che disputansi la preponderanza nel foro e nello State plebic si tramandano da generazione a generazione l'assunto di acquistare la partecipazione dei diritti e di comunicaria a tutta Italia, poi a tutto l'impero; i patrigi, indi i ricchi s'affaticano a negaria: quelli s'intammiano al progresso, gli altri ghermisconsi al passato e difendono il regno della violenza e della comunicaria.

Il progresso, com'è sua legge, prevale agli ostacoli e seco li trascina; dibata le barriere entro cui o le famiglie, o le città, o le nazioni sostengono i loro privilogi a scapito degli altri: le istituzioni aristocratiche s'inchinano più sempre alla democrazia: si estende il dogma dell'equaglianza davatti alla legge; fonor d'Italia, intere regioni diventano cittadine di Roma, la quale sparge dapertutto il comando e il diritto, in modo da lasciarvene indelebile l'impronta, e spegne l'egoismo delle nazioni soggiogate per far trionfare il suo, ch'ella stessa però svigorisce coll'ampliario di troppo.

In tal modo la conquista, ch'era un esercizio per la plebe, uno stromento di dominazione pei nobili, dalla Providenza è ridotta a un mezzo di unità, agevola l'affratellamento, e ner un istante sospende la nimistà fra i popoli; e Boma, più non trovandosi attorno ove esercitarlo, rassegna il ferro ad Augusto, il quale stendendo il potere egulamente sul patriziato e sulla plebe, sui vincitori e sui vinti, fa cessare il contrasto, ed accomuna i diritti. Ma quella non era che unità violenta, materiale, momentanea; e crudele ironia il nome di pace gittato da Augusto si popoli non più capaci di resistere : e mentro questi preparano fuori una tremenda riscossa, dentro continua un conflicio, più vivo quantuquo meno avvertito, quello delle recdonze. In filosofia, in politica, in religione non vha un punto in cui generalmente si consenta; il vulgo ignora quel che deve operare o patire; il dotto vacilla fra le attrative d'un piacere presente e gl'impacci d'un dovere mal determinato; i più non pensano che a goder la vita, e gettaria a sopena riseco di pesso.

Di qui l'immensa corruttela del secolo, che gl'idolatri della forma intidona d'aro. Augusto, incapace di fare, abilissimo a profitare d'una rivoluzione fatta, veniva in momento opportunissimo a pacificatore. Roma sentivasi sfinita da veni'anni di guerra civile e da quindici di anarchia ; i montanari sessi in masanda infestavano le vie, e il passeggere traevano schiavo la città in balia di scherani; il senato composto di mille persone senza digrità no fode, che bisognava far frugare perchè non portassero coltelli nella curia; impovertii i cavalieri a segno che, per paura de' creditori, non osavano presentarsi ne' seggi distinti agli spettacoli; affamata la plebe, tutte le magsistrate confisse, le leggi calpeste, l'Illai insolvicitiità, le provincie sumute <sup>2</sup>. Da gran tempo nessun nomo di qualità finiva di natural morte; ogruno consegnava allibetto uno stilo perchè l'uccidesse alla prima richiesta, o portava allato un sottilissimo veleno. Chi poteva contare sul domani? chi sui campi suoi, sugli schiavi? uscendo attorniato da clienti, poteva imbattera in un ri-baldo che l'assassimase, o leggere il proprio nome sulle tavole di proscrizione.

Periti in battaglia o proscritti gl'infervorati repubblicani, cioè gli aristocratici, ai viventi non altra memoria quasi restava che di sanguinosi tumulti, aspri comandi militari, atroci tirannie. Quando poi Bruto e Cassio davano disperata la causa loro a segno di uccidersi, chi poteva ostinarsi a quella virtà, ch'essi riconosceano per un sogno? Cessato di parer attuabile l'antica libertà, non rimaneva che accostarsi al meno ribaldo fra i tiranni. La moltitudine, sempre adoratrice de' vittoriosi e già da un pezzo esclusa dal potere, che cosa aveva a rimpiangere? Ai poveri rinasceva la speranza degli spettacoli e delle largizioni, unico loro voto; i ricchi vedeansi una volta assicurato quel che possedevano; agli ambiziosi garbava meglio piaggiare un potente, che brogliare fra l'incostante ciurma; le provincie, costrette a blandire la plebe e l'aristocrazia, ridotte a non sapere cui dirigere i loro ambasciatori e le guerele, e atterrite dalle gare de' potenti . dall'avidità de' magistrati, dalla debole tutela di leggi stravolte dalla forza, dai maneggi, dal danaro 5, prevedevano più agevole l'ubbidienza e il comando nell'unità, e speravano che la servitù della metropoli lascerebbe ad esse quiete, e sminuirebbe le dilapidazioni legali e le guerresche. Tutto insomma acconciavasi per la calma: e all'uomo che s'affaccia allorchè alle convulsioni sottentra la spossatezza, suole attribuirsi il nome di restauratore e il merito della guarigione naturale.

Augusto non aveva un partilo da far trionfare; riuscire prima, poi congiunto a quella pienezza di potere ove il vendicarsi de' nemici è men tosto ferocia che insensatezza, trovò utile il riporre la spada satolla di sangue, e volezzia i trasformar la vita gevereça en ella civile. la subblica nella privata,

La paura di finir come Cesare fecegli balenare talvolta l'idea di abdicarsi della dittatura come Silla; e Agrippa, franco soldato, l'esortò - Ridona alla patria · la libertà, e convinci il mondo che unicamente per vendicar il padre avevi · assunto le armi · : ma Mecenate gli mostro quanto sia pericoloso l'indietreggiare dopo essere tanto proceduto : conservasse l'autorità per assicurare la repubblica dai sommovitori, se medesimo dalle vendette 4. E per verità ogni passo d'Augusto non era stato diretto alla monarchia? Silla, Mario, Catilina, Antonio e gli altri ambiziosi anche in mezzo alle violenze avevano professato voler ripristinare la repubblica : ma Augusto erasi esibito soltanto qual vindice di colui che la repubblica aveva annichilato; e come tutti i trionfanti, si staccava dal partito col quale avea vinto. Prevalse dunque il consiglio più conforme al desiderio d'Augusto; il quale, come Napoleone, amando congiungere a sè le famiglie illustri, già preferiva questo Meccnate, i cui avi erano seduti in porpora sulle eburnee sedie de' lucumoni etruschi; nomo gaudente. che portava la testa coperta, sedeva a sdrajo sul tribunale colla tunica cascante, andava al foro tra due eunuchi, faceasi addormentare da lontane sinfonie, proteggeva lo stile fiorito; insieme uomo di idee nuove, dava a buon mercato il patriotismo romano, e gli suggeriva d'acconciar l'impero in geometrica unità, dove tutti fossero cittadini del pari, unica legge per tutti, unica l'imposta, le misure, i pesi; i beni pubblici posti nelle provincie si vendessero, e se ne formasse una banca di prestito per l'industria e l'agricoltura.

A quest'unità era però difficile spingersi di tratto in un popolo attaccato alla biudini; e il concetto riformatore non potessi ancora dedurre da un incompreso avvenire, ma bisognara fondario sul passalo, sulla vecchia Boma. Pertanto Augusto, come Napoleone, ridomanda al regime vecchio gli elementi che mancano al nuovo, pensa rialtare ciò ch'era stato abbattuto, levandone però quanto odorese darriti immocrio.

Dălie idec religiose e dalla consuetuiline era stato impresso ne Romani un profondo concetto della legalità, la riverenza della parola ancor più che del fondo; per modo che di forme giuridiche rivestivano le più flagranti ingiustizie esteriori, internamente lasciavano che si potesse tutto osare purche si rispettassero i nomi. Il procedere de l'empi e il mutare delle contingenae rendono incompatibile una legge? non si deve derogarla, ma perpetuarne l'immagine e la memoria in formole legali e in finzioni ormai spogliate di senso: si cacciano i re, ma se ue elegge uno per compiere i sagrifigi; alcuni riti del

matrimonio rimembrano le primitive violenze, personate nel mito delle rapite Sabine: cessato di convocarsi le trenta curie, daranno voto i trenta littori che dapprima li raccoglievano: la micidiale severità delle prische istituzioni rimarrà legittima, quantunque venga modificata dall'editto pretorio.

I filosofi disputavano sull'origine della legge, e non mancava chi vi vedesse non un trovato dell'umana intelligenza, non un arbitrio del popolo o del legislatore, ma la ragione suprema comunicata alla nostra natura, la norma eterna del giusto e dell'ingiusto, la regina de'mortali e degli immortali. Ma lo Stalo s'attenera alla pratica e alla radicata opinione; i patrio; custodendo o ridomandando ciò che in origine aveano posseduto, i plebei ciò che erasia: con tanta fatica acquisiato, poco del resto curavano se i nomi antichi tutt'altre cose indicassero. Deficata la repubblica, la parola di lei è santa, non perchè vera, ma perchè detta; non per la giustiria, ma per la legalità: questa a quella sostituivasi nel diritto delle genti.

Conobbe Augusto questa inclinazione romana, e tutta la politica interna dirizzò a mascherare l'usurpazione. Sgomentato dalla morte di Cesare, e per natura alieno dall'impetuosa ambizione che si compiace a frangere gli ostacoli anzichè sviarti, calpestare gli usi anzichè spegmerli lentamente, pose ogn'arte in persuadere al popolo che nulla mutava, mentre di tutto s'impadrovia; rispettar le forme onde più facilmente sovvertire il fondo; e lasciar morire di sfinimento lo spirito repubblicano, che altrimenti nell'opposizione si sarebbe rattizzato. Guadagnatosi coi donativi i soldati, col pane il popolo, tutti colla blandizie del riposo, comincio salire passo a passo, e concentrare in sè le attribuzioni del senato, de magistrati, delle legri. Il mone di re sonna escerabile ai Bonani; ond'egli tiensi pago a quello d'imperature, solito attriburisa igenerali trionfanti; nè tampoco il nome di signore 3 sopportava: lo pregavano d'assumere il supremo potere? egli a ginocchì supplicava ne lo dispensassero; finalmente l'accettò per dicci anni, allo scorcio de'quali si rinnovò la secna, e per altri dicei ggli fu prorogato, e così finchè visse.

Rifiniando i titoli, voleva la realtà, e si fece concedere il consolato umo per anno, poi in perpetuo, e il potere proconsolare in tutte le provincie: come principe del senato, presedeva a questo; come censore, poteva dare e togiere gli onori, e sercitar lo spionaggio, regolar le spese e i costumi: come imperatore, disponeva degli eserciti, avera una guardia del corpo con paga doppia, portava la porpora e le armi anche in città, e con spada e corazza, andava nel senato ov'era stato assassinato Cesare. Fin quel poco che la religione contribuiva agli atti pubblici trasse egli a sè colla qualità di pontefice massimo, colla quale risarciva tempi, protiva di mescolar numi egizi cogla talici, brució demita volumi di proceie, e ripurgio i bibi 'sibilitia'.

In tutte queste magistrature le attribuzioni erano limitate, ed Augusto le divise con altri: ma ven era una, da minima divenuta suprema, quella di tribuno della plebe, che inerme e fin muta contro i patrizi organizzati, era stata munita di carattere sacro, sino a far delitto capitale ogni ingiuria contro di essi. La plebe nou avrebbe sofferto che vi s'altentasse, e Augusto se ne guardo bene, ma ne investi se stesso: come tale era tutore del popolo, e perciò invioibble e omipotente; potea mettere il reto alle decisioni di qualunque magistrato, e appellare al popolo. Questo il ul vero titolo dell'omipotenza di ini e del suoi successori; e talmente egli il omobbe, cho la podestà tribunizia non comunicò mai con veruno, se non coi nipoti Agrippa e Tiberio quando gli associà al dominio.

Piantava egli dunque l'autorità imperiale sopra il popolo di cui era rappresentante, e sopra l'esercito le cui armi lo sostenevano: due elementi opportunissini a renderla dispolica; e identificando sè collo Stato; richiamò in vigore le leggi di maestà che permettevano di trascendere il diritto altine di scoprire i rei di Stato.

Del senato, non che mostrarsi sprezzatore come Cesare, stabili farlo congegno principale del suo governo, indocilendolo ad ogni suo volere. Mostrandolo scaduto nell'opinione, procurò restituirgliela coll'escluderne per condanna o per consiglio gl'indegni e la bordaglia introdottasi nelle guerre civili: da millo li scemò a seicento che dovessero possedere almeno ottocentomila sesterzi, supplendo del pubblico danaro a coloro che non bastassero a sostenere le spese: egli poi ne parlava sempre con riverenza, entrandovi salutava ciascuno per nome, e non se ne partiva senza domandare congedo. Volle una volta al mese si raccogliessero, ma qualunque numero bastava perchè le decisioni loro avessero forza; i figliuoli dei senatori assistessero alle assemblee, sott'ombra di decoro volendo avvezzarli al nuovo ordine di cose, cancellare le memorie d'altri tempi, e preparare una specie di ereditarietà. Lasciava che il senato desse ancora udienza agli ambasciadori; cerniva da quello i governatori delle provincie; ne domandava l'assenso; ma per non incomodare ogni tratto l'augusta assemblea, ne trascelse alcuni per consultori privati, coi quali risolveva gli affari urgenti e secreti: consiglio privato (consistorium principis). che all'uono diveniva alta corte di giustizia. Così elegantemente carezzati e spodestati, i senatori furono ridotti a mero consiglio di Stato, che più non poteva se non fiancheggiare col voto lo imperiali decisioni : anzi , perchè non fossero tentati a mettere a repentaglio la pace, Augusto vietò uscissero d'Italia senza suo congedo.

Tanti nobili erano periti nelle civili guerre, che, malgrado i nuovi creati de diulio Ceare, none e n'aveva abbastnaz pel servity religiosi ristravita i patrigi. Augusto si fece ordinare dal senato e dal popolo di crearne di nuovi, talchè contentava anche l'artisterazia parendone rinnovatore; mentre egli stabiliva una spocie di gerarrichi in quella società dinazi rivoluzionaria, con artistocrazia come quella che si fa per decreto, senza forza per resistere agli arbitri del principe, ma neupura per difenderlo.

Divise il governo delle provincie fra sè e i senatori, a questi assegnando le tranquille e sicure, a sè le irrequiete e minacciose <sup>7</sup>, per avere così una ragione di conservare gli eserciti; e le fece amministrare da presidi o legati

annui, che da lui nominati, vi escritavano l'autorità civile e la militare, mentra i proconsoli eletti dal senato non complevat che la civile. Accanto a questi e a quelli pose di procuratori, in luego degli antichi questori, i quali ne frenavano l'esorbitante autorità ed amministravano il fisco, crescendo d'autorità man mano che questo cresceva d'importanza. Pendeva dunque la sorte delle provincie dalla bontà o nequizia del principe; ma in generale quelle del senato stavano a miglior condizione che non le imperiali, perché dispensate dal militare.

Come due sorta di provincie e due poteri, così v'ebbe due ordini di magistrature, quolie del popolo e quelle dell'imperatore: le prime erano le antiche, annuali, eccetto la censura; le seconde, di tempo indeterminato. Gli altri magistratti conservarono la carica e l'apparenza, ma più scapitarono quanto più elevati. Ai cavalieri funono mantenuti l'eszaziono delle pubbliche entrate e i giudigi; ma i capitali si dovevano deferire al governatore di Roma, e i più gravi all'imperatore.

Le leggi tiranniche del triumvirato Augusta abrogò d'un tratto di penna; pure le avite no soò distruggere uò farne di move, perchè con ciò avrebbe manifestata la sua onnipotenza. D'altra parte non volendo l'asciar eservitare ai magistrati e al popolo la facoltà legislativa, perlisse i giureconsulti, ai quali soli era permesso di responsi, ingiungendo ai guidici di non dipattirene. Poteva così sceglieril ligi alle sue intenzioni; attribuendo pubblica autorità alle decisioni loro, avocava a si l'interpretazione delle leggi; i giudici e gli oratori non potevano, col discuterle, accorgersi che le antiche venivano di pianta sovvertiti. Pansà anter fallizzanare un codice, onde esibi il consolato al famoso Antistio Labeone perchè tacesse o parlasse a modo sno; ma questi scarco d'ambizione, lieto d'incorrotta libertà, nè altro credendo giusto e sinto, con non ciò che avese travola negli antichi \* r finito l'indecorsos patto. Al contrario Atejo Capitone seppe travar compensi onde accomodare le retuste leggi al movo sistema; di che lo premo il Salulto imperatore.

All'amministrazione repubblicana aristocratica, repugnante dall'unità, celalia pale l'oligarchia dei processo il avas prodotto l'eccesso, Augusto ne surrogava dunque una più compatta e regolare; intravide l'utilità di disporre gerarchicamente lo Natu, ma solo Costantino pote effetuardo dopo tre secoli: intanto però chè costante la mira a stabilire differenze tra'cittadini. Fra i cavalieri e la plebe stavano i cittadini di Roma, col privilegio di dare una quarta decuria di guidici. Le quattordici regioni in cui Roma era divisa, avaeno percognitire superiori ai distretti suburbicarj, i quali a vicenda erano più favoriti che la restante lata. Nell'Italia poi, comunque tutta ammessa alla cittadinara, sussistevano municipi, colonie, prefetture: Augusto v'aggiunse ventotto colonie, disposte sopra terre compre dagl'Italiani, e ai loro decurioni concresse di poter mandare a Roma il proprio volo per iscritto. Fin tra i cittadini l'originario differiva dal creato; fra pli stessi cittadini perfetti metteano differenza la nascita, la ricobezza, il ditto di tre figli:

Con singolar arte Augusto coglieva le occasioni di rinforrare il suò dominio. La congiura di Fannio Cepione gli fece abolire l'antica consuetudine di
non procedere contro i cittadini assenti, e volle fosse condanato anche chi non
si difendeva in persona. Nell'eleggere un collega al console Sentio Saturnino,
si timultub fino ad insanguinare i floro; el Augusto, a prevenire gli scandali,
trasse a sè la nomina del secondo console: e così quella dei censori quando il
popolo en nomino dei nelegni. Nalalo gravemente, convoca i primati, e ai
consoli consegna il suo testamento e il registro delle entrate e forze del
l'impero: si credette intendesse con ciò ripristinare la repubblica; onde, allorché guari, restò consolidata l'autorità sua da un atto liberale, fatto in un
momento in cui nessuno dubitava che simulasse. Gli schiavi non dovevano
sesse interrogati alla tortura contro i padroni; ed dugusto stabili che, nei casi
di Stato, gli schiavi potessero comprarsi dal principe o dalla repubblica, e quindi
ammetersi a testimoniare.

Esnub gli editi dal dare gli spettacoli, tracollo delle fortune, ma li darchero i pretori a spece dell'erario, non combattimenti di gladatori so son col consenso del senato, nè più di due l'anno, e i combattenti non eccedessero i centoventi; senatori e caralteri non montassero sul palco scenico; escluse le donne dalla lotta, benche delle loro secolumateze lasciasse vindici i soli marti; puntio chi comprasse suffragi; vietato alle provincie di tributare pubbliche onorificenze ai governatori se non sessanta giorni dopo partiti.

Affine di nominar magistrati adunava ancora i comizi nel campo Marzio, dava voto anch'egli colla sua tribù, raccomandava alle centurie quei che bramava lossero assunti alle cariche maggiori: ma col volare egli dispensava tutti gli altri dal farlo; come col dire il parer suo in senato faceva che tutti opinassero con lui. Poi al fine d'ogni anno questo popolo sovrano veniva a ratificare tutto ciò che il suo rappresentante avea compito.

Mostrava dunque Augusto non tenere che dalla libertà un potere che la distruggeva, ed innestava le monarchiche sulle forme repubblicane; collocava prefetti e funzionari suoi, anziché della legge; dietro al governo uffiziale, di forme repubblicane e d'inoperusa apparenza, ergeva il vero, che senza pompa facea tutto, aveca la flotta e le leggioni, era unico conosciuto dagli stranieri; i consoli restavano adombrati dal praefectus urbis; i decreti uscivano in nome del senato e del popolo quirite, mai faceva l'imperatore. Questa maschera applicata alla servitti impedi cl'edji mettesse limiti cosituzionali ai possibili eccessi; casodasse al popolo qualche prerogativa che prevenisse l'abjetta schiavittà e la disimpedita tiramini; attessochè il prefigere misura a'suoi successori avrebbe mostrato ch'egji non ne aveva alcuna. Riusci però a formare un impero grande, di lingua e moneta e leggi comuni, con amministrazione e mezzi e diritto civile e politico e capo unico; il che toglieva che Roma fosse tutto, nulla ii resto.

Delle finanze quasi punto non cambiaronsi le fonti, ma assai la loro amministrazione interna. Il principe ebbe una cassa particolare militare 9, distinta dall'erario dello Stato: di quella disponeva a suo beneplacito, di questo per mezzo del senato. E poiché le nuove imposte, fra le quali si vogitiono ricordare la ventesima delle ceredità e l'ammenda sui celibalari, si versavano nel fisco, il principe trovavasi in mano i danari, come le legioni, come tutto egi stesso fissava l'ammontare del tributi e lo stipendio de governatori.

Mecenate indusse Augusto ad aprire i posti di senatore e di cavaliere ai più spettabili provinciali; altro uguagliamento di questi ai Romani: come sa rebbe stata l'imposta che glis uggerova su tutti i liberi dell'impero e su tutte le materie tassabili. Ma non fu ascoltato; laonde, restando immuni i cittadini, il loro crescere tornava a scapito del tributari, e ne conseguiva l'accumularsi di cittadini nella capitale e di ricchezze in poche famiglie. Augusto non vi ri-parò se non col restringere la liberalità nel concedere il diritto di cittadinanza, del quale poi furono prodighi i soni successori.

L'esercito era stato omipodente negli ultimi tempi; e Augusto, saspendolo vennto a lui non per amore ma per cupidigia, gli distribuiva i terreni delle provincie sottomesse e delle quiete; e non bastando, vendeva il proprio patrimonio, toglieva a prestito dagli amici per satollarlo. Pure non lo sbrigitò alla incenza cui Silla e Antonio l'avevona assuefato; le rivolte delle legioni perdonò, ma congedandole; se una scompigliavasi o fuggiva, la decimava; agli uffiziali che abbandonassero il posto, morte immediata. Ma perchè i possessori più non temessero d'essere supronita d'affine di compensare i veterani, Augusto isitiui quasi tutto del suo un tesoro militare, di cui dare a questi le retribuzioni.

Stabilita la pace, sistemò un esercito stabile per la sicurezza dell'interno e delle frontiere: ma invece dei terreni che rendeano precaria la proprietà, mal coltivate le terre, e facili le turbolenti intelligenze, gli prefisse un soldo. Acquartierava i veterani in trentadue colonie per Italia, donde poteva appellarli ad ogni bisogno; tenne in piedi nelle varie provincie censettantamila seicentocinquanta uomini, numero ben piccolo a chi vi paragoni il sobbisso degli Stati moderni; e non erano occupati a far la polizia contro i sudditi stessi. Otto legioni osservavano la frontiera del Reno, tre o forse cinque sul Danubio, quattro all'Eufrate, una nell'Africa, tre nella Bretagna recente acquisto, due in Egitto: tremila uomini dal mar Nero vegliavano sui re del Bosforo: gli altri re rispondeano della tranquillità de'propri Stati: quasi senz'armi rimanevano la Spagna, l'Italia, l'Asia Minore, Quaranta vele tenevano in soggezione il Ponto Eusino: una flotta stanziava a Ravenna per vigilare la Dalmazia, la Grecia, le Isole e l'Asia: un'altra a Miseno con quindicimila marinaj per custodire la Gallia, la Spagna, l'Africa e le provincie occidentali : sgombrar il mare dai pirati, e assicurare il trasporto dell'annona e dei tributi. A speciale custodia dell'imperatore e della città vegliavano presso Roma nove coorti pretorie sotto due prefetti, e tre coorti urbane 10.

Qui all'imperatore non facea mestieri di riguardi. In lettere suggellate da aprirsi il giorno stesso, comandò ai colonnelli di mettere in ceppi i soldati che fossero ridomandati dai padroni come servi disertori: col che trentamila schiari furnon rimandati aglie ergastoli. Ne seduse pure i forestieri, arrolando solo cittafini, quasi per annodare l'ordine civile col militare, sicchè i soldati si ricordassero d'esser cittafini, e i cittadini si compiacessero di divenir soldati: ma in realtà quelli di Roma ne restavano dispensati, e le legioni retultavansi di prefereza nelle provincie, e con mcreenazi unicamente devoti alla paga e al hottino, cicè all'imperatore non alla patria. Non dumque a Costantino, ma ad A negasto va attribuito un passo di così avanzata tirannia, qual fi il disarmare il popolo e soggettario all'esercito, in quel sistema tutto militare che rese possibile la sfernata potenza de Cosari successiva.

Secondo l'antica consuetudine il trionfo si decretava a quello, sotto i cui auspizi la guerra si era condotta; sicché da quell'ora più non trionfo che l'imperatore.

Amor di potere e amor di ricchezza faceano che patrizi e plebie, dissenienti nel resto, convenissero nel desiderio delle conquiste; e di quale non veniva per accessi come fra gli altri popoli, ma quasi per natura, tutto essendovi predisposto a guisa di permanente scuola militare. Colla guerra salivasi ai gradi, alla guerra culvavansi i figli, di guerra più che d'altro dibattevano le adunanze del popolo e del senato, donde uscivano i capitani, i quali eseguissero ul campo ciù che avaeno deliberato nell'assemblea. Ambiata come serrizio, come via di acquistar ricchezze e potenza, la guerra non poleva cessare: ne tampoco rimaneva a sperare nella morte dell'ambizioso, poichè un capitano succedeva all'altri, e restata l'amina di questo ero immortale.

Ma colla repubblica era cessato il sistema delle conquiste, nè d'assumere la guerra occorreva più se non per conservarsi. Fossero pure ambiziosi, gl'imperatori aveano già troppo spazio su cui dominare, e troppi allettamenti a star in pace: i generali, mietendo allori per un altro capo, e dovendo guadarsi dell'ecciatra le gelosia, rathecevano la foça. Il popolo più non avea hisogno di terre che gli conferissero i diritti di cittadinanza, nè il senato di distrarre od illudere la plebe; e le dignità, meglio che in campo, acquistavansi col rorteggiare il principe.

Avea dunque Augusto inteso il sno tempo allorchè proclamò, — L'impero è la pace v, e pace dovettero cantare tutti i poeti: Ovidio ogni tratto l'esalta; Tibullo inveisse contro le spade; Virgilio descrive il cheto agricoltore, che solcando i suoi campi urterà in qualche ruggimosa armadura, reliquia di antiche guerre; Orazio non rifina di opporro le sellerate contese alla pace presente 11. Vero è però che la pace non può fondarsi se non sul rispetto delle nazionalità; e queste conculcate rimbalzavano talvolta, e al confine fremeano nemici, contro cui bisognava difiordersi.

Augusto stesso dovetle assumere varie guerre, non più per ambizione, ma per la quiele interna e per preservare da presenti o futuri assalti. Sottomise i Britanni, non domati da suo zio, e la Spagna che da due secoli resisteva; in Africa domò la Getulia; in Asia l'Armenia, e come un trionfo festeggio l'avergii Frante re della Partia restituito i vessilli ed i prigionieri tolti a Crasso e a Marc'Antonio <sup>12</sup>; ridusse a provincie la Pisidia, la Galazia, la Licaonia e, dopo la morte di Erode il Grande, anche la Giudea, che venne governata da procuratori dipendenti dal proconsole di Siria, fra i quali il più celebre fu Ponzio Pilato.

Così l'impero romano occupava duemila miglia da settentrione a mezzodi, cioè dal Dambio fino al tropico; e termila dall'Occano al Pidrafac i un miione e seicentomili miglia quadrate dei paesi del mondo meglio disposti a civillà. Qualche Slato conservavi l'indipendenza o leggi proprie; ma in fatto o re e repubbliche erano stromenti di Roma.

Simile in qualche parte a Carlo Magno circondato dai re vassalli, Augusto pose cura a legare alle sorti dell'impero i ro de' passi non ancora soggetti, vi-giandoli egli stesso, ammonendoli a non meritare che li trattasse da vinti, procurando stessero amici fra loro, e a modo d'un patrono coi clienti provedendo ai loro bisogni. facendone allevar i ligli co' sosi, dando tutori ai loro pupilli, volendo approvarne i testamenti, convalidarne Felezione: e quando egli passasse per le provincie, venivano a largii omaggio sonza proprora ni diadoma, e colla toga romana camminando pedestri a lato del cavallo o della lettica di lui "S-i alcuni ne decarado. altri ristabili sul tonno.

Per autorità censoria, più d'una volta Augusto ordinò la numerazione dei cittadini: e la prima, subito dopo sconfitto Antonio, li portava a quattro milioni censessantremila; l'ultima, nell'anno che morl, ne riscontrava trentamila di meno. Niuno argomenti che da Cesare ad Augusto crescesse esorbitantemente, poi in mezzo secolo di pace la gonte scemasse. I quattrocentocinquantamila cittadini che Cesare numerava, intendeansi una classe privilegiata, da cui rimanevano esclusi stranieri e coloni, non che gli schiavi; e che in tavole, rivedute dai censori ogni lustro, erano classati secondo l'età e le ricchezze, Soli cittadini davano soldati alle legioni, talchè, col crescer le guerre, fu duopo aumentarne il numero; e più nelle guerre civili, quando combatteano Romani contro Romani. Schiusa la città agli Italiani e ad alcune provincie, il numero dei cittadini crebbe di nove decimi in ventiquattro anni. Allora non occorse di reclutare liberti e schiavi, come si era introdotto dopo Silla, gente non interessata a conservar l'ordine stabilito, e perciò incline a sommosse, e che non s'acchetava se non con largizioni corruttrici, e congedata, infestava colle masnade l'impero. Cessata col cessare del sistema guerresco la necessità di sopperire violentemente alla perduta popolazione, Augusto andò a rilento nel concedere la cittadinanza e l'emancipazione degli schiavi. Inoltre egli cambiò le condizioni volute per venire iscritto nel censo; e in quello del quarto anno di Cristo non si compresero i cittadini assenti dall'Italia o che possedessero meno di ducentomila sesterzi. Questi, benchè computati nella prima numerazione ed immuni da ogni carico, restavano inetti a qualunque magistratura, formando così una classe media che indebolisse il potere della moltitudine, e menomasse il numero dei candidati e il tumulto de' comizi. Dannoi, sotto Claudio, si numeravano esti milioni novecenhoquarantacinquenila citadini, obe sommandovi donne e fanciulli, avvicinerebbero ai venti milioni. Difficile è valutare i sudditi; pure, stando al medio fra distantissime opinioni, può credersi i provincisi fiosero il doppio, e almen tauti gli schiavi quanti i liberi: ondi il conto fornerebbe a contoventi milioni d'abitatii i<sup>11</sup>.

Imperi più vasti ha veduto il mondo e vede, ma stesi in deserti, o sovra popolazioni errabonde e incolte; mentre il romano abbracciava i paesi meglio civili, con assodata dominazione, con popolosissime città, e strade, e monumenti, la cui magnificenza fa ancora ammirarsi nelle ruine.

Però ai confini di quello accaleavansi genti nuove, alle quali era d'uopo opporre la fermezza delle legioni. I più pericolosi furono i Parti di cui più volte diciemno, e i Germani di cui moli diremo. Avendo questi varza di 121 a. C. Reno, Agrippa dovette moversi a respingerli; ma appena egli ne tornò, Sicambri, L'ispiri, Tencteri lo ripassarono, e sconfissero Marco Lollio proconsole nella Gallia, che riscossosi il rinacati.

Rezia initiolavasi il passe che dall'alpi Pennine si stende fino alle Carriche, toccando al sud la Venezia e la Cisalpina. La abituvano al nord delle Alpi i Leutiensi sulla destra del Danubò, i Vannoni sul lago di Costanza, gli Estioni sull'Iller; nelle Alpi e sulla proda meridionale i Leponzi di Oscala (Domodos-oda) e i Focunati; i Venosti nelle alture da cui piovono l'Inne I "Adige; poi i Camuni e i Triumpilini nelle valli Camonica e Trompia, i Breuni sull'alto Adige coi Briscanti, i Genauni al nord del lago di Garda sulla destra dell'Adige, e sulla sinistra i Tridentini. A settentrione della Rezia stava la Vindelicia fra il Danubio, il lago di Costanza e l'Inn, dove ora sono Augusta, e Innspruck; and ornette il Norico far Inn, la Sava, l'alpi Carriche, il monte Cetto (Kahlen-berg) e il Danubio; all'est del Norico spiegavasi la Pannonia, che fu poi Ungheria.

I Reti, gente fiera e sprezzatiroe della morte, a volta a volta spinsero in Italia il guasto e la desolazione: qualora cogliessero una incinta, facevano dai loro maghi indovinare il sesso del portato, e se il dicessero maschio, lo trucidavano is colla madre. Druso e Tiberio figli di Livia il vinsero, e la Retia, la Vindelicia, il Norico furono ridotti a provincie, come la Pannonia e la Mesia e la Liguria Comata, posta nelle alpi Marittime divenute barriere dell'Italia. Quarantamila Salassis furono trasportati al Itarea in sichiaviti di vent'anni, e il loro passe spartito fra pretoriani, collocatavi la colonia di Augusta Pretoria (Atasto), evetto nelle Alpi un monumento col nome di quarantate genti montane sottoposte all'impero <sup>13</sup>. Solo colà rimaneva indipendente il re Cozio, con dodici città di cui era capitale Sosa.

Rinnovatisi di forze, i Germani tornano contro la Gallia; e Druso ancora

• li vince: ma perito fra le vittorie, Tiberio continuò colla destrezza l'impresa

• c. già ben avviata colla forza, sicchè i Germani invocarono pace; ed Augusto
la negò, e nuovi trionfi v'ottenne.

Però non solo la recente conquista, ma anche l'Italia si trovo minacciata

da Maroboduo con settantamila Marcomanni, abitanti a mezzodi della Boemia: anche i Dalmati e i Pannoni misero in piedi un esercito innumerevole, e scannarono quanti Romani erano ne' loro paesi. Tiberio, con Germanico figlio di Druso, riuscito ad amicarsi i Dalmati, domò col loro braccio i Pannoni, e ri- 6 a. c dusse a tranquillità quelli che non preferirono di morire per la spada nemica o per la propria. Un capo dei Pannoni interrogato perchè si fossero sollevati, rispose: - Perchè invece di pastori a difenderci, ne si mandano lupi a divorarci . E l'ingordigia de governatori fu causa di altri gravi guai nella Germania. Quintilio Varo, che « entrato povero nella ricca Siria, era uscito ricco dalla Siria impoverita., venuto a regolare i Germani, si propose di trasformarli ad un tratto di leggi, di costumi, di lingua, maneggiandoli a baldanza come fosse una provincia fiaccata da lungo servaggio. Ma Erminio (Heermann) principe de' Cherusci, popolo o lega della Germania settentrionale, il quale aveva militato sotto le aquile nostre, e ottenuto titolo di cavaliere e privilegi di cittadino romano, fra l'Elba e il Reno preparò una sollevazione o generale, e nella selva di Teutberga, presso le sorgenti della Lippa, percosse Varo d'una sconfitta, dalla quale restò salvata la nazionalità alemanna, e prefisso il punto oltre il quale non procederebbero le romane bandiere nella Germania. Varo disperato si uccise; i primarj uffiziali l'imitarono.

Da che Crasso era caduto prigioniero dei Parti, Roma non aveva rilevata una rotta così tremenda, nè perduto tanto finere di prodi; Augusto si stracciava le vesti di dosso, e correndo pel palazzo, esclamava: — Varo, Varo, rendimi le mie legioni ; lasciossi crescere capelli e barba, muni le entrate d'Italia, armò a stormo la gioveniti romana, indisse supplicazioni agli Dei come ne' perricoli bii stringentii.

Erminio tenea desto l'ardor uazionale fra i suoi; ma molti domandavano quite anche a prezzo della servitù; nè mancavano traditori e gelosie, consueta peste de' sollevati, per le quali alcuni d'avano favore al marcomanno Maroboduo. Roma soffiava tra queste ire fraterne, e fu consolata di vederli venir tra loro a battaglia: allora Germanico a Idistaviso //Hastenbeck/ riportò 16 segnalata vittoria su Erminio.

Augusto non vide quel trionfo: ma per la terra volta dopo Roma fondata, espara chiuso il tempio di Giano <sup>81</sup>; quest'immense maestà della pace romana, che in somma significava in encontrasta sommessione, sembrò un ristoro dopo si furiose procelle; onde Augusto era a comun voce acclamato padre c dio, benefattore e ristoratore, e parve grande a'suoi contemporanei e alla posterità, mentre non era che fortunado.

Ma non fortunato di buona famiglia e di successione. Aveva menato moglie Scribonia per amicarsi casa Pompoa: cessato l'interesse la ripudiò, e tolse Livia al martio Claudio Tiberio Nerone, già madre di Tiberio dei allora incinia di Druso, Da Scribonia Augusto ebbe Giulia, che accasò con Marcello mipote suo e designato successore: ma ael meglio delle speranza Mercello mori a diciatmove anni 12. Allora Angusto obbligò Agrippa (generale e ministro di tale potenza, da doversi o torlo di mezzo o legarselo indissolubilmente) a ripudiare Marcella per isposar Giulia: poi come questa restò vedova, volle la sposasse Tiberio, che per lei ripudiava Vipsania Agrippina.

Augusto erasi compiaciuto nell'educare egli stesso al hene quest'unica sua gliciuola, avvezzandola ad nara le lettere e i lavori domestici, a filare ella stessa le lane ond'egli vestivasi; e godeva allorche i letterati ne lodavano la virtit, e scriveano: — O castità, dea tutelare del palagio, tu vegli continuo ai penni d'augusto e presso il lalamo di Giuisa ' <sup>18</sup>. Ma gli giunsero all'orecchio le dissolutezze di lei, scandalose anche alla corrottissima città; e ricordandosi meno d'esser padre che tutore uffiziale dei costumi, la mandò a confine nell'isola Pandataria, interificendole il vino de gni delicatura di cibi; multi pure di bando o di morte molti compici di sue libidini; nè quanto visse, mai le perdonò, nazi in testamento prescrisse non fosse deposta nella tomba dei Cesari; e spesso esclamava: — Poss'io vissulo senza donna, o morto senza prole! •

Augusto fece allevare Cajo Cesare e Lucio, nati da Giulia e da Acrippa, istruendoli egli medesimo, e procurando estirparne l'orgoglio; a tavola li faceva sedere a' piedi del suo letto; per viaggio, precedere in lettiga; rimproverò il popolo che li richiamasse signori; non li proponeva mai ai sulfragi de' comizi senza aggiugnere — purche lo meritimo: sebbene poi violasse egli stesso i propri consigli, anticipando ad essi gli onori e le magistrature, e adottandosci como successori. Di ciò indispettito, Thèrei abbandon la corte e si ritirò a Rodi, finche Livia pare accelerasse la morte di quelli. Allora Augusto, 4.4. c. per quanto conoscesse e disasse Tiberio, lo adotto, patto che anch'egii adotta sasse Germanico figii odi Druso, il quale era morto nella guerra germanica non senza sosnetto di vedero.

Privatamente Augusto non andò illeso da gravissime taccie. Ad oscene ragioni si attribuil Taverlo Casar adottato. Mentre Bona affinava, diede un banchetto ove figuravano i dodici bei colle dodici Dee, insultando alla miseria pubblica e alle credenze nazionali con lascivie da cui un epigranuma allora divulgato diecva che Giove stesso torse gli occhi ". I suoi aduller; dapprima furono spedienti onde insimuarsi nel segreto delle case: ma non li cessò nepure dopo acquistato il potere supreno. L'amicizia per Mecenate nol rattenne dall'amoreggiarne la moglie Terentilla: e il dabben ministro recavaselo in pace, punchè no ngi fiosse turbata la voluttoso a tranquillità.

Morto questo ministro, al quale son dovute e la sua moderazione dopo il triumvirato e le lodi degli scrittori; morto anche Agrippa, Augusto si lasciò menare a senno di Livia, che sacrificando l'amor proprio per conservarsi il favore, secondò le lubriche inclinazioni del martio, uffizio al quale non isdegnavano secndere altri amici suoi. Al qual proposibi da cronaca narrò che, aspettando un giorno al palazzo una dama, dalla lettiga chiusa che dovea recargicial vide uscir uno colla spada seguinata. Era il filosofo Atenodoro, che obveva dargli una lezione, e — Vedete (gli disse) a che vi esponiate, Non temete che qualche repubblicano o nn marito offeso si valga di simigliante
 occasione per togliervi la vita?
 L'argomento era efficacissimo per Augusto; se n'abbia fatto senno, non sappiamo.

Della sua immanità hastanti esempi ci passarono innatri, e tratto tratto ripullulara. In occasione del bando di Giulia, mise a morte alcuni che gli davano ombra; altri quando riformò il senato, presumendo che gli esclusi cospirassero contro la sua vita. Ducche la sicurezza del trono gli ebbo acemata la paura, mostrossi clemente; riferendegli Tiberio non so che dicerie e lamenti del popolo, rispose:—Lasciamoli dire, purché ci lascino fare ·. Di un Emilio Eliano, occusta di contumelie contro lui, disse: — Gli proverò che ho lingua anchio per dire il doppio male di esso ·. A un Cassio Patavino, il quale professava non mancargin nè la volontà nei il coraggio di liberar Roma, impose soltanto d'uscire di città. Di licere multa puni Guino Novato, autore d'un libello sanguinoso. Un cavaliere, da lui acerlamente e a torto rimproverato in un rivista, il lasciò linire, poi gli dises: — Casare, quando volde estatti informazioni sopra persone oneste, cercatele ad oneste persone ·. Aggradi la lezione, huona anche oggi ai dilettanti di spie.

Scoperto che Cornelio Ginna, nipote di Pompeo, tramava con primari pertiicolarità, gli raumento i favori concessigli, in fine annuariogii il perdono,
anzi il nominò console <sup>20</sup>. Tratto da re; se pure non era la paura, che il
consigliasse a laciar la mano che non poteva recidere; la paura che o accompagnò in tante battaglie, ove la fortuna il rese vincitore; la paura che
il rendeva tanto superstizioso. Se il cielo tonava, ritinggivasi in sotterranei,
avvolto in una pelle di viello marino; godeva come di fausto auguno se,
sul movere ad un viaggio, cadesse qualche spruzzolo; adombravasi come di
tristo se si cabasse il sinistro piede prima del dritti; scriveva a Therio di
non intraprendere affani il giorno delle none, ne mettersi in via il domani d'una
feria. Espure egli stesso nella guerra contro Napoli, avendo perduto la flotta,
insulto a Netuno, vicando se ne portasse l'effigie in processione.

Anche l'amor della giustizia non era così disinteressato in Augusto, Assoriato da lamenti contro Licinio, liberto e confidente suo, appaltatore delle rendite nella Gallia, lo fa processare: e già il reo è sul punto d'essere condannato, quando apre il tesoro al suo padrone, dicendogli averlo accumulato per lui, acciocche i Galli non ne abussavere; e del assolto.

Questi difetti sapea sottrarre alla vista ed all'ammirazione de Romani, colla finissima arto del simulare e dissimulare; nè il mestiero di re da vernonio fu meglio conosciuto. Non ostentava alcun fasto nella persona o nel ricevere; nelle città entrava notturno o incognito per evitare lo accoglienze; vestiva abiti lavoratigli in casa, senzi altro distintivo che la guardia pretoriana; abitava la casa che era stata dell'oratore Ortensio, nè v'aveva altri ornamenti o giojelli, che una tazza murrina, stata de' Tolomei; accettava inviti anche da privati, el avenorogi un Milanese embandito meschimamente, e gli disse ce-

liando: — Non crodevo fossimo in si stretta confidenza · Agli spettacoli sedva fra i giudici, affettava di presentarsi egli stesso ai tribunali per assistere in giudicio clienti e amici suoi, e subiva le interrogazioni e gli acerbi ripicchi degli avvocati. Ad un legionario che lo pregava di patrocinio in certa causa, rispose d'esser occupato, e manderebbe a ciò un avvocato suo; mai i soldato replicò: — Quando a te fu mestieri del mio braccio, ho io mandato un sostituto? e degli l'assistette in persona. Parco nel concedere la cittadinanza, voleva che i Romani sentissero la dignità loro e portassero la toga, non la povera lacerna; e vedendo un cittadino in cenci, genette che Romanos rerum dominos, entremueu tonalem fossero rioditi a tali strettezze.

L'affabilità non gli toglieva fermezza; respinse il titolo di signore, ma più non diede ai soldati quello di comulibini, sentendosi esser più che un capitano di ventura; udendo la plebe gridare alla scarsità e carezza del vino, replicò: — Agrippa vi ha provisti di bosol'acqua .. Correndo un'epidemia, il popolo inunagina sia punizione degli Dei per avere permesso ad Augusto d'abdicarsi dal consolato, e corre a furia al palazzo chisedendolo ditatore; ma epir resiste, e perfeirse il titolo di proveditor generale, con cui socorore ai bisogni della citià. In uezzo a mali di nervi, di fegato, di pietra, conserva il viso costantemente liner; e nessua mulutore pii sarchèbe andato a sampe, come chi abbassasse gli ochi quand'egli il fissava in viso, quasi abbagliato dallo sulendore che uccivi ad s'uso.

Conoscendo quanto giovi ai tiranni lo stipendiare la penna e la coscienza degli scrittori, favori e lasciò che Mecenate favorisse quanti primeggiavano allora per ingeguo, ma a patto che lo lodassero; pagò le muse, ma per disarmare la storia, e perchè i loro canti non lasciassero accorgere che l'eloquenza era ammutolita. Orazio Flacco, colonnello a Filippi sotto Bruto, ebbe in sulle prime accoglienza fredda da Mecenate; poi acquistatone le grazie, dovette moderare gl'impeti repubblicani che gli faceano esaltare o le prische virtú o la indomita anima di Catone, e mise in celia se medesimo d'aver a Filippi gettato lo scudo. Pure ad Augusto non bastava ch'e' tacesse, il voleva lusinghiero, e gli domandò: - Credi forse che l'amicizia mia t'abbia a riuscir disonorevole presso gli avvenire? . 21. E Orazio l'encomiò, e si fece poeta della vita privata da lui introdotta, e della guale era tipo Pomponio Attico (Tom. 1, pag. 557). Anche Virgilio Marone, a cui Mecenate fece restitnire i campi occupati dai coloni, dovea colla gracile zampogna e coi precetti agricoli torcere gli animi dai tumulti forensi e guerreschi alla tranquillità campestre; poi elevatosi a cose maggiori, intessere i destini di Roma con quelli della casa di Giulia, e trovare fra gli Dei e fra gli eroi troiani gli antenati di questo uomo nuovo. Intanto a gara gli uni degli altri ripetevano al popolo, che la salute sua stava in quella d'Augusto, che egli solo avea saputo incatenare il demone della rivoluzione e della guerra civile, solo era da tanto da riparare poc'a poco i danni patiti.

A questi patti solamente Augusto (troppo imitato da cotesti altri protettori

delle lettere) concede i piccoli onori; pranzi, lieta cera nell'anticamere, applansi nelle scuole e al teatro: ma nessuno si irpicò di fisosofia o d'eloquenza forense; se il capo di Cicerone è necessario all'ambizione sua, lo abbandona al manigoldo; se Ovidio l'offende, il bandisce, nè per canti o supplicbe gli restituisce la patris; lascia no bion Tribullo, repognante dall'aduali.

In un governo quieto, si può permettere che gli nomini s'avventino ingiurie, si taccino di ladri, di corrotti, d'inginsti: tutti sanno che non è se non un'arte degli emuli, nno spettoramento de' giornalisti: la moralità se ne stomaca, ma il governo lascia fare, considerandoli come sbagli, non come delitti. Ma in un governo che succede a una rivoluzione sanguinaria e criminosa, dove uno può dire all'altro, - Tu scannasti mio padre, tu rapisti il mio avere, la casa che abiti guadagnasti proscrivendo mio fratello, il tuo podere è l'eredità legittima de' miei figlinoli . di necessità bisogna impor silenzio. altrimenti la guerra persevera, le passioni si esasperano, mentre è bisogno del silenzio che le ammorzi. In conseguenza Augusto fece rei d'alto tradimento gli autori di qualunque libello infamatorio, e i magistrati doveano cercarli con quel rigore, che apre la via ad arbitrarie persecuzioni. Cornelio Gallo, per aver tenuto un discorso alquanto ardito, è mandato in esiglio ed ivi ucciso, e proibito a Virgilio di pubblicarne l'elogio: gli scritti di Labieno sono bruciati 22, ed esso costretto a lasciarsi morir di fame : Timagene d'Alessandria, eletto suo storiografo, gli dispiace per un frizzo, ed è comandato di non comparirgli avanti; ond'esso brucia le storie contenporanee, e intraprende studi più sicuri sui fasti d'Alessandro, come gli accademici odierni

Anche Paolo Pabio Massimo radinava i letterati a pranzi e conversazioni, dove Properzio recitava le sue degie, Ovidio le facii descrizioni man mano che gli scorreano dalla lubrica penna, Vario le tragedie romane; chiunque indico, e seco in tutta segretezar crossi alla Pianosa per visitari il relegato pronipole Agrippa Postumo, alla cui vista s'inteneri fino alle lagrime. Nessuno dovea poter vantarsi d'avere veduto il vecchi imperatore comiganger uno cui nou voleva perdonare; e avendo Massimo confidato la cosa alla moglie, questa a Livia, Livia ad Augusto, il elterato favorito si trovi morto 2º3.

Il popolo quieto e pasciulo non guardava a questi fatti, nu credeva alle cebeggiate lodi de' cortigiani, i quali narravano ch'e' salutava in Tito Livio il lodator di Pompeo, senza per questo sminuirgii la grazia; che di Cicerone disse, — E' fu grand'uomo ed amante la patria ; di Catone, — È buo cittatino e buo uomo chi sostiene il governo tabilito: O, Jual merarigita 'Augusto non professavasi restitutore delle prische virtig'<sup>22</sup> Esaltando la Roma qui-rinale, storici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i vetusti esempi, rassettava i templi cadenti e le statue annerite dagl'incondi, espiava colla pietà e coll'innocenza i delitti degli avi, Jornava l'antico pudore, rificava caste le famiglie e i lette e madri di prede sonigitante (Ontaxto). (Ontaxto)

Era dunque naturale che proclamassero divino colui che li beava di tali ozi <sup>25</sup>: ed Augusto, dopo investito della potenza in terra, accettò d'essere dichiarato dio.

In quarantaquattro anni d'amministrazione non abusò dell'assoluto potere, e adoperò ogni guiss per venire in grado al popolo. La città lenne proveduta di grani e di giuochi; frequentò qualli del Girco, nel cui mazzo ergeva un obelico cegiziano e li protivi di ogni altra città, invitò i più illustri attori, vietando agli edili ed si pretori di bastonarti quand'anche non piacessero: pure, nòtico che un di costoro tene seco usa donna travestita, il fece prendero ferrarea sui tretari, ed esigliare; esigliò anche il celebre attore Pilado perchimancò di rispetto a un cittadino, ma presto l'ebbe richimato ad istanza del popolo.

Blandi l'orgoglio nazionale abbellendo Roma, facendovi la piazza e il tempio di Marte vendicatore, quel di Giove fulminante in Campidoglio, l'Apollo palatino colla biblioteca, il portico e la basilica di Cajo e Lucio, i portici di Livia ed Ottavia, il teatro di Marcello, e tanti edifizi, che pote vantarsi di lasciar di marmo quella che aveva ricevuto di cotto. Nel tempio che a Cesare eresse nel foro, fece trasportare da Coo la Venere Anadjomena di Apelle, stimata cento talenti, e avuta qual modello di bellezza perfetta. Lo secondarono i suoi; e Mecenate murò un palazzo con giardini deliziosi: Agrippa trasse di lontano acque salubri, con più di cento fontane ornate di trecento statue e quattrocento colonne di marmo; terme arricchite di bellissimi quadri, e dotate stabilmente di terreni; un magnifico tempio a Nettuno, e il l'auteon che rimane splendidissimo monumento delle arti in quel secolo. Doviziosi senatori, per consiglio d'Augusto, ripararono del proprio alcuni tratti delle pubbliche vie; Cornelio Balbo apri un teatro, Statilio Tauro un ansiteatro, Lucio Corniscio un tempio a Diana, Munazio Planco a Saturno, Tiberio alla Concordia e a Castore e Polluce, Filippo un musco, Asinio Pollione un santuario della libertà. Mentre si parlava delle fabbriche, dei poemi, degli spettacoli magnificentissimi, non sindacavasi il governo, c così il tempo lo consolidava; del che s'accòrse l'attore Pilade, quando disse: - Sta di buon animo, o Cesare, poichè il popolo si occupa di me e di Batillo ...

Roma comprendeva allora il giro di cinquanta miglia e immensa popolazione; na quanta fosse veramente, è disputalo: alcuno le assegna qualtordiri milioni; credono esser moderati quei che si limitano a quattro: eppuro noi sappiamo che, per riguardi religiosi, la città estendevasi poco fuori del Pomerio della primitiva; e che anche dopo ampliata da Aureliano, non era più vasta dell'odierna, la quale gira da diciritomità ducento metri, seimila metri meno di Parigi. Vero è che molti quartieri restavano fuori di quel recinto; che le vie erano sì anguste, da non potersi riparare dalle ruine, nè soccorrera egi incendi <sup>30</sup>: altzavasi anche sterminatamente le case, benche Augusto avesse proibito d'eccedere i settanta picoli: il trovare nel catasto fatto da Pedosio i registrate quarandottomita trecenticatande case, ci la jesia negar fede a quella popolazione sterminata, ma non ci ajuta a determinare la vera.

Per assicurare il vitto e la quiete di tauta gente, acquistarono importanza il prefetto della città e quello dell'annona, carcine rimonavete da Augusto che gli diodero in mano anche la polizia. Ridusse a ducentomila i cittadini instiriti a pubbliche spese, mente prima di Cesare erano trecentoventimila. Inoltre distribui almen cinque volte danaro "7, non mà meno di ducento, nò più di quattrocento sesterzi, cioè da quaranta a ottanta lire per testa; e poiche, commanco di ducencinquantamila, ogni distribuzione importava da dicci a veni milioni. Aggiungi le ingenti spese di vestiquattiva spettacoli dati a proprio nome, e ventitre a nome di magistrati assenti o incapaci, el e somme che, a chi ne lo cercasse, prestava senza interesse con inoctaca del domo;

Di settantasette anni, a Nola, venne in fin di morte, e chiesto lo specchio, <sup>44</sup> d. c. c. si fece acconciare, indi agli amici chiese: — Ho rappresentato bene la mia commedia? · e senza attendere la risposta, — Battetemi le mani · .

Anche noi posteri confesseremo che recitò hene la sua parte, se dopo le proscrizioni potè farsi credere umano, farsi credere prode dopo tante fughe e paure, farsi credere necessario quando tutte le istituzioni erano cadute, instauratore della repubblica che demoliva, conservatore dei costumi egli scostumato, fare che alemi del fardi suoi nimitatori, senza vederi vinonia, potessor compiacersi d'esser chiamati anquasti. L'influenza d'un regnante bisogna ceraral non nei primi , ma negli ultimi anni del suo dominio; el Augusto, come Luigi XIV, come Napoleone, trovò gii uomini già fatti, e alla fine non lasciò che decadenza. Pure, per conservare tanti anni l'autorità, e persuadere a popolo che la sicurezza di tutti pendeva dalla conservazione di lui solo, qual profonda conoscenza edel cuore umano e dell'amministrazione si richiedeva? Stese egli medesimo un breve catalogo delle proprie azioni, insigne e forse unico monumento della storia d'un nezzo sceolo, narrata dal principale attore, e senza smancerie, come chi al giudizio della posterità si presenta senza apprensioni.

Nel lestamento istitui eredi Tiberio e Livia, e in loro mancanza Druso e Germanico. Scusavasi della medicità di alcuni legati per la scarsezza dell'aver suo che non eccedeva i cencinquanta unifoni di sesterzi (30 milioni): asseriva d'aver adoprati al bene dell'impero i patrimoni redati da Ottaviano e da Giulio Cesare, e quattromia milioni di sesterzi jascatigli da amici in quegli ultimi vent'anni. Al popolo romano legò quaranta milioni di sesterzi, itre milioni e mezzo alle tribi, milio esserzi, itre milioni e mezzo alle tribi, milio esserzi, i con petoriano, peda tanti a ciascun soddato delle coorti urbane, trecento a ciascun legionario. A sena-deva a quattrocentomia fire; menziono sin taluno de' suoi neunici. Al testamento aggiunse uma statistica dell'impero, istrazioni relative a' suoi funerali, e il suddetto catologo delle proprie imprese, da scoliprigi sul mussoleo.

Anche il testamento era dunque una scena della sua commedia: battiamogli

le mani, ricordiamoci che diede al mondo quarantaquattro anni di pace, e ripetiamo: --- Augusto non doveva mai nascere, o non mai morire :-

(1) Ως καί πλεῖον τι, η κατά ἄνβρωπος, ών. Diona, Lin. — Ma Augusto che cosa significa? Festo lo stiracchia da arism genta, o arism gentate: altri da augurium; chi da xύγὰ splendore; e chi da auger in senso di consacrare la vittima, onda Augusto varrebbe quanto sacro: del cha Oridio canta net Fasti 1. 6 l4:

Sancia vocant Augusta patres; Augusta vocantur Templa, sacerdotum rile dicata manu. Huius et augurium dependet arioine verbi.

Et quodcumque sua Jupiter auget ape.

I più to traganos da supere in senso d'immentare; onde in una lapide ad onore di tibulino, e cui pampieri di Mansilina e Colsatinito toviuno sempe Apputar, che la solutto dagl'imperatori di Germania, e che di assa traducevasi per sidere de Reich, cie in unestante l'Impero-Marchòs, es' Sarradia i 1,2 conservi le insustancessato de moti la ngasoli i mose del mesedite in cui singuisi tricmi. Com imperime Come Augustar senso estati el prima consultante estati i cui di singuisi tricmi. Com imperime Come Augustar senso estati el prima consultante prima i se diservi cel di Espiria hei mansi i postation popular immeri reducta in ficiale hei misera politico in politico i mantino del diservi de la Saradia del mantino della distribuira dei mantino della distribuira della misera diservicia di collegate hei mansi belli civilità impostato si city que de has consus kie mental hair imperir fullicialman sil se facei,

Intorno agli imperatori romani le fonti antiche sono:

Sveronio, Vite del Cesari da Giulio Cesare a Domiziano;

Valleio Pataacolo, pel regni d'Augusto e di Tiberio; I compendi di Euraopio . Acaslio Vittore. Sesto Repo:

Gli otto libri di Enopiano da Comodo a Gordiano;

Le vite degl'imperatori da Adriano a Diocleziano negli Scriptores Historice Augustos minores. Fonti moderne sono:

MURATORI, I cui Annali cominciano al 4º di Cristo, 51º d'Augusto, e vanno ain al 4749; aridi ma precisi.

La Nax no Talazanox, finistire de emprerar el det autres protes qui out réput deux le axipreniers ricles de l'Église. Enverles 1970; e l'ellione exercicital 1971; compliatione falleus, e tesero d'ereditione. I pesutil catrou e foutilé finisceno la lors storiar resuns con 'libre's; na é sest, come foitin e vértet, non poce estatt inelle citationi, e aggiungmon circostane restoriche e solitche ingode agli anlichi. Na più esatto a questi flooke, ai qualue s'elfanom ail autori ingode della Surbe Tuberraule.

Carvian, Hist. des empereurs romains depuis Auguste jusqu'd Constant. Parigi 1749; è continuazione del Rollin, prolissa e scarsa di critica.

Gianon, Decline and full of the roman empire. Basilea 1787. Cominela agli Antonini. Caupugnt, Les Céars. Parigi 1843 e 1855.

Mentval, Storia de' Romani sotto l'impera (ingl.). Londra 1830.

GARETTI, Della storia e della condizione d'Italia sotto il governo degl'imperatori rumeni. Milano 1858.

Le epoche sono acceriate dai numirmatici, come Le Vaillant, Cooke, e più di tutti da Eckbol, De dootrina nummerum,

Quis non latino sanguine pinguior Campus, sepulcris Impia prulia Testatur, auditumque Medis Hesperia sondium rusius ? Qui gurges, aut quue flumina lugubris Ignara belli! quod mare Dauniar Non decoloravare cardes?

Que caret ora cruore nostro!

Onizzo, Od. H. 4.

(5) TACITO, Aun. 1. 2.

(4) Dione, Ilb. Liss, melte due escrcitazioni retoriche in bocca a que' consiglieri della liberta e della servit\u00e4 del popolo signore del mondo.

(5) I Romani esceravano Il nome di re, eppure mellezano in conto di gioria l'aver avuto del re la paese o in eass: Mecceate è lodato da Orazio perchè ataria edite regiduz Ennlo, da Silio Italico perche andiqua mesanpi ab origine regia; la cilià di Vejo, da Properzio perchè fu regno: Et Veit seterse et rea tam regna futati:

El restro posita est aurea sella foro.

Augusto tone volte euer detto daminas ar nom dagili schiasi, e penila 3-avol figli e nipoti didopento far inco- hactir l'iderio nol compositi, e a chi gili del dan zispore : no mon principe « dei sensio, imperature dell'escrettio, ma signore soltanto degli schiavi. « Calipida l'abdolti, ma nessun altrio su aggis fino a Shoutitano, fer commando spresso di chianaria deporte edio, è un editto comittichi, Daminase de desa sante sei furi judet. Plinia loda Trajano di Tenanz quanti libbi, pure labora (Orana purel siminato reado malle calibrationi) in use; Tello contati-

Et dominam tenero continutase sinu!

e da Seneca abbiamo che era tilolo generico, dato a quellí di cui non soccorresse il nome: Omaer condidatos bonos viros dicintus; quomodo abvios, si nomes non euccurrir, dominos salutames. Ep. 3.

(6) Ben lo notò Tacito, .evn. 111. 36: Potentatem tribuniciam Druso petebat. Id summi fastigii cocabulum Augustus reperii, ne regis aut dicistoris numen assumeret, ne tumen appellatione altque cetera imperia pramineret.

(f) il territorio delle provincia ematorie chiamanai predia risbanira, o anche provincia del popole romano i delle ciltre, predia ingleseleria e, provincia di Graner. Le privatica estatorie funono l'Ariria (cioì gli milcili denini gli Gartatica, in Nimellia, l'Asia prepris, l'Asca). Figieno ("Difficia, la Difficia, is Nimelonia, in Siedenia, in Siedenia, in Siedenia, in Gressia, in Ritolia cell Fosto e in Proposible, in Retira sotti Spapaa, Per et stanosto lenze in Spapaa represene a la lostituta, in Galilir vital. è delle rivale, i delle rivale, in Ciltria e generale andreale celle r'Alto dominio di Roma. Duppol staguto celerie al semio Cipro e in Nevincese in cambio della Dimana.

La nostra Gallia Cisalpina aveva avuto per governatori

709

La nostra tatina Cisappena aveva avuto per governatori nel 701 di R., 50 av. C. G. Cesare 705 - 49 - M. Crasso 706 - 18 - M. Calloi 707 - 47 - M. Brulo

740 - 44 - D. Brulo 741 - 43 - M. Anionio. Augusto la dichiacó libera, acciocché non vi fosse un potente così vicino a Roma.

(8) Tacerto, Ann. III. 75; A. GELLIO, XIII. 42.

(9) Detta fierus, perche da prima le grosse somme tenevansi in fiscelle di vimini. Così il moderno budiei, viene dalla bolgetta o lasca in cui il ministro portava alle Camere il conto discusso.

45

C. Pansa

(10) l'orze romane al principio del regno di Tiberio alla morte di Nerona sotto M. Agrelio

|                |         |       | orti | pre  |       | ine 9  | 9    | 42  |
|----------------|---------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| in Roma .      |         | -1    |      |      | urb   |        | 5    | 4.5 |
|                |         |       |      |      | di vi | gili 2 | 2    | 7   |
| ln lialia .    |         |       |      | lo   | ioni  |        | 4    |     |
| Sul Reno, di   | sotto   | a Ma  | gon  | 22   |       | 4      | 4    | 4   |
| di             | sopra   |       |      |      |       | 4      | 4    | 4   |
| In Spagna .    |         |       |      |      |       | 2      | 4    | _   |
| In Africa .    |         |       |      |      |       | 2      | 4    |     |
| In Egitto .    |         |       |      |      |       | 2      | 2    | 2   |
| In Siria, sull | Eufra   | te .  |      |      |       | 4      | 4    | 3   |
| In Giudea .    |         |       |      |      |       | -      | 2    | 1   |
| Sul Danubio    | e in    | Panno | nia  |      |       | 2      | 4    | 3   |
| In Mesia .     |         |       |      |      |       | 2      | 2    | 3   |
| In Dalmazia    |         |       |      |      |       | 2      | 2    |     |
| In Bretagna    |         |       |      |      |       | _      | 2    | 3   |
| Nelta Rezia    |         |       |      |      |       | _      | _    | 4   |
| Vel Norico     |         | : :   |      | Ċ    |       | -      | -    | i   |
| Nella Docia    |         |       |      | i    |       | -      |      | 2   |
| Sella Cappad   | ocla    |       |      |      |       | _      | _    | 2   |
| Nella Mesopo   |         |       |      |      |       | _      | -    | 2   |
| Nell'interno   |         |       |      |      |       | _      | 4200 | _   |
| In Tracia .    |         |       |      |      |       |        | 2000 |     |
|                |         |       |      |      |       | _      |      | _   |
| Nel Ponto e    | alla l' | alude | Me   | otid | e .   |        | 2000 |     |

La legione nella prima epoca era di 6500 nomini; al tempo di Marc'Aurello di 6826: la coorte un decimo dei fanti della legione, cloe 600 o 610 nomini; ma 6000 quelle di guernigione a Roma. Abblano dunque le forze romane

Agglungansi 21,000 comini di mare; e truppe acultiarie, equivalenti in circa al numero delle legioni, pecondo Tacito, dans. 17. 5.

(11) Pace esulvalve quasi ad impero: paz ramano, dice Sepeca: Tacilo, ne pacem motivos

| 12) Hie referat sero canfassom fødere Parthum, Reddat signa Rend, mez dabit ipse sun. Siev alliquid pharetes Augustus parcet Eois, Differet in jueres ista tropan sun. Gaute, Corex, nigna si quid saqui inter arens,

turbarent: Plinio, immensa pacis nostra majestas.

PROPERZIO, IV. 6.

(15) Gueseppa Flavio, Archeologia, XVI. 15; Stetoniq, in Augusto, 16. 48.60; Ectabrio, VII. 40.

Ire per Euphratem ad tua busta licet,

(44) É l'opinione vuigata dieiro al calcoli di Gibbon: ma con isfoggio d'erudizione si prova altretinnio bene ch'exano molti di più e molti di meno, e forse converzà stare fra i settanta e gli ottanta milioni. L'Italia in tal caso non offrirebbe che sei in sette milioni di libert.

Wallon (Storia della schierdis, 11. 83) ha creduto provare che, avanti la seconda guerra punico, l'Italia non contava più di otto milioni d'usmini: Duresu de la Malle, coi dati siessi, arriuva appena a cinque. Berghaus valuta l'estensione dell'impero in centomila miglia geografiche; onde sarebbe meno della Russia odierna.

(45) Videre Rhati bella sub alpibus Drusum gerentem, et Vindelici.....

ORAEIO, Od. 14. 4

Pindeliel diliterer susper Quid Morte pases: milite num ton Drusse Genanna, implacidum genus, Brumoupue reloves, et area diplasa impositus tremendis Defecti, acre plus vice simpleti. Mafar Neronum moz grave problem Camusist, immonespe Rhoto Auspirit populs secundis.

Ivi, 44.

Dall'incidione del Erelos podos nelle alla di loggiado, encoscimos I popoli che si ablitanoso: presentirei Capor in ribio accusio respirio vazione servorio si un insulento resonalisi cui 
senziale appulare que meminiare quito inte norte all'incigniga Cartes all'ato corsu qu'en A visitado de l'artes appulare appulare appulare appulare al l'artes de contrate all'artes de l'Artes appulare appulare al l'artes de l'Artes al Cartes all'Artes de l'Artes appulare que al l'artes de l'Artes de l'Artes appulare que al l'artes de l'Artes al l'Artes al l'Artes de l'Artes al l'

La riferisce Plinio Hist. nat. 141. 24, che soggiunge non sunt adjecte cotiane civilates x11, que hostiles non fuerunt; ilem attribute municipiis lege pompeja.

Si fecero libri interi ad illustrazione di quest'epigrafe. Il vedere posti pel primi quei delle valli Trampia e famonica conforta coltoro che dicono avesse Augusto lasciale e loro molte franchigle. Un marmo ove leggest a bapusca cannontu, è revocalo in dubbio dal Labus: ma # indiappulato quest'altro Nesona Caaramo Danso Caaram et Tisneelism.

Vedi EGGER, Erameu des historiens d'Auguste, pag. 225; SPITALIEAN, Nolicie sul monumento del trofa d'Augusto di Torbie. Tocino 1812; e Memorie dell'Accademia di Torino, serie II. l. v. p. 161.

(16) No opinamoo (T. 1, p.z.; 83) che il lemplo di Giano fosce il confine în le due greti cice di autre poi per formar Bona; acheche la tempo di guerra desse aperto difined riercrat un atti dira soccorso, în pace chiaso perchè la troppo fictie comunicatione non suscitase illici. Fe chiaso sotto Numa, e dopo la prima guerra punies: joi alaquio il reveri te rotte: la prima dopo visati alsoino e Cheopatra: quattro nuni dopo, ternando vinctiore dal Cantibri: e i santi padri s'escerchana da ra sado civili cictio in tempo di para.

(17) Son notissimi i versi di Virgilio nel vi dell'Ennide a proposito di Marcello. Che Ottavia, ndendoli leggere dal poeta, gli faccuse dare molt'oro per ciascune, e' riferito solo da Donato e da Servio, e contraddetto da Senoca e dalla ragione dei tempi. Veti Moneza, Acad. dei Inscriptione, tom. vm. 4824.

#### (18) Parole di Valerio Massimo, vit. I.

(19) Aurelio Vittore diee (exp. 1): Com east hunrie servieux, grat ejudem viiii verisinus ultor, more homisum, qui in solciaendis viiiis quibus igat volumenter indulgent, acres mot. — Serviolosi libidini unque probrem vulgaris famo: nam infer duodecim catamitos, tolidem acentore solitus erat.

Svetonio reca questa epigramma:

Impia dum Phorbi Cosar mendacia tudit, Dum nova dicorum cornol odulerio, Omnia se o terris tene numina declinarunt, Fugit et auratos Jupitor ipse ioros.

(20) Il fatto raccostasi da Dione, tv. 14, e da Seneca, De clementa, t. 9: quegli il chiama Cnejo, e pone il fatto in Roma al 4 d. C. t'altro il chiama Lucio, a fa succedere la cosa nella cistilia al 14 d. C. Svetonio ha un paragrafo apponta audie conpirazioni contre Augusto, e non fa cenno di questa: coste alcuni critici revocano in dubble il fatto.

- (24) Irusci me tibl ocito quod non in plerinque ejuenodi seriptus mecum potissimum loqueris. In vereris ne apud posteres tibl infame all, quod videeris familiaris nobis esse? Surronno, in Horstio.
- (22) Primo esempio di tali esecuzioni per ordine sovrano, e che in lempo di così rari manoscritti non erano sollanto, come dappoi, una formulità infamante.
  - (25) TAGITO, AM. 1. 5.
- (24) Legibus nocia latis, exempla majorum exolescentia revocasi, et fugientia jam ex nestro conspectu evitarum rerum exempla imitenda proposal. Nel marmo d'Ancira, tav. 20.
  - (23) Deus nobis here olis fecil. Vingino. Ect. 1.
    - (26) SENECA, Controv. II.
- (27) Congine pe' Romani era una misura di sei sestieri, capace di ceutonovantanove oncie d'acqua, e che serviva alle distribuzioni di vino a d'olio al popolo. Mutalesi queste in danaro, si conservò il nome di congierium ai doni fatti al popolo, mentre quelli ai solduti chiamavansi donativam.

(28) Anna undersjoik statu, estrelion primte consilie et printe l'expense comparete, per quen republicime, chistoties factionis oppositue, in literation s'entident. Sonatul destruit heurophic orratte, is com ordinen sem affettu a consultatu laire consultere, s'aménetium discrete l'entire de ci imprime similar delle requisitos sui prateri simil on consultatu littà del requisito sui prateri simil on consultatu littà del Pana. Habi que el imprime minima delle consultatura delle consu

Patrilisem numerum unst, consé quintem, jums quait et mustur; amothus tre legir, et la contable actè, recume papell, cineja M. Arighta, eqi Lubray pout ausum milerum et quadropernium fect, que lutre ciciam resouvera cons una cepita quadropica cerdam millie et norifica front mille. Etterno constair cum imperio lutrem census sun logi. Casarrio et de niule con, que lacto constant ciciam removram copita quadropica cestem millie at derenta tripiata trismillis. Testim emmisér com imperio haitem, endang Thi. Gerre, feri, Soc. Paragie et Soc. Appulgie con, que lutre elam cens mat remanerum capitam quadropica centam millis et bripato espisa millis.

Held rungum chille. Hit Deceas unterest er historials patri mel, et sonita men padrimen, ez hellerm mellik, cassal quiden, elel. Reven unteres is evasalis decise a patrianoismen la queleriques conjuiri siritin for unterest i, et cusal underiosa, dueletim framestimismendo pristine recepto censas seus ; el pidentia patriale dueletimum, questim framestimisterium tritim dell, que mes conjuiris provenerad el sisterium millis unquam minus palque el decise. Tultimis i padria el decise. In Visualiza padriale deciricativam, cunta decisionam, trevest al vigita el decise. In Visualiza padriale tendericativam, cunta decisionam, accusa quistam, ex manifisi,
pidel schoon acceptus densiria virilia dell, el calvis milliam unaverum, consi quistam, ex manifisi,
viriliam dilla samann singals dell. Accepturat di brimaghis empiratum a cipalis healikum
viriliam cunta minus singal dell. Accepturat di brimaghis empiratum a cipalis healikum
viriliam cunta minus singal dell. Accepturat di brimaghis empiratum a cipalis healikum
viriliam della samanni singal dell. Accepturat di brimaghis empiratum in cipalis healikum
viriliam della samanni singal dell. Accepturat della della parta quan decenti partar qui

Carine et costane et chilections templanque Applitais in Palais com porticiba, esten diri Alli, Lapren), priticem et circum Famision, que me negotier passe es monte que, qui prioren esten in nole fecrot. Octavian: publicar act circum Maximum, este in Capitalo Josep Fereciti et Josep Tamalia, esten Quinici, este Moricar et communicaregine et alten Estratios in Acestica, esten Larum in names Sarra via, esten deim Penallum in Felia, urtem Javenstati, artem Mario Marson in Palais fel.

Capitalism of Pompium theatrum, utrumque apus impensa grandi, refeci, sine ulla teacriptionnominis mel. Rivos aquerum, in pluribus locis vehatatis laboutes, refeci, et aquem, quo Mercia appellatur, duplicari, fonte noco in rivum qui sumisso. Ferum Julium et bosilisme quo fuil in adem Castoris et adem Saturni, cayta profligataque opera a patre meo, perfect; et cambém basilicom, consumptem incendio, ampliato ejus solo, sub titulo nominis filturum meorum Cali et Lucil renovari, et, el «vuu non perfeciuem, perfeci ab heredibus meia jussi; duo et octoginta templa Deâm in urbe consul... refeci...

Dona ex manistic in Capitolia, et in ada diel Julii, et in ada Apolitiat, et in ada Fedo, et in temple Martia Ultoria, conservari, qua mittà constiterant BS circiter millions. Auri cornarii ponda tripinta et quisque millia municipila et colonial Ballea conferentitus ed triumphon meno, quit-tun consul, remisi; et postes, quodiaremque imperator appellatua sum; aurum coronarium non accept, decernativa municipita: ...

Musus gladisterium dedi meo nomine, et quinquiene filterum morum au nepotum nominer, et quinque meeribus pupulerum den inima circiter decem milieu. Fenalismes bailiturus africanarum, meo nomine au filtrum morum et aspotum, in circo, aut in fore, aut in amphilatetro, popule dedi seztene et viciene, quibus confecia neut bestiarum circiter tria mitta et quinquente...

In templis omnium civitatum Peiaponnesi et Asia victor ornamenta reposal, que, spoliatis templis, M. Astorius, cum quo bellum generum, prientim passederat. Her status pelastres et equestres et in quodrigis aryonieur sisterunt in urbe 320 circitor, quas ipse musicii, exque en permise dona aurea in cele Apollinis, men nomine et illerum qui militi sistearum honorem haburraris, possi...

Sallustio racconia che Augusto area scriito questo indez renum a se gestarum da metteral usi suo sepolero; e fu scoperto ad Ancira in Finidia. Parte d'una traduzione greca fu trovata nel 1843 da Hamilton nell'estenso del tempio, nel cui vestibolo stava scolpito il testo Istino.

#### CAPITOLO XXXI.

#### Il secolo d'oro della letteratura latina.

Un'altra fortuna ebbe Augusto, che al suo corrispondesse il secolo d'oro della letteratura latina, talche il nome di lui, non solo si associò all'immortahità di quegli scrittori, ma rimase come appellativo de' protettori del bel sapere.

Ne' prinordi, Ronna s'occupò a difendersi e trionfare, non ad ingenitire gl'intelletti. Sol quando penetrò nella Grecia italica, poi nella Grecia propria, couobbe una collura più raffinata, e la introdusse coi prigionieri e ori vinti, i quali allogaronsi come maestri o clienti nelle principali famiglie; e tal ne press vaghezza, che dimenticò i modi nazionali per tenersi affatto sulle orme greche. Quand'anche non fosse natura degli Italiani, sappiamo per iscritto che il popolo nostro dilettavasi grandemente di canzoni nelle varie fasi della vita; specialmente alle vendemunie, e quando la riposta messe lusin-gava terminate le fatiche, e alle solennità della rustica Pale, i prischi agricoli, forti e contenti di poco, ori edifi, colla fedele consorte e coi compagni di lavoro esilaravano l'anima e il corpo nel suono e nel ballo 1; e la gioja bacchica esultava in canti e gestivelazioni, e fors'anche dialoghi, di versi regolati dall'orecchio e misurati dalla buttuta del piede la buttuta del piede la buttuta della cutta di contro di posti di dall'orecchio e misurati dalla buttuta del piede la buttuta della piede.

Questa fu per gran pezzo l'unica drammatica, ben lontana dall'artistica, che pur già grandeggiava in Sicilia, e che richiede un'azione, un intreccio, e caratteri e affetti. Abbiamo notizia di recite che si facevano in sifatti versi, chiamati saturnini dal favoloso Saturno, o fescennini da Fescennia, città dove molto erano usati alle Sature, mescolanza di musica, recita e danza. Inconditi e mal composti, smentiscono però Orazio quando di letteratura romana non trova lampo se non dopo l'occupazione della Grecia2; più lo smentisce la storia. Tito Livio, in un passo notabilissimo 3, fa che i Romani desumano i giuochi scenici, come tante altre cose, dagli Etruschi, dicendo che nell'epidemia del 390 di Roma, la collera celeste serbandosi inesorabile alle supplicazioni consuete, s'introdussero (cosa nuova al popolo bellicoso, avvezzo soltanto agli spettacoli del circo) rappresentazioni sceniche, fatte da commedianti etruschi che nella costoro lingua chiamavansi istrioni, i quali ballavano artifiziosamente a suon di flauto e gestendo senza parole: i garzoni romani gl'imitarono, aggiungendo versi rozzi ma lepidi: in appresso s'introdussero buoni istrioni che ne recitarono di studiati, e rappresentarono satire, le cui parole convenivano al suono del flauto e al movimento. Livio Andronico (segue egli), più d'un secolo dopo, osò far meglio, e comporre drammi con unità d'azione; e avendo perduto la voce, ottenne di collocare davanti all'attore un giovine



che cantava i suoi versi, mentr'esso faceva i gesti, viepiù espressivi perchi non era distratto dalla cura della voce. Di qui l'uso agli istrioni di accompagnare col cesto ciò che un altro canta, non parlando essi che nel dialogo.

Adunque Livio Andronico introdusse la favola teatrale, che soggetti forniciri riproduceva in favella barbara, cioè nostra <sup>4</sup>. Al solo ritmo, consueto ne' carmi latini ed osci, sostinui il senario, libero verso, che traeva dall'acrompagnamento della tibia quel tenor regolare e cadenzato che nella sua libertà non aveva, e che forno passaggio fra la ritmica indigena e la metrica esotica. A quel modo continuarono e Nevio e Planto, sempre scusandosi di tradurre i greci in barbaro, cioè nel partare di quel Romani, che per chianuare poi lurbari gli altir popoli dovettro persuadersi d'essero divenuti greci.

Ennio diede un passo innanzi, e abbandonando il pedestre senario, introtusse l'evico greco; laonde si dava vanto d'aver « superato egli primo i monti delle muse, mentre fin a lui erasi detto soltanto coi versi che cantavano i fanni e i rati: cioè gl'indigeni?: introdusse il dattilo e il verso esametro, la cui musicalità era accessibile del pari si dotti e al volgo.

Andronico, Emio. Plauto, Azzio, Nerio trattarono soltanto soggetti greci, benché in Grecia non fossero anora penetrati i fomani, non avessero - cercato le bellezze di Tespi, Eschilo, Sofocle -, nè Mummio avesse recato gli spettacoli teatrati da Cornito \*: Inonde possiamo credere che quest'arte derivasse piuttoso dalla Scirila, dove Artisotele e Solino la fanno asserce, e trasportar in Atene da Epicarmo e Formione; ovvero dalla Magna Grecia, ove molti Pidagorici aveano scritto commedie 7.

Di tre parti constava la commedia; diverbio, cantico, coro. Pel primo intendeasi l'attieggiare di più persone: nel cantico partiva una sola, o se ve n'era un'altra, udiva di nascosto e partiva da sè: nel coro era indefinito il numero de personaggi<sup>4</sup>. Molta varietà y'ebbe poi di commedie: le gravi diceansi pallitato to topatta, secondo che di soggetto greco o ronano; nelle pratezatata s'introducevano persone di grand'affare, vestite della pretesta; inferiori erano le tubernariae e i mini.

Bal succitato passo di Livio i testri rounani compajono non semplice passtempo, ma nivistituzione civile e sacerdotale, e la recita come un appendice di quelli che i Romani tenevano per veri divertimenti, i, ginochi del circo. Inoltre gli scrittori di commedie non erano romani, ma Ennio di Calabria, Pacuvio di Brindisi, Phauto di Sarsina nell'Umbria, Tercenzio di Cartagine; talmente convenzionale era il linguaggio di quelle. Il romano popolesco rimase di etallenna, che alcuno vorrebbe somigifiare alle nostre commedie a soggetto: recitavans in osco <sup>9</sup> da giovani beanati, e allettavano grandemente il popolo per lo schere vivace e per l'originalità.

Diciannove tragedie di Marco Pacuvio sono lodate da Quintiliano per protondità di sentenze, nerbo di stile, varietà di caratteri; ma nel pochissimo rimastoci non troviamo che liberissime imitazioni, in istile bujo e disarmonico. Lucio Azzio, mato a Roma da un liberto, ne compose e raffazzono di molle, fra le quali il Bruto e il Decio, soggetti patti; e recitavansi ancora ai tempi di Giornone, e più volentieri si leggevano. Delle diciannove tragedie di madronico sol qualche frammento sopravire: compose pure un inno da cantarsi da ventisette fanciulle, e volto dal greco l'Odissea. Gneo Nevio campano versegerò anche la prime superar pounica.

Tilo Maccio Plutto "scrisse molte commedie; ad altre non facea che dar una mano, e correvano poi sotto il suo nome: ma sempre tradotte o imitate dal greco, e di greche costumanze. Ce ne sopravanzano venti, fra cui l'Amfirione mette in burietta gli Dei; e fanno per le migliori l'Aultderia incompleta, il Trumanuna ei Capitri di serio e norale intercio. Guadegnato un bel gruzzolo col poelare, lo avventuro in commercio, si male speculando che furidotto a giarra macine da mungiajo.

Tutti i comici superò Publio Terenzio Africano. Rapito fanciullo dai più compro da Terenzio Lacano sentalore romano che, educato, giù donò la libertà; ed egli, raccolto qualche danaro, passò in Grecia, ove mori di trentacinque anni. In Grecia dopo la commedia democratica e politica di Aristone, tutta allissoni ed attualità e talalaza, era stata introdotta la civile, in uni grandeggiò Menandro; che la elevò a qualche dignità con fatti serj e ineuto filosofico, pendendola qual poi rimase, il quadro dei vizi e delle ridico-laggini, secvra di satira personale. Centotto commedie di quest'ultimo poeta teniese, avea tradotte Terenzio, che le perdette in un naufragio; nelle sei che ci rimangono, appajiono purezza ed eleganza di stile e precisione di sentenze "I, quale in Roma non aveva ancora alcun modello. L'Eunuco sembra orginale, sebbera i caratteri di Instonee e Trassone semo desunti dall'Adulatore di Menandro; e tanto piacque, che fu replicato lin due volte nel giorno stesso, e guadagnà all'autore olimnia sesterzi.

Plauto coll'asprezza e la facezia palessai famigitare col vulgo, Terenzio ritrae della società signorile; quello esagera l'allegria, questo la tempera, e i caratteri e le descrizioni esprime al vivo. Orazio (che gradicando solo dall'espressione, vilipende tutti i comici della prima manierai chiama grossolano Plauto, e lo taccia d'aver abborraciato per tocare più presto la mereche; alle commedie di Terenzio fiu assertito mettlesser mano i collissimi fra i Romani d'allora, Scipione Emiliano e Lelio: l'une e l'altro però sono troppo lontani dalla finezza de' comici greci, vuoi nel senso, vuoi nell'esposizione.

La logascia, il lennoe, il servo che tiene il sacco al padroncino scapestralo, il ligio parassio, il padre avaro, il siodato militalatore, ricorrono in ciascuna commedia di Plauto, fin coi nomi stessi, come le maschere del vecchio nostro teatro; e si ricambiano improperj a gola, o fanno eterni soliloqui, o rivodiognosi agli spettori, o scapestransi ad oscenità di abordello. Egli estesso professa in qualche commedia di non seguire l'attica deganza, ma la siciliana straticià 12°; il rerso talmente trascura, che si dubita se veros sia "; grossolano e licenzioso il frizzo; il dialogo da plebe. Meno che pei letterati ha importanza pei folloci, che vi risvotrano i idiotismi ancor viventi sulle bocche

nostre, e ripudiati dagli autori forbiti: altra prova che il parlare del vulgo si scostasse da quello dei letterati, e forse viepiù nell'Umbria.

Meglio si splebejò Terenzio. Nopour egli poteva produrre altre donne che cortigiane, ma le fa involate da hambine, e consucta soluzione della commelia è il riconoscimento loro <sup>11</sup> per mezzi miracolosi: anche all'uomo dabbene trova un luogo fra i suoi: più corretto nella morale, men procace nel motteggio, cletto e spontano nel dialego, piùtroescamente semplice ne racconi, attraente nelle situazioni, resta inferiore in vivezza comica e gaja fantasia: quanto all'inevizione, e i sucus col dire che non è più possibile atteggiar cosa nuova <sup>15</sup>. Nè l'uno nè l'altro conobbero l'ammoestrare ridendo, proponendosi unicamente di recare sollazza di pubblico <sup>16</sup>.

Le commedie di Terrazio e Platto erano palliate, cioè eseguivansi in abito preco: nelle togate fu celebre Afranio, ma pochissimi versi ce ne restano. Poco merito in generale si attribuiva alla drammatica, tantochè Quintiliano confessa che, in questa parte, la letteratura latina va zoppa. E per vero, come poleva forire tu un popolo che si dilettava di belve comilattenti e dei veri spasimi e del sangue d'uomini accoltellantisi? Terenzio racconta che, alla prima rappresentazione della sua Ecira, il popolo costriuse a interromperta perchè si erano annuaziati idadiatori e aslambanchi.

D'Asinio Pollione, il più eelebre tragico, nulla sopravvisse: di Ovidio sappiamo che scrisse la Medea; ma i luoghi comuni onde farci le sue Eroidi, e e la dilavata facilità del suo stile non ci lasciano troppo rimpiangere questa perdita, nè quella de' molti altri tragici romani ricordati <sup>17</sup>.

Della burletta si peradea molto spasso, e fino a quell'antichità risalgono le maschere i il Macco o Sannio, progenitore del nostro Zannio Artechino, era un buffone, raso il capo, vestito di cenei a vario colore; a Pompej si trovò il Pulcinella, maschera attellana. Sul finire della repubblica si preferivano i mimi, mescolanza di hallo e di tramantica, non rioltat ad un'azione perfetta ma in scene staccate, un carattero plebeo esponendo nelle differenti sue situazioni, con patra vulgare e locuzioni sorrette; di che il basso popolo, icnon-scendo se sierso, prendeva mirabile dilettazione. Il poeta dava solo la traccia, laciando che l'attore improvissose; attore sovente era l'autor medesimo, o i più famosi furono Siro e Laberio. Di questo abbiamo un prologo, dove lagnasi d'essere stato costretto da Cesare a montare sul palco: di Siro alquante sentenze morati, che teneva in serbo per intromettere all'occasione, e che ci danno alta idea della farsa romana. Anche Gneo Mattio amico di Cesare e di Cerceno sersiese Mimiembi sassi lodati, oltre un Illiade.

La legge sopravide sempre agli spettacoli teatrali, che perciò non attinsero mai la democratica licenza degli ateniesi. Già la printiva nobilità, gelosa di questa plete che della scena valevasi per bersagliaria, le pose fremo applicandovi la legge delle XII Tavole che condannava a morte o alle verghe i diffanatore <sup>18</sup>. Ogni oppressore della pubblica liberà finvigioriva queste repressioni, come fece Silla; e Cicerone scriveva ad Attico che, nessuno osando chiarire in iscritto il proprio parere, nè apertamente riprovare i grandi, unica via restava il far ripetere in teatro versi o passi che paressero alludere ai pubblici affari 19.

In principio i teatri erano posticci, durando al più un mese, quantunque l'armadura di legno si ornasse con grand'elegnaza, fino a dorarla e argentarla, e vi si colloctassero statue da altre spoglie del popoli soggiogali. Scauro ne fece uno capace di ottantamila spettatori, adorno di tremila statue e trecensessanta colonne di narmo, di verto, di legno dorato. Primo Pompeo, dopo vinto Mitradate, ne fabbricò uno stabile, capace di quarantamila spettatori, on quindici ordini che salivano dell'orchestra fino alla galleria superiore. Quel di Marcello, fatto da Augusto, era un emicido del diametro inferiore di circa cinquantacinque metri all'interno, e di cenventiquattro al recinto esterno. Cajo Carione, volendo sorpassere i predecessori in bizzarria se non in magnificenza, nei funerali di suo padre costrui due teatri senciercolari, tali che polessere girare sopra un persio con tutti gli spettatori si ciche, compite le rappresentazioni secniche, venivano riuniti, e gli spettatori si trovavano trasortati in un anfileato <sup>20</sup>

Alla romana severità parea vile un uomo, inteso nou a soldisfare coll'arte sua verun bisogno, ma solo a dar diletto; infane chi per danaro ingeva affetti, dava se modesimo a spettacolo, ed esponevasi agl'insulti degli spettatori. Laonde i mimi rimanevano privati delle prerogative civili, i censori poleano degradardi di triba, i naggistral firit staffilare a espericcio; un marchio impresso sul loro corpo gli escludeva da ogni magistratura, e fin dal servire nelle legioni. Anche donne poteano compariri sulla secna romana, a differenza della greca, purchè vestite decente: ma restavano diffamate, proibito ai senatori di sposare le attici, ne le figlie o le nipoti d'istrioni.

Somna doveva essere l'abilità degli attori se tanta ammirazione destarone Batillo Pillade, Esopo e Rossio. Espure generalmente erano schiario i liberti grezi, che a forza di studio avevano imparato la giusta pronunzia del latino, holtre vastissimi essendo i teatri, doverano forzar la voce perchè fosse intesa da ottantamils spettatori; le parti femminili erano pesses ossetunte da uomini; il viso coprivasi con maschere: lo che rende inesplicabile l'effetto che Cicerone e Quintiliano dicono producessero.

Esopo e Roscio non mancavano mai al foro qualvolta si agitasse causa interessante, per osservare i movimenti dell'oratore, del roe, depti sastanti. Il primo fiu amico di Gicerone, e benche magnifico all'eccesso, basciò a suo figio enti milioni di sesterzi (4 milioni). Da Roscio, che pel primo abbandono la maschera, prese lezioni Gicerone, che poi gil divenne amico, e stidavansi a chi meglio esprimerebbe un pensiero, questi colle parole, quegli col gesto: all'anno riceveva ciuquecento sesterzi grossi (100,000 lire): ducentimia n'ebbe Dionisia attrice, per una stagione del 377. Neppure questo scialacquo è dunque novità.

Dove finisce l'età eroica, spettanza della poesia e dell'arte libera, ivi comincia la scienza storica; e quando il carattere preciso dei fatti e la prosa della vita si rivelano in situazioni reali, e nel modo di concepirli e rappresentarli. Quale scienza più degna d'un gran popolo? pure i Romani nè anche in essa seppero essere originali, e negligendo le patrie tradizioni, e sprezzando i monumenti, accolsero e rimpastarono le origini favoleggiate dai Greci. Fabio Pittore che primo ne scrisse in latino, Cincio Alimento senatore e Cajo Acilio tribuno che dettarono annali in greco 21, copiavano l'un dall'altro, senza interrogare il popolo nè mettere a paragone coi documenti. Quando Catone censorio trattò delle Origini italiche, i popoli della prisca Italia sussistevano ancora, e conservavano in libri ed iscrizioni i loro fasti; sapevansi leggere e interpretare i caratteri oschi ed etruschi, che ora eludono la pazienza degli eruditi; non era per anco stata dilapidata l'Italia dalla guerra de' Marsi, nè le sistematiche proscrizioni di Silla aveano distrutte le memorie della prima nazionalità. Un desiderio del censore sarebbe stato legge a tutte le città italiane, che gli avrebbero a gara recato i loro annali pel lavoro che preparava. Eppure, malgrado l'affettata sua avversione per le cose greche, egli si abbandonò alla corrente; e d'idee e di etimologie forestiere è rimpinzato quel poco che ci tramandò. Peggio ancora adoperarono Cornelio Polistore al tempo di Silla, Pisone Frugi, e più tardi Ginlio Igino, e creduli o ingannatori.

Il migliore storico di Roma le venne dalla Grecia, Polibio di Megalopoli, n. 203 che deportato con quelli traditi da Callicrate (T. 1, pag. 319), acquistò la grazia degli Scipioni, principalmente dell'Emiliano, lo seguì in Africa, e narrò la storia contemporanea dal 220 al 167. Di scarso gusto e d'arte scadente, attiensi al positivo; vide i luoghi, seppe il latino, e lesse in Roma documenti ignorati dai natii, e meglio di questi c'informa della loro costituzione, che egli reputa non solo superiore alla Spartana e alla Cartaginese, ma tale che, a petto di essa, la repubblica di Platone somiglia una statua accanto d'uomo vivo. In serena tranquillità narra non declama: cura la moltitudine. quanto Livio gli eroj; ma escludendo la Providenza regolatrice, e tutto ridncendo a invenzione degli uomini: eppure non sa guardarsi dalla funesta simpatia per la prosperità, rimprovera e ingiuria i nemici de' suoi Scipioni, dice che le leggi della gnerra permettono di fare tutto ciò ch'è utile al vincitore o nocevole al nemico. Vero è che fa giungere qualche disapprovazione alle orecchie degli oppressori della Grecia: vede la colpa de' Romani nella seconda guerra punica; la terza considera come un delitto: professa che fine della vittoria non dev'essere la distruzione del nemico, ma il riparo dell'ingiuria (v. 41, 5); che il vincitore non dee confondere l'innocente col reo, e piuttosto risparmiar i rei in grazia degli innocenti; tralasciare i guasti inutili perchè provocheranno eccessi contrarj : la pace è di tutti i beni il solo che nessuno si perita a considerar per talo: tutti preghiamo gli Dei a concedercelo, nè v'ha cosa che non sopportiamo per ottenerlo 22,

Le Antichità romane di Dionigi d'Alicarnasso, stendentisi fin all'ano dove Polibio comincia, toccano delle origini di Roma, ma sempre per blandiria, e « sminuire lo scherno e l'aborrimento che i Greci le professavano »; questo proposito già il rende sospetto, e anoro più la pienezza simmetrica del son racconto, d'rea impossibile deducesse da cronache indigeste. Come estranio ch'egli era a Roma, ce ne espone con particolarità il governo e il diritto, sebbene non sempre ne intenda lo spirito: ma da una parte per annor di patria tutte le origini trascina dalla Grecia, dall'altra vanta i Romani come popolo equo e temperato, che i vinti tratti ono con cradeltà o vendetta ma da amico e benefattore, moderò la vittoria con una magnanimità senza esempio, e in cinquecento anni di lotte così violente mai non insanguinò il ficro; racconta senza bissimo la distruzione di Cartarigne, di Corinto, di Namanzia, e conchiude che, in tanto conquistar di paesi e tanto opprimere di nazioni, mai non one che di giustizia a di mai no more che di giustizia a mai non one che di giustizia di mai no mene che di giustizia di mai non magnanimi.

Mollissimi greci scrissero de' fatti della Sicilia; alemi anche siciliani, fra cui li più antice o lodato è Antico figlio di Serolen siracusano, autore di una storia di quell'isola, e d'una dell'Italia: fioriva ai tempi di Serse. Temistogene, oltre la storia patria, divisò da spedizione di Gro il giovane in Persia, che alemo petende sia quella che va sotto il nome di Senofone. Anche due Dionigi tiranni storiarono; e Filisto, condottiero d'eserciti nella guerra cogli Aleniesi, poi relegato a Turio, richianalo per ordinar le cose siracusane, infine ucciso a strazio da' sono cittadini il 400, aveva esposto la storia siciliana fina tutto il regno del vecchio Dionigi; conciso, dicono, quanto Tucidide e più chiaro. Un altro Filisto è lodato d'avere pel prima applicato alla storia gli artifizi retorici. Callia, scolaro di Demostene, nelle imprese di Agalocle parve più degante che veritiero.

Timeo da Taormina scrisse una storia universale e varie particolari, e una critica sugli errori degli storici: se il lodano per buona distribuzione cronologica, gli appongono e soverchia mordacità, e di raccoglier ogni cosa senza discernimento. Celebratissimo da Cicerone è Dicearco messinese, morto al principio del regno di Gerone, e vissuto il più in Grecia: espose in istile attico vite d'illustri uomini e dei sette Sapienti, le feste e i giuochi, e una descrizione della Grecia non solo per la parte fisica, ma per la morale ancora: per incarico de're Macedoni fece e descrisse la misura de'monti (ὀρῶν καταμέτρησις) del Peloponneso, con buone idee sulla conformazione generale della terra. Aristocle, pur da Messina, raccolse la serie degli antichi filosofi e la somma dei loro insegnamenti. Polo d'Agrigento lasciava la genealogia de' Greci e de' Barbari venuti alla guerra di Troja. Filino, suo compatrioto, militò sotto Annibale, e ne descrisse le imprese adulando; sicchè più rincresce l'averlo perduto, giacchè farebbe contrapposto ai Romani che lo calunniarono 24. Le guerre Servili furono narrate da Cecilio di Calutta, che tratto pure sul modo di leggere gli storici. Andera da Palermo narrò le cose memorabili di ciascuna città della Sicilia

Di tutti questi ci rimane o soltanto il nome o poche riglie; neò direttamente possiam quidicare che biodoro di Argiro, dotto Diodoro Sciolo. Vennto ultimo, egli pole giovarsi di tutti i greci e siciliani; e dopo trent'anni di viaggi e di ricerche fernatosi a Roma, allora centro d'ogni civillà e convegno di tutte la nazioni, vi compibli in greco una storia universale, intitolata Biblioteca storica, dai tempi precedenti alla guerra di Troja fino a Giulio Cesare. De 'quaratal bibri ci restano solo i primi cinque sui tempi favolesi, la seconda decade, e alquanti frammenti. Chiaro, lontano dall'affettazione come dalla basezza, procede esconnesso, talvolla declamatorio, pità spesso freddo e uniforme compilatore piuttosto che autore; bee grosso, acetta tutte le ubbie, e si corruccia con chi ne dubita; di tanti materiali che doveano esistere, non trae bastante profitto, ne quindi ci ajuta gran fatto a conoscere la prisca istoria italiana; sulla romana poi erra spesso nei nomi, più spesso ne'tempi, e in generale è searso, quanto invece abbonda intorno ai Cartaginesi e ai Greci. Piace troavroi il sentimento dell'umantia, d'uma giustizia divina, d'um providenza.

Sulla primitiva Italia nessuna luce spandono gfi scrittori latini, sempre scuranti dell'erudizione. Tito Livio volendo dilettare e istruire il suo popolo, ne adotta le idee tradizionali semza curarsi di appurarle, segue e spesso traduce Polibio, ne entra tampoco nei tempi di Roma a leggere di esaminare i trattati e monumenti antichi conosciuti da quello e di Dionigi; pololi anche fra i più dolti videro le opere di Aristolele: Cicerone che tutto seppe, conosce soltano per un dicezzi i Latini che prima di lui serisseso di filosolia; e quando vuol informar della costituzione romana, egli uom di Stato, traduce Polibio: ignoravansi le lingue forestiere, ne gl'interpreti servivano che ai negoti; e Cesare che si lungo tempo campegio nelle Gallie, non ne apprese la favella; e a vicenda, volendo servirsi d'una cifra perchè i suoi dispacci non fossero intest dal nemior, adoprava l'alfabeto greco.

Pure molte biblioteche eransi in Roma raccolte. Paolo Emilio, come altri mobili, per diletto de'suoi figli trasportò in città quella di Perseo, re di Macedonia: Silla da Atene quella di Apellicone Teio, che fu messa in ordine da Tirannione, il quale pure ne raccolse una di trentamila volumi: più insigne l'ebbe il suntuoso Lucullo, che gli eruditi del suo tempo vi raccoglieva a dotte conferenze. Anche Attico ne formò una doviziosa, e molti schiavi occupava a ricopiare per farne traffico; onde Cicerone iteratamente il prega a non vendere certe opere, giacchè spera poter comprarle lui 25 per aggiungerle alle molte che già aveva unite con varie anticaglie. E probabilmente per opera degli schiavi ogni lauto romano procacciavasi una biblioteca: ma sebbene ai copisti sovrantendessero grammatici destinati a collazionare, i testi riuscivano scorrettissimi 26. Primo Cesare pensò ad una biblioteca pubblica, e n'affidò la cura a Varrone: il qual pensiero interrottogli dalla morte, fu messo ad effetto da Asinio Pollione: poi Augusto ne applicò una al tempio d'Apollo Palatino 27, ed una al portico d'Ottavio; e di rado ai pubblici bagni mancava un gabinetto per la lettura.

A malgrado di còi i Romani furnon negligentissimi in esaminare l'antichità, e rintracciare i documenti che sono occhio della soria. Li precedettu un civittà potente, qual fu la pelasga; gli educò l'etrusca: e nè di questa nè di quella curarono, o fosse orgogio nazionale, o cica preferenza al bello sopra

1. 116 il vero. Damone proprentasso erudito Marco Terenzio Varrone, che a settantoto
anni aveva scritto quattrocentonovanta libri di varia materia. Nelle Antichità
delle case umane e dirine cominicava dall' uomo, dal suo organismo e dalla
natura morale; veniva all'Italia, all'arrivo di Enea, alla fondazione di Roma,
dalla quale egli pel primo fissò la cronologia (erre Varronis); je: indagava
tutto ciò che potesse illustrare la storia e le condizioni politiche e morali. Le
cose divine erana un profondo trattato sulle religioni italiche e sulla romana
in ispocie, i miti, i sagrificaj, la liturgia, forse dirigendo tutto a reprimere
l'ateismo e la corruzion de'costumi; al che forse diresse anche l'altra opera
Della ita del popolo romano.

Cicrone lo loda di avere finalmente dato a consocer Roma ai cittadini, che prima vi stavano come stranieri 2º; e gli antichi s'accordano a tribulargli il titolo di dottissimo: ma se dai tre dei ventiquattro libri suoi sulla lingua latina, dai tre intorno all'agricoltura, e dai pochi altri frammenti vogliam giudicarlo, ne appare searso d'erudicione e più di critica, e ansisso di rintracciar lontano quel che avera in casa 2º. Nell'esaminare l'etimologie della lingua latina, ignora i medodi che la spirito segue nel creare, adoprare, trasformar le parole; e suppone che i Latini inventassero il proprio parlare, mentre non fecero che torto da altri (Appendice I); non istudia gli idomi allora viventi, e al più ricorre ai dialetto greco colico, congelence del latino.

Nel trattato De re rustica, dopo le generalità, viene alle vigne, agli ulivi, agli orti; il secondo libro tratta dell'allevamento del bestiame, de' formaggi e della lana; il terzo, degli animali della bassa corte, della caccia e della pesca. Al semplice esordio di Catone (T. I. pag. 333) si paragoni questo suo: - Se ozio avessi, ti scriverei a mio agio ciò che ora ti schizzo come posso · sulla carta, pensando elle conviene accelerarsi, perchè quel proverbio che · l'uomo è null'altro che una bolla, ancor più s'attaglia a vecchio. I miei · ottant'anni m'avvertono di fare il fardello pel gran viaggio. Avendo tu, o · Fondania moglie, acquistato un podere che desideri render fruttifero con · buona coltura, procurerò informarti di ciò che convien fare non solo mentr'io vivo, ma anche dono morto... Non invocherò a soccorso le muse come · Omero ed Ennio, ma le dodici divinità maggiori; non i dodici Dei della · città, sei maschi e sei femmine, le cui statue sorgono nel fôro, ma i dodici · che presiedono all'agricoltura. E prima Giove e Terra, che in cielo e quaggiù · racchiudono tutte le produzioni dell'agricoltura, onde son detti i gran geni-· tori; poi il Sole e la Luna, di cui si osserva il corso per seminare e pian- tare; indi Cerere e Libero, i cui frutti sono indispensabili alla vita; Rubigo · e Flora, pel cui patrocinio il frumento e gli alberi vanno immuni dal bruciore, e fioriscono a debito tempo: poi Venere e Minerva, che tutelano l'una gli ulivi, l'altra gli orti; Linfa e Benevento, perchè senz'acqua immiserisce
 l'agricoltura, e senza buon successo la coltura è illusione
 Dopo questa litania introduce gli interlocutori

Varrone aveva anche fatto una raccolla di settecento vite d'uomini illustri di Grecia e di Roma in cento fascicoli da sette ciascuno, dondo il titolo di Hebdomadeta, e coi ritratti; e Pfinio lo loda di aver trovato un modo di moltiplicarne le côpie, e così agevolarne la conservazione e la diffusione. Molti, e fin l'illustre Visconti, s'immaginarono fossero disegnati sopra pergamena, e perciò vi si adoprasse una qualche maniera d'incisione: ma il passo di Plinio <sup>33</sup> el trae pinitosto a crederti di cera, fatti collo stampo, e chiusi in scatolette, al modo de sigilli.

Accennammo (T. I. pag. 491) come molti vergassero le proprie memorie, solitamente in greco: ma le più insigni sono quelle di Giulio Cesare. La difficoltà di propagare i manoscritti obbligava gli antichi a scriver serrato: oltre che sapeano aggrappare gli sparsi accidenti, quanto oggi si suole sbricciolarli e decomporli. Cesare, meglio d'ogn'altro vedendo le forze e i vizi del tempo e del paese suo, narrò grandissime geste in piccolissimo volume, la cui naturale semplicità e la limpida ed evidente concisione già erano in delizia a'contemporanel 32, e fin ad ora non trovarono emulo. Gli attri Latini ricalcano continuamente i Greci; egli dice quel che ha pensato e sentito, nè ci appare altro che Cesare. Cesare invitto generale e invitto scrittore: rapido nel narrare come nel compir le imprese, trova l'eleganza, non la cerca; non prepara gli effetti; va tutto spontaneo: e sebbene nol possiam credere imparziale, # e chi vi pon mente ravvisi un sottofine in quel che narra, indovini quel che tace, e l'arte di lumeggiare una circostanza, un'altra adombrarne, eccedette chi pretese scorgervi il proposito deliberato di mentire e di presentar se stesso al nonolo e ai nosteri in maschera, valendosi d'una fredda ironia, e con profondo sprezzo del genere umano attribuendo tutto alla fortuna. Oltre molte arringhe, avea composto tragedie, due libri delle analogie grammaticali, trattati sugli auspizi e sull'aruspicina, sul moto degli astri, un poema nominato Iter ed attre poesie.

Da antico si registravano gli avvenimenti giornalieri negli Annali pontiligi; na al lempo della sodzione de l'acrochi rinasero interrotti. Cesare pel primo istitni un giornale degli atti del senato, ed uno di quei del popolo, affine di conservarti e pubblicarti. Augusto ordino si continuasse il primo, ma gauzi pubblicarto, ed elesse egli medesimo chi dovca compitario <sup>32</sup>. Su quetto del popolo si notavano le accuse recate ai tribunali, le esentene loro, l'inaugurazione de magistrati, le costruzioni pubbliche, e, in appresso la nascotta e le vicende dei principi. Somiglia dunque ai giornali moderni, lontanissimo però dall'averne la diffusione che ne costituiese l'importanza.

Ma già colle altre ambizioni era nata quella della parola, e al finire della repubblica apparvero storie degne di questo nome; e il primo che v'adoperi stile conveniente è Crispo Sallustio (T. I. pag. 488). Soli i due episodi su Giugurta e Catilina ce ue árrivarono; ma egli avea narrato in cinque libri anche i tempi interposti fra quei due fatti; e ancor si legevacano a leural del Petrara; al quale nelle Lettere soggiunge avet trovato in veracissimi autori che Sallustio, per esporre al vero le cose d'Africa, guardo i libri punici, anzi si recò si il hochi: diligenza ben rara fin i Romani.

I nostri lettori sono già famigliarizzati col più insigne storico latino, Tito Livio (T. 1, pag. 489), e conoscono come per patriotismo riducesse la storia romana ad un'epopea, cui conviene più che ad altra quell'epiteto affatto romano di magnifica. Con una ammirazione candidissima 34, con una persuasione che sente dell'ispirato, concepisce poeticamente, narra ampio e maestoso, qual conviene al naese dove si congiungevano l'eloquenza poetica con quella del fòro: rifugge ogni trivialità, ogni arcaismo di pensieri o di linguaggio, talchè nell'uniforme splendore del suo stile, come in certe moderne tragedie, non ci presenta se nou i contemporanei d'Augusto, esprimenti con accento gentile le passioni d'età gagliarde. Come arte non sapremmo qual lavoro antico o moderno pareggi quella sua eloquenza, neppur un istante dimentica della propostasi gravità; quella chiarezza che nulla lascia d'indeciso nelle idee, di faticoso all'attenzione; quell'eleganza semplice che cresce grazia al pensiero, vivezza ai sentimenti: quell'armonia penetrante che diffonde sulla storia tutto il vezzo della poesia; quella perfezione di stile, ove nuove bellezze rivela ogni nuova lettura. Qual successione di mirabili quadri, di grandiosi caratteri, di stupende arringhe! quale industria nello scegliere le circostanze! Quindi di poche opere antiche la perdita è a deplorare quanto de' libri suoi; e il mondo letterario tripudiò ad ora ad ora della speranza sempre tradita di vederli scoperti o nei serragli di Costantinopoli o nei conventi della Scozia.

Le Storie Filippiche di Trogo Pompeo non ci sono conosciute che per un compendio fattone da Giustino di scarsissimo frutto, e senz'arte di disporre e concatenare: ma alcuni frammenti pubblicati testè <sup>53</sup>, ce ne fanno viepiù rincrescere la perdita.

Altri ancora andarono smarriti, quali Sesto e Gneo Gellj, Clodio Licinio, Gilliro Graccano, Ottacilio Pelifo, primo liberto che osasse applicarsi a un genere che tanta franchezza richiede; Lucio Lisamo amico di Pomponio, e Ortensio, e Pollione, e le Famiglie illustri di Messala Corvino. Giuba, figlio di quello che fu vinto da Cesare, detto geografia dell'Arrica e dell'Arabia, e una storia romana, lodata da Philarco per esatlezza.

Cornelio Nepote di Ostifia aveva composto una storia universale in tulibri 3º, ed altre che andarono perdute, non avanzandoci che qualche brano, e le vite di Catone e d'Attico pregevolissime per urbamità di sille. Le vite degli illustri capitani di Grecia, quali corrono sotto il nome di lui, senza colore nel raccotto, senza originalità e corenza ne pensamenti, senza vigore nello stile, ne quelle particolarità che fan conoscere al vero i personaggi, ne ampia notizia di fatti, o appropriata scelta delle circostanze; accompagnate di costruzioni strane, forme inustiate e fin solecismi, sembrano una compilazione d'età base. Se è vero che siano tanto opportune alle scuole, almen si corredino di note che non lascino imbevere i giovani di tanti errori di fatto e di giudizio.

Esso Cornelio, confessando inferiori gli storici latini ai greci, crede che il solo capace d'ugnagliarii sarebbe slato Cocrone <sup>37</sup>. Gindizio d'amico, ma che nella forma stessa onde è espresso manifesta che i Romani nella storia poneano mente anzianto all'esposizione; più bella la più eloquente. Nè Tullio, gonfo di sè, inheritat di patriosismo, sprezatore dell'antichità potea riu-scire storico quale oggi lo intendiamo. Espore tanta materia di storia egli ci esibi in opere non a ciò dirette. Le Lettere sue, scritte giorno per giorno solto l'impressione degli avvenimenti, e da nomo sonsatissimo, tanto più fede osservatore perchè indeciso nella politica, sono il monumento storico forse più importante che s'abbia: nei libri delle Leggi, della Repubblica, dell'Oratore, nel Bruto, e anoro meglio nelle Orazioni, apre inessusti tesori per la conoscenza del diritto. Già da liu estraemuno la storia dell'eloquenza; e il potremno della tilosofia greca, se il tema nostro non ci restringesse all'italiana.

Perti i monumenti di questa, si cercò di ricomporta mediante il linguaggio e la giurisprudenza (T. 1, pag. 791); e per quanto incerte sieno tali conghietture, co n'esce però non una filosofia di scuola come fri Greci, ma praciaca e civile. Quanto avea d'originale ben tosto ando mescolato alla greca, alla quale tutti accorrevano, e che essendo fatta men per la vita che per la scuola e per esercizi di penetrazione, variara secondo il differente punto d'aspetto, e menarra facimente al rifugio del tempi scredoni, l'eceltismo.

Qui dunque come nel resto i Romani si mostrarono utilitari, stimando la scienza in ragione del vantaggio che recava, e la filosali propria disprava vano non solo come inutile e cianciera, ma come pericolosa, imputando ad essa la decadenza della Grecia <sup>38</sup>. Perciò atte-sero piutosto alla morale, ciu propossero uno sopo immediato e l'anneiro che initiò i Houani alle dottrine della stoa, non restringessi ad angustie di partiti, venerava Platone come il più saggio e santo del filosofi, ma insieme ammirava Aristolele; non approvava negli Stoici la durezza affettala, e giungeva sino a raccomandare il libro d'un Accademico, ove s'insegnava che la pietà ci è data dalla natura per renderci chementi <sup>39</sup>.

Questo avvicinaro delle varie fitosofie toneva all'indole conciliatrice di Roma: nè scota filosofica propria vi si costitui, solo studiandolo come necessaria coltura, e come opportuna a formar l'ortore, a dar fermezza conorazione nelle calamità. Perciò prediligevasi la scuola stoica: l'epicureismo era piuttosto praticato che insegnato. Quantunque da Silla fossero portate a Roma, le opere di Aristotele rimasero chiuse nella biblioteca di lui, finchi Tirannione grammatico non vi dede pubblicità; corrette poi e supplite da Andronico di Rodi contemporaneo a Cicrone, se ne focero copie: ma anche persone erndite ignoravano quel filosofo in. De Latini che scrissero di filosofia, nessuno vi recò nè gran dottrina nè bastante quitezza; i libri di Varrone, anzichè istriure, stimotavano ad istruirsi <sup>11</sup>; affine Cicerone presentò agli ultimi nipoti di Pompilio e di Cincinnalo le raffinalezza della filosofia greca. Sinchè egli pottesse occuparsi della cosa pubblica, in questa si concentrava: n'era esclusor Titriavasi nelle sue ville di Tusculo o del Palatino, dove, senza perdere di vista Roma, s' occupava di filosofia per esercizio dello scrivere, per istoggare la proporta abilità, e per fare che nella letteratura romana non rimanesse questa lacuna <sup>22</sup>: i force insecseano versi, el egli fa altretlanto, e non dissimula che le sue sono traduzioni <sup>13</sup>, mediante le quali in vero ci ronservio memoria di molte opere ora perdute. Ma novià sua vera è l'intento civile, proponendesi d'indirizzare a una muova operosità sicentifica e infellettula e l'Iomani, quando chiudevasi la politica; e preparare ristori alle vicende della fortuna, cui poteno essere essosti.

Si riferiscono alla filosofia teoretica i trattati della Natura degli Dei, della Divinazione e del Fato, delle Leggi, della Repubblica: alla morale, le Onistioni Tusculane, gli Uffizj, i Paradossi, i libri dell'Amicizia, della Vecchiaia. Più sobri che le orazioni, li troviamo più lodati dai contemporanei; pure l'abitudine del declantare impedisce Cicerone di sapere piegarsi alla esattezza delle voci e delle frasi, le accatta sovente dal greco, e sagrifica la precisione alla circonlocuzione, valendosi delle definizioni greche benchè le parole non avessero l'eguale significato, rispettando le conclusioni de' Greci beuché dedotte da tutt'altre premesse; rompe il filato ragionare, e mostrasi inetto a raggiungere il fondo della scienza. Lasciati a parte i sommi modelli Aristotele e Platone, prevaleva allora la setta eclettica de' Nuovi Accademici, che con leggerezza mostrava come, deducendo ragioni pro o contro delle altre Sette, si arrivasse a conseguenze opposte. Questo metodo calza perfettamente a coloro che vogliono avere una tintura di molte eose, piuttosto che approfondirsi in una. E appunto per secondare tal gusto Cicerone, che pur chiama Platone l'autor suo, il suo Dio 44, si ferma alla probabilità, anzichè posare in convinzioni risolute: tante son le cose che asserisce, che tu dubiti se profondamente n'abbia meditato veruna; e come varia di stile, di lingua, di calore secondo l'autore che segue, eosì muta seutenza secondo la parte cui s'accosta.

Con Posidonio e Panezio crede al diritta e alla giustizia; pure gli si afferciano i dubij degli Accademici, che objezioni facevano a tutto, e non rinsrivano a veruna certezza, speculatori sempre, non pratici mai, perturbatori d'ogni principio <sup>42</sup>. Effetto inevitabile in una credenza mancante di luse, e che dal pantiesmo o dalla fatilità non deivra che illogicamente: honde i dogni più venerati dal sentimento, Cicerone non può recarli che come probabilità, dove il sentimento prevale quand'anche l'argomentazione sia strinrente <sup>46</sup>.

Per lui la filosofia è una raccolta di ricerche particolari sovra quistioni date <sup>17</sup>; e la divide in luoghi, cui tratta indipendentemente gli uni dagli altri. Dall'esperienza sua del mondo deduce riflessioni vere, argute, evidenti: ma occorrono ricerche sulle basi della verità, analisi estatta del pensiero, del-razione, della natura unana? s'avviluppa et abbuja. La sua flosofia è fatta pel galantuomo, più che pel sapiente; i doveri risultanti dallo stato sociale siano prefertii a quelli che derivano dalla indagine scientilica; el ogni ricerca mettasi da banda, non appena sorga occasione di operare.

E vivissimo è il sentimento della sociabilità in Cicrone: crede istino dell'unon l'associazione, indipendentenente da bissomi; che di lale convivere sia legge la indulgenza e benevolenza universale: nulla v'lta di medio che l'amane i nostri simili, che l'esser banoni e far bene "si il ricattare i prigionieri e nutrire i poveri trova generosità ben maggiore che non le larghezze onde i grandi di Roma blandivano il popole de se stende anzi la patrira a tutto il mondo, volendo che l'umantià stai di sopra del patriolismo, e reclamando diritti anche per gli stranieri: fin dei servi si cura, volendo se rabbia riguardo quanto almeno degli armenti "M. Ali a platriolismo e gl'istini pagani ricompsipnos spesso; Fontigò è accusato di estorsioni e crudeltia, e Ci-crone chiede: — Chi è che lo accuas" sono labratti, persone in brache e sajo.

Chi attestimonia per lui? cittadini romani. Il più nobile de Galli potrebb'essere pagazonato coll'infimo del Romani? .

Però le applicazioni sono il più delle volte generose: e se mette alquanto della natura sua allorchè predica doversi seguitare la virtà in modo da non pregiudicar la salute, essere da aspiente il secondare i tempi e adattarsi alla procella nel navigare, piace nella Roma di Silla e di Marc'Antonio l'udirlo proclamare che sopo della guerra è la pare, e non doversi quella intraprendere che per rimovere l'Officas <sup>31</sup>. Queste aspirazioni partifiche in verità erano comuni al cadere della repubblica, quando della guerra sentivapsi tutti i guai. Come letterato poi preferisce la toga alle armi, e trova qualcosa di feroce nel precipitarsi ciecamente alla strage e lottar corpo a corpo col nenico, e vi prepone la gloria di grandi e nuneresi servigi resi alla patria e all'umantà.

Ma fra gli Stati esiste una moralità come fra 'particolari, o regola unica e l'interesse Come platonico, egli unisce la morale e la politiva, e fa da Lelio proclamare che alle società nulla nuove più che l'ingiustizia, nè alle genti è possibile governarsi e vivere senza rispettare il diritto: ma nell'applicazione ricesca all'angustia del patriotismo, recede che Roma conquistò il mondo nel difendere i suoi alleuti, e sostiene legittima la conquista di essa cogli argomenti onde Aristotele sosteneva legittima la schiaviti in antura ha stabilito che chi è superiore per ragione sia anche per autorità, e la dominazione di Roma è giusta perchè fa un bene pei popoli, i quali perivano in grazia dell'indipendenza <sup>20</sup>. Il patrioto dimentica che la filosofia non dec fondarsi sopra le conseguenze delle azioni, ma sopra le azioni slesse; che l'avvenire è di Dio, ma regola invariable dell'unome dec'esser il dovere.

Tirone suo liberto raccolse le lettere di lui ad Attico, al fratello Quinto e a vari personaggi, carteggio importantissimo a quella posterità cui non lo

destinava. Ivi non più retorica, ma parla col euore in mano, con lingua svincolata dal periodare oratorio; e sebbene le molteplici allusioni, i proverbj, le prudeuti reticenze, naturali in cosi fatte scritture, le oscurino a volta a volta, siamo empiti di meraviglia da quell'elegante naturalezza, dall'erudizione spoñtanea, dal frizzo, dalla coucisione, dal felice accoppiamento dell'ingegno col gusto <sup>35</sup>.

Non esitammo a tornare e ritornare sopra questo grand'osmo, il quale ci presenta l'intero circolo della sapienza romana, e i cui libri, elernati dalla chiarezza de eleganza, esercitarono non solo sulla successiva scuola romana, ma su quella ben anche de' secoli movi, maggior efficacia che non i fiosofi profondi.

— Possiedi la materia, le parole verranno dietro (ren tene, rerba sequentur), avea detto il prisco Catone, conforme al vecchio spirito di Roma, e alla
natura stessa della lingua latina, si poco poetica, e mal appropriata alle indagini del pensiero sopre as stesso. Ma i letterati la alterarono colla fraseologia,
ne mai ci si persuaderà che vernon parlasse come servioro Sallastio, Livio o
Cicerone. La lingua latina misurava piuttosto il valor delle sillabe dall'accento,
e a ciù crediano si conformassero i metri originali: ma quando adoltarono
i greci, non poteano togliere per fondamento la lunghezza o brevità naturale
delle sillabe, e doveano riportarsi all'uso dei Greci. Se non che il metro greco
perdetto la screttià e l'anima, contrasse alcun che di duro, principalmente
in grazia della divisione fissa della cesura nell'esametro e nei versi aleaici
e saffici.

Quinto Eunio che adottò il verso esametro come eroico, è da Ovidio detto massimo d'ingegno, d'arte rozico, e Quintiliano lo paragona a un bosco antico, le cui elevate quercie ispirano venerazione più che non dilettino all'occhio. Oltre voltar drammi e poemi dal greco, consueto esercizio delle letterature muore, dolt loma della prima epopea, intitotala Anualir romana, la quale si continuò a leggere lungo tempo in pubblico; e d'un'altra in onor di Scipione Africano (T. 1, p. ag. 336).

Unico genere cui la poesia latina trattasse con originalità, foi la satira <sup>34</sup>, di cui fanno merito a Lucilio di Suessa, che ne scrisse trenta libri di mordacissine, dando all'esametro l'andar libero e la sprezzatura che lo avvicinano alla prosa. Di genere diverso erano quelle di Ennio; sul cui modello Varrone scrisse le Menippee, dette così da un tal Menippo di Gadara scrittore mordace, e dove la prosa alternavasi col verso.

Questi appartengono all'età arcaica; ma anche i posteriori, poetando di imitazione più che di lena, dovettero fondare il linguaggio poetico sopra forme metriche e grammaticali differenti dalle popolari; talché quello risultò di una flusa mescolanza, finché si shandirono le parole composte e le costruzioni n. se esotirich. Di tale appuramento la lode appartiene a Cajo Valerio Catullo veroneses, il quale adempi colla latina quel che il Petrarca colla lingua nostra, sporiziando la delle forme aspre. e vestendo di cirzatei ingenue, al thempo slesso.

annual Conste

che da ansteri argomenti la volgeva a lepidi e amorosi. Vi si sente però ancora la scabrezza; non ancora il suo pentametro finisce in bisillabo, come negli elegi posteriori, nè chiude il senso; frequenti gli iati, non iscarse le parole composte: talchè, sebbene accuratissimo ne brevi suoi componimenti, sebbene in alcuni, come l'episodio di Ariana abbandonata nelle nozze di Teti e Peleo, mostri bellezze virgiliane di concetto, di sentimento, d'espressione, in generale quell'aria al tempo stesso di negletto e d'affettato lo disgiunge troppo da Virgilio, al quale di sedici anni appena era maggiora.

Ma se il Petrarca postro ornò l'amore di velo candidissimo. Catullo il presentò colla procacia della Venere terrestre. Perocchè abbiam già notato (Cap. xxviii) come la poesia si facesse ministra di corruzione e divulgatrice d'errori : nel che la assodo Tito Lucrezio Caro. Al modo degli antichi n. 93 nostri Pitagorici, e più specialmente di Empedocle, trasse costui in versi la filosofia epicurea nel libro De natura rerum, cioè delle cose che posson nascere o no, proponendosi di sciogliere gli animi dalle pastoje della religione 33. Chi crede bellezza la difficoltà superata, gli farà merito d'averla vestita di frasi o almeno di numeri poetici. Confessa egli medesimo ch'è assai difficile per la povertà della lingua e la novità della cosa illustrare con versi latini le oscure dottrine greche; laonde vegliava le notti nel pensare con quali parole e con quali versi potesse illuminar il lettore sopra le cose occulte 36 : ma il genio di accompiare la meditazione intima dei sentimenti e delle idee coll'ispirazione delle grandezze naturali, gli manca. Perchè ha viso di pensator forte, alcuni gli riscontrano tutti i meriti; può ad altri piacere quel far antico: ma realmente mostra niù studio che ingegno, accumula ancora le parole composte 57. Ben talvolta gli escono armonie che Virgilio non isdegnò: ma se eccettui la protasi del poema. l'esordio del secondo libro, la descrizione della peste, e il fine del terzo ove natura rimprovera agli uomini il timor della morte il restante è agghiacciato argomentare e arido addottrinamento: e se per estro ed elevazione toglie la mano a tutti i Latini, cede ai migliori in quella rapida vigoria che nel tempo stesso sviluppa e compendia, e nell'artifizioso concatenare bellezze a bellezze, produrre variate impressioni ad un solo tratto senza stemperarle con lungherie disopportune,

3

Tutti dolezza sono invece Albio Tibullo e Sesto Aurello Properzio. Il primo, di famiglia questre, sademi i favori di Mocenate e d'Augusto; e y possedendo ricchezze e l'arte di goderne - 28, tranquillavasi in una villa fra Preneste e Twoli, cantando gli anori soci con Delia, con Glicera, con Nemesi, e le lodi di Messala Corvino, alle cui spedizioni era ilto compagno. Il suo linguaggio si direbbe di quieta ma sentita passione; talmente parla, racconta, si lagna, si contraddice, senza far mente mai al lettore: il che somiglia a naturalezza, mentre il terso silie el 'artificioso magistero rivelano una cura attentissima, e già gii antichi gli assicrurazioni l'immortalità.

L'elegia, cioè il verso esametro avvicendato col pentametro, era stata dai Greci adoperata, ne' migliori tempi, alla precettiva ed alla politica, e ne' posteriori all'erotica. Di quest'ultima si fecero imitatori i Latini, meglio all'indulo roa affiacendosi la descrizione e la riflessione, e le impressero quel tono querulo e paletico, che venne poi carattere dell'elegia; e che in Tibullo principalmente laçca a quella malinconia, che forse troppo vien cercatà dai moderni. Ogni cosa egli riferiese all'amore; se berma la pace, si è perché lo strepito di Marte non conturbi Delia; se deplora il rapitogli patrimonio, gli è perché Delia non può passeggiare sotto l'ombre paleme; se della norte si consola, gi è perché bala accenderà il suo rego, e gi darà il triplice addita accenderà il suo rego, e gi darà il triplice addita.

Properzio di Mevania nell'Unibria , e figlio d'un ricco il quale per aver favorito Lucio Antonio perdè la maggior parte dei beni, abbandonata la giurisprudenza, si fece poeta godendo l'amicizia de' migliori, cantò Cinzia, e mori giovane. Prevale a Tibullo in vigor di fantasia, d'espressione, di colorito, quanto a lui cede in grazia, spontaneità, e delicata sensività, ed a Catullo in agevolezza, profondità ed affetto. Dotto lo dicono perchè mai non dimentica l'arte, limando, levigando, non dando passo che sull'orme dei Greci; e non de' Greci del miglior tempo, ma dell'età Alessandrina, come Callimaco e Fileta, i quali rinzeppano erudizione, mitologia, allusioni nocevoli all'affetto. Vantandosi d'aver egli primo fra gli elegiaci maritato le feste romane alle danze greche, non pare che senta se non in relazione di avvenimenti mitologici. Cinzia piange? ha più lagrime che Niobe conversa in sasso, che Briseide rapita, o Andromaca prigioniera; dorme? somiglia alla figliuola di Minosse abbandonata sulla spiaggia, o a quella di Cefeo liberata dal mostro, o (ch'è più strano) ad una baccaute del monte Edonio, quando briaca si corca sulle smaltate rive dell'Apidano. I suoi capelli son del colore di quelli di Pallade: la statura, quella d'Iscomaca e d'altre eroine. Vuole invaghirla per le semplici bellezze, pei fiori spontanei, per le conchiglie del lido, pel gorgheggio degli uccelli? a queste ingenue pitture mesce Castore, Polluce, Ipodamia; le rammenta che Diana non si perdeva troppo allo specchio; che Febea e sua sorella llaa faceano senza di tanti ornamenti; che de'soli suoi vezzi era vestita la figlia del fiume Eveno, quando Apollo ne disputò il cuore a Ida.

Nè solo gli amori rimpinza di ricordi, ma non sa ornare le leggende d'Italia che con miti greci, non deplorar Roma che rammentando le sventure d'Androunca e l'affilita casa di Lajo. Eppure, quando mette da banda questi fronzoli, fa seutire voci nazionali, siccome in alcune elegie veramente sublimi, e la propria emozione sa traschodere nel lettore, e volentieri si rileggono i versi ove dipinge gli antichi costumi degli Italiani a raffaccio dell'attuale corruzione: nel calendario ha men arte e più nobiltà che Ovido, e descrive la campagna, non come questo dalla città, ma come o uno che la veduo come questo dalla città, ma come uno che la veduo.

35 a. c. Il quale Publio Ovidio Nasone, cavaliere da Sulmona, terra ne Peligni 117 d. c. nominuata dal frigio Solimo 6m, di rimpatto mostra maggior brio, ed è il ves seggiatore più spontaneo, più limpido, più fluido. Però in quella facilità da improvvisatore, ch'egii stesso confessa espur non ismette 41 cerchi invano o rleteganza di Tibullo o la dignità di Properzio: sessos si ripele, sminuzza

OVIDIO. 47

in particolarità indiligenti <sup>62</sup>; talvolta lede persino la grammatica <sup>63</sup>; ma purche riesca a farsi leggere, che gli importano difetti e censure? <sup>64</sup>

L'illustre nascita gli spianava il calle agli onori, ma antepose la via goudente, e divenne carissimo, come alle corrette compagnie, così alla corte d'Augusto. Se non che improvisamente è relegato a Tomi, esigito mite nelle ridenti glebe della Iulgaria; esigito non inilitto dal senato, ma dal podre della patria, dall'amico dei dotti, sonta provesso, sena addure motivi, senza però torgin de le sostanze nei dirittis. Teneva egit mano alle sostumatezze di Giuită viale e non seppe tacere le costei dimestichezze col padre? stomacò Augusto coi laidi versi? Il bel mondo susurra della mancanza del suo poeta, ma non ardisce scandagliarne la cagione, finchè dimentica e i genuti impotenti della vittima e l'illestati del pountore.

Nelle Triati e nelle elegie dal Ponto esprime un dolore senza dignità ni rassegnazione, erige altari e brucia incensi al suo persecutore; in feminei rimipianti e monobone rimembranze rincorre la parte più superficiale della vita, e a forza di stempara le lacrime, s'interchade il vero. Ma per quanti vita e a forza di stempara le lacrime, s'interchade il vero. Ma per quanti versi e suppliche mandasse, non pole impodire che le sue ossa giacessero sotto terra straniera. Le Elegie amatorie sono il giornale di sue galanti aventure: brioso e festevole, a differenza del pisarmondare del procedenti; sebene non ostenti sguajatamente i nomi propri, come Castullo, Orzaio o Mariale, ni faccia pompa com'essi d'infamie contro natura, è il più osceno poeta latino; e tale lo rivela pure la sna Arte d'amare, di cui troppo parlammo. Le Erodd sono epistole che suppone scritte da antichi, ma senza investirai dell'indole dei tempi, in indivatara il sentimento delle dei tempi.

Nelle Metamorfosi, in dodicimila esametri conta le forme mutate dagli Dei e dagli uomini: scioglimento troppo uniforme alle ducentoquarantasei favole, raccozzate con intrecci poco naturali, nè quasi altro collegamento che della successione. Le forme sotto cui vengono rappresentati gli Dei nella mitologia primitiva, appartengono al simbolo, o derivano dall'idea della metempsicosi: ma in Ovidio alcune son mere favole mitiche, in altre i personaggi perdono il carattere simbolico e il senso religioso, o lo alterano coll'unione di elementi disparati; le tradizioni non vengono nobilitate; spesso oscene avventure si applicano a divinità morali; ogni cosa poi è dedotta da poemi e drammi d'antichi e di contemporanei, eccetto forse il bellissimo episodio di Piramo e Tisbe. Nei Fasti espone il calendario e l'origine delle féste romane. come già avevano fatto altri in Alessandria, e a Roma Properzio ed Aulo Sabino: ma nulla suggendo di elevato o di recondito, lascia dominarvi la leggenda e la menzogna consacrata dai sacerdoti; e poiché gli Dei e la religione al suo tempo erano sferre da antiquari, egli se ne valse celiando, come della cavalleria fece l'Ariosto che tanto gli somiglia. Pure dovendo di preferenza toccare a favole latine pastorizie, ce ne conservò alcune, che altrimenti ignoreremmo. Come in tutti i componimenti del tempo, vi predomina l'idea di Roma: questa è la sola unità dei Fasti; di questa inlesse i destini nella troppo facile orditura delle Metamorfosi 66, che finiscono con Romolo e Numa, colla stella di Giulio Cesare, e colle preci per la conservazione d'Augusto.

La favola nasce dall'osservare le relazioni tra un fatto della natura, e particolarmente del regno animale, e un fatto analogo della vita umana, di modo che, preso nel suo carattere generale, acquisti una significazione per l'nomo. ed esprima una regola pratica. N'abbiamo un esempio antico in Menenio 50 a. C. Agrippa, ma neppur qui accade altra originalità romana. Fedro, che s'intitola liberto d'Augusto e nato in Pieria di Macedonia, trovando occupato ogn'altro campo della greca imitazione 67, tradusse le favole esopiane in candidissimo stile, con felice epitetare, e brevità arguta, e proprietà costante non disgiunta da varietà 68, spargendole qui e qua d'allusioni; ma non possiede quell'arguzia e quel frizzo che colpisce e passa. Talvolta si cleva a maggior grandezza e a morale sublime, come là dove canta : - O Febo che abiti Delfo e il bel Par-· naso, dinne, ti preghiamo, qual cosa a noi sia più utile. Che? le sacrate · chiome della profetessa si fanno irte, scuotonsi i tripodi, mugge la religione · dai penetrali, tremano i lauri, e il giorno s'offusca: la Pitia, tocca dal nume, · scioglie le voci : Udite , o genti , gli avvisi del dio di Delo. Osservate la · pietà; rendete voti ai celesti; la patria, i padri, le easte mogli, i figliuoli disendete colle armi: respinaete il nemico col ferro: soceorrete agli · amiei, compassionate i miseri, favorite ai buoni; resistete ai tristi, · rendicate le colpe, frenate gli empj, punite quei che stuprano i talami, · schivate i malragi, non credete troppo a nessuno. Ciò detto, cadde la vergine forsennata: forsennata da vero, giacchè quelle parole furono gittate · al vento ·.

Marco Manilio, sebbene si scutisse angustiato fra il rigore del soggetto e le esigenze del verso <sup>60</sup>, pure vedendo preoccupato ogn'altro genere, tentò un trattato d'astronomia, ove l'aridità dell'insegnamento di rado è illeggiadrita dallo stile. Pochissimi pure leggeranno il Cinegetico di Grazio Fafisco.

Di molti poeti latini andarono sunarrile le opere; e le commedie di Fondanio, le tragedie di Pollione e di Vario, le enpope di Vario stesso, di Babirio, di Cornelio Severo, di Pedo Albinovano, il poema di Cicerone sopra Mario, le didascaliche di Marco, i versi di Giulio Calido, riputato i più degante poeta dopo Catullo, non i son noti che di nome. Cornelio Gallo, confidente di Virgilio, combattè contro Antonio ed cibbe il governo dell'Egitto, poi caduto in disfavore si incise.

Ma da quelli che ci restano c che erano i migliori, siam chiartii come in Roma dominasse una letteratura di tradizione e d'imitazione, sicché tutti si esercitavano in eguali generi, eguali soggetti, quasi eguali sentimenti. In generale imitavano i poeti della scuola Alessandrina, e più che dell'invenzione si occupavano della forma, mostrando più crudizione che originalità; letterati insouma, non geaj. Della loro vita ronosciamo poco più di quel ch'essi medesimi ce ne tramandarono per incidenza; e in un tempo in cui-dotti e indotti faceano versi, ma nochissimi leggevano, altro pubblico non aveano che i pochi ricchi, altro applauso che di qualche consorteria, a meritar il quale hisognava sagrificassero l'indipendenza. Ampusolata l'eloquenza, la poesia per sopravivere si fa stromento alla corruzione, onestata col nome di pacificamento; e colle blandizie e colle armonie delicate abitua la pubblica opinione a lodare il fortunato, il quale s'annojava di questi adulatori, ma per interesse li proteggeva e concedeva loro i piccoli onori, avendo della letteratura fatto uno spediente di governo. Da tutti tranela una società infracidita dai vizi del conquistato universo, fiaccata dalla guerra civile, assopita dall'elegante despotismo, indifferente ai pubblici interessi e ai gravi doveri, anelante al riposo, ai godimenti del senso, allo stordimento delle voluttà. Sulle iniquità passate hanno cura di stendere un velo recamato, di scusare o anche giustificare l'ingiustizia, e travolgere o pervertire i giudizi. Quale oserà lodare chi è disfavorito dal principe? Al comparire d'una cometa il popolo si sgomenta? i poeti canteranno che è la stella di Giulio Cesare. Augusto ha paura? ripeteranno quanto sia necessaria la sua vita, che tardi ascenda ai meritati onori dell'Olimpo, e (cosa strana, non singolare) vanteranno la beatitudine d'un tempo, del quale gli storici s'accordano a niangere la decadenza.

Del resto que' poeti nou s'affantino troppo a perseverare in opinioni meditate e di cosienza; vaghino di senuba, sforino tutto, non approfondiscano nulla; principalmente persuadano rhe il godere la vita, usar moderatamente de' piaceri, far germogliare le nose di mezzo alle spine, è il fiore della sapienza: utilizio tanto più reffence, quanto che adempiate con giusto equilibrio delle locuzioni patrie colle forestiere, e colla correzione delle forme e la finezza del usso. che sì bevee doveano durare.

Tali vizi compajono anche nei due maggiori, Orazio e Virgilio. Il liberto padre di Quinto Orazio Elecco di Vensos, lo foce accaratamente dedacre col 664, maggio camperello; si trasferi egli medesimo a Roma, e cercò un impiguacio di usciere all'aste pubbliche, acriocchè il figlio fosse istrutto non altrimenti che i cavalieri edi patrizi, e per vesti e servi non discomparisse dagli altri. Esso padre lo vigilava, lo istruiva, e lo pose sotto Pupillo Orbilio; che spoverito dale prostrizioni, s'era messo soldato, poi grammatico, e che severamente educando senza risparmiari lo staffile, meritò una status. Da questo comobio Orazio i vecchi lattin, ma li senti inferiori ai Greci, e massime ad Omero, nel quale esso trovava poesia, morale, politica, lutto, siccome avviene dei libri che spesso si rilegrono.

Entrato nella militia, di venitire anni capitani una legione <sup>10</sup> nelle file pompojane, come la gioveniti che imita, non sceglie: ma nella giornata di Filippi getti di sculdo e (inggi. Pacifirata le cose, lollogit da soldati il modesto relaggio, nè rimastegii che le lettere, si tenne alcun tempo colle vittime e cogli imbronciali, reso audace dalla povertà <sup>11</sup>: e e fosse perdurato in questo

CANTO . St. degli Italiani. Tom. II.

eroismo negativo, sarebbe riuscito inopportuno come Catone, mentre invece simmortalso (all'accostarsi ai patentie trascendere in adulazioni. Perceche Virgilio e Vario lo introdussero a Mecenate, che accobe froddamente questo partigano di Bruto; ma conosciutone l'ingegno, se lo guadagno, e presentollo ad Augusto. In quel vivere pubblico sal foro, al portico, nel campo, era facile che s'accomunassero i cittadini anche in gran diversità di nascata e di posizione; el Orzaso, gioviale e tollarante, divenen amico sezza invitia e senza bassezza del buon Virgilio, come del dovizioso Mecenato e d'Augusto stesso; giu ni invitava a cena, dagli altri ricevava e anche domandava pranzi, campagne, ville, quando tante ce n'era da distribuiro, confiscate, occupate militarmente, vacanti per padroni uccisi.

E un podere sulle colline di quel Tivoli che una volla s'initiolava superbo e allora solitario fracuum Tibury, bastante al bavor di cinque famigite 72, ebbe Orazio in dono, e colà godeva i suei giorni, gustando il più che potesse della vila, non pretendendo sottoporre a sè le circostanze, ma a quelle sottopondosi; tanto sacreo d'ambicine e aborrente da legami, che ne tampoco volle essere segretario di Augusto: ma alle lusinghe di questo non potè negar le lodi, anzi divenne il poeta di Corte, che nella sua faretra aveva pronto uno strale per ogni evento, per celebrar natalizi o vittorie de nipoi del suo padrone, da buon romano esercando tutto ciù ch'era forestiero, e pregando che il sole non poteses veder cosa niù rannhe di litona <sup>73</sup>.

Fedelo alle regole d'un gusto squisitissimo, del resto egli vaga per ogni tono della sua lira, per ogni varietà d'opinioni "2- ora vaghergia la tracia Cloe a dispetto della romana Lidia, e sherteggia l'invecchista Lice e la mal paventata strega Canidia; poi di regente vanta a Licino l'aurea mediocrità, o tesse un inno ai numi: aborre dal lusso persiano e dall'avorio e dalle travi dorate, e desidera che Tivoli dia riposo alla sua vecchiaja, stanecta nell'aura volta dipinge le defizie campestri, in modo che tu nel croli silnerarmiente innamenta o già già per divenire campagnuolo; ma due versi di chimsa ti rivelano che tutto fi ironia. A Mecenta, sua sossegmo e sua decoro, egli ricanta che senza lui non può vivere, che vuole con lui morire; ma il genio suo l'assicura d'avera plaza lu monumento più percenne che di brona di sono l'assicura d'avera plaza lu monumento più percenne che di brona di sono l'assicura d'avera plaza lu monumento più percenne che di brona della per di sono di sono l'assicura d'avera plaza lu monumento più percenne che di brona della della contra della di sono l'assicura d'avera plaza lu monumento più percenne che di brona della della che della campa della della contra della contra della della contra de

Come dell'esser nato da padre liberto, così celia dello studo che getto via a Filippi, e chiama se slesso un ciacro delle stulle d'Epicturo, mentre raccomanda che la gioventò romana si educhi a soffrire l'angusta povertà, e facici impalitire la sposa del purpureo tiranno, allorchè, come lione entro un branco di pecore, egli s'avventa fra'nemici. Per blandire Augusto, si astiene dal lodar Gierone: agli Offelj, dalla rapace largizione del triumviro ronvertiti da possessori in intigiudi, predicia di vivere con poco, d'opporre sa'do petto all'avversa fortuna: tratta da pazzo il gran giureconssillo Labenne, perché non si mostra ligio all'imperatore: id Cassio Parmense fa un sommo poeta sinché favorito, lo vilipende quando cade in disgrazia: colla stessa meditata facilità geme se minacciano rinnovasi le guerre civil; e solleva il velo che copre gli arcani della politica. Ma quando encomia la virtù originale di Regolo o la imitatrice di Catone, e coloro che furono prodighi della grand'anima per la patria, e geme su' guai che toccano al popolo pe' delirj dei re, vien di credere che vagasse nella lirica per disviarsi dal cantare epicament le glorie, su cni il secolo d'or volevat disses l'òbici.

E sempre più ci si mostra che la lirica romana non era impeto spontaneo di devozione, d'affetto, di patriotismo, sibbene nn godimento preparato all'intelletto, un artifizio di gusto, sopra una mitologia forestiera. Anche Orazio in tutto questo imitò, anzi le più volte tradusse i Greci 75, sebbene sentisse che invano aspirerebbe ad emulare Pindaro. In fatti questo si lancia con un entusiasmo spontaneo che appare fin anche dal ritmo, animato, vario nella robusta misura; mentre Orazio sentesi calmo e riflessivo colà appunto ove più vuole elevarsi, ed invano nell'imitaziono artifiziosa cerca mascherare il calcolo che guida la sua composizione: in Pindaro è un onore pe' vincitori l'esser lodati da esso e fatti partecipi della sua gloria: Orazio loda d'uffizio. sebbene abbia l'arte di dissimularlo col cacciar avanti se stesso 76; e poichè scrive all'occasione di avvenimenti giornalieri, generalmente s'attiene alla personalità degli affetti e delle sensazioni, parla ogni tratto di sè e de' suoi, talchè c'introduce e addomestica colla vita degli antichi; e viepiù nelle Epistole e nelle Satire, dove rinigliando la libera misura e il tono famigliare di Lucilio, riusci incomparabile maestro del fare difficilmente facili versi.

La satira, poesia dei tempi critici, o coopera a distruggere e riformare; o associandosi colla elegia, sorge alla sublimità della poesia civile; oppure si contenta di ridere, come fece con Orazio. Conservando la finezza di cortigiano e la docilità di liberto anche in questo genere essenzialmente democratico, mostrasi dedito a freguentare la società, il che ne scopre il ridicolo, anzichè al vivere solitario, che ne scoprè i vizj. E perchè i vizj di Roma erano dalla prosperità pubblica ammantati, potevasi ancora sorridere di quello onde al tempo di Giovenale un'anima onesta non poteva se non bestemmiare. Poi le monarchie tendono sempre a diffondere uno spirito di moderazione; e come Augusto col lodare gli antichi costumi adottava i nuovi. Orazio il secondò scalfendo senza ferire, ponendo se stesso in prima fila tra que' peccatori; sicchè punzecchia le colne senza mostrarne aborrimento, esorta alla virtù senza farsene anostolo, rimprovera l'onnipotenza attribuita al danaro 27, ma i danarosi corteggia e ne implora le cene e i doni; e colloca la morale nel fuggir gli eccessi, i desideri misuraro ai mezzi di soddisfarvi, viver pago di sè e accetto agli altri; e pingue e lucido in ben curata pelle, ingagliardisce nelle lussurie e non si dà un pensiero dell'avvenire. Nel che, lontano dallo stoicismo desolante di Persio, dall'atrabile di Giovenale, e dal cinismo in cui alcuni ripongono la forza della satira, mai non si scosta da quella finezza di vedere e aggiustatezza d'esprimere, che non si possono cogliere se non nelle grandi città e nella conversazione. E poichè i mediocri, si nei meriti si nei peccati, sono sempre il numero maggiore, perciò dura eterno il morso ch'egli diede ai costumi, e gli originali suoi ci troviamo accanto tuttodi; sicchè, in fuori della settima del libro primo, composta a ventitre anni, nessuna delle sue satire invecchiò 78.

L'autorità dittatoria da alcuni attribuitale, rese insigne l'epistola ai Pisoni, che meno propriamente s'intitola Dell'arte poetica : componimento didascalico con enisodi satirici, ove di famigliarità e di sali sono conditi i precetti. Ivi colla varietà che alle epistole s'addice, Orazio discorre sopra la letteratura, nella quale, diremmo oggi, egli apparteneva alla scuola romantica, alla giovane Roma, che disapprovava i sali di Plauto e i versi zoppiccanti di Ennio, e beffava gli ammiratori di ciò che sentisse d'arcaico, e quei che rincresceansi di disimparare maturi ciò che avean imparato a scuola, e asceticamente deploravano la perdita del buon gusto 79. Principalmente egli insiste sulla drammatica; ma il vero talento non è mai esclusivo, e mentre sembra che in questa nonga ceppi arbitrari al genio, tende a svincolarlo dalla paura dei pedanti, i quali pretendevano che la lingua si restringesse ad un tempo solo e a certi autori, anziché riconoscerne supremo arbitro l'uso \*\* ; chiamayano sacrilegio il negar venerazione agli antichi, quanto il far giustizia a coloro il cui nome non fosse ancora dalla morte consacrato 81; al censore cianciero e petulante attribuivano maggiore autorità che al giudizio de' pochi savi modesti,

Molto egli trae da Aristotele, ma molto dalla propria sperienza; ne quellepistola è inutile in tempo che, salite ai primi posti l'endizione e la storia, molti sostengona non draris princigi certi di critica, canoni non potersi dedurre che dai capolavori, ed esser liramiche tutte le reçole antiche, per verità nulla più severe di quelle che s'imporgono a nome della libertà.

In quel gran latrocinio contro i prischi Italiani, per cui i campi furono 
1919... c, ripartiti fra i soldati d'Oltaviano, Publio Virgilio Marone, nato nel villaggio 
d'Andes (Pitolao Juroso Mantova, dencato a Cremona e a Miano, vena 
Roma a reclamare l'avito suo poderetto; e coll'ingegno trovato grazia appo 
Augusto, l'ebbe come un dio e ne accetti i favori. Candido, forbito, innamorato dell'arte e della pace, era il poeta nato fatto per quei tempi, in 
cui dal maneggio civile importava richiamore alle operose doloreze della 
villa, e mutare le spade in aratir, l'attualità in memorie. Quest'era l'ufficio 
a cui Augusto convitava le muse: e tutti i poeti dell'età sua si mostrano credenti a tutta la litania degli bei, fin nelle più beffale tori rasformazioni; predicatori del buon costume e della sobrietà degli antenati, plaudenti al ritorno 
della pace, del pudore antico, della casta famiglia; encomiatori dell'agricoltura, e di quel vivere campagnuolo che avea prodotto i vinciori di Cartagine <sup>Q</sup>.

Pertanto Mecnate con insistenza persusase Virgilio a nobilitare l'agricollura, cantare i campi, e Virgilio s'risse le Georgiche, capolavoro di gusto, di retto senso e di stile, il monumento più forbito di qualsiasi letteratura, la disperazione di quelli che si ostinano alla poesia didattica, e che delle apparenti difcoldò ottengono facile vittoria se si considerino i solati, ma messi a petto a Virgilio restano d'infinito spazio inferiori. Nelle Bucoliche copia Greci e Sciliani: colle frequenti allegorie e da llussioni alle proprie venture dissi pi l'iliusioue, e svisa i pastori facendoli colli e raffinati tanto, da esprimere i sentimenti propri dell'autore; mai non dimentica Roma sua, fra i campi cresciuta; i pastori stupiranno alle fortune di essa e alla magnificenza d'Augusto; ciò che spiace a questo, verrà disapprovato anche dal poeta; ed esaltando la beatimdine campestre, ne farà raffacco alla elatindini repubblicane de clienti affollantisi, dell'ambir le magristrature e i fragori forensi, al lusso delle case e del vestire, alle querre civili che fanno le case vuote di famiglia 32.

Come gli altri Romani, Virgilio non si propone d'inventare, na di far una poesia finita; copia le bellezze di quei che lo precedettero 31, aggiungendovi finezzo tutte sue; collo studio migliora ciò che a quelli il genio somministrò, eliminandone ogni scahrezza, ogni sconvenienza; e col maggior agrabo lusinga il lettore, il quale s'affeziona ad un poeta tutto occupato nel recargli diletto. E qual altri conobbe si addentro ogni artifizio dello stile? Con variettà inessumbile di voci, di frasi, di rituo, carezza gli orecchi elettore, non lasciandone un istante rallentare la schizzinosa attenzione, senza per questo solleticarla con lambiccamenti o con pruriginose vivezze. Qual che imparò nella colta conversazione dell'aula d'Augusto, egi in ella soltutidire raf-fina col delicato sentire; e dalla maestosa onda del suo essunetro fino alla scelta de' vocaboli ben equilibrati di vocali e consonanti, e di odci ed aspre, tutto de nel dimostrare che di pari sieno proceduti il pensiero e l'espressione.

Ma is suoi protettori gli chiedevano opera maggiore, la quale non lasciasse a Roma alcuna incidi adella greche nicrhezze, mi-roppea I. popoli raffinandosi perdono quell'ingenua credenza nell'inunedata intervenzione degli Dei, sopra a quale si fondano le epopee primitive, storia ed enciclopedia delle nazioni ancor prive di critica e d'annabi: la scienza ingrandendo spiega ciò che pareva mistero; l'industria toglic la grazia infantile ai famigliari nonnulla della società nascente: laonde all'epia grandiona devono succedere la bovori d'erudizione ragionatamente condotti, e gran pezza lontani dalla generosa sprezza-tura dei poeno popolari e nazionali. Il genio di Virgilio e il souo tempo non portavano ad un'epopea naturale; ma a forza di studio, cognizioni, arte, conducevano ad armonizzare quando sin li berasia fatto di meglio.

E fatto già s'era in Roma. Moderni critici vollero la fanciullezza di questa dictare di peneri primitivi, dove le idee fossero personificate in lipi, quali i sette re e gli altri eroi fino alla battaglia del lago Regillo, accettati poi come storia. Un popolo tutto gimrispradenza, il cui rarme sono le XII Tavole, le cui imprese caratterisiche sono contese di diritlo, non dovette cultaris in fasco poetiche, ne possedette quel sentimento elevato dell'esistenza, il cui più insigne frutto sono i poemi eroici. A questi, come al resto, si posero il Romani per imitazione, e nell'intento di conciliare l'esempio di Omero colla favola ausonia, il meravigitoso egio colla storica realità. Nevio cantò la prima guerra punica, Ennio la seconda e la etolica <sup>23</sup>, in via episodica risalendo alle origini di Roma. Ma al costoro tempo già si scriveva la storia, onde non potevano che esporre in versi i fasti romani: Ennio poi, traduttore d'Eveneme e d'Epi-

carmo, i quali scomponevano il cielo in simboli o apoteosi, come poteva ustre sinecramente la macchina? Ne l'imnesto de fatti storici coi soppranaturali, fondamento dell'epopea greca, avea più luogo quando s'atturaron grandi eventi, fondamento dell'epopea greca, avea più luogo quando s'atturaron grandi eventi, degnissimi di Decerne; le costuli odi celebro Cornelio Severen nella guerra di Sicilia; Archia cantò le spedirioni di Lucullo, Teofane quelle di Pompeo, Firro Bibaculo le imprese di ducento, altri quelle di Cesare, le vittori d'Antonio o quelle d'Ottaviano, come fece Cotta nella Farsaglia: ma la vicinatza delle imprese riduceva il poeta a sinorgrafo, a traduri in versi i commentari di qualche famiglia; e la protezione imponeva d'adulare un uomo o una fazione, anziche sibilimare la nazione tutta, o interessare l'unantià.

Altri, dietro a Lucio Andronico, assumevano seggetti mitologici, rifritti e non creduti, come Varrone d'Alace che fiprodisse le Argonautiche, Gierone gli Alcioni e Glauco, Calvo l'lo, Cinna la Mirra, Catullo il Teti e Pelco, e tanto Tebaidi, Evenludi, Amazonatii se dove al racconto si associavano movimenti lirici e tragici. Fra' quali va distinto Rubirio, che Ovidio chiama grande e Vellejo Paterculo appaja a Virgilio, e del quale non abbiamo che alcuni versi sulla guerra d'Alessandro, ritrovati ad Ercolno. Altri ricorrevano lo antiche memorie patrie, e i feeofi cominciamenti di Roma, mettendoli a fronte della presente grandezza: di ciò feeo seggetto ai canti un Sabino, tronchi dalla morte; su ciò fondansi i Pasti d'Ovidio; Properzio si proponea di celebrare le antiche feste e i prischi nomi del longhi <sup>17</sup>.

Virgilio, venuto al tempo che la vecchia Roma perisce, e la trasformazione dell'impero eccita vaghi presentimenti d'un avvenire incomprensibile, pensò combinare gli elementi che gli altri adoperavano distinti. Le memorie repubblicane poteano recar ombra al pacificatore fortunato, e a troppe passioni avrebbe dato di cozzo se, come Lucano, avesse tolto a cantare armi tiute di sangue non ancora espiato. Si gittò dunque all'antichità, da Omero desumendo il soggetto, gli eroi, l'orditura porfino e il verso e il tono, come era consucto da' suoi predecessori; ideò di unire i viaggi dell'Odissea e le guerre dell'Iliade, ma collocarsi nella favola omerica per mirare fatti storici lontani e vicini . e cantando Trojani essere eminentemente romano. Il trarre la favola iliaca a significazione italiana era tutt'altro che cosa nuova 88, e ne restava blandita la vanità di tutta la nazione, e specialmente di questa gente Giulia, giganteggiata sulle rovine dell'aristocrazia. Più non basta però che la musa gli canti lo origini della romana gente, ma deve accertarle; onde esanima la tradizione, vaglia, ordina, sicché rimane buon testimonio delle tradizioni antiche, e fa un esercizio d'arte, non una poesia di getto,

A quella lontanarza, favorevole all'immaginazione, per via d'episodi potrà facilmente annestare i nomi di coloro per cui crebbo e s'assodò la romana cosa; potrà coll'episodio di Didone adombrare la guerra punica, il cui esito accerti la grandezza di Roma; e colle antichissime cagioni delle nimistà, e colle improzazioni di Elisa che invocara irresoncilabili i doi e le vendette contro la



schiatta d'Enea, giustificare la distruzione di Cartagino per titolo di sicurezza. Infine metterà a confronto la Roma non nata ancora presso al regio tugurio d'Evandro, con quella meravigliosamente marmorea di Augusto, sulla qualo egli concentrerà tutto lo sybendore della storia italica e del tempo de'semidei,

Orditura cosi compassata, quanto dovea restare di sotto della spontance siprizzione di Omero! In questo lerra e ciclo unti cospirano a comun fine, e lo divinità perpetuamente intervengono allo azioni e ai consigli de' mortali. Perduta quella iniziazione divina, in Virgilo tetto tratto gli Dei s'affacciano solo per macchina d'arte; e lo scetticismo filosofico gli accetta come spediente letterario. Virgilio vede ed ammira la grande unità di Omero, ed esclama seer più facile togliere la chava ad Eroole che un verso a quello: espure compagina un poema di frammenti, di erudizione avvivata con grand'ingegno, ma non riuscendo a dielalizzare le raccozzate rimembranzo.

So invece d'imitare separatamente i didascalici d'Alessandria, i bucolici siciliani e l'epico Meonio, avesse fino gli uni coll'atro, e nell'esposizione della civiltà italica antica (dove rimase tanto inferiore) non introdotte in forma precettiva, ma altegizate le ingenue dipinture del viver-campestre dei prischi Italiani, avrebbe fatto opera non soltanto romana ma talica, canstol il troppo immediato confronto coi poeti imitati, e il dissonanza cho, come negli altri Lattini, vi si sorge fra quello che ha di proprio e quel che toglio a presanza. Nè tampoco si propose egli di ritrarre particolarmento veruna età, non la sua, non quella che descrive <sup>40</sup>, nè di aprire un nuovo calle si successori; ma tutto amor dell'arte, tutto romana predileziono: l'adulaziono stessa non fece sguajata come quella onde Ariosto cantò gl'indegni suoi mecenati, ma fina e convenevola alla forbita corte d'Augusto.

Nella quale vivendo, Virgilio ingentilisce gli croi: Enea deposo la pelasgica rozzezza I. a donna non è più una Grisielde che passi a chi vince; non un'Andromaca che, da vedova di Eltore, si contenti di divenire la sposa di Elleno; ma una regina che giurò fede al perduto consorte, che soccombe solo alta potenza dell'amore, e all'amore tradito non sa sopraviere <sup>20</sup>. Nell'inferno di Omero, Achille ribrama avidamente la vita: nell'Eliso di Virgilio, Didone guata silenziosa il suo traditore e passa.

In quest'ultimo tratto scorgiamo un merito che renderà Virgidio eternamente prezioso a chi è capace di sentire. Pra tanti poeti che menzionammo, i quali cantarono profissamente i loro amori, pur uno non troviamo che trateggi al vero i progressi della passione, accondentandosi essi di ritrarra qualche accidente o le crisi più rilevate, e sfogarsi in sentenze, in lamenti ingegnosi, in ricche descrizioni, in tutto riò che è esterno. La meditata consocrire della vita interiore dovera ai moderni veiner da una fonte mova; e parvo prefudervi Virgilio, che impedito dai tempi d'essere ingenno, si conservò senplece, cloquente, patetico; trasfisse nella poessi il proprio cuore, e diò che dapprima era sollanto esteriore, ridusse subjettivo coll'insistere sopra un sentimento, e scovar dai cuori i settere lipi ritricos, o seguir passo passo il crescere e il declinare d'una passione. Vedetelo in quell'amore di Didone, del quale son gettati i primi semi colla pietà nata dalla fama, poi cresce colla vista, col racconto, colla consuetudine, col raziocinio, finché deluso, non può cessare che colla vita.

A questo fino sentire va delistore Virgilto d'un genere di bellezze nuove, qual è l'avvicendarsi delle pitture, per cui dalla desolazione di Troja incendiata s'insinua ad una scena di famiglia; di mezzo all'ira dispertata, Enea è rattenuto dalla vista di Elena; alla procella succedono la placidissima descrizione del portio, e le ospitali acoeglienere; l'eipsiodio puramente guerresco dell'esplorazione notturna nel campo, è risanguato dall'affettuoso episodio di Niso ed Eurialo: perocchè il patetino è il vero dominio dell'arte, giacchè è la cosa essenzialmente efficace nella vita umonan.

Di là un'altra delle vaghezze più care in questo amabilissimo poeta; quel condurre la realtà esteriore alla spiritualità, quel tradurre l'idea in immagini che offre vive vive all'occhio, e in cui forse consiste quel bello stile che Dante riconosce aver tolto da lui, e che Virgilio avea forse dedotto dall'assiduo suo studio ne' tragici 91. Quella fanciulla che getta al pastore un pomo e si nasconde tra' salici, ma prima desidera d'esser veduta; quel bambino che col primo riso conosce la madre; quell'Apollo che tira l'orecchio al poeta, per avvertirlo di non trascendere i pastorali argomenti; quel garzoncello che a fatica attinge i fragili rami; quell'idea della speranza, rappresentata in Dafni che innesta i peri, di cui coglieranno le frutta i nipoti; que'pastorelli che incidono sulle piante i eari nomi, le piante cresceranno e gli amori con esse 92; sono idili compiuti, che il pittore può rendervi in altrettanti quadretti. Poi, per belli che sieno i paesaggi, Virgilio sente quanto vi manchi finehè non siano avvivati dalla presenza dell'nomo: adunque tra i noti fiumi e i saeri fonti non maneherà un fortunato vecchio, godente l'opaca frescura; o un afflitto che, sotto l'ombra di densi faggi, alle selve e ai monti sparge inutili querele; e i molli prati e i limpidi fonti e i boschi gli dilettano solo in riflettere qual sarebbe dolcezza il vivervi eternamente colla sua Licori 95.

Evetto le primissime composizioni, non volse egfi la musa a particolari sue affezioni ed avventure; ma sappiamo che placida flui la sua vita, più che non sogfia in poeta. Caro ad Augusto e copiosissimamente da lui rimunerato <sup>10</sup>, non prendesai briga delle romanae coac e dei perituri regni, ma ritirato presso Tranto, fra i piunti dell'ombreso Galeso <sup>31</sup> cantava Trise i Balni, come l'usigmolo che, senz'altro pensiero, la sena empie il bosco de' suoi gorgheggi. Lo mordevano i Mevje e i l'avi, peste d'ogni tempo? ma di encomj il sollevavano a gara i migliori dell'elsa sua, la euriosità amminatrice veniva a erecardo nel suo ritiro, ed una volta, al suo entrare in leatro, il popolo tutto s'alzò come all'arrivo dell'imperatoro <sup>20</sup>.

Ammirando però quella forma così temperata, così pudica della sua bellezza, non per questo diremo superasse i suoi modelli. Come noi esaltiamo l'Aroisto per la forma, pur ridendoci delle sue favole, così, mentre si sunariva la tradizione religiosa d'Omero, diurva, auzi cresceva di reputazione l'artistica, e Virgilio non se ne volle staccare. Ma in Omero quell'inserire s' un fatto pubblico passioni personali, quell'eleviare l'individualità mediante la grandezza dello scopo e la serietà del destino, quell'equibitare la natura collo spirito, ci portano hen più in là che non un epopea dotta, la quale ria fatto non pote divenire il libro de' Latini, come divennero Omero e Dante. Quella parola de geni contemplativi e creatori che è possente a trarro in terra l'ideale, è negata a Virgilio, il quale riesce soltanto a magnificare la restaurazione d'Augusci, avvenimento passeggero.

Con Omero versiamo continuo nel mondo greco, dov egli passeggia da padrone; pou così Virgilio, oscitto a lavorare d'ecuizione. Omero è piu miversale ne' suoi concetti, e se vuole il meraviglioso infernale, fa da Ulisse evocar le ombre entro una fossa ch' egli medesimo scavò e asperso di sunguente Virgilo guida Enza per regolare viaggio ai morti regni. Il cuor del'uomo deve rivelarsi ne' suoi Dei, forme generali, personificazione degli interni soui motori, nel qual caso sono gil bie del proprio sentimento, delle proprio estimento, del verso accordinatori, anticolar del verso avvisa che si è già a quel punto di civillà ove più non vi si crede; e quegli Dei appajono macchine, insertine nella ragione postitva, non altrimenti che i prodigi in Tito Livio. Circe e Calipao sono abbandonate come Didone, ma in modo ben più naturale e incenno.

Alla descrizione dei giuochi, tanto semplice nel Meonio, Virgilio oppone un tale affastellamento di artifizi, che sarebbero troppi a narrare la distruzione d'un impero. Chi non ha sentito la sublimità delle battaglie d'Omero? ogni uomo che cade v'ha il suo compianto, al tempo stesso che tutt'insieme è un fragore, una mescolanza di cielo e terra, che rimbomba nei versi e nelle parole. Quale assurdità invece i serpenti che strozzano Laocoonte in mezzo a un popolo! qual meschino spediente quel cavallo di legno! cento prodi che si chiudono in una macchina, esponendo lor vita ai nemici: Sinone che intesse la più inverosimile menzogna: Trojani così ciechi, da non mandar fino a Tenedo, che dico? da non salire sopra una torre per avverare se la flotta nemica abbia preso il largo nell'Ellesponto: in brev'ora, si smisurata mole è trascinata dal lido fin alla rocca di Troja, superando due fiumi e gli aperti spaldi: poi non appena Sinone l'ha schiusa, è incendiata e presa quella città vastissima, colma di popolo, con un esercito intatto; avanti l'alba ogni resistenza cessò, i vincitori ridussero le spoglie ne' magazzini e i prigionieri; i vinti raccolsero altrove quel che poterono sottrarre.

In Omero ciascuno ha un carattere, e benchè Agamennone sia re dei re, ciascuno serba volontà e compie imprese proprie; ogni minima cosa è caratterizzata, il mare, la ròcca, lo scettro, le vesti, le porte e i cardini loro; sem-

plice la vita degli eroi, e perciò interessante ogni loro atto, e per da poco che sembri alla raffinatezza odierna, serve però a intrattenere sopra quel personaggio. Ne' caratteri invece sta il debole di Virgilio. Giunone al principio è triviale, nè tutta la sua enfasi esprime quanto il sacerdote Crise che torna mortificato verso il lido, e prega vendetta, e l'ottiene dal Dio. Evandro nel congedare Palante mostrasi femminetta al confronto di Priamo a' piedi di Achille. Ettore che bacia Astianatte e invoca che chi lo vedrà dica - Non fu si valoroso il padre . ha hen altro decoro che Enea nello staccarsi dal figlio. Enea poi combatte per torre ad un altro il regno e la sposa, mentre Ettore per difendere la patria. Ne forse un solo carattere riscontriamo in Virgilio ben ideato e a se medesimo consentaneo: Acate non sai che è fido se non dall'epiteto del poeta: chi il pio applicato ad Enca non intenda nel primo senso di religioso ed obbediente agli Dei, dee scandolezzarsi al vederlo applicato ad uomo, il quale ospitalmente accolto in terra straniera, seduce la douna che sa di dover abbandonare; approdato altrove, rapisce quella d'un altro. Ma per tutta ragione sta il comando degli Dei, che lo destinavano a creare i padri Albani, e le alte mura di Roma, e la grandezza d'Italia, gravida d'imperi e fremente di guerra.

Molti di questi difetti liegansi all'esenza del suo componimento; alcuni sarebibero scomparsi se avesse potuto dare l'ultima mano all'opera sua. La quale, com'è stito dei grandi, pureagi si loutana dalla perfezione, che morendo ancor fresco, racromandava ad Augusto di bruciarla; vito che l'imperatore si guardò bene di adempire. Tal quale la lasciú, nale ordinata nell'insieme, e ad ora ad ora imperfetta nella rappresentazione e nelle espressioni, è squisto lavoro, e come epopea definitiva di Roma servi di morna e talvolta di ceppo agli epici posteriori che professavano seguira da lungie adorarne le vestigia 95°

In sonna la letteratura romana può considerarsi come ma fasi della greca. Nel Greci si trovavano in armoni di sentimento dell'ordine generale qual base della moralità, e il sentimento della libertà personale, non andora essendosi manifestata l'opposizione fra la legge politiva e la legge morale; sacribe ciassumo cercava la propria libertà nel tronolo dell'interese generale. In questo istante dell'unanità, fu prodotta nel sao più splendido fiore la hellezza sotto la forma dell'individualisti palsate; gi fibi oi diemero un saspetto armonizzante colle idee che rappresentavano, sicchi la greca fo la religione dell'arte; la possia, che ha per oggetto l'impero indefinito dello spirito, raggiunosi il perfetto, equi-ilitior far l'immaginativa e la ragione; la civillà prodittò di tutti i passi pre-celenti, uniticandoli e perfezionandoli in quel patriotismo che della greca fu lo scopo più elevatio.

I Romani stupiti di quella incomparable bellezza, non credettero poter far meglio che initarla. Il linguaggio della magistratura, dell'imperio, era il latino; ma il greco quel della collura, della eleganza. Sarebbe parso un sacrilegio il parlar attro che latino dal tribunale o dalla ringhiera; Tiberio cancella una parola greca scappata in un seuatoconsulto; Claudio toglie la cittadiananza ad uno che non sa il latino: ma nella couversazione si parla di greco; in greco si scrivono le note e le memorie; il greco si usa in famiglia, si usa coll'amante, dicendole Çm², 4-2½; greci sono i maestri, nè i filosofi di quella lingan si varrebbero mai della latina, anai non la imparano; e Plutarco, che tanto n'avea bisogno per iscrivere le sue vite, ben tardi comineciò a leggere qualche scritto romano, comprendendo dal senso piutosto che letteralmente. Cicorona affetta di non capire la bellezza delle statute greche, d'ignorar i nomi de'toro artisti; ma appena sceso dai rostri, parla greco, va in Grecia a perfezionare la sua educazione, traduce i greci filosofi.

Se fosse prevalsa l'Eturia, l'Italia avrebbe serbato una poesia originale, con forma e lingua proprie: Bouna invece dal bel principio s'acconoio, all'imitazione, e ricevendo gli Dei della Grecia, dovette pur riceverne l'arte che sulla religione era fondata. Ma la religione fra i Greci era culto e dogma, ai Romani era favola e convenzione; e tale si mostra in tutta la tora poesia. Potrebbe mai credersi che Virgiiio, Orazio, Ovidio prestassero fede a quei muni, che adopravano per macchina ed oranaemoto r\u00e4 enia dila fira latina usci un inno ove apparisse, non dir\u00fa divota isquirazione cheraira, ma nepure la convinzione che alita in Omero, in Eschilo, in Pindaro. Il poeta non sentira i numi nel cuore, non era ascollato dal popolo, preoccupato da positivi interessi; riducevasi dunque a pura arte, ne in ciò poteva far di meglio che seguitare i Greci, i quali ne avvano esibito i più squissili esenplato.

— Questi escuplari sfoglia giorno e notte · raccomandasi ai giovani di bonon speranze; non già meditare sopra se stessi, sulla natura, sul mondo: divenire per gloria eterni si confida non tanto per coscienza delle proprie forze, quanto, per la gran pratica coi capolavori dei maestri, per averne seclo i meglio a guisi da que <sup>80</sup>, e tratotte le muse di quella fa wellera con intelligenza la lingua del Lazio. Che se ponian mente a questa moderata pretensione, men vanitose ei sembra quel loro continuo assicurarsi dell'immortalità, e d'associare il proprio nome all'eternità della romana fortuna <sup>80</sup>.

Nè trattavasi soltanto dell'imitazione, naturale a chi, venendo dopo, eredita dni predecessori, senza perdere quel che v'ha di proprio nello spirito,
nella lingna, nella tradizione, nel pensar nazionale; ma si faceano ligi alle
forme artistiche, particolari di quella gente, per conseguenza non ruscivano cell'artidizio a raggiungere l'altezza, cui soltanto rolla naturale vivacità dell'ingegno si perviene. Quel bisogno artistico di esprimere e di conunecare i sentimenti più nobili e più profondi, dal quale è creata e conservata una
letteratura, fu poco sentito da' Homani, sproveduti dello stancio ideale, dell'intuiziono calma della natura, e dello spirito estelico tanto proprio de' Greci;
Pelemento religioso vi rimaneva internamenta subordinato al politico; di rado
seppero il semplice ed il naturale elevare all'idealità; e diodero facilinente na
lalso, e in quel sublime di parole scarso d'idee, che costituisce il declamatorio.

La poesia romana non differi dalla greca per lo spirito, pel sentimento, pel
modo di osservar l'universo, per l'espressione; ma l'arte vi si fa troppo senrier, tutto è rillesso e caledato, nulla della seupicità di Omero, el "abitità

del linguaggio e l'arte retorica mal suppliscono alla forza spontanea e alla fecondità d'invenzione.

Eccelutad la sulira, non un genere letterario apresero, e nessuno raggiunes i loro modelli. Ai quali taluno si altenne senza eccezione, come Luxio, Virgilio, Orazio, mentre più nazionali si conservarono Ennio, Varrone, Lucrezio, poi Giorenale e Lucano, perciò più robasti ma meno colti. Povero fiù i lettori quali en può reggersi che su tradizzioni e sentimenti nazionali. La lirica massimamente ne riscuti, poichè a quest'armonica espressione degl'intimi sermenti nalla più moce che il trovare la reminiscenza ove si cercara l'ispirazione, ed esser frenati nella commozione dal pensare che il poeta non s'ispira ma ricorda.

Ma in tutti costoro quale squisita verità di sentimento! qual perfetta agginstatezza di pensiero! qual compitat venustà di forme, e pureza ed eleganza e nobile armonia di silie, e variazioni di rituro! Un alito di regola e di calma penetra cogi instriobarità, un ordine semplice da unstro da a conoscere che l'autore è padrone di sè e del suo soggetto. Tutti poi s'improntano d'un marchio, che li fa originali da ogni altro; et di Pidea di Rona, che in tutti proinina, e che supplisce al difetto di quel tipo particolare che distingue ciascuno dei grandi autori di Grecia. La quale differenza è portata naturalmente dal diverso vivere d'un popole onimentemente individuale e libre on del servizare come gli piace le forze del suo spirito, e d'un altro fra cui ad ogni altra idea predomina quella della patria grandezza.

A stampare questo caraltere assai valse l'esser le romane lettere florite per quer ale rincipali cittalini, i quali abbracciando intera la via hazionale, considerano ogni cosa nelle più ampie sue relazioni, a differenza di que meri scrittori che rimpiccianiscono la letteratura riducendola a semplice arte. E la teteratura latina, a lacere di noi pei quali è un vanto patrio, merita maggiore studio che non la greca, perchè, provenendo da un grandissimo centro di civillà, neglio rivela la condivione sociale del genere unano.

Ma quando una letteratura si regge sull'artifizio, prontamente decade, Augusto ben poco merito ebbe all'apparire dei genj di cui esso fu il contemporaneo, non il creatore, e che nati nella repubblica, aveano lasciato il campo senza successori prina ch'egli morisse. Già egli derideva lo stile retensivo di quolcheduno e le parole antiquate di Thieroi; e alla nipote Agrippina dievaz:—Il più che cerco è di parlare e scrivere naturalmente :; me li elec che contenevano, faccangi imal gradito lo studio degli antichi. Poi Mecenate suo dilettavasi di uno stile floscio e ricercato. Come avviene allorchi ecssa la produzione, si sottigliava la critica: Asinio Pollione poeta e storico appuntava Saltustio di vecchiume, Livio di padovanità, Cesare di negligenza e mala fede; singolarmente professava nimicizia per Cicerone; egli poi scrivera stocchilo, oscoro, labellante Wej, ma era l'amno dell'imperatore, avac buona bibiotoca, bella villa, esperto cuoco; sicché dovea trovar non solo l'indulgenza che agri altri negava, ma anche lode, e ai suoi giudizi fora ai joracolo.

Rüiralesi dalla vita pubblica, scrivera orazioni, soniglianti sgli articoli fondo de "nostri giornali, cioè di lettura amena, e che diffondessero certe idee di politica e di letteratura. Così svoltavansi gli spiriti dall'eloquenza pubblica verso la scolastica. Di quella conservavano ancora qualche ombra Azzio Labieno libero parlatore : unendo il colore della vecchio orazione col vigore della nuova · (SENECA): e Cassio Severo amico suo e altretlanto franco dicitore, che sattireggiava anche le persone cospicue, onde Augusto fo bruciare gli sertiti di esso, ne' quali gli anchi ammiravano lo silto vigoroso, oltre la mordacità; e fu lui veramente che schiuse la nuova via, alla quale ledoquenza si trovi riotta dopo respituda dalla tribuna 161. Percede, mutata la pubblica attività nella monarchica sonnolenza, cessato il giudizio tremendo e impogliabile delle assemblee, si senderaziva degli autori sevondo l'aura delle consorterie e dei grandi che davano da pranzo ai telterati.

Quando Augusto mori, piú non sonava che la piangolosa voce d'Ovidio, cui l'intingarda abbondarna, lo suinuzzamento, i contorcimenti della lingua, i giocherelli di parole collocano lontano da Orazio, Virgilio e Tibullo, quanto Euripide da Sofocle e il Tasso dall'Ariosto. Così breve tempo era bastato perchei la letteratura romana passasse da Catullo non ancor dirozzato ad Ovidio già corrotto.

(1) ORASSO, Ep. 11.

(2) Gracia capta, forum victorem cepit, et artes Intuiti agresti Latio... Serus anim gracis admopit acumina chartis.

Ep. n. 4.

(3) Lib. vir, cap. 2.

(4) Plauto nel prologo del Trinamo dicc: Plantos vortit barbare; e barberica lex cisiama la romana nel Captivi; e Barbaria l'Italia nel Pennio.

(3) Vates da fari, come Fauni: ed è comune alle genti il chiamare se parlanti, e muti gli stranieri.

(6) Onazio , Ep. is. 4: Tacito , Ann. xiv. 21.

(7) Singolarmecte un Ritone da Taranto, modello di Lucilio, e inventore d'una non sappiam quale specie di commedia (LTDES, De mogistrations rom., s. 41). Furse era quella che a Boga dicevasi Ristonica.

(8) Ciò risulta da Dinmede , 181. 488, nella collezione di Pulseh.

(9) Munck, De atellanis fabulis, pag. 52, crede Sirabone a'ingannasse suil'aere loqui, voiendo questo dire non che al servisseco della lingua osca, ma che pariavano oscamente, cioè rusticamente.

(10) Martino Bertz. In una Memoria siampata a Berlino il 1854, sostiene che deva direi così: ne allrimenți pensano li celebre editore di Planto liitschl e Lachmann.

(11) Per esempio :

Obsequium amiros, veritus adtum parti. Amantium ira amoris integratia est. Hama sum ; humani nihil a me alienum pula,

(12) Ataue idea hac aroumentum gracissal, tamen

Nan atticissat, verum at sicilisms. Protogo dei Menercheni.

Anche Cicerone (Divin. in Ferrem) rinfacciaya a Cecillo suo compelitore d'aver imparato le greche leltere non in Alene ma al Lilibeo, le latine non a Roma ma in Sicilia. Ciò proveniva deil'usaral nell'isola e il telino e Il greco. Il che guastava entrambe le ilngue : e forse più il commercio co' Cartaginesi.

Nel val. in delle Memorie sulla Sicilia è Inserlta una dissertazione di Giuseppe Crispi « intorno si dialetto paristo e scrilto in Sicilia quando fu abitata dei Greci», corredala di esempl che scendonu fin alla dominazione normanna, cloè al sottenirare dell'Italiano,

(15) Anche Terenzio alcuni preiendono sia scritio in prosa; tante sono le licenze a cul bisogna ricorrere per ridurto a versi giambi trinsciri, cloé di sei pledi, nel quali la sola regola che quasi sempre egli osserva è di finire con un glambo.

(14) Lo snodarsi ordinario degli inirecci col ricomparire d'un personaggio creduln morto, o coi far riconoscere un padre o un figlio, trovava giustificazione fra gli antichi dall'abitudine di esporre i bambini e r.durre schiavi i prigioni di guerra , delle frequenti rapine de' corsari, e dalle scarse comunicazioni fra poesi. Quanto agli a parte e alla doppia azione, reslavano meno sconci per la vastito del tealri, e perche la scena per lo più rappresentava una piazza, cui molle stra:le metleano capo.

Di Terenzio cantava Cesare:

Tu quoque, lu in summis, a dimidiate Menander, Poneris, et merita, puri sermanis amotar; Leuibus atque utinam scriptis adjuncta faret vis, Comica ut aquato virtus patteret honore Cum Gracis, neque in hac despectus parte jaceres!

Unum hoe marerar, et dateo tibi deesse, Terenti. Sebbene la frase vis camica sia divennta vulgata, inclino a credere che il lerzo e quarto verso vadano punleggioti come ho fatto, unendo li comica a cirtus. Vedasi il T. I, pag. 528 Quad si persanis lisdem uti aliis nan licet,

(15)

Out magis licet currentes servos scribere. Banas matranas facere, merctrices malas, Parasitum edarem, gloriosum militem; Puerum supponi, falli per servnm senem, Amarc, odisse, suspicari? Denique Nullum est jam dictum quod non dictum sit prins. Prologo dell' Eugues.

Ecco l'infreccio di tutte le commedie.

Sul comici lalini porta quesio giudizio Vulcazio Sedigilo, vivente sotio gl'imperatori i

Multas incertos certare hanc rem vidimus Palmam poety camica cui def.rant. Eum, meo judicia, errorem dissolvam tibl, Ut, centra si quis sentiat, nibil sentiat. Cacilia palmam Statia da camica: Plautus secundus facile exsuperat ceteros: Dein Navius qui fervet, prelia in tertia est: Si crit quod quarta delur , dabitur Licinia : Attilium post Licinium facia insequi:

In sexto sequitur hos toco Terentius: Turpitus septimum, Trabea ortorum obtinet: Nono taca esse facile facto Luscium: Decimum addo coma ontiguitatis Ennium,

Presso A. GELLIO, xv. 24.

Sembra che non abbia voluto indicare che gli autori di comme. Lie pattiatx, e pereiò lasciasse daccanto persino Afranto, lliustre nelle togata:

(10) Poeta, eum primum animum ad scribendum appulit,
Id sibi negotii credidit solum dori

Populu at placerent quos fecisset febulas.

"Esperano, prologo dell'Andria,

... Eum esse quastum in animum induxi maxumum, Quam maxume servire vestris commodis.

Protogo dell'Eautontimorumenos.

(17) Perchè Bona non obbe tragedie? Tale quisitone è maghtralmente tratista da Nisard, Études sur tes meurs et les poétes de la divadence, a proposito di Seneca. — Lance /Findicise remnoso tragedie. Lipida 1822) mecolse ben quaranta tragici romani. — Veli puto Tragicorum romonorum reliquio: recensuit Otto Bianeca. Lipida 1852.

(18) Si qui populo eccentaria; correcer conditi; qued infinium fazil popitumes elleri, facile richio, Cercena, fe republica, dico - de Ul Tavio avanda stadisti in morte prepatisnimi s- falli, tra quedi dimarcom non doverne andre resente colui che acesse detto tilinie, e composito reli mi artini fancia e silippere. E dimanente, prorbé i rivier nostra der'escre sostiopoto alle sentenze de'macterati e alle dispute legitime, non al capricci de Pentre i sottopoto alle sentenze de macterati e alle dispute legitime, produce dispute de dispute in dispute de dispute i de dispute in dispute de dispute i de dispute i de dispute de dispute i despute de dispute i de dispute de dispute i de dispute de dispute i de dispute de di

Luit ambiliter, douce jam verwa opertum In rabiem verti capil joeus, et per bonetos Fre domos timpom minoz. Poducer cerario Beate larcuiti ; fuit tabetisi quoque cura Conditione super communi : quin etiam lex Punaque loia, molo qua nollet carmine quemquam Baerribi. Fertere modum, farmidime [suit Ad bone dicendum. odectambampae relactit.]

(49) Quando Ciercone foi richiamato in patria, Evopo Iragien, reclando il Trianone di Azzio e esambiando pole parole, fere appliquos a hi era quelti motti: Qui et ario, d'en respatione esti o nimo adjuvent, attacit, attecit com depiti ... re, dobia nei dibinati vina nigera, nee esti patria, cumma nigera nemos in ledito, ... unuma ingesia perfecta, ... nemos justi in remano justi della numari ... O tografifet depiti, inone Grafi, immenora beneficii!... Eculare statti, siotti godi, polamo patriani et distituti, siotti godi, polamo patriani et distituti, siotti godi, polamo patriani et distituti.

Nei giuochi Apollinari, avendo Difilo recitato questi versi,

Nostra miseria tu es maguas . .

Tandem virtutem istum veniet tempus eum graviter gemes ... Si neque leges, neque mores cogunt ...

Il popolo volle vedervi un'aliusione a Pompeo, e costrinse l'allore a replicarli migliaja di volte; millies conetus est diecre. Cicraore, ad Allico II. 19.

Sotto Nerone, un altore dovendo pronunciare: Addio, padre mio; addio, mía madre, necompagnó il primo coltiato del bere, il secondo coll'into del nuotare, per altudere al genere di morte del genitori di Nerone. Poi in un'alciliana proferendo, E'Orco ri tira pei piedi (Orcas vobis ducir pedes), voltavasì verso i senalori.

(20) Erano Britanni quei che abhassavano, noi diremmo aizavano gli scenarj:

Vet scena ut versis discedot frondibus, utque Purpurea intexti tollant outen Britanni.

Vincillo, Georg. III. 24.

- (21) beils costat critica un bei saggio ei couerrò à. Gello, intendendo mottracrece la riaplicationa sociale et rel et artefulto 13.1 41): Endene Romalen dieux et evans proteine. Nice non mallam thibase, quis pastella espeliam habere, El dirent :— Bonale, el istad enum kaminer fer citat, visam visita et :— for repentale :— Inner pero cerum, el quastam quisipe volta, fishat, rema epo bils quantum volut. C.f. bene de diagradare la creminarce ell fruil, contro cui se la piglia carlos Bolta.
- (22) Εί γάρ, δι πάντες εδχόμεθα τοῦς θεοῖς τυχεῖν , ναὶ πάν ὑπουδνομον ἔμεῖροντες σὐτζες μετατχεῖν, παὶ μόνον τοῦτο τῶν νομιζομένων ἀγαθῶν αναμγοβάτατάν ἐντι παρ' ἀνθρώποις (ἐγγω ἀῦ τὰν εἰρόνων) γ. τ. λ.
- (25) ότι αφόδρα οἱ Ρωμαϊοι φελοτιμούνται διαπίους ένώτασθαι τοὺς πολέμους Fromm.
  εκτι. 4. 5.
- (24) Anche Emnachio di Napoli assa descritto le geste di Innaliate. Celidonio Errante ha un dincorto sul difetti della primitira storia siciliana, derivati dall'esserei giunta zolo per frammenti; e suggeriva di suppliri la qualche modo col radionare que' frammenti. Cominchi egil stesso l'opera nella Bibliatesa greco-strato (Palermo 1817), ore discorre di varj storici, quali Aniloco, Temisto-gree, Filisto, Dicearce o datri.
- (25) Libras two conserva, et noli desperare cos me mos farere posse; quod si assequero, supero Crassam diritis, alque consisum ricos el prolo contenno. Ad Allico, 1. 4. Bibliothecam turm care exigum despondeos, quamris acrem amaiorem inveneris; num omnes vindentolas eo reservo, at titud subsidium seneciali parem. 1v1, 40. E spesso rilocca la corda.
- (26) De latinis (libris) quo me veriam mescio; lla mendose el acribantur el veneuni. Cierross od Quintum, 181. 3.
- (27) Fuvvi bibliolecario Giulio Igino, ebe scrisse delle api e degli alveari. Giulio Attico e Greeino trattarono della coltura delle viti.
- (28) Arnd. Questi 1, 15: Not perceptial e quasi strasileri nella città nostra, I tudi libri, condussero, per così dire, a casa, Labele polessimo conocerce elle dove fossimo. To l'età della palria, tu la descrizione dei tempi, tu la razione delle cose sacre e dei sacerdeli, tu la disciplina domestica e la goerreca, tu la seste del passe i del longiti, to ci mostrasti delle cose tatte uname e divite i nomi, i generi, gli uffid, le cuase cerc.
- (29) Le ctimologie di Varrone son già derise da Quinillinno, Iust, orei., 1. 6.: Cui non post Forronen sti renia? qui agram, quad in ca agatur aliquiti et gravulos quia gregatim velent, dictos Gereroni persuadere volnit; cum olteram ex genero sit manifestum duci, alterum ex vocibus avium? Sed haie tanti fuit vertere, et merulo, que sala volai, quosi mera volans, nominaretur.
- (50) Fra le sentenze di Varrone alcune vengono opportune anche oggi, specialmente a coloro che l'eruditance antipongono a tutto. Non tam laudabite si mentalisse quam farcnisse: hoc esim olienum est, illud proprii muneris est,

Elegantissimum esi docendi genus exemplorum subditio.

Amator reri non tam spectat qualiter dicitar, quam quid.

Mum elige eruditorem, quem mogie mireris in suis quam in allenis.

Non refert quis, sed quid dical.

Suni quardom qua evadenda esseni ab animo scieniis, qua inserendi veri locum occupant.

Mulium inierest utrum rem ipsam, an libros inspicias. Libri nonnisi scientiarum paupercula mo-

nimenta sunt; principia inquirendarum continent, ut ab his negotiandi principia sumai animus. Eo tantum studia intermittantur, ne obmittantur. Gandent rarietate musa, non otia.

Nil mognificum docebil qui a se nil didicit. Falso magistri nuncupantur auditorum narratores.

Sic audiend; sunt ut qui rumores recensent.

Uile eci ingloriosum est ex illaborato in alienos succedere labores.

(51) Hist. nat., xxxv. 2. - Baoul-Bochelte II credeva miniati.

(51) Mist. nat., XXX. 2. - Baodi-Bochette ii Creueva Billishti.

(32) Nudi went, recil et venunti, omni arnatu oralionie, iamquam reste, detracto; sed dem roluit alios hobere, paratu wede sameerent qui rellent scribere historium, inepita groium fortaxes fecit qui volent illa calamistria insurere; sanos quidem hamines a acribendo deterruiti: nithi enim est in historia pura et illustri inersitate dulcius. Occasou, De crut, 75. — Sammus quelorum diren Julius. TACITO. — Tonia in eo vis est, id acumen, ea concitatio, ut illum codem animo dixisse quo bellavit apparent. Quantitano, Inst. oral. x. i.

L'ottavo libro della Guerra gullion si ascrive comunemente a un Irzio, che stese pure I commontari sulle guerre d'Alessandria, d'Africo e di Soagna.

(33) S'ETONID In Casore, 20, in Augusto. 36. — Le Clerc, nella sua opera de' Giornali fra i Romeni (Parigi 1838), nou solo labende provare ch'essi aveano effemeridi al modo nostro, ma che, per mezzo di queste e degli Annali pondifizi, può rendersi alla storia de'primi tempi lo certezza che lo critica Iende a rapiete. Vedansi pure

LIEBERACERN, Commentatio de actis Economorum discreis. Weimar 1840.

SCHRIDT, Zeitschrift für Geschitereimenschaft, Bertino 4844.

Eccone qualche esempio:

PAGEO PANS REMUST STATEMENT FOR THE TOTAL THE PAST THE TRANSPORT OF THE TRANSPORT OF THE TOTAL PAST THE TRANSPORT OF THE TRAN

PAGES PENES LICINIUM " PILGURAVIT TONUT ET QUEBCUS TACTA IN SURMA VELLA PAULLUS A MERIORI " RETA AD JANNE ROPERVE IS CAPUAL ET CAPPU AN VENUS GALEATUR GRAVITES SAUCHTUS." C. TITINIUM Z.D. PL. MUCTAVIT LANDS QUOD CAPAR VENDENSEST POPULD NON INSPECTAM " DE PECTNA MUCTAVITA CELLA KYENCEN AD TELURIS KAMERAK.

(54) Conditioniumo omissium mogenerum inspeniarum entimenter Livius, Suxuc. 1 nuoli libri erano cinquantadue, arrivando da Romolo fin alla morte di Druso nel 741. Ne restano trentacinque non sequenti, cioè i primi dicet dalla fondazione di Roma sino al 180; manca tutta la seconda decade; poi al ha dal libro xxi al xx, cioè dal principio della seconda guerra punica fin al 186; del restante, I nomany che ercionadi di Floro.

remande, justimité que crisione à train.

Repli prédité permit l'étime faite de cette duithéfaire l'étime faite autorité de l'étime de l'étime

È ben ricontant che actives » in solltutine, for devett mosil delle Lanche, eura libri, sensa miet e serval judo », er la soquittere e la tied d'una alterne ad suppara pripione ». Sensa miet e sensa judo », er la soquittere e la tied d'una alterne ad suppara pripione » (Discorco 1111). Non é de supetiernem grans senso critice, se celes filologia; sua assume dei putte per la comma de la comma del la comma de la

- Ab uno dince omnes. Questa, come altre opere del Giannone, verranno in luce per cura dell'illustre professore Pasquale Mancini.
- (53) Pompej Trogi fragmenta, quarum alia in codicibus manuscriptis bibliothece Ossoliniana in-renii, alia in eperitos seriziorum mazima parte polomorum jam vulgatis primum enimodvertit... Augustus Bielowski. Leopoli 1835.

Cantis, St. degli Raliani. Tom. II.

(56) ... Aussi es unui Balorum

Omne arum tribus explicare chartis

Doctis, Jupiter! et laboriosis, Captillo.

(37) No ignorar deber, same hoc genus Indiarran Birerram oldere son mode nor responser for Greek, see de mains varie deper descham worde Germen relderen. Hie einem fals were qui patentit et donn deburtil Mateiran digne occu promister, quigo qui oriente alegandisse, reme a majeribue acceptum, perplicituri, palemantiere, despera occurragion intera na conformarevit vertisse. Le que debito, interito tittu, urbam respolitice no historia maje debetil. Frassim—
certim estero. He (pa, jab. 1) is de leife de Millio: Pradulte e si jundies, el legislatio politic
historia. Gervino patent, is disso servicate, çdel pasee ul in her estan gener Greete sabil
entre des estan patent, is disso servicate, que pasee ul in her estan gener Greete sabil
entre des estan patent, is disso servicate, que apren de certifica para parte patent
el parte de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de

(38) Quibusdam, et ile quidem non admodum indoctie, totum hoc dispilert philosophari. Cicctura, be finib. 1. 1.— Ferror ne quibusdam bonis viria philosophia nomen sii inviuum. Be oll., 1. 1.— Reliqui, citomsi hoc non improbent, tanen earum rerum disputationem principilus civitatis non ita decorum putant. hecd. Quant., 10. 2.

- (39) CICEBONE, De finib., 1v. 28 e 9; Acad. Quant., 11. 44.
- (40) Lo stesso, Topica Quest. 1.
- (41) Multi jam esse latini libri dicuntur, scripti inconsiderate ab optimis illa quidem etria, sed non satis cruditis. Firi sudem potest ut recte quia escalat, sed id quod escili, polite eloqui non possit... Philosophiam multis locis inchonsti fo Varrof ad impellendum satis, ad edocendum parum. Lo stesso, dead. 1.

Tra i filosofi latini non vogilamo preterire Corellia iodata da Cicerone come sub-ifice studio philosophila flagrana, e da ini annia troppo, se eredisano a Dione, lib. 21vi.

(45) See presti si ... natione phônosphie tocom sone piercenar, qui nen sinisti literia littorialista patere. Dei thire, n. n. 2. Net promoi della Tianelana pricena oldergii che molti opere talten ainon certite neglettamente da vabetti uomini, e che molti i quali pressano bere, non supplemo pol shaperie esqualmente, il che i an alcuare dei tempo celda prante. Negli diffica recenanda e sono digiti del lungure le mont filosofiche discussival: — quanto al fondo prana qual che se vosti; molti particolo di che presente anno del montali del controle controle del controle controle controle della controle control

(45) Anoypapa sunt, minore labore funt; verba tautum affero, quibus abundo. Ad Allico, All. 52.

(44) Piatone quanto allo Siado son ancharà personado a reforma, pun nel esuminare se il diritto oriento data in alco o in hasse, come aspellacire); na crede necessario educer l'home, e dargiel se vietà caribant, che sono prodonza, forteza, temperante, giuntina. Con queste, più non involve dilizzia de regulamenti; sonos queste, i regulamental antamos viculori e ciue. — Fon dia viu fine aggi altori. Producer di servizia dell'archive dell'archive di servizia della considera della considera di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di considera di servizia di serviz

(45) Turbatricem omnium rerum Academiam ... Si invaserit in hac, nimies edst ruinos, quam ego placare cupio, submovere non cudeo. De leg., 1. 45.

(16) La conchiusione del trattato sulla Notura degli Dei è: Ita discessimus ut Fellejo Cotta disputatto vertor, mihi Bolbi nd veritatis similitudinem videretur esse propensior.

- (47) Tuscul., v. 7.
- (48) Natura proponsi esmus ad diligendos homines, quad fundamentum juris est. De leg., t. 15.
   Shaliis officiajues exientias proponende sunt officia justilia, quar pertinent ed homineus ceritatem, qua nihit homini debet esse antiquius. De off., p. 45. Quid est melius ant quid prostantius bontiate et benefeccula? De nat. Doctum, p. 48.

(19) De aff., 11. 18. 16.

(50) Quam se non unios circumdatum memidus loci, sed circum totius mundi quast untur urbis agorevrit. De leg., p. 25. — Qui autem cirium rationem dicunt habendem, extemprum negint, ii dirimund communem hamani generis sociataem: qua molata, beneficentia, liberalitas, benitas, justita funditus totiuntur. De ott, pp. 6.

Est autem non modo ejus qui servis, qui muits peculibus pranti, corum quibus pranti, commodiu utilitatque service. M Quinlum, 1, 1, 8; e più generosamente De aff., 1, 15; Est stejma conditio et fortuna servorum: quibus non male practificat qui ita fubent uti ut mercenariis; aperum exigendum, justa pre-benda.

(51) Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quenita eldeatur... Suscipienda sunt bello ab eum causam, ut sine injuria in pace vivatur. De offi.; e vedl 1. 25.

(32) De repub., III. - De off., II.

Vedl FACCIOLATI, Fits Ciceronia litteraria. 1760.

HULSKRANN, De indale philosophica Ciceronis, ex ingenio ipsius et aliis rationibus astimanda.

GALTIER DE SIERET, Examen de la philosophie de Gierron. Memorie dell'Accademia d'Iscrizioni, tomi XLI, XLIII.

Muneus, Oratio de philosophia Giceronis, ejusque in universam philosophiam meritis.

Kensen, M. T. Ciccronis in philosophiam ejusque partes merita.

e tutti gli Siorici della filosofia.

La prima edizione compital delle opere di Corcono, ove foueres compresi anche i frammenti coperti dal Nata del Bili-1222, dal Nobelm en 1820, da Pergo and 1624, e quille faita da Ferni in latino e francese (821-25, 20 vol. in-8°; e 1823-75, 35 vol. in-18°, Qualita faita da Frenha el 1823-31 e in 8° vol. in-8°. Il meglione che Frendizione da dalla escretzio interno al grande oratione, in recevito nell'Ossimaticina Tullinama, continue M. T. Gerevasi solare, Marieran laborama, indicese perguipheno. Indice cum, partie fegura de practicose, maleria personalisticatione, forma personalistica dell'Ossimaticina (Produce Produce Produce). Produces E in cerco un'edizione compista delle oppere di Gerenora a Lipula per Treubser, curata da Reisio. Nota:

(33) Somo otionendorsensialisquattro interer: più di novenha scritte da altri. Quelle ad Allicoprecciono il consolto di cierceni; e la fere vamo dal dife di na qualtro mena piante della morte di lui. Aleme sono vergale cell'intensione che andassere atterno, e specialmenti la lunga di riccio (minio, deve opione la poporta manificatazione personalera arditua bilicone. E note che motte opere degli anticio peritoco interciri, inceremboli pel chasso Egillo ia carda, a trasle primitira accitima per sorregoperen una sonos. Si coli deve copion al finali questo attilisti, appere Ciercene comisce de fina s'i sono longi si praticana. Ci sel pialette induir chema, sonor sono deletre materia quan accessibere, sul fine la sul primata i con esta poli e morte deletre anticio quan accessibere, sul fine la sul primata, sun eventa poli te mesa pialetta e tera, si depunsa hana. An hoc significa sul fireti? Fispere tel ne churtam quidem titi supputitare! Ma fina, van. 18.

Ne appres anche il neumo niquetto al necreto ofcile letteru, e quanto poco al distinguere or l'acustici. Cestrone lecarica silluci de sirvicere in twe mu. To wilm de Bailla qi quibus profetros richitator, construita sonale: men. 3.1. 3.11. 10. Qued librara, guidus pulsa spas cera cera dissula, picie romande. 11. 7; e cett qi. 12. e perce hortola accessona di servicere di proprio pagno, quasti il suo più grande antico toro potene riconoscereti: Ren mens mass. 1111. 25.

\*\*Alesses dere alla sistema i maltina con di attico. Perito dalla compo di Verenti Perito a Cicornet: — Lorgel Alleres diene alla sistema città di attico. Perito dalla compo di Verenti Perito a Cicornet: — Lorgel de del incumbena all'allancio di atterno: mel disportio diditatici (Cicorne sistema perito lettera di Vinisto l'acidito), cresendo tiverari grandi arcent, e la fa arcen al Allere dicendogli? — Mandala lisu suo dettinatone e è sperita, ma nicasti di male, giaceche credo che l'osupposita situ norditatione e è sperita, ma nicasti di male, giaceche credo che l'osupposita situ norditatione di proputanza data al suggetto, accesso più che alla firma. In fatti la serittora, per la contra di la sun deritatione importanza data al suggetto, accesso più che alla firma. In fatti la serittora,

Da ciò la grande importanza data ai suggetto, ancora più che alla firma. In fatti la scrittura, oltre essere tanto somigliante perché unciale, potera facilmente faisficarsi o sulle tavoltete di cera o sulla cartapecora. Pertanto succedera spesso di fare infert bestamenti faisi, come appare nei codice Giustinianeo De loge Carnelia de faisis, lib. 18. 18. 12. (84) Detta cost da pose one di un pisto d'ogni sorta fruite, solito oferea a Gerrer e Besco. De ció se antes na legar de abbrección diverti titoli; se vistola for vatere il popolo per naturen, ció se un diverse popolicioni a un traito. Diemode definites: Safue ast cursos aposisanzas, ause quien madelicas, está expresal hombano situa entre como der haracter compositem, quelle coriperant Locinias, Haratina el Perina; sel alim cursom, qued az varia pormolihar constabal, anter directolor, quelle expresand Pareviar el Esta.

(35) . . . Arctie
Rollgionum animos exsolvere pergo,
Lib. IV.

(36) Nec me animi fallit Grajarum abacura reperta
Difficile iliustrare latinis versibus esse,
Multa novis verbis pravertim eum sit agendum

Propier egestatem lingua et rerum novitatem.
. noctes vigitare serenas
Quarrenem dietta quibus et qua carmina demum
Ctara tua possim prayondere lumina menti,
Res quibus occultas pentius convisere possis.

(37) Ne' primi versi trovi, Quæ mare navigarum, quæ terras frugifærentes: e poco dopo, Prondiferas domos arium. Cicerone seriveva a Quinto (y. 11): Lucretii poemata non sunt tin multis humialbus ingenti, multæ tanen artis.

(58) ORAZIO, Ep. 1. 4.

(39) Si disputò assai della patria sua. Egli dice che l'Umbria

Me genuit, terris fertilis uberibus:

e che se alcuno passa vicino a Mevania, osservi dove

Lacus critivis intepei umber aquis,

Scandentisque arvis consurgii vertice murus,

Murns ab ingenia notior ille meo.

Nel lib. 17. 4. capta:

Ut nostris tumefacta superbiat Umbria libris,

Umbria romani pairia Callimachi.

Landro Alberti da questo vesso indusse che Callimaco fosse romano, e vi fu chi copiò tal errore, mentre Propersio vuol nolo dirsi imitatore di Callimaco, del che si vania pure nel lib. 111.

1. e 8:

Callimachi manes, et coli sacra Phileto
In vestrum, quareo, me sinite ire nemus.
Primus ega ingredior puro de fonte sacerdos

Hala per Grajos argia ferre chovos.

Inter Callimachi sat crit placuisse libellos,
El cecinisse modis, dore poeta, tuis.

(60) Hujus erot Solymus phrygia cames unus ab Ida A quo Sulmonts menia namen habeut.

Fast., 1v. 78.

Mantaa Virgiito gaudet, Verona Catulla,
Pelignæ gentis gloria dicar ego.

Amor., 16. 15.

Son genus exeutias, equites ab origine prima
Usque per innumeros invenienter avos.

De Ponto, 1v. 8. È schiavo de pregiudizi di nasciia quanto un nobile di cenl'anni fa; si vanta d'essere cavaliero senza avez mai portato le armi:

> Aspera militiar juvenis certamina fugi , Nec nisi lusura movimus arma wanu:

e si lamenta che si osi preferirgli chi non divenne tale se non per merito di valore:

Prafertu: nobis sanguine factus eques

Fortuna moner factus eques
Militio turbine factus caues

Corrigere et refert tento magis ardus, quanto Magnus Aristarcho mojor Homerus cret. On homini sublime dedit, carbunque tucri

Junit, et erectos ad sidera tollere vultus.

Metam., 1. 85.
Polumque

Effugito australem, junctamque aquilonibus arcton.

 somiglianti ripetizioni incontransi ad ogni piè sospinto. Giove va ad alloggiare presso Bauc e Filemone; il vecchio prepara la mensa:
 Furco tevat ille bicorni

Sordida terga suis , nigro pendentia tigno; Servatoque diu resecut de tergore partem Exiguam , sectassque domat ferventibus undis.

Queste minuzie da scuola fiamminga disabbelliscono spesso i suoi quadri migliori. Partando del diluvio, canta: Exupsissa ruuni per apertos flumina campos,

. . . Pressayue labant sub gurgile turres;
Omnia pontus erat , decrant quoque litara pouto.

Fin qui è bello; an poi cala a particolarità oriote, e quindi nocevoli :

Net lunus inter oces, falcos schit unda leones ;

quasi nell'universale sobblaso importi quel che facciano agnelli o leoni.

(63) Egli stesso si rimprovera di questo verso:

Tum didici getice surmaticaque loqui.

Enu volta nei verso non accomodandogli mori, disse :

Ad streplium, mortenque liment, cupidusque moriri

Altrove leggiamo :

Denique quisquis erat castris jugulatus arhivis,

Frigidius glacie pectus amantis erat.

A chi appartiene Il quisquis?

(62)

Frequenti sono i giocherelli di parole :

In precio prerium nunc est ...

Cedere jussit aquam, jussa recessit aqua ... Speque limor dubia, spesque limore cadit .... Quar bos ex homine est, ex bore facia dea .... Semthoremque virum, semtiriumque borem.

E mu lo perdonino gli ammiratori, è un giocherello tutta la sua descrizione del caos.

(64) Dummada sic placeam, dum toto canar in orbe

Oued votet impuesant unus et alter apre.

(65) Nec vitam, nec opes, nor jus mihi civis odemit,

Qua merui villo perder cuncia suco.

Trist., v. 14.

Spira vera passione l'elegia dove descrive la sua partenza in un'altra canta:

Perdiderist cum me duo crimina, curmen el error,

Alterius facti culpo silenda mihi ...
Five tibl et longe nomina magna fuge.
Hac ego si monitor monitas prius tpac fuissem .
In qua debeban forsiton urbe force ...

hono quod crimen tidernal (unino plector, Peccatanque coulos et habuius menn...

Culque eço narrahom, secrel quidquid habeban, Excepto quod ma perdidi unus eral...

Excepto quod ma perdidi unus eral...

Car olquid vidi? var nazia lumina feci?

Car ingradenti cognila culpa mibl?

Inocias Acteon vidi sias veste Disuom, Prodo fisil consibus nom insos ille mis...

(66) La professa da bel principio:

Di, captie...
Aspirate meia, primaque ab origins mundi

Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

(67) Quoniam occuparat alter ne primus forem,

Ne solus esset shudui, quod super fait. Epil. del lib. n.

(68) Granu delicatus el languidus (lib. v. f. 4): filia formosa et oculis renous virus (lib. v. f. 5): friende inselentio (lib. m. f. 6): tratas impetus (lib. 3. f. 2): cornes domus della tartavaga (lib. m. f. 6): tipnarus sunguis dell'antoo (lib. j. f. 29): generous impetus del cinghiale (lib. j. f. 29).

Nella nolissima favola della rana e ll bue, in che xarj moll dire la cosa stessa; Ruguans infaret pellem — Intendit estem mojori nian — Dum vult validius infare se se. E nelie conchissioni morali: Hes ellis divina cei — Has perimere ol illos vere diverim — Hoc argumento se describi santat — Hoc seriptam sei dibi — Hoc illis narro — Hoc in se dicion deboni illi opnosere.... Postama crestere fossero di pereta lingua cerli modi che sanno del taliano cerlesiastico.

quem necled are dendat class (lib., t. d.); hi quam regionet errum vast corpora (lib., t. f. 5); raph jacuit corpore (lib., t. 21); qua deletar para lua moderiue, nutater, gilte (lib. n. f. 1); onte hos see menses (lib. n. f. 1); intendi sol acconderet (lib. ni. f. 1); ribano di salentit, come sole improbita obstatit betam predens (lib. n. f. 3); tota est hominum tenuitae (lib. n. f. 7); ape fefeliti impotitate moderium (lib. ni. f. 3).

Alemo crede suppositatio questo Fedro, di cui, eccetto Marriale, nessua autico ricorda II nome; e che vune in lace soltation del 1552, in occasione del acce dato a un coversio di Germania: ia prima relizione è del 1558, di ne catalione del acce dato a un coversio di Germania: ia prima relizione è del 1558. Ma nella Baria fa trivinta un'incritaine, contenede un verso delle favole di 2650. N. Successir, Re Trajuda del Damas, pag. 78. Certo II testo fa interio è interpolato. Orelli ne delle la lezione migliore (Zuriapi 1851), pol anche di quelle mouve scoperte dal Inavelli e dal Naj. di set un'i desemata la favola che dilamo nel transi.

(69) Duplici circumdatus erats Carminis et rerum.

Egli ammette con precisione le populazioni antipode : Terrarum forma rotundo.

Hanc eircum variat gentes hominum alque ferorum Aeriaque colunt volucres. Pars ejus od arctos Eminet: austrinis pars est habitabilis oris, Sub pedibusque jacet nostria, supraque videtur Ipsa sibi fallente solo dectivia longa Et pariter surgente via, pariterque cadente. Hinc abi ab occase nostres sol aspicit ortus; Illic orta dies sopilas excitat urbes; Et cum luce refert operum vodimonia terris. Nos in nocte sumus, somnosque in membra locumus, Pontus utrosque suis distinguit et alligat undis . . . Altera para orbis sub aquis jucet invia nobis, Ignotieque hominum gentes, nec transita regua, Commune ex uno lumen ducentia sole, Diversasque umbras, lavaque cadentia signa, Et dextros ortus cado speciantia serso.

(70) Quod mihi pareret legio romana tribuna. Sat. lib. 1. 4.

(71) Inopemque polerni

Et laris et fundi . . .

Poupertas impulit audaz

Ut versus facerem. Ep. lib. n. 2.

(72) Ep. x1v. lib. 1. v. 3.

(75) Alme sol... passis nihil urbs Roma

Fisere majus.

(74) Nullius addicti jurare in verba maqistri.

Quo me emaque ragil tempestas, deferer hospas.
Nunc ogilis fio et mergue civilibas undis,
Firstatis voca espata rigidunga natelles:
Nunc in dristippi furia pracepta relabor,
Et mili res, non me rebus urbmittere conor.

(73) Negli Epodi è minore l'imitazione dal greco, com'è minore l'arte e la varietà del metri.

[76] Vedete per asempio 10de 14 dei lib. m. Cepare tenra vincitore dalla Spagao. — Estulate, 
o source, monté, o pose : crunal i none tenere biumuli, derché laquate perge il mondo. (Aux 
ragazzo, porta coroce e un fiasco dei tempi della guerra marriea, se pur un sofi fiasco pole 
vaugire a Speticor. Affectal veren al amondaria i crista, se se il portingo i trianca, part. Il 
verin bianco mi distoglie dalle riuse : non cool in pace met recherel se più giovane fossi «
Universalo molfico Vene er i bifendera.

Vedansi Passon, Horat. Flaccus Leben und Zeitalter. Lipsia 1853.

BUTTELIS, Ueber die Geschichtliche und die Anspielungen in Horot. Bertino 1828.

Jacons, Lectiones venusines (Lipsia 1854) intorno alla valutazione morale dei carattere, e degli atti e delle poeste d'Orazio.

e Scawin, e Baarneaun, a tant'aitri recenlissimi ebe studiarono questo poeta. Wieland avea tessulo su iui un romanzo. Doring , nelle illustrazioni all'edizione di Lipsia 4824, lo volse a satira de' contemporanet. Weichert, Prolusiones de Q. H. Florei epistolis 1826, e Lectiones remainer 4852-55 sulla storia del poeta stesso e dei coetapei, restitui veramente la storia della istteratura del tempo d'Augusto. Hoffman Peerikamp (Harlem 1851) pretese, colia lunghissima famigliarità, aver acquistalo un senso più intimo det poeta, in modo da scernere ciò che vi fa interpolato; e sopra 3845 versi, ne trovò 644, dei quall assoive Orazio per incolparne i grammatici. Orelli nell'odizione che pe fece a Zurigo 1857-58, dopo venticinque anni di lezioni, non attacca la genuinità del poeta, nè s'accunisce co' predecessori: Differt autem aastra interpretatio a similibus, qua nunc in scholis feruntur, his potissimum nominibus; serpius dijudicantur el varia lectiones et diversa grammaticorum explicationes, sine ulla tamen in quemquam insectatione aut contumello; quin in hor quoque genere, tacitis plerumque adversariis, qua veriora ubique viderentur, argumentis additis expossi, ne tranquillissima disputatto acris rixe cum hoc vel illo infinico contractor, speciem unquam preseferret; quo quidem cum aliis digladiandi et depugnandi studio in hajusmodi scriptis studiosa juventuti propositio nihil profecto perversius reperiri potest

Non si potrebbe desiderare lavoro più completo e più nojoso di quello che fece Walkenace De la vie et des poésse d'Hornee, Parigi 1840. Egli dice: Duns les ouvreges de ce poète ressortent vous de vives conleurs la grandem et la gioire, les risticules et les vices de ce siecle mémorable. Ed esco la conoologia ch'et dà delle opoere del suo sutore:

#### аппо ді Вота

- 742 23 Sat. s. 7.
- 714 25 Sat. t. 2. Epod. 46, 45, 8, 42, 745 26 Sat. t, 8, Ep. 5, 6, 40, 4, 2, 15, 47, Od. sv. 42,
- 716 27 Sat. 1. 3. Ep. 3.
- 717 28 Sat. s. 3, Ep. il. Od. s. 28.
- 718 29 Sai. t. 6 2, Od. p. 40.
- 11x 29 Sat. L 6 2. 0
  - 719 36 Sat. s. l.

```
NOTE AL CAP. XXXI.
720 3t Sai. 1. 9. Od. 1. 5. 11. 10.
724 32 Sat. u. 5, Ep. 15.
722 33 Ep. 7. Od. 1. 7. H. t.
723 54 Ep. 4. 9. Od. j. 14. 45.
724 35 Sat. t. 4. 40, H. 6. 8. 4. Od. t. 37. 9. 11. 22. H. 5. 8.
723 56 Sat. H. 7. 3. Od. I. 27. 38. H. 3. Epist. I. 14.
726 37 Sat. n. Od. s. 31. 48. n. 43. 42. m. 25. 6. 42. 24.
727 58 Od. 1. 38, 47, 8, 35, 46, 6, pp. 21, Epist. 2.
728 59 Od. 1. t3. 33. m. 4. Epist. 1. 4.
729 40 Od. r. 29, 23, m. 14,
730 4t Od. 1. 36. 24. 32. 34. 11. 48. 111. 9. Epist. 1. 6.
734 42 Od. 1. 26, 42, 30, 49, pt. 14, 2, 40, pp. 47, 19, 43, Epist, 1, 45, 7, 9,
732 45 Od. 1. 2. 4. 21. m. 46. m. 46. 28. Epist. 1. 14.
753 44 Od. 1. 23. u. 17. 13. m. 18. 22. 23. 27. 7. 26. 29. 2. 3. 11. Ep. 1. 20. 5.
734 45 Od. s. 49. m. 4t. 9. m. 5. 8. Epist. s. 5. 8. t2. 48. 47.
755 46 Od. 1. 3. 20. t. n. t9. 20. m. 4. t5. rv. t3.
736 47 Od. m. 4, 50, Ep. 1, 43.
737 48 Od. sv. 6. Carmen seculare. Epist. 1. 10.
758 49 Od. IV. 7. 11. 9. Ep. 1. 16.
759 50 Od. IV. 1. 10. 4, Ep. 1. 19. 1.
740 31 Od. IV. 5.
74t 52 Od. rr. 2, 14,
742 53 Od. iv. 5.
743 54 Od. sv. 8.
714 35 Od. IV. 15. Ep. 11. 2.
745 56 Ep. 11. 3. Are poetion.
```

(77)

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum ... O cives, cives, querenda pecunia primum est, Virtus post nummos.

Omnis enim res .

Virtus, fama, decus, divina humanaque pulchris Divittle parent, quas qui costruzerit, ille Clarus erit, justus, fortis, sopiene etiam et rez, Et quidquid volet ... Et genus, el virtus, nisi cum re, viliar alga est.

(78) Vedi avanti, nel Cap. xxt. -- Assai prima delle recenti dispute intorno al dare o po in mano al giovani i classici , erasi dispulato sulle iubricilà di Orazio e degli altri poeti: e singolarmente volle ditenderii Konig , De satira Romanorum , e Barth nella prefazione a Properzio. Jani, nell'edizione di Orazio, scagiona i costumi di questo dicendo: Si cogitemus quaza prorms honestus et a vitti crimine liber fuerit amor percerinarum et libertinarum ; quam parum . certe ante lecem Julian lotan, ipre puerorum amor sceleris habuerit; denique, quam multo et notiones et loquendi forma co tempore dignitatem et honestatem habuerint, quas posten politior usus, ut fit, respuit, et inter illiberales retulit: hore si cogitenus, jam multum ex illo Horatii rituperia perire sentiamus. Loca et carmina Horotii, qua nos hodie offendunt, eo tempore non ita offende ant; ileel, quod nos hodie in verbis castiores sumus ac delicatiores, non sequatur, ut ideo et mores lasdierni castiores sint. Accedit, quod dare possumus, Haratism, hominem hilarem et suarem, præsertim in tila sacult asi indole, ab amore non immunem fuiese, ejus philosophiam marum hac parte laxiorem fuisse, cum arsisse subinde liberlina aliqua aut peregrina puella; neque tamen ideo desinet esse is vir magnus, bonus et honestus. Nam numquam amuvit motronas aut ingennos, numquam, quod practare Lessingius docuii, pueros amorit, et sic leges romanas illasque natura numquam violavit; potius graviter subinde in adulteria proprie dicta incestosque amores invehitur. Carmina ctiam illius amatoria hand dubie supe lusus poetici, ad hilaritatem facti, supe e grano expressa sunt.

(79)Clament perlisse pudorem Caneti pene patres . . . Vel quia turpe putant . . . qua Imberbes didicere, senes perdenda futeri. (81) Qui redil ad fiatos, et viriatem antimat annis, Miratarque abbit, mist quod Liblina norurit.
... 35 tum forein novibia nicina fuincet Quam nobis, quid anne esset vetus?...
Jam soliure curmen qui lendat, Ingestit non life frest, plauditque sepultis,

Ingenits non tite favet, peaudique seputits,
Nastra sed impugnal, noe nostraque lividus odil.

(62) Tas, Carer, obs.
Frage et oppie robile where.
Non his juventus orta paraellos
Infect aques anaguine pusico:
Sed rasiforum materia militam
Proles, sabella docta ligmilus
France filotes.
Hanc clim veteres visian colurer Sabini

Hanc Remuz et feuter; sie fortis Etruria creest.

Visacilio.

(85)

Si non ingeniem foribuz domuz alta neperbis

Mane salulantum tolle varuit artibus andam ; Nec varios inhiant pulcra testudine postes , Inlusaique auro vastes . . : Illust non papuli fasces , son purpura regum

> Flazii... nec ferrea jura Insunamque forum , aut populi tabularia cidit... Hie stupet attonitus rostris: hune plausus hiantem Per cuncos geminatus enim plebisque potrumque

Corripuit. Gaudent perfusi sanguine fratrum,
Existique domos et dulcia limina mutent.

E vedi tutta la stupenda chiusura delle Georgiche.

(84) Egli stesso invoca le muar sicelides, e attribuisce ai Stracusant l'invenzione delle p storali :

> Prima syrorusio dignata est ludere versu Nostra nec erubuit silvas habitare Camena,

allindendo a Dafni, il quale, accoado Biodoro (fib. rr. c. 16), erró questo procre di portia, quale a' clorni suoi durara ancora la Sicilia: e a Tecerlio, a Mooro, a Sientoro. Cesare Sculgero (Postica liber 1, qi el criscius), older d'un critico e l'outinazione d'un pedante, rivela i furti consuessi di Vigrillo sopra Guero, Pindaro, Apoliodoro ed altri, ma dimostrando uno per uno ch'esso il superò lutti.

(85) Epplo rammenta altri cantori :

Scripsere alli rem Version' quos olim Fauni vatesque canebant.

(86) Quis aut Eurysthea durwm, Aut inlaudali nesell Busiridis aras!

Cui non dictus Hyias puer, et Latonia Detos. Hippodameque, hameroque Pelops insignis eburno, Acer equis?

Vingitao, Georg., in. 4. Anche Properzio gi'incensava e derideva :

Dum libi cadmen ducustur, Pontice, Theba Armaque fraterno tristia militin, Atque (ita sim felix) primo contendis Homero... Me laudent doctor solum placuiuse puella... Tu cave nostra tuo contempas carmina fastu: Sorpe venit magno fonere tardus amor. Eleg., s. 7.

Che gli argomenti mitologici fossero comuni nelle epopee, lo raccogitamo da quei di Ovidio ove dice :

Quum Theber, quum Troja forent, quum Cavaris acto Ingenium munit sola Carinna meum:

e più data famous ode di Orazio Seruleria Faria furti, on vicutita o acastar le plorie di Agrippa, risponde che meglio capera n'e Varia, aquila della poesia monia: r- lo, decole poeta, ono sureri a irratare tali osgottil, nei l'implacabil ira del Pridie, nei l'unqui errori di Ulisse, n'i dettili della cassa di Prope. - Chi parteri depramente di Marte calla Indera d'evicijo.

di Merione amentio data poivere di Treja, del figito di Tideo che l'ipino di Pallade clera a sparo degli Del rapio.

(87) Sacra diesque canam el cognomina prisca locorum.

Eieg. 17. 4.

Di tale poena sono forse brani molie parti del suo 18 libro, come il concetto ne spira nell'etegia a Roma, dove canta: — Quanto vedi, o straniero, detta massima Roma, prima del

l'érgia a Roma , dore enate: — Quanlo vedi, o straniero, detta mavina Roma , prima del régio Esse era colle erboso; dore sergono i Danzit serei ai avaite l'exito, riposareo i pro-sighi bois d'Essentio; questi lempi d'oro crebbero per muil (ereda; il plorifa Tappo lo-nava dalla noda rope, e dal nosti armenti en l'impostutio il l'evere; il crono pastorial conversa i périciti (qu'ilit, e este da il obis i un gratio assisi formazano il tenatio. Ne sel cavo l'entre professaro veli sianosi; sei di ulemo ernon olazzanano i pastit; se' s'ebbe cura di cercura s'enzairee celli quando la trobe transsa injudia à asior rità s.

(88) Tnite le favole di Virgilio sulla venuta di Enea si trovano in Dionigi d'Alicarnasso. Ora questi non die fuori l'opera sua che otto o sette anni av. C., e Virgilio era morto da dieci anni. Virgillo dunque totse le sue favole da allre fonti ; ma fa meraviglia che Dionigi non citi l'Eneide. Era il disprezzo de' Greci per luito ciò che era romano? era un'altra delle iguoranze de' lavori precedenti che spesso si trovano negli antichi? Quegli slessi che parrebbero concepimenti di Virgilio, sono reminiscenze. Nevio, nel porma sulla guerra punica, avea già raccontato la venuta d'Enea in llalta, e seguitone il viaggio coi casi medesimi narrali da Virgilio, colla procella concilata da Giunone, e le querele di Venere a Giove, e le speranze onda la consola: anzi probabilmente quel poeta condusse Enca a Cartagine, come certo inventò il personaggio di Anna sorella di Didone. La pietà di Enea che salva il padre e i peuali si legge in Varrono, dove è soggiunto che l'astro di Venere più non disparve dagli occhi del Trojani, fincitè non afferrarono al lido indicajo dall'oracolo di Dodona. Lunghi passi soco tradolti da Apollonio Bodio: Siesicoro gli offri quella soluzione del dramma iliaco: se trediamo ad uno degli interlocutori dei Saturnali di Macrobio, il secondo dell'Eucide è tolto di pianta da Pisandro epico greeo; e la Crestomatía di Procio c'insegna che l'invenzione del cavajio di legan e dovuia ad Aratino e a Lesche.

(69) Perció motte Indeditá di costume possono notarni la Virgilia. Esse e Didono vanno a cuccia di cerci in Afert, dore pur sono modi coperdi d'abet (lib. 11; a) implerigio det p. Esse est vento aquilone viem d'Aféria in Italia: Piña ol sière che Bissis temperales anc daure nagificatator, e in Virgilio trottomo gificaved, r. 75; si il rosistamo generieri a casalto e trombe, fossosti in Omero: ceal le triremi /terus consurgant artiser rensi, v. 420), mentra Turchide le fa fotrodolle sensa più interi.

(60) For sentire la difference de'resiliantel twen le donne nel moderni e negli activit, buta coserura cene Virgillo non ficció de Enes Intere condo alvano degli spassio dil Biboso, ant sia questi esti jusasi a mottare l'indifferenza dell'eroc reo un faist, one sembra de'egil mancità a quella retilialistica di senso e di guato che pur sil abbonata, he ri l'illa-Tene tenta fraggir edi soppistilo, nas acoportolo, Didossa il preza per quando han di ueres l'amor loro, il riche, la ierra; inforte sviene; le damagier la irrasportante noi letto, e il pie Enza istra alla ficili.

At pius Eneas, guamquam tenire dolentem

Solanda cupit

Justa tamen diçûm sæsequitur, classemque revisit.

Il pias qui non direbbesi una celia atroce? Anna va a scongiurario :

Miserrian fletus
Fertque, refertque soror : sed multis ille movetur

Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit. Fata obsiant, placidasque viri deus obruit aures.

Che piu? mentre Didone si dispera e prepara ad uccidersi,
.Encar, celsa in puppi, jam certus cundi,
Carpebal sammon.

(91) Est ingens ei cum tragerdiarum seriptoribus familiaritas. Machonso, Saturn. v. 48 E lo chiama vir tam auxie doctus.

(92) Malo me Galatea petit, Insrira puella,

El fogli ad solices, el se cupit ante videri. —
faccije, parve puer, riun cognoneere matrum. —
Cum conerum reges el prella, Gudhius sureum
Fellit, el adanomit Padrera, Tilgre, pinjusca
Pacera quortel cese, dedetant diecre carmen. —
Jam fragiles polerum a terra conlingere ramon. —
fasere, Duphin, piroz corpera lan pana moptos. —
Trarrisque moss incidere annores

Arboribus; crescent illa, crescetts amores.

(93) Fortunate sener! hie, inter fluming nota
El fontes carras, frigus capabis apacum. —
Tendum inter densas, unbrosso accumina, fagos
Anidus veniebat: bit here incondita solus
Montibus et spiris stadio jactabat insul. —
Hie qeldil intera, hie mollis prate, Lycoria.

Hic nemus, hio ipso tecum consumerer uvo.

(34) Gli autori antichi della vita di Virgillo fanno ascendere le sue ricchezze a dieci milioni

di sesteraj, cioè due miliont de nostri. Senza credere così appunto, sappiamo però che veramente il poeta lascissa trarricchire Giovenale vi altude nella Safira vn. 69; Orazio ne da Iode ad Augusto, Ep. lib. n. 1:

At neque dedecorant tua de se judícia, atque Munera, quar, multa dantis cum laude, tulerunt Dilecti libi Virgilius, Variusque poeta.

Un poeta di poco posteriore, i cui versi son posti fra gli Analecta di Virgilio, canta i meriti di Meccante in un panegirico a Pisone, ove, tra le altre cose, si legge:

Ipse per ausonias cencia carmina gentes Out sonat, ingentl gui nomine pulsat Olympum. Maroniumque senem romano provocat ore, Forsitan illius nemorts latuluset in umbra Quod canit, et sterill tantum cantasset arena Ignotus populis, st Mecenate careret. Qui tamen haud uni patefecit limina vati, Nec sua Virgilio permisit numina soli, Marcenas tragico quattentem pulpita gestu Erexit Varium, Macenas alta Thoantis Eruit, et populis ostendit nomina Grais. Carmina romanie etiam resonantia chordis, Ausoniamque chelym gracilis patefecit Horati. O decus, et tato merito venerabilis avo Pierii tutela chari, quo praside tuti Non unquam vates inopi timuere senector.

Invece di Thomatis leggerei Thuestis, titolo della tragedia di Vario, che, secondo Quintiliano, cuitibal Gravorum camparari potest. Inst. appl., x. 3.

(96)

(95) Tu canis umbron subter pineta Galesi

Thyrsin, et attritis Daphnin arundinibus. PROPERZIO, H. 54.

Ciò prova che colà scrisse le Bucollche. Quanto alle Georgiche, egil stesso nel libro iv. 125, canta:

Namque sub abalia: memini me turribus arcis

Quo niger humectat flaventia culta Galesus etc.

Cedite, romant ecriptores, cedite grati; Nescia quid majus nascitur Illade.

PROPERZIO, n. ull.
Tityrus et segetes Ænciaque arma legentur,
Roma triumphati dum caput orbis crit.

Ovidio , Am., 4. 45.

Vedi Boxuro, Fita Firgilii, § 5.

(97) Nec tu divinam Enelda tenta Sed longe sequere, et vestiola semper adora.

STARIO, Theb., 18. 816.

La versione di Annibal Caro è degna di un poeta; e i tanti che dappoi vollero emulario, la dissostrarono a ragionamenti difetiosa, alla prova inarrivabile. Gli antichi attributscono a Virgilio un poemetto sulta zanzara; ma il Gulez che va ira l'opere sue, è di caltivo impasto ne'versi, senza gusto negli episodi, e affatto indegno di lui.

(98) Vos exemplaria graca
Nocturna versate manu, versate diurna...
Apis Mutina more modoque.

(99) Non solo Virgillo ed Orazio, ma Ovidio, e persino Fedro, si tengono sicuri di una fama non più peritura. Fedro, nel prologo del lib. III, dice:

OBAZIO.

... Si leges, iertabor: sin autem minus, Habebunt certe, quo se oblectent posteri...

Ergo hinc abesto, livor; ne frustra gemos, Quoniam solemnis mihi debetur glario.

e nell'epilogo del lib. iv:

Particulo, chartis numen victurum meis,

Latinis dum monebit pretium literis.

Ed Ovidio nelle Metamorfosi, xv in fine :

Jamque opus exessi, qued nec Janis ira, nes sques, Nec poterii servum, nes edac obolere retosata. Purle tamen meliore mei super alta perennis Astra serva, nomenque crit indelebile wostram, Onque poste domitie rosmona potentia tervis. Ore legar populi; perque omnia axeusa sema Si quid hobest ceri vatum promosa, cicum.

(100) Di Mecenate el conservó laidoro alcuni versi diretti ad Orazio :

Lugent, a mea vita, le amaragdus,

Beryllus quoque, Flaece; nee nitentes Nuper candida margarita, quaro, Nee quos thynica lima perpolecti Anellos; nee jasplos lapillos.

e questi altri Svetonio

Ni te visceribus meis , Horati , Jam plus diliga , te tuum sodalem Ninnia videas strigosiorem.

Macrobio un vigliello, ove Augusto derideva Mecenale, contraffacendone lo stile: Idem Augusta, quia Mecenalem suum noverol esse siyla remisso, molli et dissoluto, iqiem se in epistolis.

quas ad eun scribebat, sepina exhibebat, et contra castiguilenem toquendit, quem alias ille teribenda servobat, in epistola ad Meccentem fundituri, piere in jacos efina molecutii: — Fels, met genilam, metales, beur ez Elevria, keur erelium, adamas superus, diririmam murpperium, ciiularum emergofe, fundi fundarum, berylle Parsene, ivà auvienya masta, µnexyµx mucharum s. Saltura. is. 1.

Bi Pollome el conservó Sennes un gason nelle Susser, 7, chi egil dies i i più eloquente delle unicide, en do i criticano di per ungió lossibes, qui proci-tiren Merco Tollo nesta Paris la ciscio, en do i criticano di per ungió lossibes, qui proci-tiren Merco Tollo nesta Paris la ciscio impetano a Pollome: Hépis erep ere, id toniques operaba menare la nessa creun, produrer de impeta desta chiente apresenteme el Alime seden partire despe fortune observada. El guident finicia desta missariam missariam sultation protessi, ques charictes patroccios, nortuna propriente pelabeles, Jose filiciosam comunitar el orre protest gerent mayar menare, deles considio, protestique, dissuna modernita arecunitar ex-q defensi de greenti mayar mener, delle considio, protestique, dissuna modernita arecunitar ex-q defensi reconsidera protessi de protesti que mener, delle considio, protestique, dissuna modernita arecunitar ex-q defensi neclata inspetato activa corres gravas in exa, criticoqui inimitic adoptidant fainte; anglori estimi in especial settimi, com sprecho del quande mentiliam una teritar profesio cassilis, que major para situ depas legevis soli, es judiciosados de hemis est. Afque ega se miseradi quidem exista
en fairo placeros, más tipo de miseradi quidem exista.

(101) Cassium Severum primum afirmani flexisse ab illa vetere aique directà dicendi via: non informitate ingenii nee inacitio literarum transtaliuse se ad illud dicendi graus contendo, sed judirio el intellecta. Vidil namque cum conditions temporum, diversitate artium, formam quoque ar speciem orationis esse mutandam. Do oratoribus, c. 19.

## CAPITOLO XXXII.

### Tiberio.

Augusto non esò sistemare il governo monarchico modiante uno statuto, il quale, ponendo condizioni a' suoi successori, avrebbe fatto conoscere ai Romani ch'egii non ne aveva. In conseguenza non si ebbe nè elezione legale, uè ordine prefinito di successione, nè contrappesi politici: Roma, repubblica sasoluta, mutatasi in assolutu monarchia, costituita unicamente sulla forza, dalla forza unicamente frenata: l'imperatore, rappresentante del popolo, poteva quel che volesse ', e dell'onnipotenza valeasi a pareggiare tutti i sudditi nel diritto, e a logifere al popolo el al senato e l'autorità d''apparente

Tanti anni d'assolutezza, mascherata con forme repubblicane, aveano indociitto i Romani al giogo, siccibe vedevasi che l'impero passerebbe da Aupusto i un altro. Tiberio, rampolo dell'illuste casa Claudia, illustre egi stesso per imprese guerresche, rivestito di molti onori e della tribunizia podesió, figliastro e genero d'Augusto, tenevasi sicuro d'esserne chiamato surcessore, quando lo vide voltar le sue grazie sopra gli orfani d'Agrippa. Tra per dispetto e per rimovere ogni gelosia, s'allontano da Roma, come dicemmo, e visse otto ami a Bothi, deposte armi, cavalli, loga: tolutano dal mare, in una casa posta fra dirupi, dal tetto di quella faceva che gl'indovini investigassero negli astri l'avvenire; e se la risposta riuscivagli suspetta, nel ritorno il liberto scaraventava per le labele Tastrologo mal avvisalo.

liberto scaraventava per le balze l'astrologo mal avvisato. Morti i figli d'Agrippa (forse non senza opera sua), torna a Roma, è adottato da Augusto, il quale pretendono sel destinasse successore acciocchè la propria moderazione traesse risalto dal lento strazio di costui<sup>2</sup>, ch'e'conosceva nauroso. 44 diffidente, irresoluto, simulato. Alla morte dunque del patrigno, Tiberio si trova padrone del mondo a cinquantasei anni. Non volendo accettar l'impero dagli intrighi d'una donna e dall'imbecillità d'un vecchio, modestamente convoca il senato, come tribuno ch'egli era; e la offertagli dominazione ricusa, come peso a cui poteva a pena bastare il divin genio d'Augusto: solo dalle lunghe istanze lascia indursi ad accettare, e purchè i senatori gli promettano assistenza in ogni passo. Di fatto li consultava continuo, ne incoraggiva l'opposizione, gli esortava a ripristinare la repubblica; cedeva la destra ai consoli, e sorgeva al loro comparire in senato o al teatro; assisteva ai processi, massime ove sperasse salvar il reo; non soffrì il titolo di signore, nè di padre della patria, nè tampoco quello di Dio, dicendo: - Io sono signore · de'miei schiavi, imperatore de' soldati, primo fra gli altri cittadini romani: · mio uffizio è curar l'ordine, la giustizia, la pubblica pace ». Alleggeriva da'

tributi i sudditi, e avisava i governatori delle provincie che un buno pastore tosa non iscottica le pecore. Riforna i castuni, sopprimendo le imunuerevoli taverne, restituendo ai padri l'autorità di punire le figliuole discole, benchè maritate; vietò il beriarsi per saluto in pubblico; ai senatori interdisse di comparire fra i pantomini, e ai cavalieri di corteggiare pubblicamente le commedianti; e per raffaccio allo scialacquo del banchetti, farevasi servire i rificio del giorno antecedente, diendo che la parto na ha men sapore che il tutto. Spargonsi satire contro di lui? — In libero stato, liberi devon essere i pensivi e la parola · Vuolsi in senato portar querela contro suoi diffamatori? — Non ci basta ozio per tali affari. Se aprile la porta ai delatori, non avrete · ad occuparvi d'altro che delle costoro demuzie; e col pretesto di difendere · lue, ognuo vi recherà le proprie inguirie da vendicare · .

Ma per quanto dissimulatore e simulatore, non seppe mai comparire gracisos; le larghezze e l'affabilità d'Augusto disapprovava; non diede molti spettacoli al popolo, non donativi ai soddati; neppur soddisfece ai legati del predecessore; e avendo uno de l'egatari delto per celia all'orecchio d'un morto,
anumziasse ad Augusto che l'ultima sua volonit rimaneva inademplist, Tiberio
gli pagò il lascito, poi di presente lo fece trucidare perchè riferisse ad
Augusto notizie più fresche e più vere. Non soffri si concelesse il littore o
l'altare od altra prerugativa a sua madre, la quale da tanti intrighi e deliti
non colse che l'amarezza d'aver posto in trono un ingrato. A Giulia indegan
sua moglie, da tre lustri relegata, sospese la modira pensione assegnatale
dal padre, sicchè mori di fame; di ferro Sempronio Gracco, drudo antico
di lei.

Erano quasi le primizie d'una crudeltà, che ben tosto apparve calcolata, inesorabile; e orima contro i pretendenti. Agrippa, ninote d'Augusto, fu morto. L'esercito di Germania e di Pannonia aveva offerto l'impero a Germanico, ma questi ne chetò la violenta sedizione: pure Tiberio, adombrato della popolarità e del valore di lui, lo richiamo di mezzo ai trionfi per mandarlo a calmare l'insorto Oriente. Ivi gli pose a fianco Gneo Pisone, uomo tracotante e violento, il quale col profonder oro e calunnie, ne attraversava tutte le azioni. infine lo fece morire di veleno o di crepacuore, a trentaquattr'anni. Tutti, 19 fin i nemici, piansero il generoso giovane, e in Roma il dolore si rivelò con clamorose dimostrazioni. Il giorno che le ceneri sue si riponevano nel sepolcro d'Augusto, la città pareva, ora per lo silenzio una spelonca, ora pel pianto un inferno: correvano per le vie : campo Marzio ardeva di doppieri : quivi soldati in arme, magistrati senza insegne, popolo diviso per le sue tribù gridavano, esser la repubblica approfondata, arditi e scoperti, come dimenticassero ch'ei v'era padrone. Ma nulla punse Tiberio quanto l'ardor del popolo verso Agrippina moglie di Germanico: chi la diceva ornamento della patria, chi reliquia sola del sangue d'Augusto, specchio unico d'antichità; e vôlto al cielo e agli Dei, pregava salvassero que' figliuoli, li lasciassero sopravivere agli iniqui 3.

Tiberio assicurato, strappò al despotismo la maschera lasciata da Augustico tolse al popolo l'eleggere i magistrati e il sanzionar le leggi, trasferendo questi atti nel senato, sovvertimento radicale della costituzione romana <sup>3</sup>, selbene ggi prima i comizi fossero resi illusori dacchè a spade non a vori si decideva. Il senato cosi divenne legislatore e giudice dei delitti di maesti : affine poi che neppur cesso s'arrischiasse a libere sentenze, i senatori doveano votare ad alta voce, e presente l'imperatore o suoi fidati. Per tal passo quell'assemblea, augusta un tempo, allora si trovò avvilita a segno che Tiberio medesimo ne prendeva nausea: pure se ne giovava per gli atti legislativi, darvatia de sesa proconendo o ventidado le legzi, che nessuno osava contraddire.

L'imperatore non era il popolo? adunque la legge contre chi menomatse la maesti del popolo, in appiacta all'imperatore, e gli offri modo leggia agrandi a atrocità e a minute vessazioni. Prima l'appifo a cavalieri oscuri o ribaldi, pubblicani rapaci, governatori infedeli, adultere famigrata: e il popolo applause al severo nautenitore della legge. Ma appena trapelò l'inclinazione del principe, ecco una fungaja d'accusatori. I giovani, educati a scuola nelle digue retoriche e in un mondo ideale, insoffrenti di passare alla retaltà dell'anvocatura e alla prosa della vita, eppura evidi d'adoprare l'abilità imparata per acquistarsi onori, fana, piaceri, levar rumore di sè, emulare il lusso del grandi, correvano, all'usanza antica ", ad accusare chi primeggiasse per gloria, virtiti, ricchezze; slogo delle invidio plebe contro l'aristorazia di averi o di merito.

Le ire, sopravissute alla libertà, insegnavano mille tranelli; traevasi appicco dai dissidi delle famiglie; tenuissime prove bastavano dove così piaceva al padrone; e ogni fatto, per quanto semplice, traducevasi in caso di Stato. Tu ti spogliasti o vestisti al cospetto d'una statua d'Augusto; tu soddisfaresti a un bisogno del corpo od entrasti in postribolo con un anello o con una moneta portante l'effigie imperiale; tu in una tragedia sparlasti di Agamenuone; tn hai venduto un giardino, nel quale sorgeva il simulacro dell'imperatore; tu interrogavi i Caldei se un giorno potrai divenir re, e tanto ricco da lastricare d'argento la via Annia: dunque sei reo di maestà: reo Aulo Cremuzio Cordo che nella Storia delle guerre civili di Roma intitolò Bruto l'ultimo de' Romani. Cremuzio nel difendersi diceva: -- Sono talmente incolpevole di fatti, che m'accusano di parole», ed evitò la condanna col lasciarsi morir di fame : gli edili arsero i libri di lui, ma il divieto li fece più preziosi e cercati; ove Tacito esclama: - Ben è folle la tirannia nel credere che il suo potere d'un · momento possa estinguere nell'avvenire il grido, la memoria. Punito l'ingegno, ne cresce l'autorità; ne i re che lo punirono, riuscirono ad altro che · a procacciar gloria alle vittime, infamia a sè · 6.

Ĉii nomina fibertă, medita rimeture la repubblica; chi piange Augusto, riprova Tiberio; chi tace, macchina; chi mostrasi mesto, è scontento; chi allegro, confida in prossimi mutamenti. Pra straniero e fratello, fra amico o sconosciuto non mettevasi divario nello delazioni; anche i primi del senato le seroritavano o all'aperto alla macchin; hen presto si accusis senza ne limore

nè speranza, unicamente perchè era l'andazzo; furono processate persone, non si sapeva di che, condannate, non si sapeva perchè.

Appena uno fosse querelato, vedeasi sfuggito da amici e da parenti, timorosi d'andar involti nella sua ruina. Fuggire era impossibile in così vasto impero: la campagna ridondava di schiavi vendicativi: ognuno agognava di cogliere il proscritto per salvare se stesso. Tradotto a senatori complici o tremebondi, ostili fra di loro, a fronte di quattro o cinque accusatori addestrati nelle scuole a trovare e ribattere argomenti, ove nessuno ardiva assumere la difesa, ove la tortura degli schiavi suppliva al difetto di prove, il convenuto che scampo poteva sperare? pensava dunque a vendicarsi coll'imputar di complicità gli stessi accusatori o i giudici: scherma, di cui Tiberio prendeva mirabile sollazzo. Solo gli facea noja che alcuni si sottraessero al supplizio e quindi alla confisca coll'uccidersi; onde l'arte scherana consisteva nel sorprenderli improvisi. Uno si trafigge colla spada, e i giudici s'avvacciano di darlo al manigoldo: uno dinanzi ad essi sorbisce il veleno, e senz'altro vien tradotto alle forche: di Carnuzio che riuscì ad uccidersi, Tiberio disse, - E' m'è scappato : : a un altro che il supplicava d'accelerargli il supplizio. - Non mi sono ancora abbastanza rappattumato con te ..

Come doveano andar calpesti gli affetti che screnano la vita e alleggeriscono la sventura, altorchi ni ciascuno si temera un tradiore. Deboli o paurosi perchè isolati, piegano alla prepotenza, o cospirano con essa; il senato, nel quale stavano accolii coloro che poteano far fronte a Tiberio, gileit conseguava un dopo faltro, leto ciascuno di vedera salvo e setesso; e Tiberio viepiù sprezzava una genia così abjetta, e prorompeva senza rilegno al sangue. Il merito divien colpa a'suoi occit: un architetto che raddrizza un portico minacciante ruina, è bandio; uno che sa restaurare un vaso di vetro spezzato, è subito messo a morte <sup>7</sup>.

Tanta frenesia di crudeltà, sottentrata alla severa ma giusta onestà del primi anni di Thierio, tiene perplesso lo storico, il quale abbia, anche ai propri giorni, compassionato quella menzogna che svisa i fatti meglio conosciuti, e quella credultà che accetta i meno fondati. Pare un animo sospettoso e severo pois d'assi peggiorare invecchiando fra l'aspetto della universale vigliaccheria e delle reciproche malevolenze, e fra le sordide adulazioni che mascherano il rancore e la trama.

"In Roma, per quanto temuto, Tiberio s'ode volta a volta rimproverare o a un vigitetto gettatogii, o dal teatro col sasurro o col silenzio; ora uno che va a morte, si sloga in invettive contro di lui; or una spia gli ripete con troppa fedeltà quel che di lui Roma racconta; poi lo stomacano le stesse umiliazioni del senato e di cortigiani, e vuole in più disimpolita guisa associare i due elementi del paganesimo, sevizite e voluttà. Amplissima vista di marre, il prospetto della ridente Campania, e la soave temperie rendono deliziosissima l'isoletta di Capri, dove in estate l'orezzo marino mantiene la frescora, in interpo il pro-

Canro, St. degli Italiani. Tom. II.

28 montorio di Sorrento ne ripara i venti impetuosi. Quella scelse per prigione e paradiso il minaccioso e tremante imperatore; gli scogli vi rendono disagevole l'approdo; di là potrebbe sorvegliare i signori che di loro ville popolano la costa Campana e Pozzuoli e Posilipo. Ivi fabbrica dodici ville, ciascuna dedicata a un Dio, terme, acquedotti, portici, d'ogni maniera delizie, Ancor privato indulgeva alla crapula, sicchè i soldati, invece di Tiberius Claudius Nero, lo chiamavano Biberius Caldius Mero: allora creò un sovrantendente dei piaceri; premiè colla questura uno che vuotò d'un fiato un'anfora, e con ducentomila sesterzi Ansellio Sabino per un dialogo, ove i funghi, i beccafichi, le estriche e i tordi si disputavano il primato. Laide pitture, scene di mostruoso libertinaggio doveano solleticare lo smidollato vecchio: se i genitori ricusano offrir le fanciulle alle imperiali lascivie, schiavi e satelliti le rapiscono; se brutto, ulceroso, le donne il prendono a schifo, Saturnino inventa diletti da trascendere la più lubrica immaginazione. Oscene medaglie conservarono fin oggi la figura di sue turpi dilettanze; mentre un grazioso bassorilievo del museo Borbonico ce lo rappresenta sopra un cavallo menato da uno schiavo, con davanti una fanciulla che colla lancia fa cadere degli aranci : idilio fra le tragedie.

E perchè non gli manchino i piaceri della città, vi saranno accuse, torsupplizi; vi stranno sofisti e grammatici, coi quali disputa del come si chiamasse Achille mentre stava da donna alla corte di Sciro, chi fosse la madre di Ecuba, che cosa di solito cantassero le Sirene; e regola ogni alto suo secondo gl'indicano gli astri, gli animali, interrogati da Trasillo rodiano. I senatori deputati a recargli o richiami od omaggi, dopo lungo aspettare son rinviati: fin le lettere non riceve che per mano del suo ministro Elio Sejano, prefetto del predoriani.

Costui di mezzana condizione, di turpi costumi, di spirio e corpo virgoroso, erasi traforato nella grazia di Tiberio o riendegli rilevatti serviaj e sleali. Ordi con cso di perdere Agrippina vedova di Germanico, la quale col costume severo e coll'amorosa venerazione verso l'estinto sposo di combra all'imperatore. L'osteli amici sono un dopo l'uno accussiti e motti; ond'essa vien guardata con una specie d'orrore. Ucciderla però non ardiva Tiberio: onde uscito di Roma, ronza nella parte più deliziosa d'italia; poi restituitosi a Capri, servie una lettera ambigua al senato, imputando colei d'orrestituosi a Capri, servie una lettera ambigua al senato, imputando colei dormanico, ma è rattenuto dal favore del popolo per questa. Quand'ecco da Capri gianguoo rimproveri perchè non si abbia verun riguardo alla sicurezza dell'inapero e tosto Nerone è essigitado, Druso messo prigione, nè tardarno a morire. Agrippina confinata nell'isola Pandataria, dissero si feco poco psi ammazzare; e Tiberio si lodo al senato di clemenza per noa averla

Suidatone Tiberio, Sejano governò Roma a sua posta. Rese importante il comando de' pretoriani, ai quali, col raccorli in un campo solo sotto Roma, attribul pericolosissima potenza. Disponendo a suo arbitrio delle cariche, poteva

fatta esporre alle gemonie.

acquistarsi amici: colla promessa di sposarle, traeva principali donne ad ajutare il suo ingrandimento, e scoprire i segreti de mariti: Tiberio stesso lo chiamava il consorte di sue fatiche, lasciava effigiarlo sulle bandiere, e bruciar vittime quodidiane sulle are di esso.

Non contento del dominio, Sejano vuole anche le apparenze; e poichè fra lui e l'impero si frapponea Druso figlio di Tiberio e di Vipsania, seduce la costui moglie Livilla e glielo fa avvelenare, poi chiede a Tiberio la mano di lei. Da quel punto diviene presuntivo erede; in conseguenza Tiberio lo teme, in conseguenza lo odia. Ma come abbatterlo se ha tutto l'impero in mano? Tiberio comincia ad elevargli a fronte Cajo Cesare Caligola, prediletto dal popolo e dai soldati perchè figlio di Germanico; poi manda secretamente al se- si nato Macrone, colonnello dei pretoriani con lettera, nella quale sul principio getta qualche lamento contro di Sejano, poi parla d'altro; torna alle querele, indi divaga; si rifa sopra Sciano con parole sempre più acerbe; ordina sieno condannati a morte due senatori, intimi del ministro; e mentre questi stordito non osa proferir parola a loro scampo, ode chiudersi la lettera col comando ch' e' sia arrestato. Detto fatto, gli amici lo abbandonano; pretori e tribuni gli recidono la fuga; il popolo, partigiano d'Agrippina e vindice de' figli di Germanico, lo insulta allorchè il console lo mena al carcere; e mentre, se fosse riuscito, avrebbe avuto adorazioni, vede dapertutto abbattersi le sue statue, e il senato decretarlo al supplizio 8.

Tiberio, che peritavasi sull'esito di questo gravissimo colpo di Stato, non aveva ommesso veruna precautione; teneva vascelli sull'âncora per fuggire, spiava d'in vetta agli scogli i concertati segnali; tanto temeva che il gelo dell'egoismo non si squagliasse un istante. Ma al cessare della potenza, era ecessato il favore al dio, al futuro imperatore; i pretoriani, invece di difenderlo, si buttano a saccheggiar Roma; il popolo si svelenisce sul cadavere eserato del nemico del popolo; quanti amici aveva egli avato, sono perseguitati, vuotate dal boja le prigioni ov'erano accumulati i complici del ministre, messi a orribile carnificina i soni figli; e perchè la legge vietava il supplizio delle vergini, una sua figliolina fia data prima al tarnefice da violano.

I suddití, propensi sempre ad attribuire ai ministri le colpe de 'regnanti, persuadevansi che Sojano fosso la sola causa dei delitti di Tiberio, e che morto lui, il principe si mitigherebbe: al contrario Tiberio diventa più sitilondo di sangue, e i senatori, ciascuno per salvar sè, corre ad acousargii un complice del adulto; sicche Tiberio non discerne tra amici e nemici, tra fitti recenti e involerati; sprezza e teme il senato, e ogni giorno un nuovo membro ne recide; teme i governatori, e a molti, dopo nominati, impedisce di recarsi alle provincie, rimaste così sena'amministrazione; teme le memorie, e molti fa uccidere parchè compassionevoli feb lacryman; teme gli avvenire, e fancicii di nove anni tamanda alsuppitizo. Le prì assurde cagioni portano condanna: ad uno appose l'amicitia di un suo antenato con Pompeo; alu naltro, onori divini attribuiti dai Gerci al bissavolo di bi: un nane che il divervira a tavola gli

domanda, — Perchè vive ancora Paconio reo d'alto tradimento? · e Paconio poco dipoi è morto. La storia di quegli anni può dirsi il registro mortuario delle famiglie illusti, e notavasi come cosa rara il personaggio che morisse a suo letto: una volta Tiberio mandò scannare tutti gl' imprigionati per l'affare di Sejano, sensa divario d'età, sesso condizione; i mutili bro corpi giacquero più giorni per le vie, sotto la custodia dei carnefici che denunziavano chi si dollesse.

Or tremendamente sardonico, or tremendamente serio, voleva esser adutato, eppure sprezzava gli adulatori; sicché diventava pericolo fin la vigliaccheria. Voconio propose che venti senatori per turno gli facessero la guardia qualvolta entrasse in senato; e toccò le beffie dell'imperatore, troppo alieno dal concedere armi si esnatori, i quial nazi volea fossero frugati all'entrare. Al suo ventesimo anno i consoli decretano solennità, ringraziamenti, voti: Tiberio dice che oni ciò vogiono far intendere che gli prorogano per un altro decennio la sovranità, e li fa mettere a morte.

Per consolazione dell'umanità sappiasi che costui aveva la coscienza dei suoi misfatti e dell'orore che ispirava, onde scriveva al senato: — S'io so che cosa dirvi, gli Dei e le Dee mi facciano perire ancor più crudelmente di quel che mi senta perire ogni giorno . Ma non che ridursi al meglio, risvera: — M'aborrano purchè m'obbediscano ·, e precipitava in eccessi, che non solo strivere, na mè possono tampoco immaginarsi.

Qualora però trovasse resistenza, piegava. Marco Tercuzio, accusato della henvolenza di Sajano, disse in senato: — Dell'amicizia on esso di ssolvrà la ragione che assolve Cesare d'averlo avulo genero e confidente ; e Cesare to mandò giustificato. Getulio generale, imputato di aver voluto dare mora sua ligita as Sejano, risponde a l'Iberio: — Mi ingannai io, ma anche tu. Io i sarò fedele, se non m'offendono; se ricevessi lo scambio, mi crederri minacciato di morte, e saprei ripararla. Accordamore: tu resta padrone di tutto; a me lascia la mia provincia ». Così poleva serivere un generale a quello che faceva tremar Roma e il mondo.

Imperocché non era egli robusto per amministrazione salda e compatta, ma per la disunione degli altri, poetorismi odvo arrivavano i suoi carnefici, poco valea di lontano; chiunque fosse insorto intrepidamente fra lo sgomento universale, era certo d'abbatterio. Lo sentiva Tiberio, e di qui la diffidenza, motrice sua prima. Mentre gira per Italia, ode che alcuni da lui accusati fuer roto rimandati dal senato senza tampoco interrogarli, crede compromessa l'austorità sua e la vita, vuol ritornare a Capri, ma tra via muore. Roma sulle prime la dubitò arte di spie; accertata, esullò quasi il cadere di lui restituisse la libertà. Eppure egli tiranneggiava anche postumo, e trovandosi in Roma de' prigionieri, che, secondo un consulto del senato, non si polevano strozare che dioci giorni dopo la condanna, nè essendovi ancora il successore che li potesse assolvere, i manigoli li strangolonno per seguire la legalità.

Tiberio fini di demolire le barriere al despotismo; indocili senato e popolo

agli assurdi talenti del dominatore; spense i sentimenti che formano la diguità dell'uomo e del cittadino; perverti la coscienza pubblica, che, dopo caduto ogni altro sostegno, mantiene e rintegra gli Stati; coll'uccidere i migliori, col contaminare i rimasti, col mostrare che il senato e il popolo potevano spingere la villa e la paura fino ad adorare chi dispensava l'oltraggio e la morte, attestò che nessuna forza morale esisteva più, che tutto poteva la materiale.

- (i) Neile Pandette (Ilb. 1. Ul. 4. Fr. 4.) leggest: Quad Principi planui, legis habet eigerem; supote cum Lege Regist, que de Imporio; qui late est, popular el el in eum omne noum importum et appotentem non veno (riter la tolo esagerato questo passo, che lo supponero Islao: ma qui omnem potentetem non vuol dire che ili popolo tranferineo sull'imperatore insite il nuo potere, ma che l'imperatore insite al popolo insite fispere che ha.
  - (2) Miserum populum romanum, qui sub tam lentis mazillis erit.
  - (3) TACITO, Ann. II.
    - (4) Svetonio nè tampoco l'accenna, Vellejo appena, chiamandolo comittorum ordinatio
    - (5) More mejorum. Tacito, Ann. ni. 66; iv. 4.
- (6) Quo magis accordiam corum tridere libet, qui ja pranenti potentia creduni estingui pose etianoquentia cevi memoriam. Nam contra, punitis inquitis, gliccii anctoritus meque alind externi reges aut qui codem sorcitia sui anni, nisi dedecus sibi, alque silis glorium peperer. Ann. 11. 55.
  - (7) DIONE, LVII; PLINIO, XXXVI. 26.
  - (8) Turba Remi sequitar fortunam ut semper, et odit Damastos. Idem populus et Nurita Tusco Festoset, et oppressa frest ascerta semestas Principia, hac ipsa Sejanum diceret horu

GIOTERALE, 1. 75.

## CAPITOLO XXXIII.

# Un imperatore pazzo, uno imbecille, uno artista.

La desolazione che il popolo e l'esercito aveano provata alla morte di Germanico, s'era risolta in fervorsos amore pel fanciullo di tui Cajo Cesare: i soldati ne folleggiavano, tenevanlo a giocar tra loro, e dalle scarpe militari con cui lo calzavano (catiga) gl'imposero il sopramome di Caligola. Tale affetto sarebbe bastato perche l'ibriro ivolese mai di morte al importe, mai i garzonocello, non che lamentarsi della condanna di sua madre, e dell'esiglio de fratelli, evità le insidie e attuti il agelosia dello iso con si profonda dissimulazione, che l'oratore Passieno ebbe a dire, non esservi mai stato migliore schiavo ne peggiori padrone di costui. Per via poi della mogici dei Macrone, abbandonatagli da questo per le lontane speranze, Caligola rientrò nella grazia di Tiberio, che in testamento il domando crede dell'impero.

All'accortissimo costui sguardo non era sfuggito che Caligola avrebbe tutti ali silla e nessuna delle sue viritt; e disse: — Quest'è un serpente che nutro pel genere umano :; poi vedendolo un giorno rissare con Tiberio, figlio di suo figlio Druso, non senza lacrime esclamò: — Tu lo ucciderai, ma un altro ucciderà le :; indovinamenti tratti non da contemplazione di stelle, ma da conoscenza derii uomini e dei temoi.

Il giovane imperatore accorso a Roma, è ricevuto dal popolo, che lo acchara suo bambolo, aluno suo, suo pudicino, sua stella ¹; e dal senato, che ripiglia la sua polenza col cassare il testamento del defunto che aveagli associato il giovane l'Iberio. Egli recita l'elogio del predecessore con parole oce e assua lacrime; d'eroga le azioni di less maestà, brucia i processi iniziati, permette i libri probibi da Tiberio; denunziatogli una congiura, non vi di retta, dicendo — Nulla feci da rendermi odioso ; mostra volte restituire al popolo le elezioni, appena nel creda capace; vuol pubblicati i conti dello Stato; cresce il unmero de' cavaluiri, soegliendio accuratamente; va a raccorre le ceneri della madre Agrippina e dei fratelli per riporle nel mausoleo d'Augusto, talchè si concili tutti i cuori: e in feste universali, inni, tripida; sagrifizi, vacanza da affari, si godo una di quelle lilusioni, a cui Roma e in antico e in moderno sempre troppo si abbandonò, per lagnarsi poi al domani che sia svanio il castello da essa medesima fabbricato colla nebbia.

Il povero orianello epilettico, balocco de' soldati, tremante ad ogni occhiata dello zio, quando si senti padrone del mondo, quando, in una sua malatitia, vide sagrificarsi censessantamila vittime agli Dei perchè lo risanassero, divenne pazzo d'orgogito, di sangue, di brutalità; quasi accinto a mostrare a qual bas-

sezza fossero gli uomini nel momento più splendido dell'antichità. Riprititina i processi di maestà, facendoli spicciativi, e di per di ragguagliando t conti, cioè spontando sulla lista quelli da uccidere. Al giovane Tiberio che erasi munio di controveleni, mandò l'invito di uccidersi; lo mandò a Silano suo succerc; lo mandò a Macrone antico suo confidente che lo rimbrottava di far da buffone a tavola ed al teatro. Ad un esthe richiamato domanda: — Che pensavi tu in esigino? — Facevo voti per la morte di Tiberio e pel tuo regno · rispondo il piacentiere; e Caligola riflette: — Gli esigitati da me desiderano dunque la mia morte ·; e per sifatta logica, ordina siano tutti tuccisi.

Due uomini avenno votato la propria vita per la guarigione di hii; ed egii risanato dice che accetta, e l'uno fa dra ei gladiatori, l'altro dirupere, incoronato come le vittime. Combattendo da gladiatore, l'antagonista per adularlo gli cade a' piedi confessandosi vinto, ed egli lo scanan. Un altra votta sedendo a banchetto co' due consoli, prorompe in risa smascellate, e chiesto del perchè, — Perchè penso che ad un cenno posso farvi decolare entranubi . Inmonlandosi all'altare, egli compare da sacerdote, e trandita l'acsia, juvoca della bestia percuole il vittimario. In quell'ingerdigia di sangue, fa gettare alle fiere gladiator voecchi entiferni; se no, qualcano degli spettatori vistia le carceri, e colpevoli o no, designa chi dar alle belve, essendo la carne troppo cara; strapate prima le lingue acciò no molestimo colle grida.

Durante i pasti, faceva mettere alcano alla tortura; e se non v'erano rei, i primo che capitasse; e volvera che gli ucesi s'accorpessero di morire. Obbligava i padri ad assistere ai supplisi dei figlinoli; ed allegando uno di troarsi infermo, gli mandò la propria lettiga: poi que' padri stessi la notte serguente mandava a scannare. Foce imprigionare un tal Pastore, solo perchè bel giovine; ed essendo il costin jadre, cavaller romano, venuto a supplicarb per esso, Caligola ordinò fosse il garraore immediatamente ucciso, il padre venisse a pranzo con lui, e se mostrasse dolore manderebbe uccidergli anche l'altro figlioto. Il senato più non sepae con quali villà ammansarie; giù decretò nella curia un trono tant'alto che nessuno vi potesse arrivare, e guardie all'intorno; guardie perfino alle sue statos; ed essendo Scribnoi Procubi indicato come avverso all'imperatore, i senatori se gli avventarono, e cogli stiletti da scrivere l'ucciscero.

Talvolta sospende le sevizie per farsì letterato, e all'ara d'Augusto in Lione stabilisce conocsi di groce latino, ne' quail il visto dovora pagare il premio e scrivere l'elogio del vincitore; e chi presentasse un lavoro indegno, cancellario colla spugas o colla lingua; se no, mazzerato nel Rodano. Avendo il Dominio Afro cretta una statta coll'iscrizione A Gojo Cearce console per la seconda volta a ensistette enni, Caligola pretese che con ciò git infacciase l'età non legale; onde l'accusò in senato con elaborata arrigna. Domizio, fingendosi men tocco dal proprio pericolo che dall'eloquenza dell'imperatore, prende a da ri livievo alle stupende cose dette dall'imperatore, confes-

sandosi inetto a rispondere a tanta eloquenza; e fu modo sicuro di farsi assolvere.

Perocchè il primeggiare in tutto è la sua mania: Livio, Virgilio, O:nero gli destano gelosia, e li bistratta e proscrive : proscrive alcuni, soltanto perchè d'antica nobiltà: i Torquati più non portino il monile, trofeo di lor famiglia; nè i discendenti di Pompeo il soprannome di Magno: vede un de' Cincinnati colla zazzera ricciuta da cui aveano tratto il nome? lo fa prima zucconare, poi morire. Egli gladiatore, egli cantarino, egli cocchiere; al teatro accompagna le arie degli attori, e ne appunta i gesti; una notte manda a chiamar in diligenza tre senatori, e venuti tremando, sale in palco, fa due capriole, e riscossone l'applauso, li rinvia. Anche conquistatore vuol essere; e mentre fa una rassegna sulle tranquille rive del Reno, decreta una correria per le terre germaniche: ma non si tosto vi pone piede, fugge con si precipitosa paura, che impedendolo i carri, bisogna toglierlo sulle braccia de' soldati, e d'uno in altro ridurlo in salvo. Eppure volle menarne trionfo; e presi alquanti Germani suoi mercenari, e scelti nella Gallia fra' nobili e plebei gli uomini di statura più trionfale 2, gli acconcia alla germanica, e spedisce a Roma ad aspettare la solennità delle sua ovazione.

Roma che l'avrebhe ucciso se avesse voluto esser re, l'adorò quando volle seser dio : il senato al'irettossi d'riegreții temij, in ambioi i sus osardozio, moltiplicati i sacrifiți di pavoni, fagiani, gelli d'India. Elegge Castore e Pelace a portinaj; una teoria lo accompagna; di notte (non più di tre ore dormiva) sorge ad amoreggiare la una, invitando la soui amplessi; or mostrasi da Errole, or da Mercurio, da Venere perfino, più spesso da Giove sopra una macchina che Inona. Natagli una bambina, la porta a tutti gil Dei, poscia l'affida a Minerva: povera bambina, da cui gli Dei padrini non istorneranno le consegennes delle folite pateme!

Furibondo nell'affetto non men che nell'odio, amò il suo cavallo lacitado, cui dispose scuderie di marmo, mangialoje d'avorio, cavezze a perle, copertine di porpora, e un intendente, paggi assii, fin un segretario: talvolta i consolari erano invitati a pranzar col cavallo, talalitra il cavallo era conviato dall'imperatore che gli serviva avena dorata e vin del migitore: la notte precedente al giorno che Incitato doveva uscire, i pretoriani vigilivano che messan rumore ne turbasse i sonni: lo aggregò al collegio de' sacerdoti suoi; lo designava console per l'anno vegenete. Amò il tragedo Apelle, e se lo fece initimo consigliere: amò Citico guidator di cocchi al circo, e in un'orgia gri regalò quattroctomila fire: amò il mimo Mosestore, e al texto l'accarezzava, e di propria mano flagellava chi col minimo zitto ne turbasse le recite. Non parendo stargii abbastanza attento un cavalier romano, lo manda con lettere a Tolomeo re di Mauritania; l'atterrito va, passa i mari, si presenta all'Africano, il quale aperta la lettera, vi trova scritto: — A costui non fare nè ben aè male · .

Amò una donna, e carezzandole il capo diceva: - Lo trovo tanto niù

bello quando penso che ad un cenno posso fartelo balzare . Amò Cesonia moglie sua nè giovane nè bella nè onorata, ma che l'aveva affascinato con mostruosa lubricità; la mostrava agli amici nuda, ai soldati a cavallo con elmo e clamide: e in un accesso d'amor sanguinario le diceva: - Per entro · le viscere tue, come in quelle d'una vittima, vo' cercar la ragione del bene che ti voglio. Amò tutte le sue sorelle come mogli, e principalmente Drusilla : morta la quale, ordinò non si giurasse che per lei ; un senatore protestò averla veduta ascendere all'Olimpo; e tutti i Romani in lutto non potevano ridere, non lavarsi, non pranzar colla moglie e coi figli, o morte. Fra tanto squallore Caligola giunge alla città, e - Perchè piangere una dea? . esclama, e punisce del pari i costernati e i festanti. Così all'anniversario della battaglia di Azio, discendendo egli per madre da Augusto, per l'ava da Antonio, trovò felloni e quei che esultavano e quei che gemevano.

Amò anche la plebe al modo sno, e le dava spettacoli e largizioni di non più veduta suntuosità; lamentavasi che nessuna grande calamità succedesse, per potersi mostrar generoso. Una volta fa raccorre al teatro quel vulgo suo diletto, indi levar improvisamente il velario, lasciandolo esposto al sollione: un'altra gli getta danari e viveri, e miste fra quelli delle lame affilate: un'altra ancora, quando fu ben pieno il circo, li fa cacciare a furia, talchè molti periscono schiacciati. Il vulgo indispettito non s'affolia più a' suoi spettacoli, ed egli chiude i pubblici granai per affamarlo. Un giorno che gli applausi non sonavano quanto il suo desiderio, esclamo: - Deh avesse il nonolo romano una testa sola per reciderla d'un colno! .

E avrebbe potuto farlo, egli che ripeteva, - Ricordati che tutto io posso e contro tutti; io solo padrone, io solo re . 3. Talora gli brillavano per la pazza fantasia concetti grandiosi: trasferire la sede dell'impero ad Anzio o ad Alessandria, appena uccisi i senatori e i cavalieri principali, che avea già notati sopra due liste. l'una intestata spada, l'altra puquale; tagliare l'istmo di Corinto ; fabbricare una città sul più elevato vertice delle Alpi : erge una villa? sia dove il mare è più fondo e tempestoso, dove più scabra la montagna: e quivi si preparino bagni di profumi, vivande le più squisite, e si stemprino le perle: poi costeggia la deliziosa Campania in barche di cedro, ove e sale e terme e vigne, e le poppe sfolgoranti di gemme. Ogni cosa insomma esca dell'ordinario.

- Sarai re quando potrai galoppare sul golfo di Baja -, gli aveano detto per un impossibile ; ed egli volle poterlo. Raccolgonsi vascelli e navi da formare la lunghezza di quattro miglia, e sovr'essi spianasi la strada, con terra e sabbia ed alberi e ruscelli ed osterie. Quel forsennato la scorre tra una folla immensa, poi la notte fa splendida luminara, vantandosi d'aver passeggiato il mare più veramente che Serse, e convertito la notte in giorno: e acciocchè allo spettacolo non manchi il sangue, fa cogliere alla ventura alcuni degli accorsi, e gettar alle onde. Intanto Roma affama, priva delle navi che sogliono portarle l'annona.

In un pranzo sciupò due milioni; in un anno diede fondo a cinquecentoventisei milioni raccolti da Tiberio. Per rifarsene pone accatti su tutto, poi multe a chi li froda; e per moltiplicare le trasgressioni, pubblica le leggi col maggior segreto, e in caratteri si minuti da non potersi leggere. Quando gli nasce una figlia, e'limosina: a gennajo vuol le strenne, ed egli in persona le raccoglie, misurando la devozione dalla generosità: trae fin lucro dal mantenere un postribolo. A Lione fece portaro quantità di mobili, e vendere all'asta. presedendo egli stesso e lodandoli: - Questo era di Germanico mio padre; · questo m'è venuto da Agrippa; quel vaso egizio fu d'Antonio, ed Augusto · acquistollo ad Azio ·; e ne concludeva enormi prezzi. Avendo le tante confische svilito i beni fondi, egli si mette a incantarli in persona, ed assegna i prezzi e il compratore: dal che taluni si trovano ridotti a mendicare, altri escono per uccidersi. Si facea mettere ne' testamenti de' ricchi, ai quali poi, se tardavano a morire, mandava de' manicaretti di sua cucina. Giocando un giorno ai dadi con disdetta, chiede il catasto della provincia gallica, designa a morte alcuni de' più larghi possessori, e dice ai compagni: - Voi mi vincete a spizzico; io ad un tiro guadagnai cencinquanta milioni ..

Cassio Cherca, tribuno de pretoriani, memore dell'antica dignità romana, o nojato delle ribalde celle usategli da Caligola, congiunò con altri pretoriani, i quali vedevano in periodo continuo la viala rose sono tronessero quella dell'imperatore; o lo scannarono. Cesonia, moglie sua, stette colla bambina presso al calavere del marito; e quando avventarousi anche a lei, offri il petto ignado, chielendo facesco presto.

I soldati partocipi delle sue rapine, massime i mercenari Germani; le donacce e i garzoni cui fruttava quella sconsigliata prodigalità; i tanti che, nulla possedendo, nulla temevano; gli schiavi chi egti allettava a denunziar i padroni e arricchirsi delle spoglie loro, compiangono Caligola, e per vendicario lagliano teste e lo rezano in trionio, dicendo falsa la novos della sua morto. Accertaline però, e che nulla più resta a sperarne, cambiano stile, e gridano la libertà: libertà è la parola d'ordine data dal senato, che, maledetto il nome di Caligola, dopo sestant'anni di avvilimento pensa a ripristinare la repubblica, armando gli schiavi, esercito grosso e formidabile. Ma potevano persistere in generosa volonti quei padri, dalle pontische impoveriti, diffanati dalle adulazioni? È i pretoriani volevano non libertà ma chi sesse bisogno del braccio toro; un imperatore, poco importa chi e qual fosso. Intanto saccheggiano il palazzo; e tra il fare, vedono di sotto la cortina d'un nascondigito sporgere due piedi, e scoprendo trovano nn figurone grasso e vecchio, che gettasa i picoli toro, chiedendo miscrordia.

Ern Tiberio Clandio, fratello di Germanico, e zio e trastullo di Galigola, uono sui cinquant'anni, mezzo imbambito, alquanto letterato, e nemico do'rumori. I pretoriani l'acclamano imperatore, e se lo portano al loro campo; lo acclama il popolo, lo acclamano i soldati, i gladiatori, i marina;. Cherea ebbo un bel ricordare la maestà del esnato, l'imbecilità d'Landio, la dolocaza del CLAUDIO. 91

vivere repubblicano: nessuno voleva esser libero se non coloro che avrebbero tiranneggiato a nome della libertà. Claudio bandi intera perdonanza; sodo Cherea, immodato all'ombra di Caigoah, donando d'esser devolto colla spada onde avea trafitto il tiranno, e mori da antico repubblicano. Il popolo l'ammirò, gli chiese perdono dell'ingratitudine, gli fece libagioni, poi si volse a corteggiare a dorar Claudio.

Costui era il balocco di casa Giulia. A lui nulla degli onori e de'sacerdozi che fioccavano ai figli imperiali appena adolescenti: per maestro gli diedero un palafreniere: sua ava Livia non gli drizzò mai la parola, ma gli scriveva viglietti asciutti o prediche severe : sua madre diceva - Bestia come il mio Claudio · : Augusto lo chiamaya - Onel poveretto (misellus) · . e tutto cuore com'era pe'nipoti, scriveva: - Bisogna prendervi sopra alcun partito: se è · sano di facoltà, trattarlo come suo fratello; se scemo, badare non si fac-· ciano scene di lui e di noi : può presedere al bauchetto de' pontefici, metten-· dogli a fianco suo cugino Sillano che lo rattenga dal dire scempiaggini; al · circo non sieda sul pulvinare, perchè darebbe troppo nell'occhio. L'invi-· terò a pranzo tutti i giorni; ma non si mostri così distratto; scelga un amico. · di cui imitare gli atti, il vestimento, l'andare ·. Meno amorevoli gli altri. ne pigliavano spasso; giungeva tardo a cena? doveva correr innanzi indictro pel triclinio prima di trovarsi un posto; sopra mangiare addormentavasi? gli scoccavano ossi di datteri e d'ulivo, gli mettevano le scarne sulle mani, per vederne l'attonitaggine e il dispetto quando si destasse.

Ignorante però non era, ed Augusto, udendolo declamare, ebbe a nueragidarsi che, parlando si male, scrivesse si bene: ad esporte le guere civili
fu consigliato da Tho Livio, ma dissusso dalla madre e dall'ava: amava i
classici, studiava il greco, volle introdurre tre lettere nuove (T. 1, pag. 210;
che duranon quanto lui: sapeva delle antichità romane più che Livio stesso:
dettò anche la storia degli Etruschi, che, se ci fosse rimasta, avrebbe rispamiato tanto finatsicare ai nostri contemporanei. Ma non che la sua dottrina
gii acquistasse dignità, mettevangli attorno sqltanto donne, buffoni, liberti,
la sapzatura della esas; perché (copta enemue) non era ricco. Augusto gli
lasciò soltanto ottocentomila sesterzi; chiesti onori a Tiberio, n'ebbe quaranta
ntonete do ro (fire 775) da comprar ninnoii alla festa de Saturnali: venuto ai
tono Caligola, Claudio per la puara comprò la dignità di sacerolto del dio
nipoto per otto milioni di sesterzi; c perche non li pagava, vide messi all'asta
i suoi beni. Eppure la fortuna sel teneva in petto.

Balestrato al trone da questa e da una Boma che voleva un capo el cra pronta ad obbedirne ogni volontà, Claudio sulle prime si prestà modestissimo roi senatori, non voleva esser adorato, abrogò la tortura dei liberi ne casi di Stato, vietò si sercentoli gallici i sacrifizi umani, miglioro la condizione degli schiavi, dichiarando liberi quelli che per malattia fossero dai padroni abbandonati nell'isola d'Esculapio; e perchè i padroni presero lo spediente di ucciderit, Claudio gl'imputò d'onicidio. Ma ben presto messosi in mano di

chi lo dispensasse dal volere e dal pensare, per fiacchezza commise tanti delitti, quanti Tiberio per atrocità, e Caligola per frenesia. Padroni del padrone del nuondo erano Palla, Narcisso, Felice, Polibio, Arpocrate, Posideo, ballerini, cinedi e simili lordure; e Messalina Valeria moglie sua. A quelli ricorrevano privati, città, re, volendo Claudio che i loro comandi avessero forza quanto i suoi : adoperavano il sigillo e la firma di esso per disporre di potenza, oro. teste. Se talora egli usava del proprio senno, essi disfacevano; alteravano e soporimevano i suoi decreti, o vi mutavano i nomi; prendeansi spasso di fargli fare il preciso contrario di quelli. Un centurione vien a dire a Cesare d'avere. secondo l'ordine suo, ucciso un senatore; - lo non l'ordinai (esclama egli), ma il fatto è fatto ., e si volge ad altro. Un liberto entra a pregarlo di concedere la scelta della morte ad Asiatico, ch'egli non condannò. Talora vedendo tardare qualche convitato, manda a sollecitarlo; e gli si risponde che l' ha fatto uccidere quella mattina. Andando ai soliti esercizi al campo Marzio, vede disporsi il rogo per bruciare uno ch'egli non ha sentenziato; ed esercita la sua autorità col far rimovere la catasta perchè le vampe non pregiudichino al fogliame.

Chi non voleva largheggiare con Palla, non lassuriare con Messalina, era involto nell'accusa solità di lesa maestà; al qual modo perinono temalecique senatori e meglio di trocento cavalieri. Lauto mestiere tornarono lo spionaggio, l'accusa, la difesa. I giudizi erano uno de' trattenimenti di Claudici; v'era continuo, e tatora dava sentenne sensate, talaltra insules, sovente espresse con versi d'Omero, sua delizia; per lo più dava ragione ai presenti e all'ultimo che parlava. In una causa di fisko, avendo un assistente escanato che il reo meritava la morte, l'imperatore mandò pel manigoldo: in un'altra, risconato una donna di riconoscere un figlio, e le ragioni essendo motto bi-lanciate, l'imperatore le intima di riceverlo o per figlio o per marito. Più spesso addormentavasi in mezro al frastuono della discussione, e svegliandosi proferiva: — Do vinta la causa a chi ha più razione : .

E qui pure erano le celie: or lo chiamavano indietro dopo levata l'adinanza, or la prolungavano tenendolo pel manto; un litigante lo lascia domandare a lungo il testimonio prima di dirgli che è morto; gli si denunzia come povero un cavaliere ricco sfondolato, come celibe uno che aveva una nidiata di razazzi, d'essessi sierito volontariamente uno che non aveva tampoco una scalifura. Un tale gli gridò, — Tutti ti conoscono per un vecchio harbogio ; un altro gli avvento le tavolette e lo sillo.

Per erudizione risuscita leggi antiche, i riti feciali, le ordinanze sul celibato: vuol ripristiane la censura, dissuata dopo Angusto, quasi fosse possibile indagar la vita privata di seiconto senatori, almen diecimila cavalieri e setto milioni di cittadini: indi prodiga decreti, fin sulle più minuto pratche uno perche s'impecino bene le botti; uno perche s'adoperi il succo del tasso contro il morso della vipera. Legge in senato un delito per reprimere la sfrenatezza delle dame nell'abblandoraria gili schiari; e levatosi un applasso concorde, l'ingenuo Cesare dice: — Mi fu suggerito da Palla - quel suo liberto padrone. A Palla dunque il senato decreta l'ammirzazione, le grazie e trecentomila lire: ma costui ricusa la somma, accontentandosi della sua povertà; e il senato promulga un editto per immortalare il disinteresse d'un liberto che s'era fatti sessata milioni. Anche Narcisso erasti tarricchito; onde a Claudio, che lagnavasi di scarso danaro, fu detto: — Ne troverai a ribocco sol che tu faccia a mett co't uni liberti :

Altra passione di Claudio fu il giuco, e avea sin tavole per giocar in viaggio senza che i pezzi si spostassero. Da buon Romano, amara anch'eghi il sangue; voleva i suppliri al modo ch'egli avea letti nelle storie; durava giornate intere ad osservare i gladiatori, e se ne mancassero, costringeva a combattere chi primo capitava. Ma se fra le cause o le commedie o le arringhe sente odore delle vivande cucinate dai sacerdoli, nulla più lo rattiene, corre, divora; poi si fa imbandire immense jiatti in immense sale, convitando fin sei-cento persone; s'empie a gola, indi vomita, e si rimpinza, e rivomita; e medita far un decreto perchè la buona creanza non metta a periodo la salute 4.

Pure condusse fabbriche insigni; il porto in faccia ad Ostia con un faro simile a quel d'Alessandria; opera delle più utili e meravigliose degl'imperatori è il suo acquedotto, che costò undici milioni, e a conservarlo furnon deputate quattrocentosessanta persone. Piantò anche colonie nella Cappadocia e nella Pencia e sull'Entrale, e rievette ambasciadori ino dal Seilan: in Africa con una larga strada mise la provincia in comunicazione colla Mauritania, e ne apri una nouva in linghilerra. Dopo che trentalmia operaj ebbero lavorato unici anni a travasare il lago Focino nel Liri, per inangurare quest operazione dispose un combattimento navale di diciannovemita condannati. Questi, passandogli davanii, eschamano secondo il costume: — I morituri il salutano: e il cortese imperatore risponde: — State sani ·; onde quelli credendosi graziati, negano di più occidersi; ma egli strepita, smania, minaccia, finchè ii persuade da dumazzarsi tra di loro.

Messalina frattanto divulgavasi su' postriboli, stancata, non sazia mai <sup>5</sup>. Con pompa recavasi agli abbraccismenti di un tal Publio Silio; e dandole pel sozzo genio l'infamia di sposare un doppio marilo, celebrò con costui solemin nozze, con dole, testimoni, auspizi, vittime, e il talamo preparato al pubblico cospetto. Chandio soserisse il contratto nuziale, rendendolo un taliamano peristornare non so che malurie de' Caldei: ma quando i liberti e le bagasce lo informano del vero, si somenta, e va chiedendo se imperatore sia ancora desso o Silio. Per sottarisi al pericolo che gli descrivono imminente, si lascia indure a cedere per un giormo il comando a Narcisso: questi lo porta a Roma, ove i soddati invocano vendetta, non perchè a dessi caglia dell'onore di lui, ma per farne lor pro; onde si moltiplicano i supplizi, e Messalina stessa 44 è uccisa. Quando l'imperatore l'adi morta, non chiese il come; e dopo alcuni giorni; mettendosi a tavola, domandò — Chè non viene Messalina? \*

Allora volle sposare la nipote Agrippina, vedova di Domizio Enobarbo;

e benchè la legge considerasse tal nodo come incestusoa, il popolo e il senato gilet'imposero. Castei, sverda e druda di Caligolo, cara al popolo perchè figina di Germanico, scostumata e crudele come Messalina, era salda di volontà, sicche da imperatire sedendo accanto al cesare, dava udienta agli anabasci nori, rendeva giustizia, e fece moltiplicare suppita per incunti, per oracoli, per sortilegi, per gelosia. Prancipalmente tendeva a far che Lucio Domico Nerone, che essa avea avuto da Endoarbo, si sostituises a Britantiono ligifo di Claudio e Messalina: in un istante di delolezza indusse Claudio a nominito gifio di concessore, poi temendo non questi mutasse proposto, gl'imbandi de funghi 21 avvelenati; il medico fece il resto, e lo mandò fra gli Dei, tra cui Roma lo adorò.

All'istante designato per propizio da' Caldei, Nerone, di appena diciassette anni, presentossi alle coorti che lo salutarono imperatore, il senato lo confermo, le provincie lo accettarono. Popolo, senato, tribuni sussistevano ancora colle antiche prerogative, e notea darsi che qualche volta volessero esercitarle, e toglier via un potere ch'era sempre nuovo perchè non creditario. Pertanto gl'imperatori, al primo venir al trono, stavano in apprensione, e dissimulavano finche non si fossero convinti o che tutto era inane apparato, o che fra tanto egoismo non era cosa che non si potesse osare. Anche Nerone cominciò umanamente; larglieggiò col popolo e coi senatori bisognosi; tolse od alleggeri imposizioni : l'antica giurisdizione lasciò al senato, il quale statui che le cause si patrocinassero gratuitamente; i questori designati dispensò dal dare i giuochi gladiatori. Propose perfino d'abolir le dogane, e se non altro le riformò; dava pronto spaccio alle suppliche; nelle cause sostituì alle arringhe l'interrogatorio; misurò le sportule degli avvocati; impedi le falsificazioni di carte e testamenti. Quando il senato gli decretò statue d'oro e d'argento, disse - Aspettino ch'io le abbia meritate : ; dovendo firmare una sentenza capitale, esclamò - Deh! non sapessi scrivere! • e clemenza spiravano i discorsi che gli preparava Lucio Anneo Seneca cordovano, suo maestro di retorica.

Ma ne questi, ne Afranio Burro suo maestro d'armi, desiderosi di conservarsi in potre, non ne frenazone le passioni, Cominció dunque a correre la notte per taverne e mali luoghi vestito da schiavo, rubando alle botteghe, azzeccando i passeggeri; e poiché l'esempio suo trovava seguaci, Roma la notte parea presa d'assallo. Aizava g'l'istrioni e i combattenti ne g'unochi, e mentr'essi litigavano e il popolo affoltavasi, egli dall'alto lanciava pietre. I banchetti suoi erano il colmo della prodignità: uno ospitandolo apsese ottocentomila lire in sole ghirlande; un altro assai più ne profumi: le matrone collocavansi sul suo passaggio, e nelle tende rizzategii ad Ostia, a Baja, a Ponte Milvio disputavansi l'onore d'esser da lui contaminate.

Agrippina amava tanto Nerone, che avendole gli astrologi predetto ch'egli regnerebbe, ma a gran costo della madre, rispose: — M'uccida purchè regni. Costei da principio continuò a dominare dispotica, scriveva a re

provincie, assisteva al senato di dietro una cortina, e sfogava le sanguinarie vendette: ma poco tardo a perdere l'autorità sul figlio; e vedendo congedato Palla, padrone di Claudio o di lei, monta in collera, e minaccia favorire i diritti di Britannico. Nerone dunque domanda alla strega Locusta non un veleno lento, arcano, come quello ch'essa stillo per Claudio, ma fulminante; e Britannico cade morto stecchito alla mensa imperiale 6. Mentre 33 è sepolto fretta fretta, e che una pioggerella, guastando la vernice datagli sul volto, scopre al popolo le livide traccie dell'avvelenamento, i due maestri s'arricchiscono delle ville di Britannico; Agrippina stessa è fra breve esclusa dal palazzo, e carica delle accuse che mai non mancano a cui il principe vuol male. La nefanda procuro ricuperare autorità, esibendosi in un'orgia al figlio: ma Seneca prevenno l'incesto introducendo Actea liberta di Nerone, impudica che respinse una peggiore, come col morso della vipera si cerca elidere l'idrofobia. Il colpe fallito diè l'ultimo crolle ad Agrippina. Nerone tre volte tentò avvelenarla, e invauo; la invitò a Baja sopra un vascello che dovea sfasciarsi, ed ella campò a nuoto; ond'egli accusatala di tradimento, le mandò sicari, ai quali ella disse: - Feritemi qui, nel veutre che portò Ne- 30 rone. Il parricida volle esaminarne il cadavere, lodò, censurò, poi fece recar da bere, e disse che allora veramente sentivasi padrone dell'imporo.

All'annunzio di tale delitto provonpe non l'indignazione, ma la servitità romana: Burro manda tribuni e centunioni a stringer la mano al matricida, congratulandosi fosse campato da tanto pericolo; Seneca ne scrive la giustificazione al senato, che decreta pubbliche grazie ed anne commentorazioni, e maledice Agrippina nel solo momento che era compassionevole; gli altari della Campania funano di ringraziamenti agli lbei. Nerone per timore della pubblica infamia erasi siontano di Roma, an erassicurato tornò; a gara cavalieri, tribuni, senatori gli si fecero incontro affoliati come a trionfo; e traverso ai paddi- rettili sul sono passaggio, e gli acsese a render grazie al Campidoglio. Alt.¹ ben era dritto se Nerone prendeva in disprezzo questa ciurma codarda, e si disponeva a trattaria senza riscribi.

Non gli bastava esser padrone del mondo, ambiva anche la fama di artisa. Giovani esperti dovevano limare le odi e gli improvisi suoi, che poi erano ripetuti per le vie; e il passeggero che ricussase attenzione o regalo ai cantambanchi, rendevasi sospetto. L'imperatore modilava scrivere una storie Roma in versi, e gli adulatori dicangli la facesse di quattrocensto fitti che Annoo Cornuto storio riflette che nessuno fi leggereble. — Il tuo Crispio (soggiunea un ortigiano) ne scrisse pure il doppio · . — Si (ripreso Cornuto); ma quelli sono utili all'umanità ·. La franca parola fu punita coll'esicitio.

In un immenso chiuso nella valle del Vaticano, Nerone guidò un cocchiofar gli applausi, e con largizioni ed onori invitò ad emularlo cavalieri di gran nobiltà. Innanzi a Tiridate re d'Armenia comparve vestito da Apollo, guidando un carro far i viva del popolo; mentre l'Arsacide indignavasi de frivoli gusti. e della stravagante vanità del padrone del mondo. Il quale istitui un fonazio per vegliare sulla sua voce celeste, avvertirio quando non v'avesse abbastanza riguardo, chiudergli la bocca qualora, nell'impelo d'una passione, non badasse al suo avviso. In Napoli comparve sul teatro modulando gesto e voce secondo l'arre; in Roma si fece iscrivere fri a isonatori; e quando sorti il suo nome, cantò sulla cetra, sostenutagli dai prefetti del pretorio. Altre volte recitave versi propti, o in giuchi sencii dati da particolari, purche la maschera dell'eroe ch'e' rappresentava ritrasse le sue gembianze, e quelle dell'eroina il viso della sua amata. Creò un corpo di cinquemila cavalieri, che gli applaudissero quando cantava al popolo, con maestri che regolassero i battimanie i viva, or come susurro d'api, or come pioggia battente, or come castignette; e Buro con una corde pretoria doveva assistere e applaudire. Inorgoglito, trasferi a Roma i giuochi di Grecia, invitando a' suoi quinquennali il flore dell'impero.

Seicento cavalieri, quattrocento senatori, donne di gran casa, sono addestrati per l'arena; altri cantano, sonona ni flanto, fanno i buffone. Il vinto mondo va a contemplare colà i discendenti de suoi vincitori, ristere ai lazi d'un Fabio o ai sonori schiaffi che si danno i Mamerci. Il virtuoso Trassa Peto sostiene una parte ne giuochi giovanili: la nobilissima Elia Catulla viene di ottant'anni a ballare sul teatro: un rinomalissimo cavaler romano cavalea un elefante: l'Istrino Paride guadagna le patenti di cittadino col farsi dal suo Nerone dare per camerata tutti i patrizi <sup>8</sup>, vendicando così il dispregio dell'antica Roma pei pari suoi.

82 Morto Burro, o pel dolore d'essersi disonorato colla villà, o per veleno del principe cui ne dispiaeeva la tarda franchezza, gli fu surrogato l'infame Sofenio Tigelfino, ressoi grato al padrone col moltiphicare olocausti al terrore e all'avarizia di lui, e oscene feste. In una sul lago d'Agrippa, allesti un naviglio sologonnet d'oro e d'avono, rimorchiato da altri poro meno magnifici, ove remigavano garzoni leggiadri, graduati secondo l'infamia; quanto il mondo poteva offrire di pellegrino v'era raccolto, e lungo l'acque padiglioni, ove a torme si prostituivano le dame, al cospetto di giunde meretrio.

Nerone s'attelia della moglie Ottavia, e Tigellino la accusa d'adulerio; sebhene scolpata a mille prove, è relegata; na perché il popolo ne mormora, Nerone la richiama, e le appone un realo di più farile prova, l'alto tradiez mento; el esigiata in Pandataria, la fa scannare a vent'anni. Il senato rese grazie agli Dei, come quando farono uccisi Palla, Doriforo, altri liberti; Poppea ne esultò, Poppea tanto colta quanto bella e raffinata nelle arti del piacere; che cinquecento asime manteneva per avere il latte da lavarsi; che cambiati annati e martii secondo l'ambizione, tenne lungamente l'imperatore, finché questi diode un calcio a lei incinta e l'uccise. Pentito, la fece imbalsamare, proclamar dea, bruciare in onor di essa quanti profumi produce l'Arabia in un anno.

All'artista imperiale mal garbava questa Roma, irregolare, tortuosa, con

vecchi edifizi: e ambendo la gloria eroica di fabbricarne una nuova ed imporle il nome suo, vi fece metter il fuoco. Le guardie rimovevano i soccorsi; fu vista gente aggiungervi esca, e schiavi scorrazzare armati di faci: e Nerone sale sul teatro, e ispirato da quello spettacolo canta sulla cetra l'esizio di Troja. I sacelli della prisca religione, sottratti fin all'incendio de' Galli: capi d'arte. frutto della conquista, perirono allora; molti uomini perdettero la vita; agli altri Nerone apri il campo Marzio, i monumenti d'Agrippina, i suoi giardini; fece costruire e arredare ricoveri, vender grano a buon patto; indi sulle macerie fabbricò il palazzo d'oro, che abbracciava parte del monte Palatino, del Celio, dell'Esquilino, e la frapposta valle estesa quanto l'antica città, e di lusso appena credibile. Nel vestibolo sorgeva l'effigie di Nerone alta quaranta metri, e triplici colonne formavano un portico d'un miglio. Ivi campi e vigne, pascoli e foreste, e un pelaghetto cinto d'edifizi; oro, pietre, madreperla a fusone. Nelle sale a mangiare, dalla soffitta di mobili tavolette d'avorio piovevano fiori e profumi sui convitati: la principale era rotonda, e di e notte girava, imitando il moto del mondo. Le acque del mare e dell'Albula ne alimentavano i bagni; e l'imperatore quando v'entrò disse, - Eccomi finalmente alloggiato da uomo ». Le abitazioni all'intorno furono disposte a disegno, a filo le vie. meglio compartite le acque, eretti portici: ma il pubblico sdegno non cessava di ridomandargli le case avite, i beni perduti e le persone.

Per questi lavori adumò da butlo l'impero i prigionieri, nè per lungo tempo altra pena che questa s'inflise. Tutti dovettero contribuire alle spese; il se-nato due milioni di lire, cavalieri e trafficanti in proporzione. D'altro danaro lo fornivano le depredazioni e gli assassini. A qualunque majestrato eleggesse, dioca: — Sai quel che mi manera; faccaimo che nessuno possicida una cosa che possa dir sua ». Alla zia Domizia affretto la morte per cerditarne i pingui poderi. Vatinio, mostruoso ciadaltino di Benevento, saltio a gran ricchezza e alla corte per via d'accuse, rinfocava l'olio di Nerone contro i patrizi, dicendo: — lo l'aborto perchè sei esnatore ». Ad alcuni fe grazia perchè Seneza gli disse: — Per quanti ne uccidiale, non vi verrà fatto di dar morte al vo-stro successore ».

Calpurnio Pisone congiurò per assassinarlo nel palazzo d'oro; ma scoperto, es causò un macello. La guardia germanica si sparse cercando gl'imputati, o chi era odiosa o l'igellino e a Popeza. Fur la i primi i poeta Lucano, che d'amico a Nerone gli s'era avversato dacchè lo vide addormentarsi alla recitta dei suoi versi, e che fattesi aprir le vene, mori di ventisette anni recitando un brano della sua Farsangtia. Fu tra i secondi Seneca, che pei maneggi de nuovi favoriti spogliato d'autorità, non avea avuto coraggio di statrarsi alla corte, quantunque infamata da tante brutture; e con fermezza termió un avita troppo disforme dalle sue dottrine. La liberta Epicari, messa al tormento, stette al niego, finchè trovò umod di strozzarsi. Sulpicio Aspro, interrogato perchè avesse fallito alla fedeltà: — Perchè non conoscevo ultro rigara a fusoi deltiti:

E Seevuno Flavio tribuno: — Nessun soldato ii în più feddes sinchi il meritasti; presi ad odiarti dacchè it vidi assassino della madre e della meglie,
cocchiere, istrione, incendiario : ; risposla che feri Nerone più che tutta la
congiura. Il consolo Giulio Vestino, malvoluto da Nerone ma da nessuno impatalo, adempie le funzioni della sua carica, banchetava molti simici, quando
gli si annunzia che un Iribuno lo cerca: esce, è chiuso in una camera, svenato
neaza un lamento, e a 'suoi convitali solo a lardissima notte si concede partire. Parenti, figli, precettori, servi furono spesso avvolti nella condanna.
I tempi intanto sonavano di grazie, e i prossimi degli uccisi affrettavansi ad
ornar di fiori le case, e baciar la mano a Nerone, il quale non men che di
sunolizi, fu protigio di ricompense.

Il senatore Trasea Peto, serbatosi come un vivente rafficcio di tanta contaminazione, aveta suputo lacere quando tutti collandavano: usci dal senato quando vi si deliberava sul discolpare l'assissinio d'Agrippina; non assistette ai funerali di Poppea; non applaudiva alle scode imperiali; faceva insouma la resistenza che può ogni onest'urono in qualunque ribaldo governo. Venerato dal popolo e dalle provincie, quando si vide accussato esortó la mogile Arria a serbarsi in vita per la figlia lono; si vide accussato esortó la mogile Arria che gli aveva portato la condanna, acciocche lo contemplasse morente, — Poiché (diceva) siamo in un secolo ove importa inagglardarissi con grandi essempi ·

Con Pelo, crasi accusalo Trasea Soriano; e Servilia figliulosì di questo riorse agli indovini per sapere qual sarebbe la sorte di suo padre. Gliene fu fatta colpa, e un accusatore al tribunale le appose d'aver venduto le sue gioje da nozze e fin la collana per usar il danaro a cerimonie misteriose. Ma ella, inavveza ai tribunali e sbigottila d'aver accresciuto il pericolo di suo padre, lungo tempo non polè che piangere, poi abbracciando gli altari, — Nesun nume infernale ho io invocato; non feci imprecazioni; unicamente chiesi che la volontà di Gesare e la sentenza del senato mi conservassero il padre. I miei giojelli, i miei addobbi, tutti i fregi dell'antica mia fortuna ho dato a lat upo; data avvei anche la vita e il sangue. Non ho nomiato il principe che fra gli Dei; e nè lampoco mio padre lo seppe . Padre e figlia furon messi a morte.

messi a morte.

All'orrore di questi delitti pareva aggiungere flagelli la natura. Turbini desolarono la Campania, Lione un incendio; la peste mietè trentamila vite in Roma. Vari portenti e singolarmente una cometa atterrirono Nerone, il quale udito che in simili casi volevasi stornare la maluria con qualche straordinario macello, proponeasi di scannare tutti i senatori, e conferir le provincie e gli eserciti a cavalieri e liberti. Sospessi el colpo per nuovi triordi d'artista, messe ditando i quali, parti per la Grecia a rivaleggiare co' migliori citaredi. Non trae solo l'abituale corteggio di mille vetture, e buffali ferrati d'argento, e mulattieri vestiti magnificamente, e corrieri e cavalieri africani ricchissimamente in arcese; ma un esercito intero, avente per arma la lira, la maschera comica, i trampoli da salitahono. Un inno cantala da Necone saluta la arceso.

riva; il padrone del mondo le concede tutto un anno di gioja e di feste inicesanti; giunchi Olimpici, el l'attinici e quanti si celebravano a Ingiti intervalli, saranno accumulati in dodici mesi. Egli rappresentò in teatri, gareggiò alla corsa, da presidenti aspettando in ginocchio le decisioni; per gelosia fe gittar nelle cloache le statue d'antini alteli. Giani a chi è condamnato ad esser son competitore! vinto in prevenzione, è, ciò non ostante, esposto a tutti inaneggi d'un emulo inquieto; calmaniati oi segereto, ingiuriato in pubblico. Uno osa cantar meglio di Nerone, e il popolo artista di Grecia l'ascolta rapito, quando gli altri attori lo ghermiscono, lo serrano contro una colonna e lo segozzano : ordine del principe.

Travisato da toro, per le strade violava il pudore e la natura; pubblicamente proprio della proprio della proprio della riognata, colle cerimonie sacre e civili praticate dai Romani; poi volle far nozze con un certo Sporo, e vestitolo da imperatrice col velo nuziale, lo condusse in lettiga per le assemblee. In compenso degli applausi e della viginaccheria, regalò alla Grecia la libertà, che in tanta immoralità, e solto un tal nomo non so che cosa volesse dire, no hocesse frutto.

Nè per ciò metteva sosta alle uccisioni. Avea menato con sè molte ragguardevoli persone sospette, o per via le face trucidare. A Corbulone, il più prode suo generale, specchio di modestia, disinteresse e fideltà, mandò odine di morire; e quegli esclamando — Lo merito ., si trafisse. Molti ucrise o condannò perchè roi precetti o roll'escupito distivorivano la tirannia. Poi udito che la nauscata Italia mormorava sordamente, volò a Roma, e perduti i tesori i mare, disse: — Me ne rifaranno di corto i veleni . Entrò sul carro trionfale d'Augusto con millo ottocento corone còtte sui teatri, e il senato gli decrebò tante feste che un anno non sarebbe bastato a celebrarle; onde un senatore esò proporre si lasciasse qualche giorno anche al popolo per le sue facende.

La fora militare rendea possibili tali cecessi; ella sola poleta porri un termine. Ginio Yindièe, stirpe degli attichi re d'Aquitania, allora vicepretore
nella Gallia Celtica, atzò bandiera contro Nerone; e centomila provinciali si er
unirono ad esso, onde avrebbe potnto ergersi imperatore. Però Virginio Rufo,
semplice cavaliere, ma grandemente riverito e allora lugotenente dell'Alta
Germania, non soffri che l'impero si conferisse altrimenti che per voto de'
senatori e de' cittadini, sconlisse Vindica il quale si uccise, ma ricusò l'impero si
offertogli dall'esercito vincitore che dichiarava scadato Nerone.

Costui ode in Napoli sifatte mosse, nê però interrompe i gioechi del dispossis, solo al sentire che Vindice l'avea trattato di cattivo citarista, s'indispettisse, comanda ai sentari di vendicarlo, viene egli stesso a Roma, e tra via vedendo scolpito sopra un monumento un soldato gallo abbattuto da un cavaliere romano, ne pitifa fantao augurio e coraggio. Pure non osando presentarsi al popolo o al senato, raccoglie ed ascotta alcuni primati, poi passa il giorno a mostara loro certi nouvi organi idranifici, di cui volca far esperimento in teatro, — Se Vindice (soggiungeva) me lo permetta -.

Tra fiacco sgomento, spensierati tripudi e meditate vendette alternando secondo le notizie, dovette pur moversi contro i ribelli; ma ebbe cura di portare strumenti musicali, e cortigiane che da amazoni lo seguissero. Era grande stretta di vettovaglie, e se n'aspettavano d'Egitto; quand'ecco approdar navi, ma invece di frumento son cariche di sabbia pe' gladiatori. Il popolo ne infuria, abbatte le statue di Nerone; i pretoriani stessi disertano; le sue guardie gli tolgono fin le coperte del letto e una scatoletta di veleno, preparatogli da quella Locusta che avea, per ordine di lui, stillato la morte di tanti. Egli or chimerizza passare nella Gallia, e quivi a ginocchioni propiziarsi i soldati; ora fuggire tra i Parti; ora dalla tribuna commovere il popolo coll'eloquenza imparata da Seneca; agli emuli proponeva gli concedessero la presettura d'Egitto; se non altro il lasciassero andare, che guadagnerebbe sonando. Insultato nei teatri, maledetto da tutti, egli che avea versato tanto sangue, non possedeva la virtù, sì comune a' snoi tempi, di versare il proprio. Chiese chi l'uccidesse, e niuno si prestò; corse per gettarsi nel Tevere, poi si diresse alla villa del liberto Faone, sopra un ronzino, con quattro servi appena, ogni tratto in pericolo o in paura. Giuntovi, si fece scavar la fossa, e intanto andava esclamando: - Che grande artista perisce! · Vile fin agli estremi, sol quando udi lo scalpitare de' cavalli che venivano per trarlo alle forche decretategli dal senato, si trafisse, dopo funestato il mondo per tredici anni e otto mesi

Cansoliamori che qui finisce quel progresso di malvagità degl'imperatori, sebbone ad ora ad ora ne riapparisse qualcuno risoluto d'enularli. Ma qui pure poù dirsi finita la storia delle insigni famiglie romane. L'aristorazia patrizia era stata decimata dalle proscrizioni; salì al suo posto una nobilià di famiglie nuove arrivata elle diguità: ma Tiberio comincio, Caligola prosegui, Nerone compi la loro ruina, spogliando e trucidando i ricchi, disonorando i poveri. Quei che sopravissero, terminarono il proprio crollo colla sostiumalezza; e sebbene la vanità nobiliare non fosse dissipata, pure difficilmente si potrebbe seguirre la storia traverso alla confusione dei nomi, alle adozioni moltipitate, al vezzo di cangiare i soprannomi.

<sup>(1)</sup> Sidus et popum et puppum elumnum Statonio

<sup>(2)</sup> Ut ipre dicebat afin Iprou Sevrov. Ivl

<sup>(5)</sup> Memento omnia mihi et in omnes licere. Ivi.

<sup>(4)</sup> Meditatus est edictum, quo veniam doret flatum crepitumque ventris in cono emittradi, rum periciliatum quemdum pre pudere est continenta reperiant. Ivi. — Chi nel Trimolcione di Petronio crede adombrato Candio, può addure in prova questo derecto, corrispondente alle pa-

role che ivi dice quei gosso danaroso: Si quis vestrum volueril sua re sua causa facera, non est quos llium pudest, nemo cestrum solide natus est. Ego nullum pud som magnum tormentum esse quam continere: hee selum voluer ne Jocia potest.

(5) Ostendique buum, generose Britannice, ventrem;
Et defessa viris, nondum satiata recessit,
Giovennes.

(6) Vogila qualche chimico esaminare se fossero possibili questi veleni, inavvertiti eppur subilanei, quando s'ignoravano ie preparazioni moderne. Egli si ricordi che Svetosio dice che sui rigo di Germanico si trovò il cuore di lui ben conservato, perchè si sa che il cuore degli avvelenati è incombustibile.

(T) Out and a

Planipedes audit Fabios, ridere potest qui Mamercorum alopas. Giovenale, vi. 189.

(8) Tacito, Ann. xiv. 44 e seg.; xv. 32; - Svetonio, in Nerone, 44 e 42; - Seneca, Ep. 400.

### CAPITOLO XXXIV.

# Prosperità materiale e depravazione morale. Lo stoicismo.

A questo abbandonarci sulle particolarità della vita d'individui, il lettore s'accorge che a mutale fonti attigiamo. In tempi liberi la patris primegria, e l'uomo in quella s'ectissa: nella monarchia gli occhi del vulgo s'arrestano sopra un tomo, e la storia, che si spesso è vulgo, se n'appaga, e invece della nazione ci offre la vita de suoi capi, sovra i quali è ormai concentrata l'attività. Troppo ciò si scosta dal nostro proposito: ma primamente in quegli imperatori si incarra ciò che noi cerchiamo, vule a dire la vita e la società; inoltre abbondismo di materiali, offerici da due cronisti molto differenti tra loro. Svetnoire o Tacito.

Îl primo, indefesso raccoglitore di anticaglie, possedeva l'anello d'un imperatore, il sigillo dell'altro, una statuina appartenuta ad Angusto; e con altrettanta cura spigolò aneddoti sui dodici Cesari; e come quelle negli armadj, così questi distribui per categorie di vizi e virtà. Così disgiunti dai fatti che produssero e che vi dano significazione e valore, non ci rivelano la condizione del principe nè dello Stato: e l'autore, al modo degli aneddotisti, impicciolisce ogni cosa; non ha indignazione pel vizio, non entusiasmo per la virtà; sotto al ridicolo allivella tutte le reputazioni, dileguandone e il terrore e l'ammirazione. Di Cesare non indovina i magnanimi intenti e trasvola le grandi imprese, mentre rifierisce le satire e le cantonaccie con cii l'ulgo si vendicava delle giorie di esso. Non s'accorge tampaco che da Cesare al Domiziano siasi cambiato il mondo: ma freddo, laconico, ci ritrae il viso di ciascun imperatore, il portamento, il vestire, le follie; a che ora pranzasse, e quanti e quali piatti; che nubili avesse in casa, che motti gli uscissero, che oscentila o diettassero; ora cosa senza velo, no si svirio, ne riflossioni.

Tutta di riflessioni invece Tacito intesse la storia degli imperatori, non tauto narrando gli avvenimenti, quanto facendo considerazioni sopra di essi, e più sulla vita politica e sulle relazioni del principato col popolo: nessuno per piccolo ne racconta senza risalire alle lontane cause <sup>1</sup> e svolgerne le conseguenze, a ristichi di eccedere in arguaia e raflinatezza col veder remote e complicate ragioni anche negli atti i più semplici. Allevato dai declamatori e dagli stotici, ne contrasse ammirazione per le aspre virtù antiche, passione per la libertà concepita nelle viete forme patrizie <sup>2</sup>, lastidio del depravamento d'un impero, dove si ricordava la libertà e tolleravasi la servitù, dove le tradizioni gloriose non impetivano una socidia degradazione; e antico originale di nico-

derne finezze politiche, guarda con occhio tanto fosco da parer rigoroso fin verso un secolo così perverso.

Argutissimo scrutatore dei labirinti del cuore umano, vi penetra per via degli indizi esterni; primo egli che conducesse la storia a quadri interiori e. di costumi, cercando le pareti domestiche non meno che il foro e il campo, e tutto drammateggiando con inarrivabile abilità. Onesto di cuore, veritiero anche nell'enfasi, giudica con una morale indipendente, benchè in tempo in cui aveasi più giusto ciò ch'era più forte, id aquius quod validius : alla virtù anche soccombente fa omaggio, flagella il vizio comunque potente, sapendo che la storia non è solo un gran dramma, ma una gran giustizia. La morale dignità dello scrittore e l'alta meta propostasi campeggiano adunque in quelle pagine, meditate lungamente, ritemprate dalla sventura, colorite da sublime tristezza; ove piace e giova il vedere un autore, immacolato fra tanta corruzione, attestare che v'è in noi qualcosa che i tiranni non nossono svellere, neppur colla vita; che uno può esser grande anche sotto principi malvagi; e che tra l'abietta servitù e la pericolosa resistenza c'è una via scevra di rischi e di bassezze 3. Colla tetra maestà del suo racconto, colla critica amara, coll'opposizione affatto insolita ai Latini, com'era insolito quello stile muscoloso, dove spesso un giudizio è espresso con una sola parola, ed ogni parola ha la ragione d'esser collocata a quel modo, egli ci ritrae al vivo una corruttela, a dipinger la quale siamo aiutati anche da storici minori, da satirici, da poeti, cosi da trovarla grande quanto l'impero romano.

Da costoro possiam dedurre la storia d'una famiglia, la Giulia: e quale catena di misfalti in essal Abuso d'adozioni e di divorty it mescola sangue e nomi, donne di tre o quattro mariti, imperatori vli cinque o sei mogli. Augustos possa Livia Drusilla, incinta d'un altro: Livia Orestilla, menata da Caligola, dopo pochi giorni e irquidata, dopo due anni esigliata: eggi stesso togine al marito Lollia Paolina perche l'ava di lei obbe vanto di hellezza, e poco stante la rinvia, prosibendo de accopiaris ad altri, finche Claudio le spedisco ordine d'uccidersi. Un Druso è avvelenato da Sejano, un altro ricevo ordine di morire, un terzo è ucciso in esiglio. Agrippa Postumo al cominciare del regno di Tiberio, Tiberio il giovane a qued di Caligola, Britannico a qued di Verone, sono immodiat per sicurezza del principe.

Domizio Enobarbo, padre di Nerone, si piglia spasso a lanciare a furia il carro contro un fanciullo; ammazza uno schiavo che non beveva abbastanza; in pieno foro cava un occhio ad un cavaliere; pretore, ne giunchi ruba i premi. Giulia madre, dopo tre matrimoni, è sbandita dal genitore Augusto per dissoluta, poi dal marito Therio lasciata morri di fame: Giulia figlia, convinta d'adulterio, perisse in un'isola dopo vent'anni d'esiglio. Giunia Cal-vina è da Claudio sbandita, per incesto col fratello Siano: ne sono infamate le sorelle di Caligiola; ed una di esso, bagoscia del fratello, è assunta dea, mentre gli amanti di tutte queste son mandati a morte, in vigore delle antiche legit tutrici della moralità. Divestilina di Caligiola è con lui trucidate l'appena

due anni: Claudio getta igunda sulla soglia della moglie una fanciulla che crede adulterina. A questo si ascrive a lode il non aver menato donna che fosse d'altri: ma al par di Caligola ebbe cinque mogli, fra cui una Messalina e un'Agrippina, nomi che fin oggi personificano il peggior grado cui possa scendere quel sesso. Messalina fa esgilare ed uccidere Giulia di Germanico ed un'altra nipote di Tiberio: una Lepida, parente de' Cesari, gareggia con Agrippina in bellezza, opulenza, impudicizia, violenze, e questa la fa ammazzare.

Entri nel palazzo del Giulj' potranno mostrarti la cripta ove fu trucidato Caligola; i carcere dove si lascòl consumar dalla fame il giovane Drisso, odendo la borra delle coltrici, ed avventando contro Tiberio imprecazioni, che questi faceva raccòrre per poi ripeterle in senato: in questa sala Britannico heve ta sportagli tazza, e mori sull'atto; in questo conclavio Agrippina tentò d'amore il proprio figliuolo, che in quel giardino palpò curiosamente il cadavere di essa.

Una casa sola ! ed crano divi e dive, esposti allo sguardo di tutti, protetti dalta memoria di grandi progenitori. Nè di meglio trovecemmo fra altri lari; nella casa d'Agrippa, ove - sola Vipsania mori di buona morte, gli altri o si seppe di ferro, o si tenne di veleno o di fame · ¹; nei palagi patira), ove si aspettava da 'Cesari l'invito ora di prostituiris ora d'uccidersi; nell'officina di Locusta, gran tempo strumento importante nel regno ³, ove si veniva a provedere o filtri per innamorare, o abortivi, o tossico per accelerare la vodovanza o l'eredità; in ciascun palazzo, dove sono altrettanti nemici quanti schiavi °, i quali o concertandosi scannano i padroni, o ne denunziano agli imperatori ogi alto, grati pensiero.

Tacito ci mostra dicianovemila rei di morte, che combattono sul lago Ficino in quella pazzia di Caudio. Quando quest'imperatore ripristinò il supplizio de' parricidi, in cinque anni v'ebbe più condanne sifette che non in moli secoli, e Seneca assicure assersi veduti più sacchi che croci ? quarantacinque uomini e ottantacinque donne furono condannati per avvelenamento. Così frequenti ricorrevano i supplizi, che si levarono le statue di tuogo delle esecuzioni per non essere costretti a velirio egni momento. Papirio, giovincello di gente consolore, fu dalla madre col lusso e colla seduzione spinto in tali disordini, che colla morte i sostrasse al rimorso. Lepida, figita degli Emili, nipote di Silla e di Pompeo, accusata d'adulterio, di supposta sorte: epurper per deposizione degli schiavi e convinta rea, e handita.— Quasi-tio ogni famiglia (dice Plutarco) v'ha molti escenzi di figituoti, di madri, di mocili uccise, i i rafricidi sono seaza numero.

Quel pudore che è custodito da una felice ignoranza, come potea durare in Roma, dove giovinetti d'ambi i sessi stavano rinfusi nelle prime scuole; nei bagni lavavausi impuberi e vecchi alla mescolata con donzelle e matrone:

priapi si ostentavano sulle vie o pendevano dal collo delle bambine; le case ernon adorne di sincaise mudità "Alle fancialle davansi a leggere gli antichi comici, impudentemente osceni; e gli epigrammi di Marziale erano conosciuti perfin dalle caste Padovane. All'invercondo tripudio dei Lupercali, alle veglie di Venere", alle danze delle cortigiane correnti nude in noro di Flora, assisteva la matrona colla figlia, non meno che ai teatri dove gli spettatori potenno domandare che la tritci si snudassero, o si rappresentavano i deliqui, della prostituzione; che più? le bestiali nozze di Pasifae furono prodotte nell'anfi-teatro di Tito, presenti citatariami spettatori ?

I ricchi per voluttà, i poveri per necessità, alle gioje tranquille con che imartimoni compensa i sagrifigi diue cuori onesti, preferivano le tempeste della mercenaria promiscuità o d'un celibado licenzioso. Contro di questo, nell'anno 8 di Cristo, Augusto promulgò la legge de moritandia ordinibus, che, per singolare testimonianza della sua necessità, porta il nome di due consoli smogliati, Papio e Poppeo. Voldeva essa che, se l'uomo a venticimenta da donna a venti anni, non avessero prole, conseguissero la metà solo delle eredità e dei legati, il resto all'erario; per consoli si preferisse chi ricco di figli; chi in Roma ne contasse tre, quattro in Italia, nelle provincie cinque, restasse immune da servizi personali; partorito tre volte, la donna latina divenisso cittadina romana, la romana ingenua fosse sociala dalla tutala del marito; la liberta dopo quattro, sicchè potesse far testamento, amministrare il suo, adire eredità to.

Augusto, radunati i cavalieri come solevasi pel censo, lodó quei pochissimi che avevano ademplica ai voi della natura e del civile governo, e meritato il nome d'uomini e di padri, e promise loro le cariche principali; i celibi rimbrotic come rei d'assassinio, impedendo la vita i futuri; d'empietà, perchè lasciavano perire il nome degli avi; di sacrilegio, perchè scenavano il genere umano; e li minacciò di gravi ammende se entro un anno no obberiavano alla legge. Ma corruzioni così produnde, cosi radiciato egiosimo si guariscono per leggi? I cittadimi, che eransi rassegnati alla perdità delle libertà portiche, resistettora a questa riforma de'ostumi, poi la elusero con isposare impuberi, sperdere i concetti, esporre i nati; moltiplicandosi così le vittime, e de empiendo di delatori i penetrati domestici, tunto che Tiberio la dovette modificare. I divorzi poi erano talmente cresciuti, da parere un legale adultario il se quantimoni i contaminato il que rei l'a ca pana davasi un matrimoni i contaminato.

Dione racconta che ogni dama tenessi a canto schiavi ignudi; altre uscianno accompagnate da giovani scostumati; e neppur la castigata lingua del Lazio basta a velare le turpiudani, di cui le imputa Giovenale. Tacito ci mostra le matrone scendenti nell'arena coi gladistori, o prostituentesi a gara colle sciupate, o dantisi agli chiavi con tal forrec, che si dovette opporri rimedi che lo attestano, nol corressero <sup>15</sup>. Nell'anno 19 di Cristo, il senato interdievea che le vedove, le ligite e nipoti d'un cavaliere romano si facessero matricolare fia le meretirici civitoti inesplicabile, se Svetanio e Tacità 4º non c'informassero che con ciò voleano soltraria alle pene della dissolutezza. E poteva di meglio aspettarsi ove regnava la meretrice Actea? ove la meretrice Poppea accusava Ottavia d'adulterio per invaderne il talamo? ove le belle erano ornate per rallegrare un'orgia dell'imperatore, e domani esser gettate come la corona dei papavera.

L'accordo della voluttà colla crudeltà notammo altra volta come carattere della civiltà pagana. Dei gladiatori abbiam già detto assai (T. I., pag. 448). Dall' India e dall' Africa si conduceano belve a dare spettacolo di stragi al popolo, costretto dai tempi alla pace. L'usanza crebbe sin al farnetico; e a grande spesa andavasi a caccia di leoni, d'elefanti 15, di jene, di cocodrilli, pensando artifizi da accalappiarli senza ferirli. Gran perfezione aveano conseguita i mansuetari, che per via d'amuleti, o più veramente colla fame, assoggettavansi le fiere, e le avvezzavano a' combattimenti o a' giuochi bizzarri, come elefanti a lanciar armi, tracciar lettere colla proboscide, ballare sulla corda; pesci venire alla chiamata; leoni pigliar lepri in caccia e non mangiarle; aquile levarsi a volo con un ragazzo fra gli artigli. Augusto, nel suo Indice, vantasi d'aver fatto uccidere quasi tremilacinquecento fiere nel circo, nel foro e nell'anfiteatro: ducento leoni caddero ne'ginochi presieduti da Germanico: novemila bestie per dono di Tito, mescendosi anche donne agli ammazzatori: ne' giuochi di Trajano, durati cenventitre giorni, si diè morte a millecento bestie; a diecimila in quelli d'Adriano; e Probo fece correre mille struzzi ed altri animali in proporzione, nel circo piantato a modo di foresta.

Sarebbero folie come quelle d'altri secoli, se non ricordassimo che le fiere combatteano con uomini; se non ci racconfassero gli storici che dal bion Marc'Aurelio fin presentato al popolo un leone, educato a mangiar uomini, ei ficare con si bel garbo, che il popolo ad una voce implorò dell'imperatore gli desse la libertà. Ma fin sul teatro, se rappresentasi l'Incendio dell'antico Afranio, si appirca vero fuoco alle case, e agl'istrioni lascisia arbitiro di saccheggiarle "i: con un vero suppizio finisce il d'arama di Prometro, dove un Laureolo, inchiolato alla croce, è divorato da una belva; in un altro, Orfeo straziato da osis veri in luogo delle Baccaniz: uno è bruciato per figurar Ercole sul monto Oeta; un altro, mutilato da imitazione di Alc; lacerato da un sosu un Dedado, che ben vorrebbe aver le ali: l'eroismo di Musio Scevola è riprodotto da uno schiavo, condannato a lasciar bruciarsi la mano. E queste socce arceonta e ammina Marziale "i."

Nò già si tratta d'un popolo ignorante e grossiero; nazi la coltura e l'unbunità vierano al colmo. Le più forbite poesie, le storie più insigni correvano per le mani, colla prurigine della novità: il vulgo riceveva cibo non faticato, assisteva a gratuiti spettacoli d'inenarrabite magnificenza, pei quali traevansi gladiatori dalla Germania, reviari dalla Gallia, leoni dall'Alante, giraffe, rinocerunti, bos dalla Nigriza, ballerine da Cadice, pantonime dalla Siria; e dopo essersi soleggialo sotto portici stupendi d'arte e di ricchezza, escreitato nel campo Marzio fra monomenti che sono tuttora la meraviolia di chi zuanda a la scoola di chi conosce, ottocento terme l'aspettavano a tergersi mollemento, onde poi presentarsi al teatro a riscoolere gli omaggi de' re stranieri. Nell'anfiteatro si pob irrorare gli spettatori con una pioggia profumata; si spolvera con ambra ed oro l'arena del circo, ove il popolo parteggia per gli attori, versando in tali gare il sangue, che un tempo scorreva per l'acquisto dei civili diritti.

La folla di liberti, cacciatisi fra il numero dei cittadini nella guerra civile, v'avea portato le seduzioni delle ricchezze mal acquistate, l'insolenza dell'uomo rincivilito, gli abusi dell'improvisa e ineducata fortuna. Antichi signori, sopravissuti alla guerra e alle proscrizioni, dopo segnalatisi per ambizioni, intrighi, giudizi e giuramenti falsi, e per ispregio del popolo e della religione, dalla presente nullità si consolavano in un epicureismo femmineo, di cui era tipo Mecenate, scrittore e consigliere d'Augusto, avvolto in abbigliamenti donneschi, scortato da cunuchi, cercante emozioni nel vino e ne' moltiplicati divorzi 18. Auche i buoni, esclusi dallo esercitar l'ambizione nelle magistrature, e timorosi di recar ombra ai monarchi, limitavansi a sguazzare in lusso privato, e ubriacarsi nei godimenti, come chi non vuol ricordarsi della spada per un filo sospesagli di sopra il capo. Mentre centinaja di servi, macchine intelligenti, faceano per loro ogni cosa, dalla cucina fino ai versi, essi beavansi d'ozj voluttuosi al foro, per le basiliche, nei bagni. Se la lana apula e spagnuola è troppo pesante, gl'Indiani e i Seri mandano vesti di seta trasparenti: recasi in pugno una nalla di cristallo per non sudare: le sale de' banchetti sono intenidite da bocche di vapore; lo finestre, riparate con pietre speculari.

Seneca, andato a visitaro a Patria la villa Linterno ch'era stata di Scipione Africano, non rifina sulla differenza tra la semplicità di quella e il lusso odierno. - Quel terror di Cartagine, di cui è merito se Roma una volta sola · fu presa, in questo piccolo e oscuro bagno lavava il corpo stancato dalle · rusticali fatiche, stette sotto questo tetto così misero, lo sostenne questo · pavimento così vile: or chi soffrirebbe di lavarvisi? Povero e abjetto nno si · stima se le pareti non rifulgano di grandi e preziosi tondi marmorei; se · marmi alessandrini non sieno variegati con incrostamenti numidici ; se non · sieno coperte da musaici a guisa di pitture; se la pictra tasia, un tempo raro · spettacolo in qualche tempio, non circondi le nostre piscine, ove tuffiamo · i corpi esinaniti dal sudore; se l'acqua non finisce da pispilli d'argento. E an-· cora parlo de'plebei: che dire dei bagni de' liberti? quanta spesa nelle sta-· tue, nelle colonno che nulla sostengono! quanto fragoroso cascar di acque · per iscaglioni! Tanto ci piacemmo di delicature, che non vogliam calcare se non gemme. In questo bagno di Scipione apronsi piuttosto feritoie che fine-· stre nel muro di pietra: ma ora chiamansi da nottole i bagni se non siano · acconci in modo che per ampie finestre ricevano il sole, se dal bagno non si vedano le campagne e il mare. Una volta tutto era più semplice; ma · quanto rialzava l'introdursi in quei bagni grossolani, che sapeasi aver preparati

per te Catone o Fabio Massimo o alcun de Cornelj! perocché nobilissimi o editi si assumevano l'ufficio di entrar ne luoghi dove accorreva il popoli de ce desigerne la nettezza e una temperatura utile e salubre, non questa d'oggi; e simile ad incendio; per modo che ci sa di rozzo Scipione che non ammelteva e les uoc lepidario la luce per grandi finestre, ne si facea cuocere nel bagno.

V'ha di più: non si lavavano tutti i giorni, ma solo le braccia e le gambe, insudiciate dal lavoro; tutti il cropo, ogni otto di. Come avran puzzato! Si; puzzato di fatira, di milizia, d'uomo: ora, introdotti i bagni più netti, siam più sporchi in grazia de' tanti unquenti, che fin due o tre volte al giorno si rinnovano. Latchè si sa non di se stessi, ma di romata "9.

Non sarem noi certamente che declameremo contro queste comodità belle e buone : ma somigliano a novelle orientali i racconti delle ricchezze e del lusso d'allora. Lollia comparve ad un banchetto con indosso per otto milioni di perle, frutto de' rubamenti di suo avo, vittima ch'era stato d'Agrippina. Uno, deplorando le gravi perdite sofferte in tempo della guerra civile , lasció morendo quattromila centosedici schiavi, tremila seicento paja di bovi, ducencinquantamila capi d'altro bestiame, e dodici milioni di lire, non calcolando i terreni 20. Crispo da Vercelli possedeva quaranta milioni di lire nostre; sessanta il filosofo Seneca: cinquanta l'augure Cneo Lentulo e Narcisso liberto di Claudio; ancor più Icelo favorito di Galba: Palla, altro liberto di Claudio, radunò tali ricchezze, che riducendole a terreni avrebbero coperto la trecencinquantesima parte della Francia 21. Secondo Plinio, i beni da Nerone confiscati a sei ricchi, costituivano metà dell'Africa proconsolare 22. Più tardi abbiam da Vopisco che Aureliano depose in una villa privata dell'imperatore Valeriano cinquemila schiavi, duemila giovenche, mille cavalle, diecimila pecore, quindicimila capre 25: sicchè non è più declamazione esagerata quella di Seneca ove dice che, provincie e regni bastavano appena a pascolar le mandre di taluni, i cui schiavi erano più numerosi che belliche nazioni, la casa più vasta che città 24.

Nerone consumò oltocento milioni in donativi; Caligola cinquecencinquanta: estanta milioni Doniziano nella sola doratura del Campidoglio 2º. Poi venne il farnetico de profuni: l'Arabia non stillava incensi bastanti pie funerali degli imperatori; Adriano, ad onore della suocera e dell'antecessore suo, regalò in-credibile copia d'aromi a tuto il popolo, e fece sorrer balsami per le scene e pei giardini; Elagabolo modava in piscine miste d'essenze, e profondeva a caldaje il nardo 2º. E fuori e dentro, il corpo aspergeasi d'aromi: perfino i guerrieri ai giorni solenni ungevano le bandiere e le aquile, e profumavano se stessi di preziosità: reputavasi lode ad una donna se, passando, colla fragranza adecasse fin quelli che ad altro stavano intenti 2º.

Il trattato delle pietre preziose, che Plinio desunse da uno di Mecenate, mostra quanto più di noi avessero raffinato questo lusso. Le dita, dal medio in fuori, s'empivano di anelli 28; di gemme si facevano le tazze; e singolarstima godeano i vasi murrini, venuti dalla Caramania e dalla più interna Partia <sup>20</sup>. Anche le perle aveansi in pregio, e le donne se ne ornavano, anzi caricavano testa, collo, petto, braccia, fin le pianelle; Caligola n'andava ingombro, e ne fregiava le prore delle navi, come Nerone i letti di sue lussurie: oppure si pagavano il tripio dell'oro sulle rive del gollo Persico e di Taprobana <sup>20</sup>. e du ma sola fu comprata sei milioni di essterzi.

A peso d'oro pagavasi la seta; onde allorché Giulio Cesare foce velare il suo teatro di quella stoffa, i soldati tumultuarono, quasi n'esaurisse l'erario; e di barbarica morbidezza fin appuntato Claudio, perchè sotto un padiglione serico corono due re dell'Asia <sup>31</sup>. Tuttavia se n'alargo l'uso, ad onta delle prammatiche di Alessandro Severo od Aureliano. Dalla Persia la travano, come anche tappeti di Babilonia variopinti; un de' quali da un imperatore fin pagato quattro milioni <sup>32</sup>.

Le tele d'India erano pure cercatissime; l'avorio dell'Etiopia e della Trogodittide, e massime dell'India orava i tempi, le sedie dei magistrati caruli, i mobili e le soffitte del ricchi; e tanto crebbe il consumo, che più non se ne irvavando, dovessi segarea ossa d'elefanti. Ne meno ambiti erano l'ebano e il cedro d'Affrica; vascelli eggis ferravano aposta dalle cale di Berenice per andarsi caricare di testuggini lunghesso l'Africa; e più in delizia erano quelle color d'oro dell'Ocapatible, isola alle foci del Gange.

Tutte poi le provincie s'avvaccino a mandar a Roma quel che di meglio producano: papiro, vetri, lino l'Egitto; frutti e piume l'Africa; tappeti la Mesopotamia; lane fine, cere e miele la Spagna; la Gallia panni, bestiame, olio, lavori di ferro, di rame, di piombo, di stagno; cuoi e pesce salato il Ponto, stagno la Britannia; i mari settentrionali l'ambra, di cui portavansi addosso figurine da costar più d'un uomo 33; la Grecia tinissimi tessuti, lavori artistici, e quel pedante, arnese speciale nelle case d'allora, che ne' corteggi compariva insieme colle meretrici e coi bagascioni, che sapea tutto, che facea tutto, dai servigi di lenone all'educazione dei figli, che soffriva con pari longanimità i favori e gli strapazzi, purchè notesse godere l'onor de banchetti e della conversazione signorile. Romano di conto sarà quello che usi lane dell'Attica e di Mileto, le meglio pregiate dopo le nostre di Taranto, porpore di Laconia, panni d'Arsinoe, tappezzerie d'Alessandria, vetri di Diospoli, papiro del Nilo, bronzi di Corinto, formaggi dell'Asia Minore, miele del monte Imetto, cere e stoffe dell'Egeo, stoviglie di Copto e della Lidia, Aggiungete altro oggetto d'esecrabile lusso, gli eunuchi, viziosi stromenti del vizio; e dieci milioni fu pagato uno da Sejano 34.

Questo haso gigantesco insieme e miscrabile, espressione d'un raffinamento materiale che non istà in proporzione col morale, il despotismo lo fomenta, acciocchè la mollezza e i godimenti distraggano dal sentire la tirannia; l'egoismo lo volge ai triviali diletti della gola. Cinque pranzi il giorno si facevano, vuolando lo stomaco per trimpinarzio di movo. Gareggiavano d'aver i pesti più rari e più grosst, ne tenevano vivaj, costituivano magistrati sopratirmodire che alcani se ne allontanassero dai listi; talvolta si mettevano in tavola vivi, acciocchà le varie gradazioni che dava ni loro colori l'agonia, ricreassero i convitati, che, un istante dopo essersoli sentifi guizzar sotto la mano, li godevano conditi. Calilodrov vende un servo milletrecento danari onde comprarsi una triglia di quattro libbre <sup>35</sup>: un altro spese tremilis sesterzi per comperare tre barbi: essendone regalato uno a Theiro, questi il credelte di troppo valore e mandollo a rivendere, e Ottavio lo pagò cinquantamila sesterzi, Quest'Ottavio era l'emnlo d'Apico, il quale fin maestro e lipo di ghiottornia in Roma <sup>36</sup>, e poiché obbe consumato tesori alla tavola, si uccise per non trovarsi ridotto a vivere con soli dieci milioni di sesterzi (2 milioni di lire) <sup>37</sup>. Il cuoco pertanto era il servo puì considerato; la squisitezza de' banchetti, primaria occupazione degli schiavi. Poi repente il ricco vud assaggiare la povertà, e in una cameruccio solitta mangia s'un taglice e per terra <sup>37</sup>; e si giudica meravigliosa invenzione il fondere la tartaruga in modo che sembri legno, e così aver mobili che valazon mile volte niù di and che mostrano.

Perocchè non è tanto alla gola o alla mollezza che vogliasi soddisfare, quanto al farnetico dello straordinario (monstrum). Da qui le bizzarrissime fantasie degli imperatori e dei privati; le effigie colossali, repngnanti a quella misura che avea costituito la finezza dell'arte greca; e il gigantesco ponte di Caligola, e venti cavalli aggiogati al carro di Nerone, e il suo smisurato nalazzo con statue smisurate; e più ammirato ciò che più esorbitava. Da qui volere all'inverno rose, neve all'estate; e cercar il vizio per lo scandalo che produce 59. Agrippina pagò milleducento lire un usignuolo. Caligola non di rado stemperava le perle ne' suoi bicchieri, o faceva servire in piatti d'oro, che poi distribuiva ai convitati : molti giorni seguitò a lanciar dall'alto somme d'oro al popolo; fece compaginare galee di cedro con vele di seta e prore d'avorio ornate di margarite; trasportare d'Egitto un obelisco sovra un vascello sì grande, che quattro nomini a nena ne abbracciavano l'albero. Nerone ha tanpeti babilonesi che valgono quattro milioni di sesterzi, oltre la tazza murrina da trecento talenti; nei funerali d'una scimia spende i tesori d'un ricco usurajo da lui esigliato; in que' di Poppea, più cannella e cassia che in un anno non ne produca l'Arabia. Vasi preziosissimi quanto fragili devono solleticare il gusto col pericolo di veder a un tratto nerire un tesoro: una tavola di cedro costò a Cetego trecentomila lire. Per la ragione stessa aveasi a noja la luce diurna 40, e Pedo Albinovano ci racconta di aver abitato sopra la casa di Spurio Papino, che era di cotesti lucifugi. - Verso la terz'ora di notte, sento colpi di scudiscio. Che fa egli? domando. — Si fa rendere i conti (era il tempo r che castigavansi gli schiavi). Sulla mezza notte, odo un grido penetrante, · Cos'è? - Egli si esercita a cantare. Verso le due di mattina, - Che fragor di · ruote è cotesto? - Egli esce in catesso. Al levar del giorno si corre, si · chiama; cantiniere, cuciniere sono in moto. Che è, che non è? egli esce · dal bagno, e chiede vin melato > 44.

Petronio Arbitro, in un romanzo intitolato Satyricon, ci descrive la vita di Trimalcione, doviziosissimo baggeo, e prosopopea de' tanti ricchi che lussureggiavano allora a Roma. Parrà forse lungo, non certamente disopportuno il qui riferirne una cena, spogliandola dalle interminabili digressioni, e accorciandola d'assai, non senza premunire contro le esagerazioni consuete dei satirici:

— Sapete presso chi oggi si fa haldoria? presso Trimalcione, uomo sunuoso, che nella sala da pranzo ha un oriuolo ed un trombetta, cioè due
schiavi, istruiti ad avvertirlo di tutti i momenti ch'egli consuuma nella vila. Gi
rivestimmo lesti lesti, e finchè venisse l'ora, ci dicemmo a ronzare e a trastullarci, entrando pe circoii dei giocolieri; quando ad un tratto vodemmo un
vecchio calvo, vestito di palandrano rossiccio e coi calzari, che stava facendo alla palla con alcuni fanciulli a lunghi capelli <sup>12</sup>. Egli non ributtea la palla
cendo alla palla con alcuni fanciulli a lunghi capelli <sup>12</sup>. Egli non ributtea la palla
diversi punti dei circolo, de' quali uno teneva una mastelletta d'argento, l'altro
noverava le palle che cadeano. E intanto che ammiravamo cotali splendidezze,
Menelao venne a dirci: — Questi è colui, presso il quale mangerete. Non vedete
che a questo modo principia la cena? \*

· Ancor discorreva Menelao, quando lo splendidissimo Trimalcione scoccò le dita, e a questo segno l'ounuco misegli sotto la mastelletta, in cui esso scaricò la vescica, poi chiese acqua alle mani, e le dita umide terse sul capo di un ragazzo. Lunga cosa sarcbbe descriver tutto. Entrammo ne' bagni, e al momento che il sudore ci coperse, passammo al fresco. Trimalcione, tutto strofinato di manteche, faceasi fregare non con lenzuoli di lino, ma con mantelli di finissima lana. Tre mediconzoli intanto trangugiavano falerno alla sua presenza, gareggiando a chi più ne mesceva; e Trimalcione esortavali ne bevesser pure a josa. Involto quindi in una tovaglia di scarlatto, fu messo nella lettiga, cui precedevano quattro adorni lacchè ed una carretta a mano, dove portavasi un mignone vecchio e cisposo, più brutto di Trimalcione, di cui era la delizia. Il quale così trasportato, e accompagnato da armoniosi flautini, si avvicinò alla testa di lui, e come se gli parlasse all'orecchio, canticchiò per tutto il cammino. Noi, stanchi ormai di maravigliarci, teniam dietro, e insieme con Agamennone, sofista di casa, arriviamo alla porta, sullo stipite della quale era inchiodato un cartello con questa iscrizione: Qualunque schiavo uscirà senz' ordine del padrone, buscherà cento sferzate.

• Sull'ingresso, un portiere vestito di verdechiaro, con cintura color cinegia, abucciava piselli in un vassojo d'argento. Pendeva sopra la soglia una gabbia d'oro, dalla quale una gazza variopinta salutava gli avventori. Di tande cose stordito, io fui per cadere e fracassarmi le gambe, colpa di un cane che alla sinistra dell'ingresso viction alla camera del guardiano era dipinto sul muro, legato alla cafena, colle parole cubitali, Guardatti dal cane. <sup>45</sup>. Ne riscro i miei colleghi, ma io raccolto lo spirito, proseguii lungo il muro. Il luogo ove si vendono gli schiavi, era tutto dipinto a cartelloni, insieme col ritratto di Triminicione, chiomato, col caduceo in mano, in atto d'entarre in Roma, e Minerva ne reggera le redini. Più inapazi era in figura d'impanente.

rare i conti, e più oltre in foggia di tesoriere; e il bizzarro pittore ogni cosa avae diligentemente rappresentata coll'iscrizione: sul finir poi del portico ava Mercurio, che col mento riziato lo ripones appra un alto tribunale. Ivi appresso tenessi la Fortuna col corno dell'abbondanza, e le tre Parche filando gennecchi d'oro. Nel portico una partita di valletti veniva eserciata da un istrutore; e in un grande armadio erano riposti i Lari d'argento, una statua marmorea di Venere, ed una scatola d'oro grandicella, in cui diceano venir serbata la barba di esso 41.

Assorti in lante delizie, andavamo nel triclinio, quando un ragazzo a ciò destinato, gridò, — Col piè destro . Noi tremammo, che alcun di noi non possasse col sinistro : ma introductici tulti per hene, un ignudo schiavo prostrossi ai nostri piedi, supplicandoci lo liberassimo dal castigo, meritato con un grave delitto, quale era d'essersi lasciato rubare ne bagni l'abito del tesoriere, che potea valere dieci esseterzi... Sedutici, de l'amigli egiziani altri versavano acqua diaccia alle mani, altri ci lavarono i piedi, toglendocia esperta diligenza oggii brutura d'all'unglie. Ne tale molesto servigio faceano in silentio, ma canticchiando: onde mi venne pensiero di provare se la fangita tutta cantasse; perciò chiesi a bere, ed ecco un ragazzo prontissimo, che mi favori parimenti di un'acida cantilena; e all'egual modo usava ogni altro, cui qualche cosa fosse chiesta; onde l'avresti creduto un triclinio da pantonimi.

Venne un lautissimo antipasto, e ciascheduno già si era adagiato, fuorchi Trimalcione, al quale conservarsai il primo luogo, per nuova disposizione <sup>30</sup>... Il suo vaso era di melallo di Corinto, e rappresentava un asinello con una corba, nella quale da una parte stavano olive biunche, dall'altra nere. L'asinello era coperto da due scodelle, sul cui orlo si leggeva il nome di Trimalcione ed il peso dell'argento. V'aveva anche de'ponticelli saldati, sestementi de' phiri conditi com miele e paparvero, e mortadelle caldissime sulla graticola, sotto la quale stavano prugne siriache, con chicchi di melogranato.

Stavamo tra queste morbidezze, quando Trimalcione, portato a suon di musica, e collocato sopra piccoli guancialetti, mosse il riso di qualche imprantene, per quella sua testa pelata che sporgeva da un mantello di propora; e intorno alla collottola teneva una crovatta guarnita d'oro, le cui estremità penevano di qua e di li; en didi omignolo della sinistra recava un grande anello dorato, e all'ultimo articolo del vicin dito uno men grande tutto d'oro, come a me parve, ma saldato con fetruzzi in forma di stelle. Per mostrarci altre ricchezze is scoperse il braccio destro, oratto di sanagliqi d'oro legati in un cerchietto d'avorio con laminette Incicanti. Come poì con uno spillo d'argento ebbesi nettati i destir. —Amici (disse), non avevo anoro voglia di venire al triclimo; ma perchè la mia assenza non vi facesse troppo aspettare,

· ho sospeso ogni mio divertimento. Permettete però, ch' io finisca un mio giucco ·.

· Avea dietro un ragazzo con uno sbaraglino di terebinto e con dadi di cristallo; e in luogo di pedine bianche e nere, usava monete d'oro e d'argento. Mentr'egli giocando avea distrutta la schiera opposta, e noi eravamo ancora all'antipasto, una tavola fu portata con una cesta, in cui era una gallina di legno colle ale distese in cerchio, come quando covano. Tosto due schiavi, allo strepito della musica, si posero a frugar nella paglia, e toltene alcune ova di pavone, distribuironle ai convitati. Trimalcione voltandosi, disse: - Amici, io ho ordinato si mettessero sotto questa gallina delle ova di pa-· vone; e temo, per bacco, non abbiano già il feto: proviamo tuttavia se sono bevibili • 46. Noi prendemmo de' cucchiai non men pesanti di mezza libbra. e rompemmo le ova; ma erano di pasta, ed io fui quasi per gittar il mio, sembrandomi contenesse il pulcino: poi, udendo da un vecchio commensale che alcuna cosa di buono doveva esservi, continuai a rompere il guscio, e ritrovai un grasso beccañco contornato dal torlo dell'ovo sparso di pepe.

· Trimalcione aveva già sospeso il giuoco, e d'ogni cosa richiesto, ed a voce alta data a ciascuno facoltà di bere novamente il vino col miele: quando ad un tratto l'orchestra diè un segno, e i cibi del primo servizio furono cantando rapiti dagli stessi sonatori. In mezzo a questo battibuglio cadde a caso una scodella d'argento, ed uno schiavo la raccolse dal pavimento; ma Trimalcione avvedutosene lo fece schiaffeggiare, e comandò la gettasse: il credenziere tra le altre lordure la scopò via...

· Portaronsi allora bottiglie di vetro perfettamente turate, che avean di fuori scritto, Falerno d'Opimio, d'anni cento 47. Intanto che leggevamo i cartelli. Trimalcione battendo le mani esclamò: - Ohimè! ohimè! il vino · dunque vive più vecchio dell'omiciattolo? e noi dunque facciamone gozzo-· viglia. Il vino è vita. Ve lo do per vero d'Opimio: jeri nol feci mescere sì · buono, henché i convitati fossero più cospicui ». Mentre noi si beveva ammirando le squisite magnificenze, un servo portò una figura d'argento accomodata in modo, che da ogni parte se ne volgevano gli articoli e le vertebre col rallentarle...

· Tenne dietro agli applausi una portata, non grande quanto credevasi, nia la cni novità trasse gli occhi di tutti. Era in forma d'nna credenza rotonda, con in giro le dodici costellazioni, sulle quali il cuciniere avea posto cibi convenienti alla figura: sull'ariete i ceci di marzo, sul toro un pezzo di bufalo, testicoli e reni sopra i gemelli, una corona sul cancro, sul leone un fico d'Africa, sulla vergine una vulva di troja lattante, sulla libbra una bilancia che da una parte conteneva una torta e dall'altra una focaccia, sullo scorpione un pesciatolo di mare che porta quel nome, sul sagittario un gambaro marino, sul capricorno una locusta marina, sull'acquario un'anitra, sui pesci due triglie; in mezzo poi v'era un cespuglio d'erbe, con sopravi un favo.

· Il famiglio egiziano recava intorno il pane sopra un tamburino d'argento, egli pure con pessima voce canticchiando una goffa canzone sul laserpizio. Noi · In questo mezzo comparvero valletti, che agli strati sovraposero coperte, su cui erano reti dipinte, e cacciatori colle aste, e un intero apparecchio di caccia. Non sapevamo che pensare di ciò, quando fuor del triclinio alzatosi un gran romore, entrarono tutt'a un colpo alcuni cani di Sparta, che intorno alla mensa si diedero a correre. Un altro desco tenne lor dietro, sul quale era posto un cignale imberrettato di prima grandezza, da'cui denti pendevano due cestelli trecciati di palma, un de'quali colmo di datteri della Siria. e l'altro di datteri della Tebaide. All'intorno v'avea porcellini fatti di torta, come se fossero lattonzi, per significare che il cignale era femmina; essi pure inghirlandati. A tagliar il cignale non venne quello scalco che aveva appezzate le altre vivande, ma un gran barbone, colle gambe ne' borzacchioi, e con un abitino a più colori, il quale impugnato il coltello da caccia, gli percosse gagliardamente un fianco, e dalla piaga volaron fuori dei tordi. Pronti furono colle canne gli uccellatori, che li presero mentre svolazzavano per la sala. Dipoi, avendo Trimalcione fattone dar uno a ciascuno, soggiunse: - Vedete · come questo porco selvatico abbiasi mangiate tutte le ghiande? · E tosto i donzelli corsero ai cestini che pendevano dai denti, e i datteri divisero tra i commensali.

· lo, che stavani quasi solo in un canto, pensavo seriamento per qual ragione il cigale porfasso berrello; e non trovandone la ragione, une ne confidai a quel mio interprete. Ed egli: — Te lo spieçherebbe fino il tuo servo; v non c'è enigma, ma è cossa lampante. Questo cigrale essendo rimasto intatto alla coma di piri, e dei convitati rimandato, oggi torna al convito in guissi di cliberto · <sup>18</sup>. Condannasi il mio stupore, e null'altro richiesi, per non parere non avessi mai centato con galantatomini.

• Tra questi dissorsi, un hel ragazzo, cinto di viti e d'edera, che or Boron dicevasi e clies or Esio, porti intorno un panierino d'ave, cantando con voce acutissima poesie del suo signore; al cui suono voltosi, Trimalcione gli disse; — Dionisso, tu sei liberto - Allora il ragazzo tolse al cignate il herretto, e el poes sul pruprio capo; e Timaticione di nuovo, — Ora non negherete chi io possibili padre Bacco - Applaudiamno al motto di Trimalcione, e diemno assai baci al ragazzo, che venne intorno. ...

· Chi poteva indovinare chè dono tante lautezze non fossimo che a metà strada? Di fatto, levate a suon di musica le mense, si condussero nel triclinio tre majali bianchi, a nastri e campanelli, dei quali il cerimoniere diceva uno avere due anni, l'altro tre, il terno esser già vecchio. Io pensai che coi porci venissero i giocolieri, onde, com'è costume ne' circoli, far qualché maraviglia: ma Trimalcione troncando ogni dubbio, - Qual di cotesti (disse), · amereste voi che in un istante si mettesse in tavola? Così i fittajuoli fanno · de'polli, d'un fagiano o di simili hagattelle; ma i mici cuochi usano cuocere · un vitello tutto intero . E chiamato il cuoco, comandò, senz'aspettare la nostra scelta, ammazzasse il più vecchio; poi ad alta voce, - Di qual decuria · se' tu? · ed essendogli risposto, della quarantesima, soggiunse: - Compo-· rato o nato in casa? - Ne l'un ne l'altro (rispose il cuoco), ma vi-fui la-· sciato per testamento da Pansa. - Bada bene (gli replicò) d'affrettarti. · altrimenti io ti caccerò nella decuria dei valletti ». Il cuoco, stimolato da questa minaccia, audossene col maiale in cucina: e Trimalcione rivoltosi a noi piacevolmente. - Se il vino non vi aggrada, lo cambierò; ma sta a voi il · mostrare che vi piaccia. Grazie al cielo, io non lo compro, ma ogni cosa che · suetta al gusto nasce in un mio poderetto, ch'io per altro non conosco. Mi · si dice che arrivi da Terracina fin a Taranto. Ora io penso di unir la Si-· cilia a quelle mie glebe, perchè, se voglio andare in Africa, non abbia a · scorrere per altri terreni che per i miei ....

• Ancor non avera svaporate queste fandonie, quando un altro tagliere, carico di quel gran majale, copri la tavola. Noi ci diemmo ad ammirare tanta prestezza, ed a giurare che neanco un pollo potevasi cuocere così sui due piodi, e tanto più quanto maggiore ci parea quel porco di quel che ci fosse prima sembrato il cignale. Trimalcione guardando la titantamente, — E che (disse), questo porco non è stato sventrato? No, perdio, qua, qua subito il cuoco , Questi comparve malinconisos, e avendo deta che se irea dimenticato, — Che dimenticato? (gridò Trimalcione) pensi tu che trattisi di non avervi messo il pepe e il cimino? Paro camiciuola . Sent'altro indugio il cuoco vieno sogletato, e tutto mesto si stava in mezzo a che agguitani; ma tutti ci ponemmo a pregare e dire: — Gli è un accidente; lascialo, di grazia; e se altra volta mancasse, niud nio si s'interporta più per esso.

· lo non potei tratteuermi, che piegandomi all'orecchio d'Agamennono non gii dicessi: — Questo servo deve per certo essere un gran birho. Chi mai si scorda di sventirare un majale? non gli predonerte, perdio, es si tratatase d'un pesco · Non feco però così Trimalcione, il quale, serenata la tasse d'un pesco · Non feco però così Trimalcione, il quale, serenata la qui pubblicamento · Il cuoco, ripreso il grembiule, impugnò il cottello, e con man timorosa tagliò qua e la il ventre del procr, o decco dalla feria caragnatisi per l'urto del peso, seppar fuora salciccie e sanguinacci. A questo spettacolo tutta la macchinale famiglia de'servi fe planso, e con istrepito felio Gaio; e il cuoco non solo fi ammesso à bere tra noi. ma ricrevette una

corona d'argento ed un bicchiere sopra un bacile di Corinto; e perchè da vicino l'osservava Agamennone, Trimalcione disse: — lo sono il solo che abbia del vero metallo di Corinto . . . .

Ediró poi il suo agente, il quale, come venisse a recitar i fasti di Roma, lesse quanto segue: — Ai 25 luglio, nati nel territorio di Cama, di ragione di Trimalcione, trenta fanciulli maschi e quaranta femmine; portate dall'aja nel granajo millecinquecento moggrà di frumento; buoi domati cinquecento.

net granajo minecinquecento mogga di rrumento; nuoi domati cinquecento.
 Nello stesso giorno, Mitradate schiavo affisso alla croce per aver bestemmiato il zenio tutelare di Gaio nostro. Nello stesso giorno, riposte in cassa

centomia lire, che non si poterono impiegare. Nello stesso giorno, accesosi
 il fuoco neeli orti Pompeiani, cominciato la notte in una casa da villano.

il fuoco negli orti Pompejani, cominciato la notte in una casa da villano.

 — Aspetta (disse Trimalcione); da quando in qua ho io comperato gli orti

Pompejani 3 — L'anno scorso (rispose l'agende); perciò non erano anoro messi a libro . Trimalcione fece l'adirato, e soggiunse: —Qualunque fondo mi si compri, se dentro sei mesi io non ne sarò avvertito, proibisco che mi si porti il conto .

• Entrarono finalmente i sallatori, ed un certo Barone, sciocchissima figura, i presentò con una scala, sulla quale fece salir un ragazzo, e comandogli saltasse e cantasses, tanto salendo, quanto standovi in cima. Il fece in appresso attraversare de'ecrchi di fuoco, e tener co'denti una bottiglia. Il solo Trimatione maravigliavasi, e dieca che 'quello era un ingrato mestiere, nelle unane cose però due sole esser quelle ch'egfi con molto piacere osservava, i saltatori e le becezcace...'

Qui seguono grossolane baje di Trinalcione, indi il romanziero prosique: — Continuava egli così a tor la mano ai filosofi, quando portaronsi in un vaso alcuni vigitetti, ed il paggio gli estraeva e ne leggeva le sorti. Uno diceva, Danaro buttato iniquamente; e si portò un prosciutto con branche di gamberi sopra, un orecchio, un marzapane, ed una focaccia buacta. Recossi di poi una scatoletta di cotognato, un boccone di pane azimo, uccelli grifigni, nissieme con un pomo, e porri, e pesche, e uno staffile, ed un collello. Uno ebbe passeri, uno un ventaglio, uva passa, miele attico, una veste da tavola pd una logra, e tele dipinte: un altro ebbe un tubo ed un socco. Portossi pure una legre, un pesce sogliola, un pesce morena, un sorcio acquatico legato con una rana, ed un mazzo di biete. Erano seicento i vigitetti, de' quali altri non mi ricordo; e ridemno lungamente di questa lotteria...

Dopo altre parole di Trimalcione, gli Ömeristi altarono un gran gridore perché, in mezzo ai famigli, fin portato sopra un amplissimo vassojo un vidello intero cotto a lesso, e con un caschetto sul capo. Ajare gli veniva dietro, il quale, come furibondo, imbrandito un trinciante, il tagifo rivoltandone i pezzo colla punta, a guisa di ciarlatano, or di sotto or di sopra, e distribuendolo a noi che facevamo tanto d'occhi. Ma non potenmo quelle eleganze a lungo osservare, perchè ad un tratto sentimmo scricchiolar la sofitta, e tutto il trichio tremare. lo saltai su spavendato, temendo che qualche saltatore non scenorio tremare. Lo saltai su spavendato, temendo che qualche saltatore non scenorio.

desse dalla parte del tetto; e gli altri convitati non meno attoniti altazono i volti, curiosi qual novità venir potesse dal cielo. Ed ecco che apertasi la soffitta, si vide un gran cerchio che, quasi da larga cupola distaccandosi, venne giù, e gli pendeano d'intorno corone d'oro, e alberelli d'albastro pienti d'unguenti odorosi. Mentre ci era ordinato prenderci di questi presenti, si volsi l'occhio alla mensa, sulla quale vidi già riposto un servizio di focacce, e in mezzo un Priapo fatto di pasta, che nel largo suo grembo tenea, secondo il solito, uva e poma d'ogni qualità.

Noi accostammo le avide mani a que frutti, ed improvvisamente un unwo ordine di giuchci accrebbe la nostra allegria, perchè le focace de i pomi, appena colla minima pressione toccati, diffusero intorno tal odore di aferano, da riuscirci sin molesto. Persuassi dunque che una vivanda si religiosamente profumata fosse cosa sacra, noi ci rizzammo in piedi, e augurammo felicità ad Augusto padre della patria. Alcuni però avendo dopo questa venezaione rapiti qued frutti, noi pure co e "empimora i tovaglinoli. Tra questi fatti entrarono tre donzelli, involti in candide tunicelle, due de' quali misero in tavola gli Dei Lari inghiriandati, ed uno recando abterno una lazza di vino, gridava, — Ti sieno propizi gli Dei 1; dicea parimenti, el- "Dei con l'ariza di vino, gridava, — Ti sieno propizi gli Dei 1; dicea parimenti el- "De come fu portato in giro il ritratto di Trimakcione, che tutti baciarono, noi non potemmo, sebben con rossore, esansarcene..."

• Trimalcione, rimessosi un poco, ordinò si empiesse un gran fissco, e si distribuisse di bere a tuti gi achiavi che sedevano a'nostri piedi, soggiungendo: — Se alcuno non vuol bere, versagli il vino sul capo · . E così or faceva il severo, e do ra il pazzo. A queste famigliarità vament deitro intiliga a cui memoria vi giuro che mi a tosmaco. Pocichè tutte quelle grasse galline erano contornate di tordi, con ova d'anitra ripiene, le quali Trimalcione ci prego ono orgogolio di mangiare, dicendo che erano galline disossate. ..

 Capitò intanto un altr'ospite che avea mangiato altrove, al quale Trimalcione chiese: — Che cosa aveste di squisito? — Lo dirò, se il potrò (rispose  l'altro): perchè io sono di si labile memoria, che talvolta dimentico lo stesso · mio nome. Avemmo dunque por prima pietanza un porco, coronato con sal-· ciccie interno, e colle interiora benissimo condite; eranvi biete, e pan bigio, · che io preferisco al bianco, perchè fortifica. La seconda pietanza fu una · torta fredda, sparsa d'un eccellente miele caldo di Spagna; ma io non · assaggiaj della torta, e molto meno del miele. Quanto ai ceci ed a' lupini ed · agli altri legumi, nulla più ne mangiai di quel che Calva mi suggerisse: due · pomi però mi riposi, che tengo chiusi in questo tovagliolino, perchè se io · non norto qualche regaluccio al mio servitore, e'mi sgriderebbe; del che · madonna saviamente suole ammonirmi. Oltre a ciò avevamo dinanzi un pezzo · di orsa giovano, di cul Scintilla avendo imprudentemente gustato, fu per · vomitar le budella; io al contrario ne mangiai quasi una libbra, perchè sa-· peva di cinghiale. Se l'orso, diceva io, mangia l'omiciattolo, quanto più l'omi- ciattolo mangiar deve dell'orso? Finalmente avemmo del cacio molle, del co-· tognato, delle chiocciole sgusciate, della trippa di capretto, del fegato · ne' bacini, delle ova accomodate, e rape, e senape, e tazze che parean piante : · benedetto Palamede che le inventò! Furono portate intorno in una marmitta · le ostriche, che noi non troppo civilmente ci prendemmo a piene mani, perché avevamo rimandato il prosciutto ...

· Non sarebbe mai giunto il termine di questi fastidi, se non fosse comparsa l'ultima portata, composta d'un pasticcio di tordi, di zibibbo e di noci confette. Tenner dietro i pomi cotogni, contornati di chiodetti di garofano che pareano tanti porcini: e tutto ciò era pur passabile, se non si fosse data un'altra vivanda si pessima, che saremmo voluti morir di fame anzichè mangiarne. Quando fu in tavola, noi pensammo fosse un'oca ripiena, contornata di pesci e d'ogni sorta uccelli: di che Trimalcione avvedutosi disse : - Tutto questo piatto esce da un corpo solo . lo m'avvidi tosto di quel che era, e volgendomi ad Agamennone, - Resto maravigliato come tutti cotesti · ingredienti sieno accomodati in guisa che paion fatti di creta. E so d'aver · veduto a Roma, nel tempo dei Saturnali, di simili cene finte ·. Ancor non finivano queste mie parole, che Trimalcione soggiunse: - Così possa io cre-· scer di ricchezza se non di corpo, come tutti questi intingoli il mio cuoco · ha fatti col maiale. Non può darsi più prezioso nomo di lui. Se volete . · egli d'un coniglio vi farà un pesce, col lardo un piccione, col prosciutto · una tortora, delle budella di porco una gallina: perciò il genio mio gli ha · posto un bellissimo nome , e chiamasi Dedalo; e siccome ha egli gran · fama, uno gli portò a Roma de' coltelli di Baviera ·. E comandò che gli si recassero, gli osservò con ammirazione, e ci permise di provarne la punta sulle nostre labbra.

· Al tempo stesso entrarono due schiavi in aria di bisticciarsi per un cingolo, di quelli cui si attaccano i vasi, che costoro si teneano sulle spalle. Trimalcione avendo pronunziata la sua sentenza, nè l'un nè l'altro volle chetarrisi, ma ciascheduno rupoe con bastoni il fiasco dell'altro. Sopraffatti della

insolenza di quegli ubriachi, noi li tenevamo d'occhio, e vedemmo che da quei rotti vasi era cadute ostriche e petitini, le quali un dozuello roccoles, e in una marmitta recò intorno. Il cuciniere ingegnoso secondò queste splendidezze, portando lumethe sopra una graticola d'argento, cantando con voce trenulo straziante. Io ho rossore a narrare ciò che segui: imperochè i chionnati donzelli (rosa non più udita), portando naguenti in un catino d'argento, unsero i piedi agii sdrajati commensali, dopo aver foro allacciale e gambe e piedi e calegni con varie ghiritande; poi l'unguento medesimo fecer colare nei vasi di vino e nelle lucerne...

• Finalmente intirizatio pregammo il custode di metterci fuor della porta, ne gli rispose: — T'inganni se pensi uscire per donde sei entrato; nessun • conviato giammai esce dalla porta medesima • la questa si udi un gallo cantare; per la cui voce Trimatione confisso, ordino si spandesse vino sotto la tavola, e se ne mettesse nelle lucerne; di più trasporto l'anello nella man destra, e disse: — Non senza perché codesto trombetta ha dato un tal segno: bisogna o vi sia incendio in alcan luogo, o taluno nel vicinato trovisi agonizizza. Lungi da noi sì tristi augui; esperò chi mi porterà questo mal nunzio, avxì nua croma in rezolo ...

· nunzio, avrà una corona in regalo ·... E sia fine a tante miserabili vanità. V'avea dunque ricchezze, v'avea comodi, eleganze, lusso, fior d'arti belle e d'industria, coltura, sterminato dominio, commercio dilatato agli ultimi confini della terra, tutti gli elementi, di cui alcuni compongono la prosperità sociale. Al secolo dei lumi, al secolo del progresso applaudivasi anche allora, non meno iperbolicamente che facciano i giornalisti d'oggidi: - Il mondo · si schiude, si fa conoscere, si lascia coltivare ognidi meglio; le fiere scom-· paiono, il deserto si frequenta, si aprono le roccie, la barbarie cede ogni giorno all'incivilimento, che popola ogni luogo, e sviluppa la vita, e raffina i · governi: la stirne umana minaccia divenir soverchia pel mondo. Roma che · non ha fatto? insegnò all'uomo l'umanità, incivili le tribù più remote e · selvagge, addolci i costumi, riuni gl'imperi dispersi, fece comune l'industria di tutti i popoli, l'ubertà di tutti i climi, la varietà delle favelle: · ciò che non è a Roma, non è in verun luogo. Essa raccolse il mondo sotto · l'equo suo impero, senza accettazion di persone o divario di grande e pic-· colo, di nobile e plebeo, di ricco e povero. La guerra oggimai non è che un nome, e pare un sogno quando s'ode che qualche lontanissima tribu · mora o getulica osò provocare le armi romane; la spada ormai è incatenata · dalle rose: le città non gareggiano che di magnificenza, la terra medesima · pare s'infiori come un giardino, e che Roma abbia dato al mondo una · vita nuova · 50.

Eppure la pubblica prosperità deperiva. Il popolo re ci si presenta come uno stormo di schiavi, che inorgoglia delle follie e della bassezza di sua schiavità; il governo, carpito da felici cospiratori, non curasi d'illuminare e dirigere la pubblica opinione, bastando adularla, vilipenderla o spegnerla; nè il nuovo sovrano ha mestieri di conquistar le anime e le intelligenze, purchè trovi modo di corromperle.

Con Tacito fremiamo vedendo allo scaltro Augusto seguire Tiherio, fango impastato col sangue 31; poi un garzone frenetico; poi un sanguinario imbecille; poi il giovane allievo del filosofo più vantato, che raduna in sè e pegiora le dissolutezze e le atrocità de precedenti, fa pompa delle infamie che Therie nascondrex, incendio, auciel meastro, nongle, anante, madre; e ad ogni nuova barbarie, popolo, cavalieri, senatori gli decretano nuovi ringraziamenti, ad ogni sua viltà s'affrettano di scender più basso colle loro nutilizioni. Ma invano donandiamo a Tacito la finissima industria onde Augusto inforcò gli arcioni di questa fera indomita; e come mai gli antichi repubblicani si rassegnassero a un tirano, a un pazzo, a un imbecile, a un mostro, e dopo loro lasciassero disputar il comando da un infingardo, un dissoluto, un ghiotone, un avaro. Tacto respirava l'atmosfera che pur sentiva corrotta, e non poteva accorgersi come il missma ne fosso l'egoismo.

L'unità della forza stringeva in un circolo di ferro le provincie dell'impero, un internamento era lentato ogni nodo; ciscanon rinservasi in se stesso diffidando del vicino, che non sapeva come opercrebbe o penscrebbe, atteso dell'iduando del vicino, che non sapeva come opercrebbe o penscrebbe, atteso che gli uomini non si trovavano d'accordo in nessun punto di politica, di moralo od ireligione; estatio qui sentimento clevato, riamacano solo spossalezza, sfarzo, cura di sé, negligenza d'altrui. Qual che oggi s'interpone fra l'obbedienza e la schiavità, cioè il punto d'onore, la devozione leale a un principe, la franchezza militare, la libertà cittadina, l'alterezza nobiliare, non esisteva fra gli attichi. Eran solo cittadini, e l'impero tolse pregio a tal qualità; valor personale non resta pui; ingegno, coscienza, fede, gloria, nobilati, ambizione scompajiono davanti all'unico scopo, la grazia del regnante. Il senato non rapresentava più unula, ma l'orgoglio antico faceagli ritirare dispettosamente la mano dal popolo. I pretoriani, sentendosi la forza, voleano usarne; e ajutavano a tiranneggiare purché ne traessero aumento di soldo ed alleggiamento di servizi.

Il vulgo tremava, come tremavano i grandi, come tremava l'imperatore, tutti di tutti; conseguenta dell'universale egissimo. Alcuni si levavano dall'originaria bassezza accostandosi ai grandi, a forza di adulazioni el di spionaggio; altri amavano adimavai fra i poveri per toccare la lor porzione di donaltiri, e per evitare i pericoli cui si esponeva ogni testa che spogesse. Alla ciumas sempre più svigorita nel lusso e ne' vizi, delirante dietro a giunchi dell'anfideatro, e che non palesvas una volonità ase non col parteggiare per questo o per quel ballerino, per questa o quella fazione dei circo, ogni movo imperatore prodigava doni e giucoti, e la corrompeva non solo coi fieri e sozzi divertimenti dell'arena e del teatro, ma colle arti dei retori e dei pueti.

Fuori poi, i Greci e i Galli non provavano affetto pei Romani; i Romani uon compassione delle concussioni e de' micidi ond'era oppressa la Germania Mancava dunque quell'accordo di lamenti e di speranze, che produce rivoluzioni efficaci. L'antica repubblica era perpetua e impossente ribrama di quelli che ancora ambivano di governare: il vulgo, più contento di trovarsi governato, non se la ricordava che per detestarta, e godeva qualvolta, insieme coi gladiatori, gli si offrisse lo spettacolo di nobili teste recise. Anche i soldati solto i Giuli conservarono l'antica disciplina, confondendo la fedeltà alla bandiera con quella all'imperatore: solo dopo caduta quella famiglia, si credettero arbitri d'offiri l'impero a chi fossero dissosti a sostener colle ssolo.

Del resto, a che moversi quando non sai se il tuo vicino ti sosterrà? Emisca dupque Caligola le due liste del pugnale e della apada; dal seno delle fecciose voluttà invii Tiberio la morte; infervissra a baldanza l'oppressore, poichè gli oppressi nou sanno amarsi ed intendersi, në miglior gloria conosvano che nuella di far camaziva i nadroni 32.

Questo male era tardo firutto della politica immoralità della regulòbica. La società romana, siccome le altre pagane, era dominata dallo spirito di razza, geloso, esclusivo, per oni fuor della famiglia e dell'altare suo, vedeasi in ogni somo uno straniero, in ogni straniero un nemico, nel nemico una preda. Il giurenossulo l'Omponio definira: — I popofi, con ciu non abbiamo amicizia, ospitalità od alleanza, non sono nemici nostri: pure se cosa nostra casca in man loro, ne sono padroni; i 'liberi divengono schiavi; e così è di essi ri-guardo a noi - <sup>32</sup>. In conseguenza la schiavithi era un fatto naturale e civile, equo, indeclinabile; e la giurisprudenza definisce che il padrone · ha diritto d'usare e d'abustare dello schiavo.

Fondata su tali canoni, la società non poteva per natura riuscire che spietata; e gli schiavi pur troppo dall'acerba condizione loro traevano sentimenti fieri e dispettosi, che la morte soltanto poleva reprimere. Croci e supplizi riempiono le commedie ed i racconti; permanente atrocità privata, cui accordavasi poi la pubblica col suo sfarzo di pene legali. Il mantenere e crescere quelle macchine umane era scopo importantissimo della società, e mezzo a ciò la guerra. A questa pertanto doveano intendere principalmente gli Stati, come a fonte di potenza, di gloria, di ricchezza: l'economia politica consisteva nel distruggere o render servi gli stranieri. Dall'amore di patria (nome pomposo ed abusato) cercavasi la rigenerazione e la forza del cittadino e degli Stati; ma questa lezze isolata insegnava ad immolare alla grandezza d'un popolo la felicità di tutti gli altri. Il fanciullo educato in quei sentimenti, sprezza ed odia ciò che è fuori del suo paese; e qualsivoglia iniquità resta giustificata dal venirne vantaggio alla repubblica. La imperturbata assolutezza di logiche conseguenze dispensava Catone dall'addurre altri motivi del suo perpetuo Carthago delenda: Paolo Emilio, in Epiro, sulle rovine di settanta città vende all'asta cencinquantamila vinti per distribuirne il prezzo ai soldati: Orazio fa che Attilio Regolo, per ridestare il patriotismo romano, narri d'aver veduto ricoltivarsi i campi attorno a Cartagine, devastati dalle legioni: agitandosi in Senato le querele di popoli alleati. Curione le confessava giuste, ma soggiungeva, — Prevalga però Pullitia 'at'. Mario diceva a Mitradate, — O renditi più forte, o piega ad ogni nostro volere : Antipatro terminava tutte le sue arrighe agli Ebrei col dire, — I Romani voglion essere obbediti : Fabrizio, udendo le dottrine epicuree alla tavola di Pirro, supplica gli Dei che quello piacciano sempre ai nemici di Roma: Tacito raconta che alcuni Germani ringgiti in cima ad alberi, dai Romani erano feriti colle freccie per trastullo. Di buja notte i Romani precipitano sui Germani, divise le legioni avida di sangue in quattro corpi, acciocchè più estesa fosse la devastazione: cinquanta miglia andarono a ferro e fuoro, senza compassione per età o sesso. Da parte de Romani non fi sparsa goccia di sangue, perche il soldato uccideva i nemici tra la veglia e il sonno distrmati ed erranti a caso . Il buon Germanico esortava i soldati a seguitar la strage, perocche non abbisognavasi di prigionieri, soltanto collo sterminio di tutto il popolo potersi melter fine alla guerra. Tacito stesso non sa all'impero augurare maggior fotuna, che il preptaurasi delle inminiciar fra la cazoni avvenes.

Così i Geulti stabilirono per fondamento della morale la società e il partiotismo, le cui virtù che sono altro se non un egoismo alquanto più dilatalo? Come oggi aleuni nel nome d'umanità dimenticano l'uomo, così allora non si parlava dell'uomo ma della patria. La patria è una divinità 2º; Dio non deve mila all'uomo, e l'uomo deve ad esos se medissimo e gii altri: domque l'individuo s'immoli a questa deificazione, non solo nelle terribili emozioni della guerra scannando le migliaja per una causa che nou conosce, ma anche per superstizione svenando senza entensisano un uomo che non ci offese, a divinità in cui più non si crede. Le miserie dei popoli soggiogati, l'insulto del triorio, lo spettacolo solenne dei gdalatori, il continno degli schiavi, rendevano la gente men compassionevole che non fra noi moderni, avvezzati dalla civiltà e dalla religione a gridar tiranan ona solo chi uccide, ma chi un sol giorno aggiunge d'inulti patimenti ad un accusato.

Come delle altre virtù il patriotismo, così della giustizia teneva longo la legalità; el il rispetto religioso, anni superstizioso verso le leggi, cosa sorda ed inesorabite ". In carattere de' Romani, pel quale dalla protezione ottenuta sul monte Sacro giunsero a imporre al mondo un Caligola e un Tiberio, che si circondazono de'migliori giureconsulti, e dopo, calepstata mel peggior modo la giustizia verso gli stranieri, poterono creare una stupenda legislazione per se stessi.

Avvezzata Roma agli abusi della forza e della legalità, il vincitore interno faceva di lei quel governo che essa di Cartagine e Corinto. Ma i veri vinti crano pattigi e senatori: landet, mentre questi soffivano, la plebe, garantita dalla propria oscutità, accarezzata più dai principi più ribaldi, poleva persino amar quel litranni; allorche Caligola fu occiso, il vulgo a furia chiese a morte i middiali: Bovir alenni che si finerevano Nerono.

Nè affatto a torto, giacchè il governo imperiale era il più popolare che mai Roma avesse provato. Le tirannidi dei ventimila patrizi erano state ristrette in una sola, che più distando dai privati, riusciva men oppressiva. L'imperatore insulta ed uccide cavalieri e senatori, ma condiscende a quella plebe cui insultavano gli Emili e gli Scipioni, la contenta di giuochi e di donativi, la tratta da pari nella piazza ed al bagno; se più non le chiede il voto ne' comizj, ne ascolta le grida nel circo ed al teatro, non ardisce metterne a prova l'impazienza col farvisi troppo aspettare. Nerone, mentre gode a tavola fra Paride e Poppea, udendone il fremito tumultuoso a piè del palazzo, getta il tovagliuolo dalla finestra per indicare che si move a soddisfarla. Tiberio pose sul banco pubblico una grossissima somma onde prestare a chiunque bisognasse, senza interesse per tre anni; e largheggiò smisuratamente nell'inondazione del Tevere e nell'incendio sull'Aventino; e quando un tremuoto diroccò dodici città fiorentissime dell'Asia, la Sicilia, la Calabria, sepellendo abitanti, sobbissando montagne, altre sollevandone, per cinque anni assolse dalle taglie le provincie danneggiate, e mandò grosse somme per rifabbricar le case. Claudio provide acque e porti. Onasi tutti poi gli imperatori si occuparono di render giustizia in persona, come usano tuttora i Turchi; modo indegno d'ogni ben costituito ordinamento, ma che eliminava l'inestricabile corruzione della Roma repubblicana, ogniqualvolta non vi fossero interessati il principe o i suoi favoriti. Ora, nell'attuamento di buone leggi giudiziali consiste una gran parte e la più sentita della libertà cittadina

E poi l'imperatore non è il tribuno della plebe? Da qualunque parte le la insprotellore, poco ad essa ne importa; i ricchi pagheranno le spese, ella avrà giuochi e distribuzioni; quanto alla politica libertà, l'ha per un halocco, esibitolo da quelli che non hanno oro nè potenza, e desiderano acquistarie. Senz'arti, senza lavrovo, vivendo di ciarda, di largizioni, di spettacoli, il vulgo romano amava chi ne lo provedesse: invidioso dei ricchi com'ò sempre il pvoro, godeva in veder conculcati dal suo tribuno i figli di coloro che l'aveano tenuto schiavo, spogli delle dovizie succhiate ai clienti o alle provincie, e tremava che, distrutto l'impero, non si rinnovassero le superbe crudeltà dei patrizi.

Chi dunque, sano dell'intelletto, poteva più pensare a restituir la republica? Restava di temperare l'autorità degli imperatori : ma come farlo dove nè i nobili nè i Comuni nè il clero erano costituiti in un corpo che potesse contrappesarla? La legge Regia sovrapponeva l'imperatore a tutte le legge gli mipergiè erano da lui conferii; da sioni cenni pendeva l'esercito; l'autorità tribunizia gli dava il refu contro qualsivoglia determinazione del popolo od senato, e rendea sacrosanta la persona di lui, e sarcilegio perfino la residenza.

Le cospirazioni non si volgeano contro la tirannia, ma contro il tiranno; e vendette personali, generose aspirazioni, ambiziose ipocrisie, rapuci avidili si accordavano un Iratto per apoggraris siul'indignazione popolare; sidegala questa, si scomponevano, e lasciavano il campo alle punizioni imperiali o alla omipotenza militare. Se il senato non fosse stato un corpo corrollissimo, un modello di tutte le abjecioni, qualche freno avrebbe potuto mettere altorchiveniva truciala un tiramo; e lo tentò dopo Caligola: ma se anche il popolo la avesse sofferto, il potere che di fatto preponderava, l'esercito, voleva il donativo; se punto si tardasse a scepfiere il successore, lo acclamava egli stesso; e gmai a chi tentasse restringere all'imperatore l'aristirio, pel quale egli potera largeggiare quantessi pretendevano. Ma l'imperatore stesso, disimpedito da freni legali, è esposto all'arbitrio de' soldati, che o lo costringono a fare la loro volontà o lo uccidono; sicché sospeso fira le gemonie e l'apoteosi, s'affretta a saziar le voglie spietate o voluttosse.

Nulla essendovi dunque che frenasso o il re sul trono o la donna nel gahientle, entrò una depraszione signantesca quanto quel popolo; dove il vizio e l'empietà eretti in sistema; ferocia ne' dominanti, ferocia ne' servi; corruttela tranquilla, corruttela impetuose; istino feroce net sadato, istinto fiacco e tunudiusone du vulgo, istinto servile ne' dotti; stupidità in una plebe immensa, indifierente tra il vincitore e il viato. La generosità? la virtà? la bestemnia di Bruto era diventuata comune da che si vedeva sovveritito il prisco ordine. La patria? come afficionarsi a quella che s'estendeva dall' Elba al Niger? La fisosofa ma questa non aveva accordo, non efficacia; esercitazione di scuola, riponeva il punto più sublime nel sapersi dar la morte, nel disertare cioè da fratelli, alle cui miserie non si era partecipato: così s'introdusse il suicidio, come un mezzo di softrarsi al suo dovere; mezzo che i Gentili diceano onorevole, na Giristiani emine e codardo.

Pure la filsofia stoica à l'unico lampo di vigore, l'unica nobile opposizione in quel tempo. Mentre Plausici Laterane è condota a morte, no liberto di Nerone gli dirige alcune suggestioni, cui egli risponde: — S'io avessi l'anima tanto abjetta da fare delle rivelazioni; al tuo padrone le farei, non a te ». Evi ucciso dal tribumo Domizio Statio che era suo complice, nè per questo gli volse alcun rimprovero; e al primo colpo essendone fertio soltanto, scosse la testa, poi la ripusco all'attitudine opportuna per esser decolla de Epitteto, schiavo frigio, che scrisse un Manualet di questa filsofia, percosso dal pardone Epafrodito, gli dice: — Baddet che mi romperete le soas ; Epafrodito continua, gli fiacca una gamba, e lo schiavo ripiglia: — Non ve l'avevo detto?

Piace queslo aspetto di forza e severità: e per vero, mentre la morale d'Épiciuro producera mollezza e snervamento, puella di Zennoe è la forza stessa, concentratà in se medesima, per respingere tutto ciò che vorrebbe si gnoreggiarla. Se non v'ha bene fuorchè la virtù, non male fuorchè il vizio, e tutto il resto è indifferente, l'uomo si Irova al disopra degli avvenimenti esterni, riposendo il valor proprio e la propria filerità in se stesso, e nel buono o una co che fa della propria libertà; sicchè somapiono le differenze di nazionalità, di posizione sociale, sottentrando un dirittu universale, assoluto, eterno, che abbraccia tutti qii uomini. Ma questa forza facilimente degenera in un rigor desolante che non è la virtit ; e l'Abstine et sustime degli Sloci; apparato dalla benvolenza, svis ogni attività benefica, riduce

indifferenti alle miserie d'un vulgo che basisce di fame accanto ai palagi ove rigurgita l'abbondanza, e si rinserra in un'inoperosa fatalità. Marc'Aurelio, avvertito delle Irame di un ambirioso, risponde: — Lasciamolo fare, che, se non è destinato, soccombertì; se è, nessuno uccise il proprio successore . È clemenza codesta?

- Il savio attende il bene soltanto da sè: unico male è credere al male, · Meglio morir d'inedia senza timori, che vivere angustiato nell'opulenza; · meglio che il tno schiavo sia tristo, anzichè tn infelice. Quando abbracci la donna, i figliuoli, pensa che sono mortali: e così non ti dorrai perdendoli. · La compassione è il vizio dei deboli che si piegano all'apparenza degli altrui · mali, e perciò disdice ad nomo. Le sciagure sono destini, non accidenti, · A Dio non obbedisce il savio, ma consente. In alcun modo il sapiente è superiore a Dio: noiché in questo il non temere è merito di natura, nel · savio è merito proprio · 39. Sono massime di Seneca. E che cosa significano? che i mondani eventi sono retti da una necessità fatale, e il volere umano ha forza di resistere e soffrire, non d'operare; tranquillità non può sperarsi che in un superbo e desolato isolamento; considerar viltà qualunque transazione col nemico della libertà, quand'anche non si stipulasse che l'oblio e il poter ritirarsi; punire se stessi dei tentativi falliti, sprezzare i tiranni, i quali non possono se non dare una morte che non si teme; disporre della vita come d'un possesso che vuol tenersi soltanto a certe condizioni; e fin all'ultimo respiro meditare sopra se stessi. Insomma non è vero bene ciò che non dipende dalla volontà dell'uomo; non dunque bene la patria, e poco monta in qual luogo siamo nati, poco che essa goda o soffra; lo stoico non è nato per la società, non è cittadino, non dee cercar di sminuire i mali della patria, ma darvi per rimedio il sentimento della libertà individuale,

Qui consiste la magnanimità mostrata da Cremuzio Cordo e da tant'altri, per cui il suicidio era un rifugio o una speranza. Arria, moglie di Trasea Peto, udendo che questo è condannato, s'immerge un pugnale nel seno, indi porgendolo al marito, gli dice: - Non fa male . Genero ed erede di sua costanza. Elvidio Prisco da Terracina studiò filosofia non per ammantare col nome di questa l'inazione, ma per invigorirsi. Il suo sogno era sempre l'antichità, quella repubblica aristocratica di cui erano stati ultimi lumi Marco Bruto e Porcio Catone: quel senato, ch'era parso a Cinea un'assemblea di re, e a Caligola un branco di buffoni. Sbandito alla morte del suocero, richiamato da Galba, non cessa d'opporsi in senato agli arbitri imperiali. Parlasi di rifabbricare il Campidoglio? - Quest'impresa (dic'egli) spetta alla repubblica, non all'imperatore ». Vuolsi por modo alle spese del tesoro? - È cura de' senatori, non dell'imperatore . E ne' discorsi attaccava quei che sotto i regni antecedenti aveano abusato, e sotto aspetto di virtù ridesta quel fiotto di accuse e denunzie. Vesnasiano gli ordinò non comparisse in senato, ed egli: - Puoi togliermi il grado, ma finchè io sia senatore vi andrò. - Se vieni · (soggiunge l'imperatore), taci. - Purchè tu non m'interroghi · , replica esso;

e Vespasiano: — Ma se tu sei presente, io non posso lasciare di chiederti di chi operere. — Ne io di risponderti rome mi parrà dovere. — Se tu medo di ci, ti farò morire. — Tho forse io detto d'esser immortale? entrambi l'aremo quel chie è da noi; tu mi farai morire, io morrò senza rincrescimento. Arendo solemizzato il natalizio di Bruto e Cassio ed esortato di mitarti, fu arrestato; poi rimesso in libertà, nè mutando sensi e linguaggio, il senato ne decretò la morte, e Vespasiano non giunse in tempo a sospenderta. Al veder Tacilo, Plinio Minore, Giovenale altara a cielo quest'imprudente, vien da riflettere tristamente ove la virità è costretta ridursi quando le mancano legitime vie d'opporsi all'abusato podere.

Sexvino Flavio, imputato di congiura contro Nerone, mostrò al tribuno che la fossa preparatagli non era abbastanza profonda; e come questi gli disse di tender bene il collo, — Possa to altrettanto hene colpire ». Caninio Giolio viene ad alterco con Caligola, il quale licenziandolo gli dice: — Non dubitare, i'hto condannato a morte ; e Giulio, — Graziae, maesti imperiale «. Guardava egli come un favore la morte in così pessimo imperio, o con ironia da Socrate voleva contraffire la vigilaccheria dei cortigianeschi ringraziamenti? Passò dicei giorni equanime, aspettando che Caligola tenesse la parola, egio-cava alle dame quando entrò il centurione ad annuaziargli di morire. — Attendi ch'io noveri le pedine «, risponde tranquillo; e perchè gli amici piangevano, — A che rattristarvi? I voi disputate se l'antima sia immortale, ed lo vado a rinàriraria del vero . E mentre avviciavava sia suppilio, chiedendogli un anico a che riflettesse: — Voglio osservare se in questo breve istante l'anima s'accorpe d'uscire ».

Caligola, ingelosito dell'eloquenza di Seneca, volca farlo morire; ma una concubina gli mostrò esser il filosofo di salute così strema, che poco andrebbe a finire naturalmente. Eppure sopravisse a vederne più d'un successore. Assunto alla questura, fu da Claudio esigliato in Corsica, dicono per intrighi con Giulia figlia di Germanico e con Agrippina. Di là, a Polibio liberto dell'imperatore, cui era morto un fratello, drizzò una Consolatoria, congerie di luoghi comuni sulla necessità del morire, su sventure tocche a grandi, a regni, a città; esauriti i quali argomenti, soggiunge: - Finchè Claudio è signor · del mondo, tu non puoi nè al dolore abbandonarti nè al tripudio, tutto es-· sendo di lui; vivo lui, non puoi querelarti della fortuna; lui incolume, nulla · hai perduto, tutto hai in lui, di tutto egli tien luogo; gli occhi tuoi non di · lagrime ma di gioja devono empirsi... ti si gonfiano di lagrime? volgili a · Cesare, e la vista del dio te li asciugherà; il suo splendore arresterà i tuoi · sguardi, nè ti lascerà vedere altro che lui... Dei e Dee concedano lungamente alla terra colui che le diedero a prestanza; ... sempre rifulga quest'astro sul · mondo, la cni tenebria fu dalla luce di esso ricreata ..

Così vilmente adulatolo vivo, Seneca vilmeute l'oltraggiò morto, nell'Apocolocunthosis descrivendone la metamorfosi in zucca. Con ciò volea forse ingrazianirsi Nerone, del quale se troppa severità sarebbe l'imputargli l'orrenda riuscita, e credere l'avvissee a sozze oscentà e fino al matricidio, non gli perdonermo di non avero labandonato dopo che di tali delitti si contaminio, e d'aver prostituto l'ingeguo fin a discolparli. Mentre declamava contro le irichezze, ammassò aessanta milioni di lire, con usure che valsero ad evvitar una sommossa nella Bretgoa; rimproverava il lusso, ed aveva cinquecento tripodi di cedro coi piedi d'avorie; vantava il vivere ignorato <sup>60</sup>, e anlaza pompe e schimanza; scrivera over piutosso offendere colla veriti che andare a versi colle piacenterie, poi le trabocca a Nerone, il quale - poteva vantare un pregio di nessun altro imperatore, ciò l'innocenza, e faces dimenticar persino i tempi d'Augusto <sup>61</sup>. Eppure ogni tratto egli esibisce se stesso per modello, di intendere che ogni sera s'esaminasse dei fatti e detti suoi <sup>70</sup>, ed esclama: — Turpe il dire una cosa, un'altra sentirne; quanto più turoe sentirue una, scrivere un'altra .

Ma egli distingueva due filosofie, una per la vita, una per la scuola: ed in questa, altivo e pratico sempre, accumula sentenze, per certo coppertunissime a correggere e nobilitare il carattere, assedar l'impero della ragione sopra le passioni, insegnare temperataza nelle prospere, costanza nelle avverse vincado. Utimo ultinio: una doponché se ne sono uditi i precetti, si domanda qual autorità d'importi, qual ragione d'obbediril? Seneca dice alla madre: —La perdita d'un gifeo non è un male; è follip sinaper morto un mortale :; all'esule: — I veterani non si scompongono sotto la mano del chirurgo; così tu, veterano della sventura, non gridare, non lamentare femminilmente »; a tutti predica, ciò ch'è male per l'uno esser bene per motti, e che ogni cosa deve perire; intima ai savi di non cadere nella compassione, non attristarsi, non impelesire, non peridare: "A la a che pro questa più che umana fermezza? donde la forza di praticarla? donde, se non dall'orgogio e dall'ecosino?

E orgogio ed egoismo trapelano da tutti i pori all'adulatore di Nerone: diresti d'egià is sente destinalo a riformare il genere unano, con tal tono di maestro sprezza, beffeggia, riprende, comanda, insegna virtù impossibili, e come scopo della filosòni al separar l'anima da tutto ciò che non è lei, fare del proprio perfezionamento l'oggetto unico d'ogni s'ottoro, sionalra nella sua grandezza e in una virtù che guarda con indifferenza la morte degli altri e la proporia.

Quando gli fu intimato di morire, chiese di mutare alcune disposizioni nel testamento; ed essendegli escapi, confortò gli amici rammemorando i consueli loro ragionamenti, e lasciando ad essi, poichò altro non gli si permetteva, l'esempio di sua vita e l'odio contro Nerona. Avendogli delto Paolina sua moglie di vder finire con lui, egli non s'appose, e — Tavevo indicato i modi di vivere, non t'invidierò l'ouor di morire. La tua coscienza, se è eguale alla mia, saris sempre più gloriosa. - Feccsi aprir le vene, e saguità di dettare a' suoi scrivani; tardando la morte, si fece tuffare in un bagno caldo, e ne assperse i servi che gli stavano attorno, invocando Giovo liberatore, come i Greci libavano a Giove conservatore nell'uscire d'un banchetto. In un'altra camera Paolina l'imitava, ma Nerone ordinò di stagnarle il sangue.

Visto qual fosse la sua vita, e che di là da questa non aspettava premi o castighi 4. e to vatavasa rinvento dai bet ageno dell'immortalità, noi chie-diamo se fosse virtù o scena. Certamente in lui il dogma della fraternità degli uomini appare più evidente; ne riconosce l'eguaglianza, proclama la filantropia cosmopolitica al modo degli Enciclopolisti, che di fatti se ne fecero un idolo: eppure celta Claudio per gli atti cosmopolitici; inveisse contro la guerra, ma per esercizio reforio, e senza conosestene i vantaggi.

Il poeta Lucano suo nipote si contamino d'adulazioni a Nerone, finche, offieso dal vedersi da lui trascurato, congiuro con Pisone. Scoperto, cereò sal-varsi col denunziar gli amici e la madre; e Nerone ne profittò per disonorario, ma gli permise la gloria di morire declamando proppi versi. Mela, suo padre, nol lascia tampoco freddare che s'impossessa de'beni di lui , anche per mostrare di disapprovarlo; ma Nerone gli manda di svenarsi anch'esso, ed egli si svena senza fiato di lamento. Tre suicidi in una famiglia sola, sostenuti eroicamente, e precediti ciascuno da una villà.

Nè i suicidi erano soltanto una precanzione contro i tiranni, o richiedevano grandi emergenti o imperiali nimicizie. Cocceio Nerva, peritissimo giurista, in buona salute e miglior fortuna, risolve finire i giorni suoi; e per quanto Tiberio s'industrii stornarlo, lasciasi andar di fame, Marcellino, giovane, ricco, amato, cade di leggera malattia, e stabilisce morire; raduna gli amici, e li consulta come per un contratto o per un viaggio: alcuni il dissnadono: uno stoico gli mostra esser bastante ragione d'uccidersi il trovarsi sazio del vivere: onde Marcellino toglie congedo dagli amici, distribuisce danaro ai servi; e perchè questi ricusano dargli morte, s'astiene tre giorni dal cibo, dopo di che portato in un bagno, spira parlando del piacere di sentirsi morire. Senz'altezza di pensamenti, nè certo aspettando d'esser ammirato da un filosofo, un gladiatore condotto al circo caccia la testa fra i raggi d'una ruota. Come i forti, così i vigliacchi erano talvolta presi dalla mania del suicidio: alcuni per mera sazietà della vita, per non dovere tutti i giorni levarsi, mangiare, bere, ricoricarsi, aver freddo, caldo, primavera poi estate, poi autunno e inverno, nulla mai di nuovo. Laonde i predicatori del suicidio dovettero dichiarare che non si deve, per questo piacere, trascurar i propri doveri 65.

Il fondo della dottrina sloica non trascendeva la materia. Dio, anima del mondo, è congiundo colla materia, e un giorno l'assorbirà; ogni parte di essa è dunque parte viva di quest'anima, e può adorarsi; arbiterai o il culto come il dogma, sicché la religione non è potenza distinta, ma si perde nell'ordine politico; la crettenze sono accolte non secondo il foro valor dottrinale, ma secondo la facilità di dileguarsi innanzi al potere; centro e scopo proprio, l'uomo non lia doverti religiosi in faccità e questo Dio, che è eguale a lui. Quel pantesson naturalistà proclamava l'untià nell'ordine morale e nel sociale; in con-

seguenza i diritti dell'individuo erano posposti, restando l'uomo assorbito nell'umanità, e l'umanità nella vita universale; sagrificate la libertà e la spontanetà e la vita attiva alla faliali, al ripsos, ad una speculazione astratta, che ingagliardiva l'orgoglio dell'intelletto senza scaldar il cuore nè stimolare la volonità, alla ragione toglieva il soccorso del sentimento, alla virtit l'appoggio preparatole dalla Providenza.

Lo stoicismo era uno sforzo istintivo, una concezione eroica dell'orgogio umano, ma sprovisto di fondamento logico; declamazione anzichè scienza, connessa alle verità supreme soltanto per raziocinio, e perciò non giustificabile in faccia agli uomini, e mancante d'autorità sopra di essi. La ricerca d'una perfezione ideale, solitaria, indipendente dalla moralità generale, avversa alle espansioni generose, petrifica l'essere umano divinizzato, ripone il bene in un giudizio dell'intelletto, comecchè repugnante alla testimonianza dei sensi; e perciò dove lo stoico coll'egoismo spiritualista, coll'egoismo sensuale giungeva l'epicureo, e l'uno coll'impossibilità di raggiugnere il proposto modello, l'altro coll'indolenza, entrambi non ravvisando il bene che in relazione col presente, coll'individuo, elidono l'attività umana, lentano i legami domestici, annichilano la società 66. Guarda, o stoico: l'epicureo colla sua spensieralezza pareggia l'eroismo de' tuoi, e muore sulle rose meretricie, siccome voi altri coi libri di Platone. Ad Agrippino annunziano che il senato si raccolse per giudicarlo, ed egli: - Faccia: noi intanto andiamo al bagno . Va, e nell'uscire, udendo che fu condannato, chiede: - Alla morte? - All'esiglio. - Confiscati i · beni? - No. - Partiamo dunque senza rincrescimento: ad Aricia desine-· remo bene tant'e quanto a Roma ·.

Prìs spesso l'epicureo ammaestrava a goder la vita, e gittarsi alle spalle il timor degli Dei. Come Bentham disse che la morale è l'interesse, ma l'interesse consiste nell'esser virtuoso, cos Epicuro avea posto la deficità no 'godimenti, ma i godimenti nella virtà: però in entrambi i casì i seguaci furono più logici, e il nome del maestro servire a glie pierrei soltanto a isusuare l'assecondamento delle proprie inclinazioni, diffondere l'empietà, agevolare ai grandi i delitti dell'attesimo, senza logliere al vulgo quei della supersiziono. Percioch ad ogni modo queste filosofe erano science aristocratiche, le quali si dirigevano a pochi, al modo dei franchi pensatori del secolo passato, e come questi mo nominavano la moltitudine (al "azòla") se non per vilipenderta. Intanto ne bastavano a spiegar la religione, ne a fare senza di essa; onde questa, che è la filosofia dei più, rimaneva senza dogmi e ingombra di assurde pratiche:

Quella religione, invece di comprendere le verità più generali ed assolute, era polente per ciò che aveva di locale e relativo <sup>67</sup>: però non avea un corpo di tradizioni e dottrine, realizzate in cerimonie rituali, doveri precisi, inse gramenti morali; la tradizione non vi faceva forza d'autorità, e ciascuno ne prendeva quel che gi azgradisce. La Grecia avea velab le incorrenze mitio-

Canro. St. degli Baliani, Tom. II.

lociche sotto i recami della poesia: Roma le metteva in evidenza col preudera la religione sul serio, come stroneuto di politica. Mediante il quale, even Dio era la patria, a'insimuavano virtia civiche piuttosto che religiose, la pietà verso i celesti mutavasi in devozione verso la patria; sicché, allorquando questi divenne tuto il mondo, più non s'ebbe cosa a cui credere, e al culto destituito d'oggetto non rimaneva la forza di verità astratte, non l'autorità morale.

Nè paga d'avere « nel bottino di ciascuna conquista ritrovato un dio » 68. Roma coll'apoteosi faceva Dei tutti quegli esecrabili suoi padroni. Celebrati con magnifica pompa i funerali del morto imperatore, ne veniva posta l'effigie in cera sopra un letto d'avorio, coperto di superbo tappeto d'oro, quasi figurasse l'imperatore stesso ancora malato. Senatori e matrone, venendo a visitarlo, restavano delle ore seduti accanto al letto, e sette giorni durava tal mostra: l'ottavo di, i principali senatori e cavalieri processionalmente per la via Sacra trasportavano il letto, coll'effigie qual era, nella pubblica piazza, dove recavasi il nuovo imperatore, accompagnato dai più illustri signori romani. Ivi sorgeva un palco di legno simulante la pietra, ornato d'un peristilio splendente d'avorio e d'oro, sotto il quale in pomposo letto veniva adagiata l'effigie, e intorno vi si cantavano a doppio coro le lodi del defunto, mentre il successore stava col suo corteggio assiso nella piazza, e le matrone sotto il portico. Finita la musica, la processione si avviava al campo di Marte, portando anche le statue dei Romani più illustri nella storia, alcune di bronzo rappresentanti le provincie soggette, e immagini d'uomini celebri. Seguivano i cavalieri, soldati e cavalli da corsa; in fine i doni dei popoli tributari, e un altare d'avorio e d'oro, tempestato di gemme. Durante questo corteo, l'imperatore, salito sulla tribuna degli oratori, faceva l'elogio del morto. In mezzo al campo Marzio era elevato un rogo, che via via restringendosi formava una specie di piramide: fuor rivestito di ricchi tappeti ricamati a oro, e adorno di figure d'avorio: dentro legna secca; in cima il cocchio dorato, di cui soleva servirsi il defunto; sul piano sottoposto, dai pontefici stessi era collocato il letto di parata coll'effigie di cera, su cui spargevansi profumi ed aromi. Il nuovo imperatore e i parenti del defunto, baciata la mano a quell'immagine, recavansi a sedere nei posti destinati : allora facevansi intorno al rogo corse di cavalli, poi sfilavano soldati e carri, i cui condottieri erano vestiti di porpora. Compite queste cerimonie, l'imperatore, seguito dal console e dal magistrato, appiccava il fuoco alla pira, e quando cominciavano ad alzarsi le fiamme, dall'alto di quella davasi a volo un'aquila (o un pavone, s'era l'imperatrice), che dirizzandosi al cielo, doveva figurare portasse all'Olimpo l'anima del morto. Ergevasi poscia un tempio in onore di lui; gli si dava il titolo di Divo, e gli venivano destinati sacerdoti e sacrifizi.

Tant'era la smania dell'apoteosi, che non volcasi aspettar la morte degli imperatori e il decreto del seuato. Augusto durò fatica a circoscrivere a sole le provincie il suo culto. Tiberio permise alle città d'Asia d'erigeneli un tem-

pio; ed ecco undici città disputarsene l'onore, allegando chi l'antichità, chi la Igloria, chi la religione. L'Italia non volca restir indietro, ma Tiberio suschemiva: —L'ho consentito alle città d'Asia per seguire l'esemplo d'Augusto; ma il lasciarmi adorare dapertutto, sarebbe orgoglio intollerabile. lo son mortale, soggetto alle leggi dell'umanità: sistemi testimonji di tali dichia-razione, e se ne ricordi la posterità. Ciò riferisco Tacito, soggiungendo che alcuni la crodeano modesta, altir cautela, altri pusillaminità; avvegnache Ercole e Bacco desideranon d'esser Dei, e le alle ambizioni s'addiciono alla anime alte <sup>60</sup>. E ben cinquanta deificazioni si fecero da Giolio Cosare a Domisuno, fira cui quindici di donne; e quegli altari talvolta erano trabocchetti per moltiplicar le colpe di lesa maestà come facca Tiberio, o belle amare come quei di Verone per Claudio, od insulti al pudore come quei per Antinoo e Drusilla e Pono Pusilla e Pono Pusilla

Acceltar ogni dio equivale a non averne alcuno; sicchè la religione riduressi aduna lege, non ad una fele; le feste ernno pompe, il culto pubblico era politica; il culto privato un guato individuale; segfiendosi un dio prediletto, a cui dare i vittime più pingui, a cui tener raccomandati gli uffari, la famiglia, gli amori. Nelle menti colte poteano più ottenere credenza quella turba di numi e le poetiche loro storie? poteva un amima generossi inchinarsi ad are, su cui s'incensavano cinedi e mertrici? Pertanto il filosolo, il sacerdole, il politico guardavano i varj culti come del pari falsi e del pari opportuni; e la tiara di pontefice, la stoda dell'augure, la loga del magistrato ricoprivano l'ateo.

Angusto volendo restaurare nell'impero anche le idee che ne devono eser la base, pose gran cura alla religione; appurò la fonte delle istituzioni col correggere i libri Sibilifini, restitul la dignità di flamine diale, crebbe i privilegi dei collegi sacerdotali e il numero delle Vestali, procurò rialtari il culto di Vesta e dei Lari, protettori della famiglia e dello Stato; in casa propria istitui il culto di Febo, e vi trasportò dal Palatino il santuario di Vesta; opini quardirer di Roma ebbe nuovi Lari al posto delle vecchie statue consante, e ad onor loro feste in primavera e in estate; e ai Lari antichi si uni il Genio del principe, onorato di più solenni omaggi: il qual culto de' Lari, riferentesi ali ripristimazione del sistema municipale, furporagato per tutta llazi e per le provincie. I giuochi secolari dimenticati si rinnovarono diciassett'anni avanti festo, e Ortoni compose per quella pompa il Carnena seccienze. Esso Augusto fece ricostruire l'empi cadenti, quasi volesse obbligarsi gli Dei come gli nomini, dice Ovidio 78; pel primo cresse un'ara alla Pace; e qualvolta ritornava dai viaggi, un monvo delubro poneva a qualche divinità benefica.

Riforme tutti affatto esterne, e viemeno efficaci perché sproviste d'entusiasmo e di sincerità. Tito Livio, pieno d'oracoli e portenti, rimpiange i guasti caussti alla fede dalla fisosofa, ma per quel suo sile di mettere i estituzioni antiche a taffaccio delle moderne; Orazio canta gli Dei, pur professandosi porro epicareo; Virgilio altera a norma del poetico il senso religioso della miloforia, rimpasto sientifico o estetico che la erectita unanti al dubbio o lo sprezzo; Ovidio canta la storia degli Dei nelle Metamorfosi, il culto nei Fasti, ma non mai nell'intento di propagarii odi farii credere; e l'ironia e la frivolezza vi trapelano dalle proteste di riverenza, nè mai mentì peggio di quando esclamava Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.

Agli Dei non si credeva: udimmo professarlo Seneca; Petronio esclama, — Nessun crede cielo il cielo, nè stima Giove un'acca; Giovenale, — Che v'abbiano gli Dei mani e i regni d'oltre tomba, nol credono neppur i ragazai. "I Tacito, l'austero Tacito, suera che dopo morte le anime possano aver vita e senso di ciò che si fa quaggii, ma nulla indica che cipi lo credesse "2. Il culto uffiziale durava ancora, e fiu · un gran giorno pel senato romano - quello in cui tutte le città greche mandarono deputati a Roma per discutere sopra il diritto d'asilo de' tempi, non cercandosi abolirio, ma volendosi soltanto since-rarne i titoli, fondati sopra le tradizioni divine, i decreti dei re, gli editti del popolo romano; e imporri limiti, ma in un linguaggio affato irspettoso. "3. Ma se la podestà imperiale potò ricomporre fordine civile e politico, falli nel regioso, anzi lo precipitò prostituendo anche il culto ai capricci del principe; il quale concentrando in sè il potere spirituale e il temporale, possedeva intero l'uomo, ne gli lasciava quell'asilo che nel tempio trovano i credenti contro gli eccessi del regnante.

Gli oracoli perdevano la favella, dacchè il trattarsi gii affari non nel foro na ne' gàlinetti faceva più difficile il prevedete le decisioni, pericoloso il rivelarle, inutilo l'insinuarle a nome del dio, quando le imponeva il decreto del principe. I Romani consideravano ogni paese come collocato sotto la protetione di Die speciali, lanode ai vinti non il togitavano, salvo sei rendessero centri e stromento d'opposizione, come il culto de' Druidi nelle Gallie; e per sempio, nell' Egitto posero un pontefice massimo, a capo dei sacerdoti tutti e del museo d'Alessandria. Del resto, come la città a tutti i forestieri, così forazione delle umane passioni otteneva sacerdoti, sestia e di Rea, ogni dificazione delle umane passioni otteneva sacerdoti, sestia e di Rea, ogni dicettare tutti gli Dei toglievasi il carattere politico delle religioni, quel che legava il culto al sutriotismo.

Perocchè la religione era nazionale più che personale; era la città, in tribh, la famiglia che sagnificava, pregava, espisava, anaiche l'individuo; e la personalità del credente si perdera o nella bellezza della mitologia o nel vago del panteismo. Ma l'uomo ha timori e speranze, ha profundo bisogno di tvar sollievo, luce, espiziancie, nel pi progresso materiale potrà mai sofficare gl'istini primitivi di lui; e quell'impulso talora confidente, più spesso pauroso delle anime verso le cose superne, il sentimento, comunque offiscato, d'una primitiva maledizione, la paura d'un Dio vendicatore. Dopo le guerre civili, da tanti delitti e disastri sbigotitio non illuminato. I'uomo colpeven cerava un assilo presso gli'altari; e poiché d'una mitchi parea santo il vulgo, dovessi introdurne di sempre movi, il cui simbolo non fosse ancora vulgo, dovessi introdurne di sempre movi, il cui simbolo non fosse ancora svilico da interpretazione materiale, e con movi riti rivispori ralquanto la

fede: donde un misero avvicendare delle cascienze fra superstizione ed incredulità.

La coscienza sentiva la necessità d'accostarsi al Dio sdegnato, e dirgli - Perdona; provava bisogno di purificazioni, d'espiazioni; talché per mondarsi, questi nelle cerimonie di Mitra si battezzano di sangue, quelli camminano sul Tevere gelato, o bagnati traversano a ginocchio il campo Marzio; se Anubi è irato, il nonolo decreta si mandi a prender acqua del Nilo da lustrarne il tempio, o si offrano vesti ai sacerdoti d'Iside, o cento ova al pontefice di Bellona 74. Idsomma, disgustata dalle religioni palesi, la folla rifuggiva alle arcane, e i misteri non furono più partecipazione riservata a pochi; e più che la rivelazione di alcune verità morali o fisiche 75, se ne adottò la parte corrotta e neccaminosa. Mentre dunque il culto legale sostituiva al natriotismo l'adorazione di Cesare, l'Oriente insinuava le teurgie, corrompendosi così e la scienza e la virtù. Ogni dama nel penetrale teneva il sole etiopico, derivato dall'Egitto; dalla Fenicia erano venute divinità metà donne e metà pesci. dalla Gallia nietre druidiche: Germanico si fa iniziare ai grossolani misteri di Samotracia e al culto de' panciuti Cabiri; egli, Agrippina, Vespasiano consultano le divinità egizie.

L'umo, che non può credere opera del caso la creazione e la conservacion delle cose, senle per istito che tra lui e questa causa vià mezzi di comunicazione regolari e salutiferi. Se gli soffocate tal sentimento col vizio o col raziocinio, cade in una specie di disperazione che lo precipita nelle superszionio. ISfatta divenne allora la condizione dei più. Paventando che l'omaggio reso all'uno recasse torto all'altro dio, si ricorreva ad osservanze superstiniose; negata la vita seconda, si tremava degli avvenimenti di questa; negata la Providenza, ammetteasi la fatalità, e volevasi indagarne gli inevitabili decreti. Di qui l'osservanza degli auguri e del volo degli uccolli e de' giorni propizi, anche per parte di quelli che degli pio parlavano celtando 78.

Da Plinio raccogiamo come i maghi credessero con l'erba marmorite costringer gli Dei ad obbedirii; colla eliopide seccar i fiumi, e aprire qualunque cosa chiusa; colla achimenide infondere sgomento ai nemici; coll'antirrina rendersi belli, e sicuri da ogni nocumento; colla coriacesia agghiacciar l'acquia; coll'applicare tvolle l'eliotropo guarir dalle terzane, e quattro dalle quartane; colla verbena acquistarsi fede, conciliar benevolenza, garantiria da evocar i morti; coll'inghirlandarsi d'eliocriso ottener grazia e gloria. Delle pietre, la grammatia rendeva eloquente; la genuma di Venere assicurava dali funco; l'agata figava le tempeste e fermava i funi; la cheloni sposta sulla lingua fineva indovinare; alcune, fatte a foggia di testodine, poleano sedar le tempeste; l'eliotropia mista coll'erba dell'egual nome e con certe preghiere, rendeva invisibili. Fra gli animali, chi mangiasse il cuore della talpa potea vaticinar l'avvenire; col sangue della jena bagnando le porte, tutelavansi gli bitattati da certi mulattita o faccine, portanone indosso gl'intestini, si era

sicari da incantagioni e di vincerde liti e innamorar le donne: il sinistro piede del camaleonte, arrostito nel forno, rendeva invisibile chi lo portasse: uagendosi col grasso che sta fra le due sopracipità d'un leone, si diveniva cari ai principi; mentre il sangue della donnola, misto a cenere di jena, rendeva abominati. Perciò, soggiunge egli stesso, dopo sorbito un ovo, si ha cura di rompere il guscio; e in molti paesi d'Italia erasi probito alle donne per istrada di torcere il fuso o di portario scoperto, perchè nuoce alle speranzo, principalmente di trani.<sup>77</sup>.

Aggiungete il terrore di podestà arcine, meschina curiosità delle cose occulle, e credenza drivulgata nel fatucchieri e nelle streghe, brutte vecchie, avide di venero, micidiali ai parti, le quali trasfiguravansi in bestie, rapivano i bambini, li cambiavano in cuna, gia flatfuravano, al che suggerivansi per rimudio l'agtio e certi songiuri : temenasi pure i vampiri, motti che ricomparivano per suggeri il sangue dei vivi 7º. Estrenamente si eramo moltiplicati gli oraccii, i presigie, gi'i canatessimi, gli amuletti e astrooja di Calidea, auguri di Frigia, indovini dell'India, promoveano i misteri delle scienze teurgiche.

Canidia strega, involta di serpentelli le scomposte chiome, nuda i piedi, contranhe orribili per palloro e per ita capigiatura, utando occupao un giardino, colle unghie raspano la terra, e coi deuti straziano una nera agnella, il eui sanguo scorreva nella fossa, donde aveano ad uscir le ombre per portare responsi dagli inferni. Esse teneano una figura di cora, una di hana: questa più alla puniva l'altra, che avea sembianza di supplicanto e di schiava che va a porire. L'una maga invoca Tisino, Escale Istari, subito i cani infernali e i serpenti le circondano; l'immagine di cera prende fuoco e getta un vivo splendore; ma udito un fracasso, le due streghe fuggano abbandonando i capelli, le erbe e i leganti trotori con ai avvininavano i cono i capelli, le erbe e i leganti trotori con ai avvininavano i cono i

A Tiberio gli astrologi erano necessarj quanto i commedinati e le feumine; porta un lauro per assicurarsi dai fulmini; quando starnuta, vuol che gli si dica Salute; per impedire che si consultino le sorti Prenestine, si fa portare que pezzelti di legno, ma oh meravigifa! al domani la cassetta si trova vuota, e le sorti eransi di per sè estituite a Preneste. Nerone chàmò a Roma Tirulate ed altri maghi per essere inizialo ne l'uny arcani, e per essi dominare sugli Dei come sugli nomini; e alla magia rifuggi per chetare i rimora; dopo uccisa Agrippina <sup>30</sup>. Vespasiano li shandiva coi decreti, e gl'invitava coi doni; Bontiziano li consultava; confidava in essi Adriano, malgrado l'affettata filozosia; nè questa preservo Marc Aurelio ald credere agl'indovinanenti dell'egiziano Anufi. Ogni città, ogni villaggio avera una statua, un tabernacolo, una grotta miracolos; e i governatori andavano e cliedervi i destini dell'impero. Ogni ricco novera tra' suoi servi un astrologo; al chiromante e al necronante si fa gittar l'arte ansiosamente allorche filatimic cado, o unqui appajeno, o un'improvisa rivoluzione può signogre dalla miseria al tuno, o di trichiji alle

forche. Donzelle avide d'amore, giovani solleviti d'una eredità, spose cupide della maternità, vecchi slombati, gelose amanti, magistrati ambiziosi accorrono a queste empie follie, per le quali neppur si rifugge dallo scannare fanciulli.

- Ut non modo equias eventuaque rerum, qui plerumque fortuité sunt, sed ratio stian couseque noscantur. Hist. 1. 4.
- (2) Nom populi imperium juzia libertatem, paucorum dominotio regia libidini propior est Ann. v. 42.
- (3) Liceatque, inter obruptam contumaciam et deforme obsequium, pergere îter ambitione ar periculo vacuum. Ivi, 1v. 20.
  - (4) Taciro, Ann. is.
  - (5) Diu inter instrumenta regni habita. Lo stesso.
  - (6) SENECA, ep. 47. Intelliges, non pauciores servorum int cacidiase, quam regum. Ep. 4.
- (7) Il parricida, econdo le leggi dei re, gettavati al mare eltuso la un acco di cuojo, con un gatto, una serpe, una seimis. Quando Nerone ebbe urcisa sus madre, si vedeano sospeti dei escela ille effigie di Ital.

(8) PLINIO, XXIII. 12; CICERONE, De orat. III. 12. Me legit omnis ibi (a Vienna) senior, juvenisque, puerque, El committeire conte veille vien.

Et coram tetriro casta puella siro.
Manziale, vii. 88.

In quoque nequitios nostri insusque tibelli, Uda puella leges, sis patavina licet. Lo stesso. 11. 16.

Persigition o siglite diseason ente solumità noticure, che, diseaute occasione d'economi, le legge restrices a porche, e ou estructu gi soumis i est soudit. Il sirvo mensionate sotto la Repubblico, frequentiamo solto l'Impro un uniformational sotto la regio d'augusto fa individual a vigilia di Verse, cuella quale, per le unell'accountrie d'agrile, le familia mesanono ciei, poi dopo un banciento a interecusano danne fra la giovenia (transport del ratte d'agrile des consistente de la giovenia (transport del ratte del ratte del ratte del ratte d'agrile des consistente del ratte del

(9) Nec satio incestis temerari vocibus sures.

Admentum oculi mulia pudenda pati.

Leminibus tuis (Auguste)...

Ovinto, Trist. II. 500.

Junctum Pasiphaen dictae, credite, touro

Vidimus; accepil fabula priscs fidem.
Merriale, Spect. v.

Scenica cidisti lentus adulteria.

(40) Vell Brio, Storia del diritto romano 22 295, 296. — Essecto, Antiq. romanorum juris-pradestiam illustrantium syntogma, Bb. I. III. 25. — Dione LIV. 35. — Tactro, Ann. 181 25 e 28.

(fi) Espressione di Marziale , lib. vs. ep. 7:

Jain ler populis en quo, Fansine, renais est,
Alpus intrare domos jame pudicitia est,
Ast minus, and certe non plus tricusina lan est,
El nubil decimo jam Thelessina vivo.
Qua mubit tolice, non mubit : dubliera lege est.

Offendor macha simpliciore minus. Se qui v'e essgerazione, abbiamo in Giovenale, vi. 20:

Sic funt octo mariti
Quinque per autumnos.

E san Girolamo vide la Roma un marito che sepelliva la ventesimaprima moglie, la quale avea sepolto ventidue mariti.

- (12) Fix presenti custodia menere illesa conjugia. Tactro, Ann. 11s. 54.
- (15) GIOTENALE, Sat., VI. 366; TACITO, Ann. EV. 52, 37., e xti. 55. 85.
- (14) Svarosio, in Tiberio, 55; Taciro, Ann. II. 83.

(15) Il geoerale Armandi, nella Histoire militeire des éléphants. Parigi 4845, sostiene che, a tempo d'Ottaviano, io vieluanza di Roma v'avea serragii di moltissimi elefanti, per uso dell'amittatire e del circo.

"Rinkolete y sur etco." Prilado der, purhodo del totol (18), tu. e 45) — Impresa periodosa en una volta II.

president I beral, se partendo del totol (18), tu. e 45) — Impresa Dendosa, il manpresident I beral, se periodo del textessano delle fonce, haperando Cando, il tuance della (18) della del

Il capitano Williana, autore d'un Girnalé delle cescie durente un appirenn sell' fidio (Bidoissèhpse université di Ginerra, 4820, aprile, p. 387), descrivendo la caccia d'una jean, narra che i due Indiani adoperati a ciò portanno solo una stanga di serva aguzzata, della insuphezza di un piede, un mazzo di corde, e uno apsaccio di stofia di cotone « destinato probabilmente (el dice) a coprire la testa dell'aminande per impedigili la vista ».

Nemestano (Gaugairone, p. 1955 e seg.) descrisse una specia di excisa men pericolosa, na nomo ottrorolitaria, e che produce la sissa marziglia: - Bisopata traj ilatti atronesti di excisa provedersi d'una tela, che possa avviagere i prandi hoochi, e rinerrare nel tore chimi e ilaminali, spessetta illa vista delle prone che vi anamon attenerie; prerich quelle proses, si-come helsei, famios sicrellere gio crei, i cipazi più grossi, l'ecri visci, le volpi, i logi aira y proses al direcci colori, di matchiate del lisberder, de armo interiori la visci di re-lori, del colori, di matchiate del lisberder, de armo interiori colori di vascibi di re-lori, del inspirano tanto spersedo sigli minimi divisagi. . .:; perfeste il roler rosso .
Marzisle, De quer X., printa d'una conto de sel circo vanno o l'assignito en divisibo, come

noi facciamo cogli uccellini. Il sig. Mongez, nei Mim. de l'Académie, vol. 3. 1835, annoverò e descrisse tutte le beive

Il sig. Mongez, nei Mém. de l'Académie, vol. 1. 1835, annoveró e descrisse tutte le betve condotte a combattere nel circo fra il 302 di Roma e la morte dell'Imperatore Onorio.

- (16) Sveronio, in Nerone, 41.
- (17) De specaculis passim; e Tratulliuso, Apol. c. 45.
- (18) SERECA, ep. 114; De provid. In.
- (19) Lo stesso, ep. 86
- (20) PLINIO , Hist. set., in 58.

- (21) PAUCTON, Métrologie cap, XI.
- (22) Lib. xvm, cap. 6.
- (23) In Aureliano, cap. x.
- (24) De beneficiis, v11. 40.
- (25) Sygronio. Dioce dice tremilatrecento milioni.
  - (26) Lampsinio, oetla Vita di esso, xix. 24,
- (27) Painto, lib. xiii.
- (28) Digitus medius excipitur: cateri omnes onerantur alque etiam privatim articulis. PLINIO, XXXVII. E MARRIAGE, v. 41 :

Sardonicas, smaraedos, adamantos, jaspidas uno

## Portat in articulo.

(29) Vedi ia Nota 430 ai Cup. xxviii. - Di che materia erano questi vasi, così pregiati agti antichi? Mercatore e Baronio dissero di bengioino; Paulmier di Greotemesnii, d'argilla Impastata coo mirra; Cardano, Scaligero, Mercuriale, di porcellana; Beloo, di coochiglia; Guibert, di onice; altri d'altro. Le Blood, octie Memorie dell'Accademia d'Lecrizioni, vol. xum, mostra che nessuno si appose, ed esoria a far nuove ricerebe, ebe non vennero ommesse. Haŭv volte provare fossero di spato-fluore. Vedenal: Const, Dei vasi murrini. 4830.

TRIEBSCH. Ueber die Fasa Murrina. 1855.

- Costa ne Maceno, Mem. sobre os vusos murrhinos. Lisbooa 1842.
- (30) Margaritas, qua contra tripium aurum obrizum, alque id quidem in India effossum, reneunt.
  - (34) DIONE CASSIO, XLIII. LIX.
  - (52) PLINO, VIII. 48.
- (55) Taxatio in delicits tanta, ut hominis quamvis parva efficies vivorum hominum vigentiumque pretia superet. Lo stesso, XLVII.
  - (34) Lo stesso, vn. 39.
  - (35) MARZIALE, x. 34.
- (56) Tre Apici son citati; uno duraote la repubblica, questo contemporaneo di Seneca, e un altro al tempo di Trajano. Il secondo è il più celebre, molti intingoli conservarono il suo nome, e fu scritto solto il nome suo un trattato di cucina, De re culinaria,
- (57) Mazziale, zii. 5. I pasti dati dagli imperatori al popolo coi nome di congia-
- rium, valsero sotto Augusto, da 50 a 47 nummi . . . . . . . L. 9 . - Tiberio, 300 oummi . . . . . . . . . . . 67 50
- Il pasto dato da Severo costò 58,730,000 lire; vale a dire che i convitati erano ducensettantamila. Vedi Mongat pe Jonnés, Statistique des peuples de l'antiquité.
  - (58) SENECA . CD. 48, 400 ..
  - (39) Lo stesso, ep. 422.
  - (40) Fastidio est lumen gratuitum,
  - (41) Saneca, ep. 422.
  - (42) Era segno di molie e scostumata vita.
  - (43) Core conem trovasi su moite soglie delle case di Pompej, ove spesso un cane è effigiato.
- (14) Soleonità era ai Romani il primo radere della barba, e questa dedicavasi ad Apollo e conservavasi sollecitamente.

(45) Il posto d'onore era quel di mezm fra i tre che disiendevansi sul medesimo lettuccio. I letti erano disposti a ferro di cavelto attorno atte sale, dette perciò triclisia. In oggal letto staveno tre, ciascuno colle gambe dietro ol dorso dell'altro, e appoggiato ad un cuscino, disposti nel seguente modo:

All'I era il padrone di cuas; al 2 io donno o nu porente; al 3 un ospite pritrilegato: il 4 era posto d'onore o consolare, considerato tale forse perche più libero ad uscire, più accessibile a chi venisse a pariare, e più comodo per istendere la mano destra senza tapacciar enessuo. Negli altri posti sedeano altri cunvitati, e sempre consideravast d'onore quel che non ovea nessuno di sopra.

(46) Che l'ovo di pavone fosse carissimo cibo ai Romani, se ne lamenta Macronio, Saturn. 111.
45: Ecce res non miranda salum, sed pudenda, ut ora pavonum quinte denariis venenui.

(47) Console Lucio Opimio Nepote, il 633 di Ruma, la stagione corse tanto asciutta che i frutti furono squisitissimi e il vino prelibato.

(18) È noto che agit schiavi fiberati imponevasi il berretto; onde questo divenne simbolo della libertà.

(19) Tutti e tre numi di lleto augurio , trotli dal guadagno e dalla felicità ; cosuccie, cui i grandi Romani prestavono gronde attenzione.

(50) TERTULLIANO, De anima, 30; PLINIO, XXVII. L. Vedansi pure Strabone, e principalmente Il retore Aristide nell'Orazione della città di Roma.

- (54) Iledou aiuare acquautoau.
- (52) Nobilis obsequii gloria relicta est. Tactro, Ann. 11.
- (53) Leg. 5. § 2. ff. de captivis.
  - (54) Semper outem addebot, Fincot utilitas. Cicanova, De off. m. 22.

(53) Ann. 11. 16; 1. 51; 11. 21: Moneal, quarso, duretque gentibus, si non amor nostri, at ecrie odium sui: quando, urgentibus imperii fatis, nihil jam prostare furtuna majus potest, quam hostium discordium.

- (36) Terrarum dea gentlumque Roma, MARZIALE.
- (57) Leges, rem surdam, inexorabilem. Livio, II. 5.
- (58) Anatann , Ep. 1. 4.

(39) Miserqilo est vilium pusillanini, ad speciem alienarum malomon nuccidentis; itaque pessima valque fonillariarima est. SENECA, De clem. 1. 5. — Misericordia est agritudo animi; agritudo aniem in sapientem virum non codit. Ivt. — Est aliquid, quo supiens antecedos Denun; ille notura beneficio non timet, suo supiens. Ep. 55.

(60) Quaris quid me maxime ex his, qua de te andio, delectet! Quod nihil oudia; quod plerique ex his quos interrogo, nesciunt quid ogos. Ep. 32.

(61) De clem. It. 2. 1. I. Neva rgii conosciuto il matvezzo dei suo tempo e d'altri, scrivendo altrove: - Siam cenuit a tel folio, che credeta malgoo chi adula peramente. . Crisva Pasieno diceva apesso, che noi all'adulazione opponiamo, non chiudiamo ia porta, e la opponiamo oi modo che si fa all'amiera, la quale se la spilage è grata, più grata se la rompe. Omest. not. III.

(62) De iru 111. 50: Ep. 21. — Giusto Lipalo ceroi dalle opere di Seneea tutti I passi ove foda se stesso, e ne formò un modello d'ogni eroismo. Diderot fece l'appologia del carattere morale di Seneca, per bizzarria di paradosso; Opere vol. 1111, Essoi sur le rigne de Cloude et de Nivos.

(65) Nihil cogor, nihil patiar invitus, sed assentior. eo quidem mogis, quod scio omnia certa et incremum dicta lega decurrere. Fata nos decunt, al quontum culper relata, prima nacerchium horizontilipasuit. Cosun pendet ex canno: privata en publica longus ordo rerum tradit. Ideo fertiter omne

ferendum est, quid gaudeas, quid fleas: et quamvis magna videatur varietate singuiorum vita distingui, sumna in usum venit: accepinus peritura perituri. Da provide; Ad Marciam consolatio; Ad Illeviam consolatio; De constantia aspientis: De elementia ece.

- (64) Nec magio in ipus (morte) quidiquam esse moletila, quam post ipusm. Ep. 50. More est non esse. ... Hoc erit post me, quod oude fuit. Ep. 54. E nella Consolatoria a Polibio: Copila illa que noble inferos facioni terribilate, fabulam esse; mullas imminere mortuis tentebras, noc flamina figuratió igne, nec oblivionis amuren, nec tribunalla. Luserunt ista poste, et vanis nos agitaves terraribus.
- (63) Sexici, ep. 77. 47. 25. Consin appone agli Stoird dell'Impero d'aver guasto, esagerato, impieciolito lo stoicismo. Tennemann appena concede ad essi un posto nella storia della filosofia. Heggi [Vorierungen über die Gench. der Phitosoph., 1. nt. p. 387] diec che i costoro lavori non meritano in una storia della filosofia maggior menaione che i sermoni de'nostri prett.
- (66) I giureconsulti posteriori a Tiberio cassavano i lestamenti e traevano al fisco la sostanza di chi ei uccidesse perché accusato e colpevole; ma non di chi il facesse per noja, per intolleranza delle malattie, per vergogna de' suoi debiti. Ultiaso e Paolo, Dig. XLIX., Ult. 44; LXXIII., Ult.
- (67) Celso stupiva vi potesse essere una legge e un dogma comune a lutte le nazioni, e Cappadoci e Cretesi adorare lo stesso Dio de' Giudei. Oasgene contra Column.

(68) Paunazio, ad Symmacum II. 458.

(69) Ann. IV. 37. 38.

(70) Nec satis est homines, obligat ille Deos.

Templorum positor, templorum sancte repostor
Sit superis, opto, mutua cura tui.

opto, mutua cura tui. Fast., 11. 61.

(74) Nemo catum calum putat, nemo Jovem pili facit. Petraonio, Satyr. c. 44.

Esse aliquos manes et subterranca reyma

Nec pueri credunt, nisi qui nondum are lavantur.

Nec pueri credunt, nist qui nondum are lavantur.

Giovenala, ii. 449.

(72) In Agricola, 46.

(73) Lo stesso, Ann. 111. 60.

(74) GIOVENALE, Salyr. 6.; TRATULLIANO, Apolog. 9.; SENEGA, De vita beata, 27.

(73) Che nel misteri Eleusini si Insegnasse più fisica che teologia, ce lo dice Cicerone, De nat. Deorum 1. 43: Rerum natura magis cognoscitur quam Deorum.

(76) Ovidio dice nel Fasti vi. 766:

Sint tibi Flaminius, Trasimenaque litora testes Per volucres arquos multa monere Deos:

e uella ep. 1. del lib. ttt. ex Ponto esorta la moglie a scegliere un giorno fausto per presentare ad Augusto una pelizione in suo favore.

(77) Vedl principalmente i libri xxiv, xxv, xxvi, xxx, xxxvit, xxxviii.

(FI) Stripe, si sti Ferria, Greei crysys, appelant, a que maleján malteriján mom inditam cei que relabelar cleán receat. Exerc. — E L'1310 : Folkulanu scribire de striplina, sever ces iajastim labris lemmigery; c altrove : Pod septilerum vicerum queque cerumja mnt. — Areton, Metam. 3: Secletarum stripum mepulia. — Partamon, Fraza, 6: St. Gran parerum mieste miestle pangeret, miblio stripe corporant. ... jam strige puerum involuceruni, et nepomerunt dramentation.

Lucano (lib. vi) descrive i patti col diavolo e le stregherie, come potrebbe fare un einquecentista:

Quis labor hic superis cantus herbasque sequendi Spernendique timor? Cujus commercia pacti Obstrictos habuere Deos?

An habent have carmina vertum Imperiosa Deum, qui suundum cogere quidquid Cogitur tpse potest? e Sereno Samonico (cap. 59):

Præterea si forte premit strix atra puellos, Virosa immulgens exertis ubera labris, Allia præcepit Titini sententia necti,

i due versi conservatici da Festo come preservativi, sono scorrettiasimi; Dechery gli emenda così :

Στρίγγ' ἀποπέμπειν νυκτινόπαν, στρίγγα τ'άλαόν, 'Ωρνιν ἀνώνυμον, ώκυπόρους ἐπὶ νηκς ἐλκύνειν.

La strige rimeré noite-mongionite; la serida stripe, secello ferule, fuga nelle veloci navé. I past di antichi, attentanti le magiche arti, sono prodotti da Dazato, Diequisitiones magiche, ilib. tt. qu. 9, 9 passir.

(79) ORARIO, Epodi.

(80) Sveronio , in Tiberio, 63. 44. 79; Plinto , xvi. 50. axviti. 2.

# CAPITOLO XXXV.

#### La Redenzione.

Qualche moralista esclamava, è vero, ed a misura del suo coraggio rivelava le piaghe di quel tempo. l'impassibilità dei ricchi, le miserie del povero. la corruttela di tutti. Declamazioni! ma trattavasi di suggerire un rimedio? i filosofi somigliano a vecchi che predicano una morale cui non applicano: gli stoici versano ogni colpa sopra le dottrine epicuree : i migliori politici non sanno che ribramare il tempo antico e la rugginosa aristocrazia; Orazio, da poeta, vi canta: - Andiamo ad abitare le isole Fortunate : Giovenale dice. come uno scolaretto: - Ritiratevi sul monte Sacro · : Seneca soggiunge: - Uccidetevi : Tacito non vede raggio di luce nelle tenebre che sì foscamente descrisse; fra tante superstizioni fedelmente riferite, e da lui rispettate come un istituto politico e nazionale, nega fede a cotesta divinità che abbandona in tal fondo di corrazione l'opera sua più bella; e rifiuta le speranze postnme, dicendo che gli Dei « curano la vendetta, non la salvezza, e si fan giuoco delle cose mortali · 4: un rimedio nessuno sapeva trovare, nessuno ideava una rigenerazione morale, e al più sarebbesi applaudito ad Euno, a Spartaco che violentemente spezzassero i ferri.

Chi mai avrebbe pensato opporre la voce e la persuasione sua personale alla sfrenata potenza di quell'idolo inesorabile che si chiamava lo Stato? Nell'assoluta mancanza d'ogni accordo di principi, non sarebbe somigliato a follia l'affrontar morte o persecuzione per sostenere il proprio convincimento? Ognuno proveda a ciò che più gli torna; il resto è nulla. Letterati, cercanti l'utile anche nel bello, rendetevi alleati e complici della tirannide. Savj, incontrando la disperazione invece della Providenza, collocate il sommo della virtù nel sottrarvi colla morte agli affanni, che l'individuale senno giudicò trascendere le forze vostre. O mondo, ti sprofonda nell'avvilimento morale a misura che cresce la materiale prosperità. Chi rigenererà l'umana specie? La forza? ma Roma l'avvolgerebbe tantosto nelle comuni ruine: la legalità? ma quella di Roma è così tenace e vigorosa, da non lasciarsene crescer a fianco un'altra: la scienza? ma essa invanisce in frasi sonore. Il rialzamento morale non potrà aspettarsi dagli imperatori tiranni, non dal senato avvilito, non dai patrizi decimati, non dalla religione screditata, non dai ricchi corrotti, non dalla plebe ignara de' snoi diritti e de' suoi doveri.

Nè tampoco dai filosofi, barcollanti nel dubbio orgoglioso, mentre a rifornar il mondo si richiede convinzione nella libertà umana, e un governo providenziale che conduce il trionfo delle sociali verità quando il loro tempo ar rivò. Massime sparse e sconnesse, per quanto vere, non bastano, ma si richiede un nuovo principio; al concetto dell'ordine objettivo, ma fatale nella natura e nella società, opporre quello della Providenza divina e della liberta personale; al precetto negativo del non toglier l'altrui e non tedere il diritto, surrogarne uno positivo; riporre l'onestà fielta costicinta, estenderta su tutte le facoltà del curoe, dell'intelligenza, della volonità.

Poniamo caso che alcuno si fosse elevuto a proclamare massime, in perfetta contraddizione colle correnti. — Nor vha che un Dio solo: per libera voinotal di un firmono creati la materia, perciò peritura, e l'aumon, datoti di un'amima immortale. Questo Dio è comune a tutti i popoli e ai singoli uomini, provido conservatore del mondo, testimonio e rimuneratore di tutte le azioni, dettstore d'una legge che è il fondamento della mortale e del diritto. Perchès tutti figli di quel Dio, gli uomini sono eguali, senza distinzione di romano o larbaro, di cirvonciso o incirconciso, di patrizio o plebeo, di schiavo o libero, di maschio o femmina 2: hanno dunque tutti ad amarsi e giovarsi a viconda; il comando e lo dignità sono un uflizio, non un godimento; e i primi devono considerarsi ultimi.

Tutti gli uomini sono originalmente contaminati d'un peccato, dal quale proveegono l'errore, l'ignoranza, la morte. Ma ad espiare quel peccato, a dar all'aomo il potere di convertir l'errore, l'ignoranza, l'infernità in mezzi di santificazione mediante la ripristianta libertà, Iddio stesso s'incarnò, versò il sanque el la vila. Tutti peccatori, tutti redenti del pari, gli uomini vengono da uno slesso luogo, tornano al luogo stesso per sentieri diversi. La vera giustizia nasce da tale eguaglianza; come ne nasce la libertà dall'esser ognung responsale de propri atti.

Niuno è servo per natura; e quelli che la legalo iniquità rese tali, devonsi sollevare immodiatamente col farii partecipi ai rii sacri e all'istracione religiosa, preparandoi così all'emancipamento. La società non abbraccia intero l'uomo, il quale la in se qualche cosa di più solbitine, di superiore alle leggi civili; e indipendentemente da queste aspira ad un fine più eccelso, ad una destinazione superiore a quella degli Stati che nascono e muojono. L'uono, alito di Dio, non trae importanza soltanto dalla società, ma possede una dignità propria, che lo obbliga a perfezionare se stesso, dar vigore alla propria coscienza, appoggiata sopra una legge suprema.

• La riforma non deve dunque comisciar dallo Stato, me dall'individuo; perché questo, allorché sia buono, è libero sotto qualsiasi reggimento, sa fin dove obbedire, ha la coscienza della propria dignità e responsalità. Né la morale si limita ai grandi misfalti che nuociono alla società civile, e pei quali soi il gentilesimo stabilisce le peno dell'inforno, insegnando che Dii magna curant, purva negliguat; ma abbraccia tutte le opere, i pensieri, le parole, fin le ommissioni, attesoché l'uomo sta perpetumente al cospetto d'un Dio, che devo poi judicardo e puintico. Voi chamante la rendetta volutità degli Del? el oi vi annuzio che dovete concedere perdono universale, se valete ottenere perdono da Dio.

· Ogni scostumatezza è colpa, giacchè l'uonio deve rispettar in sé e negli altri la divinità: nè vi è stato di mezzo fra la verginità e il matrimonie. In conseguenza i nodi domestici saranno purificati e rassodati, si perpetuerà il conjugale, diretto a ben più sublime fine che la soddisfazione istintiva. La donna non sarà più esposta a' voluttuosi capricci dell'uomo, e l'illibatezza deve portarla a libertà : per l'ornamento suo più bello guarderà quel pudore, che ora è vilipeso nelle cortigiane, nelle schiave, fin nelle dee; per conservarlo, morrà anche: e i meriti di essa consisteranno non in eroiche, ma in virtù miti e conformi alla natura sua.

· L'amor proprio dominante ceda il luogo alla carità, virtù che dai filosofi è considerata come una debolezza. E questa carità universale, paziente, benigna, operosa, ordina d'amar il prossimo come noi stessi; cerca i soffrenti al carcere, all'ospedale; raccoglie i projetti, sepellisce i morti; dà il pane agli affamati, l'istruzione agli ignoranti, il consiglio ai dubbiosi, il buon esempio a tutti. Da essa affratellati, il povero non invidii al ricco; il ricco sappia che tutto il superfluo deve darlo a chi non ha, ma che ogni stilla d'acqua che darà ad un bisognoso, gli sarà computata per la vita futura. In vista della quale è necessario operare continuamente, cercare la purezza in terra, e tollerar i mali di questa vita, che non è se non un esiglio e un preparamento.

· Quel che importa, non è la città, non la patria, ma l'uomo; e nazione e tribù e famiglia esistono per l'uomo, non egli per esse. Il dovere supremo non concerne quelle astrazioni che si chiamano patria, nazione, bandiera, ma l'essere reale che chiamasi il prossimo. Allo Stato non si puè sagrificar più nemmanco un uomo, non la moralità personale alla pubblica: verità e giustizia sono bisogni più urgenti che non la civiltà materiale. La giustizia ha radici più salde e antiche, che non i patti e le leggi umane. La verità non deve rimanere privilegio di pochi, ma comunicarsi a tutti; a tutti insegnare a ingagliardirsi contro le passioni, quetare i malvagi appetiti, posporre il ben proprio al generale, l'onesto all'utile, la vita transitoria all'eterna. Voi dal Campidoglio gridate. La salute del popolo è norma suprema; noi all'opposto diciamo, Perisca il mondo, ma si faccia la giustizia ..

Chi avesse annunziato tali verità, sarebbe parso poco meno che mentecatto al romano orgoglio e all'universale corruttela. Eppure in fatto erano state predicate in una delle più piccole e sprezzate dipendenze dell'impero romano, la Palestina, diffamata per credulità; e non già da un guerriero che attirasse il rispetto de' guerrieri romani, non da un filosofo che ne eccitasse la curiosità, ma dal figlio d'un artigiano, nato in una grotta in occasione che sua madre era mondo ita a Betlemme, montuosa cittadina della Giudea, per farsi iscrivere nel ruolo 25 sbro della sua tribù, allorquando Augusto ordinò il censo generale affine di conoscere quanta gente gli dovesse obbedienza e tributi. Quest'uomo, che si chiamava Gesu, era figlio di Maria, fanciulla ebrea, stirpe di Davide ma in povera fortuna, e sposata a Giuseppe fabbro di Nazaret. Egli crebbe nell'oscurità e nell'obbedienza fin verso i trent'anni; allora cominciò a predicare a pesca-



tori e simil vulgo, e diceva: - Beati i poveri di spirito: beati i miti: beati · i misericordiosi; beati i mondi di cuore; beati i pacifici, perchè saranno chiamati figliuoli di Dio: beati quelli che soffrono persecuzioni per la giustizia. · perchè il regno de' cieli è per essi. Imparate da me che sono mite ed umile · di cuore, e troverete requie all'anime vostre. Chi si corruccia col proprio · fratello, è reo di giudizio. Misericordia io voglio, non sacrifizi. Finora v'hanno · detto, Occhio per occhio, dente per dente: jo vi dico che a chi vi per-· cuote una guancia, anche l'altra presentiate. Finora vi fu imposto d'amare · il fratello, e odiar il nemico: io v'ingiungo d'amare il nemico, beneficare · chi vi nuoce, pregare per chi vi persegue, imitando Dio che fa nascere il · sole sui buoni e sui malvagi. Io vi do un precetto nuovo, che vi amiate un · l'altro come io ho amato voi : vi conosceranno miei discepoli se vi amerete · a vicenda. Chi ha due tuniche, ne porga una a chi n'è sprovisto. Fate · l'elemosina, ma in secreto, e che la vostra mano sinistra non sappia ciò che · fa la destra. Date a prestito senza speranza di ricambio, e largo sarà il · vostro frutto. Alla fine de' secoli poi verrà il Figliuol dell'uomo a giudicare. · e dirà: Io ebbi fame, e mi saziaste; ebbi sete, e mi deste a bere; pelle-· arino mi albergaste, nudo mi vestiste, mi visitaste infermo e carcerato. · venite, o benedetti del Padre mio, al gaudio che vi è preparato ..

Chi così diceva, camminava come un peccatore fra i peccatori, confabulava col bestemmiatore, sedeva a banchetto coi pubblicani; rimandava solta l'adultera, Jacaivasi lavar i piedi dalla meretrice; intingeva il dito nel piattello stesso col traditore, e gli dava il bacio; prometteva il paradiso a un ladrone: oh! ben doveva egli sentire i dolori dell'umanità se così la comnativa.

Gli Ebrei perdettero l'indipendenza, allorché Pompeo Magno li sottopose alle aquile latine; e, pur conservando un re proprio, stavanos soggetti a un prezaside o procuratore romano, che allora era Ponzio Pilato. Nello spettacolo delle assidue vicende d'allora, nella caduta di tanti regni, nello sterminio di tante città, i Gentili si approfondavano in que sentimento d'un progressivo deteriorare del mondo, che era stato ad essi lasciato dalla tradizione primitiva; e perfino coloro che idolatavano Roma e l'electrità dell'ingente Campidoglio, a cui pareva aggiungere solidità ogni re che incatenato ascendesse per la vita Sacra, pure vedevano ogni generacione peggiorare, e il mondo avviarsi a rovina inevitable. Gli Ebrei inevez, fre gravissimi diasstri estriori di interni, perdute le armi e l'indipendenza, insieme col dogma della caduta teneano vivo quel della rigenerazione; unici fra i popoli antichi che conoscessero quella doutrina del progresso, chi è carattere e vanto della moderna civilà.

Nei loro libri profetici, da antico scritti nella più sublime poesia, leggevano la promessa che verrebbe un salvatore, e appunto intorno a questi tempi: ma accecati da angusto amor di patria, e nel dispetto dell'oltraggiata nazionalità, nell'aspettato non presagivano latro che un eroe, secondo la carne non secondo la fede, il unale socregase le ratine de la un condo come avea fatto

CHISTO. 445

Mosè liberandoli dall'Egitto, o Giro mentre stavano schiavi in Babilonia, e tornasse i gloriosi tempi di Davide e di Salomone in quella Gerusalemme che restava sempre la più insigne città dell'Oriente 2; un messa insonama trionfante degli stranieri, anzichè il Figlio dell'uomo, proclamatore dell'universale fratellanza, e d'una legge d'amore indipendente da tempi, da luoghi, da condizione.

Costoro dunque cospirarono contro di lui, ed ai tribunali patri l'accusarono in a la companio de la ribunali patri l'accusarono di companio, di turbare la dominazione straniera, parlando d'un altro regno e di glorie diverse. I principi dei sacerdoi, gli anziani del popolo e i giudici, cui l'ammani e la acciavano l'autorità, dichirano Cristo degno di morte, e chiedono a Pilato che lo condanni. Questi esamina l'imputato, e gli domanda:
— Sei tu il re de Giudei? e Cristo risponde: — Il mio regno non è di questo mondo, altrimenti i mie ministri non sofrribebro chi lo fossi conse-gnato a' Giudei. — Ma dunque sei re? • ripiglia Pilato; e Cristo: — To il dici; e venni al mondo per rendere testimonianza della verità; e chi è dalla verità, ascolta la mia voce • .

In tempo che altro legame non credessi poter frenare il mondo, fuor vuello della forza, qual mai timore poteva inculere al governatore romano un regno non di questo mondo, un re che altro impero non avea fuorche la verità, altri sudditi che quelli dalla vertià assoggettatigi? Pilato aveva inteso che i precursore di Cristo intimava. — Fate penitenza, preparate le vie el Signore, che Cristo diceva ai poveri: — Voi siele beati , ai ricchi: — Siate miscricordiosi con tatti; chi vuol essere mio disceppolo, lasci ogni cosa, prenda la croce e mi segua , e che il popolo lo amata perchè scioglieva gli occhi ai ciechi, la lingua ai muti. Nulla affatto restava dunque minacciata la potenza che gli rappressantava, nel l'immortalità di Cesare: che cosa aveva mai a fare la religione colla politica? Costui non potea dunque sembrargli meglio che un lunnatico, un paradossale.

Ma quei primati divennero zelanti del poter temporale quando occorreva di opporto allo spirituale: astiosi allo straniero che comprimeva le loro passioni, ora per passione s'accorsero che una novità religiosa porterebbe novità politica, e minacciarono di denunziare Pilato a Roma se non condannasse il riottoso. Il popolo, come chiamavansi pochi scioperati schiamazzanti in piazza, chiedone ch'egli condanni costui, il quale mette a repentaglio il dominio di Therio; e Pilato, che nell'egoismo personale e governativo non vuol porre a pericolo la pubblica quiele per nulla meglio che per un uono, nè comprometere il proprio impiego per salvare un innocente, condiscende che l'uccidano, 23 protestandosi però mondo del sangue di lui. E Cristo è crucitasso dal popolo tra cui era passalo beneficando; - viltitura della legalità romana, acciocchò uouesta sia in porteluo condonanta.

Fra le imprecazioni egli mori, non impertarrito come Trasea o Seneca, ma confessando il dolore, ma desiderando fossegli risparmiato quel calice, ma gemendo di sentirsi abbandonato dal Padre, e perdonando a quelli che l'uccidevano: e tutto fu consumato, come da secoli era stato simboleggiato e predetto. Le spomento invade i discepoli suoi, i quali mondamente giudicano le cose dalla riuscita; talché nascosti non fidano che nell'essere o sprezzati e dimentichi, piangono sull'estinto maestro, finchè questi, come avea promesso, risorge, e saitto al Padre, manda lo Spirito divino che tramuta i timidi ed ignoranti pescatori di Galilea in dottori intrepidi, i quali, vestiti della forza di lassi, ed obbedendo al maestro che avve alto- madate e insegnate a tutte le nazioni ·, spargonsi per le vie di Gerusalemme, annunziando compita la legga, escasta le figure, cominciata la nuova alleanza, venuto il lume dal lume, il Dio da Dio, e spiegano quella dottrina che doveva essere salvezza del mondo. Così il più stupendo mirzoclo del cristanesimo, qual è il potere di trasformacone, comincia da operarsi negli Apostoli per estendersi a tutta la società.

Pilato ragguagliò il senato romano del caso; c Tiberio, udendo che Cristo avea fatto miracoli ed era risorto, disse — Ebbene, ponelelo fra gli Dei · Si peco importava l'aggiungerne un altro alla caterva affluita di Grecia, di Siria, d'Egitto! Cristo però non era un dio, ma il Dio; e la sua dottrina el l'esempie son pregugaravan tilmente ai dominanti, che il triono di quelli doveva portare la rovina di questi; e raccogliendo i pensieri di tutte le generazioni, di tutti i secoli, avvincere il mondo in un legame di fede, di speranza, d'amore, il cui nodo è in cicilo.

Finchò ogni gente aveva un dio diverso, cisscuna associazione rimaneva isolata, nè saniva verso l'altra que'doveri, che ab Dio solo traggono la sanzione: partecipando anzi alle gelosio de'loro Iddii, non vedeano negli stranieri che nemici dia albattere, schiavi da incatenare. Pel cristianesimo invece tutti gi uomini s'accordano nella medesima credenza, si uniscono in una solo Chiesa; solennità inditte a tutti i paesi, segni che distinguono il credente ovunque sia, perpièrere commin, e s paesos a tempi ed ore eguali in tutto l'orbe. La religione non restringesi più ad un luogo, è predicata a tutti, e non annunzia conquiste, cioè predominio d'alcun popolo; non fonda una tribi sacerdolat, not mispensabile solennità di riti; ma semplici prepière, ma cerimonie schiette ed affettuose rimembranze congiungeranno i fedeli dovunque e quandunque sollevino a Dio la mente.

Il cristianesimo non ha dottrine arcane, non han velo i suoi tempi, non vir portain indichiesa. L'uniforme e solido insegnamento della scuola armonizza colla predicazione e col culto, il mistero colla dottrina esteriore, le cerimonie colla reale consumazione del sagrifizio. Insegnato ai hambini colle prima parole, si radica nei ciucri, insimua nua morale dolce quando sublime, un affettuosa equaglianza che nel mondo non lascia vedere se non figli d'un Dio. Du qui la purezza d'una morale, non soggetta a varietà di tempi nel di persone, e sempre intessa al perfezionamento di sè ed alla carità verso altrui. Nè la virtà è più un affare di couvenzione, ma la pratica della vertià, conosciuta e ponderata con giudizio retto; una bonoa qualità della mente, di cui non si può abasare ¹: è peccato il preferire al bene sommo il proprio, all'oggettivo il subiettivo.

Sotto le maestose pieghe della società romana, quale la dipingemmo, ne covava dunque mis ltra affitto differente, che all'amne reporio di quella oppone il sagrifizio e la carità, al libertinaggio la penitenza, all'opinione, al dubbio, al timore le tre virtù ignote, fede, speranza, carità; alla superbia l'amizione, alla violoneza la convizione, a ldiritto del fotre l'eguaglianza deli debole, all'ambizione di ricchezze, di godimenti, di potere, persecuzione, pazienza, ausiterità.

Le due società non tardarono a trovarsi a fronte. Perocchè gli Apostoli, appena furono innovati dallo Spirito consolatore, uscirono predicando, e sparso il buon seme nella Giudea, recarono la fausta novella (renaugelio) alle genti, cui il Cristo non si era mostrato. Pietro, il maggiore fra essi, s'avvia ad Antiochia, poi a Roma, il pescatore di Genesaret alla metropoli del mondo, ear per istabiliria centro di un'altra unità, per opporre alle infamie di Messalina ed alle atrocità di Nerone il raffitonto dell'alla ragione e della sublime viriti che perdona, istruisce e consola, e che sacrificando se stessa per l'umanità, rendo intulti gli altri sagrifigi cruenti. La irrequiettadine degli Ebrei in Roma, e massime contro i convertiti, indusse Claudio a cacciari, e allora Pietro sarà tornato nell'asia. Esprime in via di probabilità, giacché, nell'età dell'orgogio, questi grandi rinnovatori del mondo lasciarono ignorare il lor crimmino.

Saulo o Paolo di Tarso in Cilicia, municipio romano, da fiero persecultore del Cristiani nei divenea apostolo, e fu eletto adifiondere il vançelo tra i Centili, si il che egli foce non soltanto colla parola, ma con alquante epistolo, dove chiarisce molte dottrine che erano custodite per tradizione, e i inculca che veruna fede non è ristretta a veruna nazionalità. Gallione proconsole dell'Acaja rissedeva in Cerinto, quando Paolo Vandò a predizare, e molti gli credevano e tattezzavansi. Gli Ebrei lo presero in ira: sempre l'ira degli oppressi constrto chi cerca rigenerarii moralmente; e il condussero al proconsole, imputandolo d'insegnare un diverso modo d'adorar Dio; ma Gallione il rimbrottò, e — Se costui ha commesso qualche delitto, indicatelo; ma e si tratta delle vostre solite quationi di arora e casi della lesere votra, a hiricateval far va vie.

Un'altra volta, mentre predicava nel tempio di Gerusalemme, gli Ebrei lo assalsero e maltrattarono, finchè s'interpose la guarnigione romana. Lisia, colonnello di questa, al cui arbitrio era commessa la quiete della città, volea farlo bastonare, ma Paolo disse: - No, perchè io son cittadino romano . Verificato tale asserzione, il colonnello lo sottopose a un concilio di sacerdoti: ma tra questi alcuni erano sadducei che negavano l'immortalità, altri farisei che ammettevano la resurrezione de' morti; perocchè gli Ebrei pativano di quell'altra peste degli oppressi, la sconcordia d'opinioni, e i rancori reciproci: onde cominciarono abbaruffarsi tra loro. Il colonnello, vedendo non si trattava d'alcuna colpa, tolse seco Paolo perchè non soffrisse nuove inginrie, e lo mandò a Felice governatore della Giudea. Accorse il gransacerdote ebreo con altri ad accusarlo: ma Felice, visto che erano dispute religiose, tenne Paolo in larga custodia a Cesarea per due anni, intanto ascoltandolo discutere sulla giustizia, sulla castità, sul giudizio futuro; avviata poi la processura, Paolo appellò al tribunale di Cesare, laonde fu da Festo, successore di Felice, mandato a Roma. Tra molti prodigi egli vi approdò: e lasciato alla libera custodia d'un soldato, con ogni fidanza e senza verun divieto 7 vi stette due anni predicando.

Reduce in Asia, da Corinto diresse ai Romani una celebre epistola, in cui rinfaccia ai Giudei convertiti la carantilai e i Vode angustiarsi nelle cerimonie, mentre quel che importa è la grazia del Signore, necessaria per essere santificati in virti della dede in Cristo, la qual fede è il principio della giustificazione: ai Gentili rimprovera la soverchia fidanza nella propria ragione, mentre le cognizioni di cui superbivano, traevanii a peccato; la scienza di superna importanza esser quella fi bio; i suy quando s'ingforiarono de' propri pensamenti, caddero nell'accecamento e nella supersizione, e Dio fi Isacòi in balta delle passioni loro: pertanto e Gentili e Giudei convertiti si rispettino a vicenda, ne in altro si glorichimo che in Cristo Gesti. Tornato poi a Roma e messo prigione, Paolo di là scrisse una lettera agli Ebrei, mostrando l'inseficienza della legge mossica dopo vento chi la perfezionava e compirso.

Di queste missioni poco si brigava l'orgoglio romano, finché non venne cozsione di perseguitarne i proseiti. Da poi che Verone ebbe messo fuoco a Roma, ne sacrifizi agli lbei nè ordini ai magistrati nè profisso danaro o promesse di più degante ricostruione chetarono i dispetto della plebe - Si ricorse anche ai libri Sibillini; fi supplicato a Vulcano, Cerrere, Proserpina; e da matrone prima in Campideglio, poi alla più pressa marina, fatta Giunone foreverole; e di quell'acque fi assperso il tempio e l'immagine della des; poi da maritate vi si fecero i elttisterni e le vigilie. Ma nè opera unana, nè preco divina, ne l'arghezza da principe gli scemava l'infiame taccia dell'avere arsa Roma - L'imperatore che poteva ridur al silenzio i senatori coll'ucciderii, e ra costretto rispettare il popolo; onde, con un artifizio antione o e sempre nuovo, pensò stornare da sè quella colpa col versarla sopra colesta muova stata difissosi, la quale, aborrendo dalla sozza corruttele a del vigiaco uni-

liarsi, e non riconoscendo nei Romani una natura superiore alle altre genti, ne quindi il diritto d'opprimerle, faceva dispetto alla tiranna del mondo. Adunque - processò e con isquisitissime pene castigio quegli odiati mallattori, che il vulgo chiamava Cristiani da un Cristo, il quale, regnante Tiberio, fu crocisso da Ponatio Plalao procurstore. Per allora fi repressa quella semenza; ma rinverziva non pure nella Giudea dove nacque quel male, ma anche a Roma, dove tutte le cose alroci e brutte concorrono e acquistano celebrità. Pernon dunque prima catturali i cristatini che professavano apertamente, quindi gran turba, indicati non come colpevoli dell'incendio, ma come nemici del genere unano.

tutti doveva congiungere nell'amore. Con supplizi della peggior guisa li perseguitarono, e imitando quel che il loro padrone faceva ai patrizi, unirono all'atrocità l'insulto; quali avvolti in pelli d'animali esibendo ai cani, quali esponendo nel circo, quali bruciando vivi, e de loro corpi servendosi la sera come
di fanali ne' voluttonosi gradini di Nerone, posti in quel colle Vaitano, su cui
la religione allora nascente doveva poi piantare il suo trionfale padiglione.

Norone vi celebrò la festa Circense, vestilo da cocchiero in sul carro, e speltatore fra la plebe; onde di que tristi, sebbene meritevoli d'ogni più nuovo
supplizio, veniva pietà, non morendo essi per pubblico bene, ma per cradeltà di lui solo. "Nuole la tradizione che in quell'occasione Pietro e Paolo
suggellassero la fede loro col martirio, consacrando del loro sangue una terra,

20 decendo la nal'altro era contaministe.

Per l'odio dunque cominciavano i Romani a conoscere una religione, che

Ma già eransi moltiplicati i Cristiani in Roma, in Italia, Da principio adoperavano ogn'arte per pascondersi, convegni segreti, segni di convenzione, lettere e tessere di riconoscimento, scatole in cui portare il viatico agl'infermi, ai prigionieri, a chi non poteva uscir di casa; intanto si estendevano fra i poveri, fra i giovani, fra le donne. La donna convertita è seme che germoglia presso il focolare domestico; e se non può al consorte, ispira ai servi ed ai figliolini nuove massime, nuove ammirazioni, desideri nuovi. La famiglia di Priscilla fu la prima che, dalle idee orgogliose su cui riposava il patriziato antico, passò ai sentimenti della fraternità umana che costituiscono la cristiana uguaglianza. Tre Priscille, molte Lucine, Ilaria, Flavia, Severina, Firmina, Giusta, Ciriaca, altre ricche vedove trasformate in diaconesse, passavano i giorni pregando sulle tombe dei martiri, che aveano ornate colla cura e col segreto onde altre loro pari allestivano i gabinetti lascivi; madri e vergini sante espiavano per quelle che si prostituivano in onor delle dee, pregando assidue, e soccorrendo chiunque abbisognava o soffriva. Quando la dea Vesta più non trovava chi volesse votarle la verginità, molte fanciulle a gara s'offrivano alla custodia delle ossa dei mariti. Più tardi colle loro ricchezze fondarono spedali, monumenti di carità opposti a quelli di strage e di contaminazione. Di tal passo la donna recuperava la libertà naturale, sottraevasi, foss'anche schiava, all'arbitrio d'un padrone, e cancellava la legale sua inferiorità 9.

L'adorazione dell'uomo è l'adorazione del male; il culto dei Cesari è l'infimo grado dell'idolatria; i costumi dell'età loro sono la cloaca dell'impurità, dell'imumanità e della divisione, le tre grandi conseguenze della idolatria. Da un lato dunque • opere della carne, dimenticanza di Dio, incostanza di matrimonj, avvelenamenti, sangue ed omicidi, forti ed inganni, orgie, sagriligi tenebrosi, uomini uccisi per gelosia, o contristati coll'adulterio, tutte le cose confuse, e una gran guerra d'ignoranza che la follia degli uomini chiama pace •; dall'altro lato • tutti i frutti dello Spirito, carità, gioja, pace, pazienza, benignità, bontà, longanimità, dolcezza, fede, modestia, temperanza, castità • 1°; i quattro caratteri dell'antichità se ne oppongono quattro movri, fede pura all'islolatria, carità allo spirito di malevolezza, giustizia al disprezzo delle vile. e. estità alla corrizione. Sifatta vegera cominciava col vannelo.

Nella Roma incestuosa e micidiale, anime che il mondo non era degno di possedere viveano nelle caverne, aspettando intrepide, ma non accelerando l'ora di fecondare del loro sangue la pianta della rigenerazione. Attorno alle città d'Ostia, di Velletri, di Tivoli, di Preneste, di Palestrina, e nelle valli che con cento flessuosità sboccano nella pianura del Lazio; accanto alle tane, ove i nadroni chiudevano la sera centinaia di schiavi alla bestemmia ed agli indistinti concubiti, trovi altre caverne, scavate nel tufo di cui si fabbricavano le voluttuose ville: e dentro quelle nei gemiti e nella preghiera si rigenerava l'umanità. Colà i Cristiani sepellivano i morti entro nicchie che poi muravano. chindendovi insieme gli strumenti del supplizio, un'ampolla del sangue, le insegne della dignità o dello Stato; e questi asili della morte denominavano cimiterj, cioè dormitorj, espressione d'una coscienza pura, consolata nella certezza di svegliarsi ad altra vita: e colà venivano ad orare. Ivi nessun altro ornamento che l'avello d'un martire, pochi fiori, alcuni vasi di legno, qualche cero o lampada, al cui lume leggere il Vangelo, cioè i libri, nei quali i compagni di Cristo o i loro discepoli aveano esposto semplicemente la vita e gl'insegnamenti di lui, i precetti e l'esempio; ed invocavano la grazia di adempirli e d'imitarlo. E in quel leggere e in quel pregare consisteva la loro cospirazione.

Uniti nella credenza stessa, nella stessa morale, nella stessa speranza, davano bando alle inumane distinzioni del secolo: il inco sedeva presso al povero cui sostentava coll'aver suo: le vergini del vulgo coperte di bianco lino, con al collo gli anudeti dell'agnello di Dio che toglie i peccati, alternavano litanie colle matrone e colle vedore dei senatori e dei proconsoli, che avevano data ogni richetza all'assemblea de' fededi, e spargevano i ristori della curità: o mentre l'egoismo rodeva a morte la società autora, qual sovrabbondanza di vigore in quella moova, dove l'amore nasceva dall'inessusta fonte della fede, e dove convincendosi della debolezza dell'unomo, aquistavano la forza che viene da Dioi Il vescovo, il prete, il diacono, cioè a dire l'ispettore, il vecchio, il servo, presedevano all'adunanza, non distiniti e non per maggiore vittò, carità e dottrina nel soffire, nel rimetter pace, nel compatire e consolare, nello sezzari il pane della saruka, e por lo stuendo provisero d'immobra il l'Ecilo sezzari il pane della saruka, e por lo stuendo provisero d'immobra il l'Ecilo sezzari il pane della saruka, e por lo stuendo provisero d'immobra il l'Ecilo al Padre, vittima incessante per le colpe, e di legare o sciogliere i peccatori tra l'effusione della Grazia.

Quivi entro, la vigilia delle solennità i sacerdoti davansi lo scambio per cantar tutta note inni al loro Signore; e quella medodia serviva di giuda ai fedeli, che sbucati di piatto dalla città o dall'ergastolo degli atroci padroni, venivano a trovarvi gli anziani mutili nel matriro, i vescovi rapiti miraodosamente al rogo, i filosofi che, mutilati na postoli, avevano finalmente rinvenuto il nodo delle agitate quissioni, e che s'accingevano a recar il vero alle genti assise nell'ombre della morte, e a conferenno col proprio sangue.

Le feste dell'idolatria erano allusioni a fenomeni naturali, ovvero patriotiche rimembranze, spesso contaminate da impurità e bagordi: nelle cristiane, l'esultanza era espressione del rinascimento spirituale. Là interrogavasi con ansietà il futuro; qui si confidava nell'omiscienza divina; e lo spirito, sgombro dal timore di sinistri pressgi, trovava la spiegazione della vita ni ciò che dee venire dopo di essa. Chi potesse, recava qualche danaro ogni mese onde nodrire e sotterrare i poveri, socientar gio fraia, i naufraghi, gli essuli, i condannati. Come fratelli, erano disposti a morire gli uni per gli altri: tutto avevano in comune, eccetto le donne: il loro mangiari insieme chiamavasi fa rati/ (apape). Seduti alla tavola, lescano girare il calice del sacrossono sangue; poi i cibi, ricevuti a gloria di Colui che li dà, rallegravano la sacra accolta nella fratelanza dell'affetto e nala cioia del terotono e del sacrificono

La società periva per l'egoismo e l'isolamento? eccola salvata dallo spirito d'associazione e da quell'amore che mancò sempre al gentilesimo, perchè Dio solo poteva insegnarlo. Il cristianesimo è dottrina di redenzione, sicchè primo merito pone il praticare la carità fino a dar la vita. Per accrescere il bene del prossimo, ognuno ha l'obbligo d'esercitare l'industria, scoprire, progredire: è pertanto anche dottrina d'attività e d'avanzamento, mentre gli antichi, fondati sopra l'idea del decadimento, vedevano il male e la disugnaglianza fra gli uomini come una necessità, soffrivano e lasciavano soffrire. Colla parola - Siate perfetti come il Padre mio celeste . , è imposta alle età nuove la missione di procedere, di lottare; e se il verbo di Dio non mente, andrà svolgendosi ed effettuandosi ognor meglio la legge di giustizia e d'amore; e poiché in questa consiste il perfezionamento anche dell'ordine temporale, indefettibile ne sarà il progresso, divenuto legge naturale dell'umanità. Ne conseguiva anche la libertà 41, la quale, sbandita d'ogni luogo pel deleterico influsso dell'egoismo, ricovera nel santuario, protetta dalla fede di Colui pel quale regnano i re.

Veramente Cristo, la cui riforma era morale e non politica, non muth l'ordinamento materiale del mondo visibile: ma la scienza delle intime relazioni della terra col cielo, del tempo coll'eternità, del contingente col necessario, riesce ad innovario, porgendo un canone di eterna giustizia; e coll'impedire che mai più gi uomiai si consideriono altri come fine, altri come mezzi, pianta la libertà vera, generata dalla fede, dalla pratica della viritù e dalla cognizione della verità. — Chi vorrà esser primo, si farà servo degli altri, come il Figliuol dell'homo che venne non per casser servito ma per servire, e dar la vita al
altri redenzione ». Queste parole segnano il rigeneramento della società,
settiuendo alla tirannide, ove pochi godono e molti patiscono, il governo per
vantaggio di tutti; e rendendo un dovere non un piacere il diriger gli uomini.
Il superiore sa d'essere obbligato a servire alla grande società umana, nè
unidi intorgoglisce della sua postione; l'inderiore vedo nel magistrato l'uomo
costituito a vantaggio di lui, e quindi lo ama e seconda: i potenti riconoscono
i diritti dei sudditi, questi la soggezione, dovuta per riguardo a Colui che è
unica fonte della podesta: e gli uni e gli altri s'accordano nel volere sollanto
ciò che è volonti del comun padrone.

Cristo designò l'uomo che, lui morto, dovea farsi aerro dei aerri; c così fondò l'unità del governo visible, che non avendo regno in questo mondo, avvicinasse più sempre gli uomini al regno di Dio, il quale consisterà nell'unità di credenze e d'affetti. A tal uopo è stabilito un potere sulle coscienze, a di quale appartenga il risolvere ogni dubbio e determinare le credenze. Nulla esso possiede di violento; uniche armi sue la persuasione, e la Grazia invocata, e la infallibilità promessa da Colui, che prega in cielo affinche la fede di Pletro non venga meno.

A prima vista parrebbe dispotico cotesto governo della Chiesa, che impone quanto s'h ad credere, stende l'imperio sulla coscienza, e proscrive il dissenso: ma l'infallibilità sua esso trae da un principio superiore all'uomo, e tale da acquetar la ragione; tutto fa pubblicamente per lettere, dibattimenti, concili, tanto che non si prande alcuna determinazione se non per deliberazioni comuni: le assemblee diocesane, provinciali, nazionali, ecumeniche adombrano quel governo rappresentativo, che divisavasi testè come il più allo punto del politico progresso.

Esso governo spirituale, non che contrastare col governo terreno, imporrà d'attribuire a Cesare ciò che gli si appartiene; ma a fronte di Cesare ergerà dottrine che, insinuandosi nella vita sociale, la modifichino, ed esempj, la cui santa evidenza trascini ad imitarli. Pertanto nella società mondana v'avrà nazioni distinte; nella religiosa un'adunanza universale (Chiesa cattolica): colà il lignaggio dà potenza e decoro; qui tutto deriva dal merito personale, senza gradi ne privilegi ereditari, talche il nato nell'infimo grado potrà ascendere al primato e fin agli altari: colà la forza impone i regnanti, e il talento di questi destina i magistrati; qui tutto va per libera elezione, dall'acólito fino al pontefice: colà eserciti che soggiogano i corpi, qui apostoli che convincono l'intelletto e inducono la volontà: colà imperatori che decretano, qui diaconi, preti, vescovi che istruiscono e consigliano: colà giudizi che puniscono, qui un tribunale ove il confessare i delitti gli espia; e se v'ha chi persista nella nequizia e scandalizzi i fratelli, la pena più severa sarà l'escluderlo dalla comunione della Chiesa, sicchè non partecipi alla preghiera ed al convito de' buoni: ivi insomma la materia, qui lo spirito; ivi la coazione, qui la coscienza. La carità cristiana toglie dunque l'uomo dal giogo dell'uomo; come contro la propria debolezza, così lo difende contro l'oppressura altrui, intimando, — Guai a chi sprezzerà uno di questi piccoli.

Cristo, imponendo ai discepoli la propria indigenza volontaria, una legge di patimento e d'abnegazione, ruppe il faccino delle grandezze pagane; il livello della powertà, sotto cui abbassava tutti, diveniva livello d'indigendenza; sicchè agli splendori dell'antichità sottentrassero la fraternità e l'eguaglianza. Allora il diritto succede al fatto; il pensiero e la coscienza umana, volontariamente sottomessi a Dio, da Dio solo vogliono dipendere, vero e primo sovrano, dal quale Cristo in investito della suprema podestà. Ba Dio duque sollanto e dal suo Verbo deriva agli uomini il diritto di comandare. I principi aveano fin altora dominato solo sui corpi colla forza; allora governerebero anche gli spiriti col diritto che deducevano da una fonte superiore. A vicenda i popoli all'obbelienza forzata passavano alla consentita, prestandola non ad un omo fallibile e peccatore, ma a Dio, e spegnendo così i due démoni della tirannia e della rivolta.

L'obbedienza nascendo dalla persuasione, non avvilisce col sommettere l'umon ai caprici dell'umon <sup>62</sup>; riduce il principe a ministro di lò pel bene, e i governi a provedere che sia rettamente distribuita la giustiria, senza po-testà nè azione sopra il pensiero e le coscienze. Ma se Dio è la potenza, no sempre è di Dio l'umon che la esercita, nè l'uso che ne fa; e quegli e questo sono subordinati al diritto eterno. Nessan uomo possedendo autorità per sesseso, qualvolta surreghi all'eterno diritto la potenza propria, si a usurpa-tore; e demerita l'obbedienza <sup>52</sup> qualvolta l'arroganza propria sostituisca a quella legges uperna, di cui è interprete la Chiesa.

Perocchè al di sopra di questi criteri del vero, di quest'autorità del giusto collocata la Chiesa, società delle anime legate al cospetto di Dio dalle medesime credenze, depositaria immutabile delle verità eterne, e insieme oracolo vivente nelle dispute a cui soggiaco ogni verità quando è consegnata all'uconstattuto sosto quastiasi forma perchè gli manca il diritto. Rappresentando a natura umana ancora severa dal peccato, essa è incapace di errare come
di morire; e afferma o nega competentemente i primi veri, su cui si fondano
non solo la religione, ma la famigtia, la società civile e la politica; una nel
capo, molteglice nei membri.

Ezano dunque finalmente riconciliati scienza e dovere, filosofia e religione, norale e politica; derivate tutte dalla medesima sorgente, era costituto il criterio del sapere, degli affetti, delle azioni. Quanti secoli però, quanto sangue, prima che la verità divenisse trionfante, s'inviscerasse nella società, e portasse le indefinite sue consequenze e le applicazioni morali e civili. Ma ancora ne' mali inseparabili dalla condizione unana recherà balsami la carità, intenta a diminiuriti o a consolarti coll'elevare gli occhi del soffrente al Cielo che è ner lui.

- Mihi hace ac talia audienti, in incerto fudirium est fatone res mortalium et necessitate immutabili, en sorte columbur. Ann. vs. 22.— Mihi, quanto plura recensium eur vecterum revolvo, tento magis tudirio; arram mortalium cunctis im espositi observantar. 1v1, us. 48.
  - (2) Ad Galatas, III. 28; ad Colonsenses, III. 41.
  - (5) Longe clarissima arbium Orientis, non Juden mode, Pusso, Hist, pal. v. 14.
- (4) É la definizione famosa di sant'Agostino: Firisa est bona qualitas menta... qua nullus male utiter. E altrore: Ille pia el junte vivil, qui rerum inieger est estimator, in neutram parten decimendo. E de-lib. arb. Foluntas, acersa ab incommutabili bono el converso ad proprium, percet.
- (3) La venuta di san l'ietro in Italia è uno de' punti più controversi della storia ecclesiastica, perchè molti farebbero dipendere da quetta l'intituzione apostolita della santa sede in Roma. Netl'anno 42, da noi segnato, comincierebbero i ventieinque anni, ebe il Crossov di Eusebio assegna al pontificato di san l'ietro.
  - (6) Atti apostolici, aver. 15.
- (7) Maneil biennio... et suscipirbat amnes, qui ingredichentur ad eum, pradicou regnum Dei, et docess que sunt de domino Jesu Christo, cum anni fiducia, sine prohibitione. 1v1, xxvs. 50 o. 51.
  - (8) Parla sempre Tacilo, Ann., 1v. 44.
- (9) Quel che alle donne, e comandato anche agli uominil. Le leggi di Cristo non some gliano a quelle degli imperatori; non la stessa cosa insegnano san Pasolo e Paptinano. Le leggi » permetiono ogni impudietira agli uomini in donne libere; nel Cristiani, sei il marilio può ripudar la donna per adullerio, anch'essa lul pei dellito stesso. In condizioni eguali, eguale è l'obbligazione « S. fontacavo a Fabilito).
  - (10) Sap. 11v. 22 e seg.. Ad Galatas, v. 19 e seg.
- (14) Si ros manseritis in sermone meo, vere discipuli mei critis; et cognoscells veritalem, et veritas liberabili vor. S. Giov., viii. 31 e 32.
- (42) L'uomo ha diritto di comandare alle bestie, ma Dio solo di comandare all'uomo s. S. Gasgoaio Magno, lib. xxi és Job., c. 45.
- (15) Regimen Spransform non an funtam, quin non ordinator ad beaum commune, sed ad beaum priestum requeits. Li ideo principales hejus regionists non habet rationes sudicions, sudi pere quande to inserfande perincipales prima regiones, quad malitable absighte angle derimentum pointer are perharbitose consequent, quam ex Spransi regionine. San TONRISO, Summa theol., 2a 2π, quant. 42 art. 2 ad. 3 gm.

### CAPITOLO XXXVI.

### Galba. - Otone. - Vitellio.

Fin qui erano succeduti imperatori della famiglia Giulia, o imparentati o adottivi di essa; e il senato davasi l'aria di eleggeri: ma ora, al vedere una persona nuova, creata dai soldati, il senato comprende essersi conosciuto che l'imperatore si può fare anche fuor di Roma !

Servio Sulpiño Galba da Terracina, nobile, ricco, preconizzato all'impero da mille auguri, nella sua pretura aveva be merista del popolo coll'introdurre il nuovo spettacolo d'elefanti che ballavano sulla corda. Buon capitano, sotto Nerone fece l'addormentato per non eccitare esospetti; e governando la Spagna Tarragonese, represse i concassori, ed acquisito l'amore della provincia. Insorto contro Nerone per restituire, diceva, il massimo dei beni, la libertà rapita se da un mostro, come l'udi morto, assunse il titolo d'imperatore, ed avviossi a Roma, auspicando male il regno col punire le persone e le città che aveano ricusato socorrerfo nella sollevazione, et rudedare i complici e fautori di Ninfidio Sabino, comandante ai pretoriani, il quale avea voluto farsi gridar imperatore.

Un corpo di marinaj, che Nerone aveva ordinati in legione, gli va incorro a Ponte Miviro chiedendo essere confernati; e perchè al suo niego si ammutinano, Galba li fa assaire dalla cavalleria, settemila uccidere tra in battaglia e per castigo, i restanti in prigione finchè egli visse. Altri supplizi tennero dietro, ordinati freddamente: pregato a risparmiare ad un cavaliere l'infamia, comanda che il palco sia dipinto e ornato di fiori.

Il popolo esultò quando vide messì a morte gli stromenti di Nerone, fra cui Narcisso e l'avvelenatirice Locusta; e qualora Galba uscisse in pubblico, gli chiedeva a gran voce il suppirito di l'igellino: na costui a grosse somme comprò lo scampo. Di ciò fu scontenta la plebe, come della parsimonia che Galba redeva necessaria dopo i pazzi scialenqui precedenti. A un sonatore che il ricreò tutta una cena, regalò una moneta, avvertendolo, — È di mia borsa, non dell'erario . Se vedesse imbandiero più dispendiosa del solito, soffiava. Le prodigità del sou antecessore vole cincischiare, ordinando che, chionque h'avea ricevulo doni, ne restituisse nove decimi, creando per questo un tribunale che turbò i possedimenti, e più sconteniò che non arricchisse l'erario. Negò ai pretoriani il donativo, rispondendo: — Ho scello i soldati, non li voglio comperare -; voce degna d'un prisco Romano, s'egli l'avesse coi fatti sostenuta.

Ma avea messo il capo in grembo a favoriti indegni, i quali non era temerità che non si permettessero; ne' giudirj e negli impiesti non quardavano a merito, a diritto o a lorto, ma a chi più desse: laonde si rinnovavano le miserie e gli orrori del tempo di Nerone; e l'odio de' costoro dellitti accumiandosi sopra Galba col disprezzo per la sua inerzia, facesa intollerabile il dominio. Vedendosi sprezzato ed essos, e udita la rivolta d'alcune legioni di Germania, Galba stabili adoltar un successore. E fu Pisone Liciuiano, giovane reputato per modestia e severità: e l'esortio a portare la superba fortuna, come sin là aveva l'umile sostenuta; essere accorciatojo al ben regnare l'osservar quali cose si approverebbero, quali si condamerebbero in principi; ricordasse dover governare gente che ne la libertà sapeva tollerare, nè la serviti.

I soldatí e i senatori annuivono alla scolla, ma Marco Salvio Otone, invertarlo negli intight di corte, essendo stato caldo sentiniore di Galba, sperava da lini quel premio: edeiuso, e nulla avendo a sperare nella quiete, tutto nel sovvertimento, macchino; i debiti, le insimuzioni dei liberti, i pressigi d'indovini e di pianeti, la scadente autorità di Galba, la non ancora assodata di el Piono lo fecero ardito a lasciaris proclamar imperatore da non più che ventiture guardie predoriane. Ben tossi oditi e dal trisi aggiumesro: gli indifferenti non si opponeano, i contrari stavano a guardare. Pisone usci, mostrando di che turpe essempio sarebbe il Ilolarra ce de non trenta disceriori dessero il padrone al mondo; sicchè il popolo empì il palazzo gridando morte a Otone, siccom'era al mondo; sicchè il popolo empì il palazzo gridando morte a Otone, siccom'era solito nei teatri, e non gia per amore o per idea del megito, ma per la consustutine di adulare i principi con vano favore, pronto a gridar il contrario uni ora aportesso.

E Otone esce com mani tese, e picchiar petto, e gittur baci, e ogni umiltà: se gi fia turba intorno di curiosi o di fintori; e prima i predoriani, poi la legione de'marinaj, memore dell'insulto, gli prestano giuramento. Galba, svi43 gense, grotio dai settantatre anni e dall'infingardaggine, compare armato in sedia; 
è forbottato senza consiglior a una molitudine non tumultuante, non quieta; 
e da tutti abbandonato, agli assessini presenta tranquillamente il petto, dicendo: — Fertie, se così comple alla repubblica · Regoi otto mesi, puitusto securo di vizi che dotato di virtù; e fu detto di lui, che parve degno dell'impero finchè nol consecuta.

Senato, popolo, cavalieri, come fossero tutt'altra gente, consero chi prima a campo, bestemmiando a Galba, ad Otone bociamo la mano e ammassando titoli e applausi, più viri quanto meno sinoeri. Otone gli accoglieva cortene, e procurava nattuenere i soldati dal sangue e dalla ruba, ma aveva autorità di comandare il delitto non d'impedirito, e dovette a lor capriccio deporre ed altare magistrati. Vinnio, Laco, Ieclo, Pisone, indegni favoriti, furnot trucidati, e con loro molti innocenti e rei, come avviene nelle sommosse: la giornata micidiale si conchiuse con festa e falò: al domani il pretore, convocati judri, fece decretare la polesta tirbunizia ad Otone, che, attraveso le insanguinate vie di Roma, sali al Campidoglio, ove ottenne il titolo di Cesare Augusto, perdonò le ingiurie, o forse differi la vendetta, che dalla brevità del regno gli fu impedita.

Ma gli eserciti che davano l'impero, potevano anche ricusarlo. Nella Bassa Germania, Aulo Vitellio, tratti dalla sua i governatori della Gallia Belgica e della Lionese, e i campi dell'Alta Germania, della Rezia e dell'Inghilterra, si fece gridar imperatore, e prese l'autorità, premiando e punendo; poi avviò 2 geno. verso Italia cogli eserciti Fabio Valente pel Cenisio, Alieno Cecina pel Sanbernardo; e presto udi che i paesi fra l'Alpe e il Po si sottometteano, non per benevolenza od ira, ma perchè indifferenti a qual obbedire fra due pretendenti. egualmente spregevoli. Otone, strappatosi dai voluttuosi ozi, mostrasi assiduo agli affari, blandisce il popolo con lusinghiere elocuzioni, il senato colle dignità. colle largizioni i pretoriani; perdona ad alcuni; ordina a Tigellino di morire; tenta smovere Vitellio dall'impresa con larghe promesse, fin d'associarselo all'impero: patti simili propone Vitellio; poi l'uno all'altro avventano ingiurie enormi e meritate, l'uno all'altro spediscono assassini. I pretoriani tumultuano; i cittadini rimangono col batticuore d'una guerra civile; nessun partito osava prendere il senato, perchè ogni parzialità, mostrata oggi a un imperatore, poteva domani dar pretesto alle vendette dell'altro. Lo sgomento era cresciuto da fantasmi apparsi, statue rivoltesi, mostri nati; un bove parlò in Etruria; il Tevere traboccando portò via i viveri. La gente fiaccata dalla lunga pace, vuol mostrarsi bellicosa col comprare belle armi, insigni cavalli, e banchettare, dissimulando la paura quanto più n'avea.

Per togliersi a quell'intradue, Otone mosse incontro al pericolo colla più parte de' magistrati e de' consolari, e colle coorti pretoriane. La guerra fu atroce come sogliono le civili, sostenute da stranieri ausiliarj: finalmente a Bedriaco 2 l'esercito d'Otone andò squarciato. A questo in Brescello ne 20 apra recò notizia un soldato, il quale vedendosi non creduto, quasi fosse fuggito per viltà, si trafisse colla propria spada. L'imperatore a quell'atto esclamò: - Non sia mai che gente si prode e affezionata resti, per mia cagione, esposta a nuovi pericoli». E per quanto i soldati lo confortassero, mostrando che non era a disperare, che tutti volcano dar la vita per esso, e gliel provassero coll'uccidersi, altri gli dicessero essere grandezza d'animo il soffrire le calamità non il sottrarvisi, egli li supplicava a lasciarlo sagrificare la sua per salvare la vita di tanti, e: - Non trattasi di combattere Pirro o i Galli, « ma concittadini, nè la vittoria può venire senza molto sangue fraterno. Vi-· tellio prese le armi; io dovetti difendermi: ma la posterità sappia che una

- · sola volta esposi per me Romani contro Romani. Vitellio troverà vivi il
- · fratello, i figli, la donna sua. Se altri l'impero tenne più a lungo, nessuno · l'abbandonò più generosamente. Di veruno io mi lagno; chè il querelarsi
- · degli uomini o degli Dei al venir della morte, è un mostrarsi cupidi della
  - vita .

Chi così parlava, era stato mezzano e parte alle turpitudini di Nerone, che

gli confidò Poppea sinchè non si fosse lolta d'attorno Ottavia; s'era affogato nei debiti; spelavasi tutto il corpo e radeva la faccia equi di , rammorbidiva la pelle con mollica hagnata, portavasi sempre a lato uno specchio, e a quello componevasi in aria marziale prima di camminare al nemico. Indotti i suoi a non ritardare la risoluzione sua, s'accinge ad uccidersi la sera, poi diec: Aggiungiamo anche questa notte alla vita :; colloca sull'origliere due pu-24 see, guili, s'addormenta, e la mattina si trafigez.

Piangendo un imperatore che a trentascite anni moriva per salvarli, i guerrieri suoi levarono un rumore, pericolosissimo perchè non era chi il quielasse; esibirono l'impero senza trovare chi l'aggradisse; e mentre il senato si chiariva per Vitellio, e decretava ringraziamenti alle legioni di Germania, la miltare licenza indireva d'ambe le parti col pretesto di punire gli avversi. Vitellio accorso, perdono ai primari uffiziali dell'emulo, gli altri puni di morte; pel campo di Bedriaco, tuttavia coperto degli insepolti; compiaceasi vederne le ferite, e diceva: — Il cadavere d'un menico sa di buono, più buono quel d'un cittadino r; e fatto recar vino, bevve e ne distribui, rivelandosi qual era goloso e rudele.

Su tutto il suo cammino fu una gara di portargli quel che di squisito porgese il contorno; i migliori cittadini erano raccolti a splendidi hanchetti; ed i soldati l'imitavano, sicche il suo campo sarebhesi detto un baccanale. Sebene n'avesse congedato e sbrancalo parte, pure estatanamia armati, oltre i saccomanni e i servi, attraversando l'Italia al tempo della messo, la sperpararono, svergeguando, saccheggiando, vendendo come in guerra rotta. L'imperatore entrava in Roma con corazza e spada, a foggia di conquistatore che si cacciasse innanzi il senato e il popolo, se non l'avessero gli amici avventio di risparmiare questo nuovo insulto, ed assumera abito di pace. Nell'arringa al popolo e al senato sciorniò la solerzia e la temperanza sua; e popolo e senado, che ne saperano la gola e le disonestà, applaudirono.

Con uno de' primi decreti probì ai cavalieri romani di darsi spettacolo ul teatro e nell'arena; con un altro shandiva gli astrologi; el essendosi affisso un cartello, che annunziava Vitellio morrebbo il giorno che gli astrologi uscissero di Roma, egli fece ammazzare quanti ne colse. Era frequente al teatro e al circo, assiduo al senato, ove avendolo Elvidio Prisco contradelto, egli soggiunes: — Nessuna meraviglia che due senatori tengano contrario avviso: - Trovato un catalogo delle persono che avevano sollicitalo premi da Olone come uccisore di Galba, li fece morire, men per punizione del passato, che per riparo all'avvenire. Inetto però a gravi cure, le lasciava ai favortii Valente e Cecina che gli avveno dalo l'impero, e ad Asiatico di cui avveu susto inturpi servizi; o forse alle costoro suggestioni vanno imputati i tanti omicidi di cui Vitellio si macchio, fin della proorpia madre.

Egli intanto badava agli aguzzamenti dell'appetito. Immagino un piatto, detto lo scudo di Minerva per la prodigiosa capacità, dove si raccoglieva quanto potesse meglio solleticare palato o capriccio d'uomo; cervella di fagiano, fegati

di scaro, latte di lamprede, lingue di rari uccelli a mille colori, pigliati dalla muda ad una cert'ora; femmine sorprese sulla covata, maschi interrotti nel sonno, perchè l'agitazione ne fa il fegato d'un mangiare delizioso; fregoli di pesce, staccati dal fondo dei laghi al modo che si pescano le perle; altri pesci spediti a Roma coll'acqua stessa in cui furono côlti; poi funghi, di cui si spiava il nascere nelle umide notti : poma imbarcate cogli alberi loro e col giardino ove crebbero, affinchè Cesare le cogliesse di propria mano, e godesse le primizie della fragranza e della lanugino. Fin a cinque desinari sedeva in un giorno, e ciascuno d'ingente spesa; invitavasi da un amico a colazione, dall'altro a pranzo, dal terzo a merenda, a cena dal quarto nel giorno stesso. e gareggiavano a chi più lautamente gl'imbandisse; ma tutti vinse Lucio suo fratello, che gli allesti duemila piatti di pesci, e settemila degli uccelli più squisiti al mondo. Ovunque egli passasse, bisognava riporre i cibi, altrimenti dava del dente in tutto, sparecchiava le are degli Dei, e novecentomila sesterzi in pochi mesi ingolò. Altro danaro straziò in murare stalle, dar corse e spettacoli di gladiatori e di fiere, e nelle splendide eseguie di Nerone, liete alla ciurma, esecrate dai buoni.

Gli turbarono, non ruppero i sozzi riposi le notizie d'Oriente. Vespasiano, che osteggiava i Giudei, udita la morte di Nerone, mandò Tito suo figlio a congratularsi con Galba: ma sanuto per via il tracollo di questo e l'accapigliarsi di Vitellio e Otone. Tito diede volta per esortare il padre a mettersi anch'egli competitore. Le legioni d'Oriente non aveano diritto d'imporre all'orbe il padrone, quanto quelle della Germania e della Gallia? Vespasiano, tenuto alquanto in bilancia dalla gravezza de'sessant'anni e del rischio, alfine lasciò da esse proclamarsi imperatore. Le provincie d'Oriente, fino all'Asia e all'Acaja, non esitarono a giurargli obbedienza; a Berito stabili un senato per dibattere gli affari, richiamò veterani, cernì novizj, fabbricò armi, battè moneta, e postosi in Egitto, contro di Vitellio spedi Crasso Muciano, comandante agli eserciti nella Siria. Il quale, crescendo di forze alla giornata e imponendo tasse, venne in Europa, ove le legioni, dall'Illiria alla Spagna e alla Bretagna, acclamarono Vespasiano. L'esercito illirico, guidato da Antonio Primo, calasi dalle Alpi; Aquileja, Altino, Este, Padova, Vicenza, Verona sono sorprese, e così separate da Vitellio l'Alemagna e le Rezie; Cecina che comandava gli eserciti di esso, lo tradi; la flotta di Ravenna gridò Vespasiano; finalmente sotto Cremona si fe giornata. Trentamila Vitelliani caddero uccisi 29 8bre da compatrioti ed amici; un figlio ammazzò il proprio padre, e riconosciutolo nello spogliarlo, il pregò di non maledirlo, e gli scavò la fossa. Preso il campo de' Vitelliani, Cremona fu assalita, e per guanto Antonio Primo desiderasse campare una città cinta d'amenissime ville, piena di gente accorsa ad una solenne fiera, e dove erano riposte tante ricchezze, non potè frenare l'agonia delle prede e l'odio antico; e saccheggiata per quattro giorni, fu distrutta. Primo vietò ai soldati di tener prigioniero verun Cremonese; ed essi

gli ammazzavano.



Vitellio, come altri potenti di altre età, credeva ovviare il pericolo col non pararne; giuni a chi in corte loccase delle attori covelle imandava spie a fare sosperte nel campo di Vespasiano, e tosto le faceva accidere perchè non parlassero. Fra ciò designava consoli per dieci anni, dava la cittadinanza a stranieri con larghissime concessioni, e nelle sale di Roma e nei parchi di Aricia, dimenticando il passato, il presente, l'avvenire, baprodivan, lussuriava. Giulio Agreste centurione, cercato invano di scuottor, gli chiese liloccaza d'andar a verificare coi propri occhi le forze e la postura del nemico; e visto Cremona riunta, le legioni prigioniere di campo vigoroso, tornò, ne diede certezza a Vitellio, e trovandolo incredulo, per testimonio di sua veracità si uccie. In si live conto tenevasi la viuli?

Alfine l'imperatore mandò ad abbarrare i valichi dell'Apennino; poi incalato raggiunse l'esercito con un codazzo di senatori, che lo rendeano viepiù spregevole; ed ora a questi, ora a questi, ora a quelli si volgeva per pareri; poi, ad ogni annunzio dell'avvicinar del nemico, sgomentavasi es s'ubriacava. Udito che anche la flotta di Miseno avea voltato handiera, tornò a Roma intenerendo il popolo con preghiere, con lagrime, con promesse, più esorbitanti quanto meno pensava mantenerle; e così raccozzò una ciurraa cui diede il nome di legione. Ma come Primo avrocò fulminando l'Apennino. costoro disertamo a frotte.

Sabino governatore di Roma, benchie fratello di Vespasiano, si tenne in fede: sol quando si bucinò che, per cessare il sangue, Vitellio abdicava, cgli assunse le armi; ma il popolo, invaso da subtia frenesia, lo chisse in Campidoglio, e nell'assallo s'incendiarono le case vicine e i portici, tra le cui fiamme penetrati, i Vitelliani passarono per le spade chiunque resisteva; Sabino fu trucidato a rabbia del popolo, il quale mal si potrebbe dire perché con nuovo furore proteggesse una causa non sua, e principi che domani avrebbe forse trascinati nel Tevere.

Primo, come ode arso il Campidogio e ucciso Sabino, difila sopra Rona: Vitellio, sebbene rimbaldanzio da quel fervare vulgare, anadò colle Vestali un ambasciatore chiedendo un sol giorno per risolvere; ma non l'oltenne, e i suoi furono rincacciuti nella città. Presa anache questa, si bategioper le vie, e ciuquantamila uomini perirono; mentre il vulgo, cui la sua bassezza faceva sicuro, applaudiva o fischiava i colpi, piacevasi scovare se alcuno si rimpiattase nelle case, gridando viva e muoja, come cosa pazza.

Vitellio, scoperto in un cănile, con abiti laceri, corda al collo, braccia al ana dosso fu menato per la città, fra gli urli della plebaglia che due giorni prima l'adorava. Al moltiplicare degli insulti, quest'unica voce oppose, — Eppurei ofiti vostro imperatore . Di otto imperatori di Roma, era il sesto che periva di morte violenta.

Coll'uccisione di suo fratello Lucio Vitellio che comandava un esercito a Terracina, fu terminata la guerra, ma senza che fosse pace. I soldati vincitori inseguivano i nemici, scannandoli ovunque li scontrassero; col pretesto di cercarli sforzavano le case; e la ciurma gli avviava ed emulava. Primo valevasi del comando per rubare più degli altri: Domiziano, figlio del nuovo imperatore, che nella sollevazione erasi trafugato in abito di sacristano d'Iside, allora dichiarato cesare, tuffavasi nelle laidezze. Scompigli sovra scompigli, fra' quali alla povera Italia restava appena fiato per acclamare Vespasiano augusto.

- (1) Evulgato imperit arcano, principem alibi quam Roma fieri. Tacito, Hist., 1. 4.
- (2) Si disputò assal sogra questa località, e motti ia pongono a Canneto: ma più vertinulimenie a Calvatone nel Cremonene, all'angolo d'una strada romana, a due giornate da Verona. Quivi le cronache paesane porreibbero la città di Vegra (forma vulgare dei nome di Bedriaco, o Bebriaco) distrutta dagli Unati; s vi si scoprono conlinuamente ruderi antichi, e nel 1835 un basto di bromo dell'imperatione Antonino, e den statente di mamo pario.

#### CAPITOLO XXXVII.

### I Flavi.

La casa Flavia, nè antica nè illustre, proveniva da Rieti. Tito Flavio, avo che fu di Vespasiano, militò nelle guerre civili, e dopo la rotta di Farsaglia tornò nel paese natio come esattore delle gabelle. Suo figlio Flavio Sabino nell'eguale industria si esercitò in molte città d'Asia con fama d'onesto : poi ritiratosi negli Elveti, arricchi prestando, e da una Vespasia Polla genero Sabino e Vespasiano. Valenti guerrieri entrambi, quest'ultimo divenne senatore e console col blandire i potenti; la finta vittoria di Caligola sui Germani festeggiò con giuochi straordinari: propose che gli accusati di fellonia fossero pubblicamente uccisi ed esclusi dalla sepoltura; in pien senato rese grazie a Caligola d'averlo invitato a cena; proconsole in Africa, servi tanto bene Nerone, da attirarsi il pubblico odio. Reduce, si trovò in sì basse acque che diede in pegno al fratello le sue terre, e al vivere cercò modi poco onesti : ma a grave pericolo il pose l'essersi lasciato prendere dal sonno mentre Nerone recitava propri versi : onde ritirato in campagna attendeva male puove . quando si udi prescelto a capitanar la guerra della Giudea. L'oscurità de'suoi natali, togliendo ogni ombra a Nerone, gli aveva meritato quel comando, nel quale mostrossi eccellente; pazientissimo alle fatiche, divideva gli stenti coll'infimo soldato: se non che disonoravasi coll'avarizia.

Fu il solo che, assunto all'impero, si mulasse in meglio. Appena seppe morto Vitellio, racconsolò di vittovaglio l'Italia; conferi governi e comandi ad amici suoi, sperimentati nel vivere privato e sui campi; e non si trovò costretto a corrompere i soldati con improvide liberalità. Crasso Muciano, mistura d'ottime e di ribalde qualità, molle a stirro, superbe o compiacente, avido dei godimenti e indomito alle fatiche, con potere illimitato e bastante severità diede buon incammino alle cose di Roma. Intanto Vespasiano in Alessandria faceva miracolti; rese la vista a un cieco, bagnandogli di saliva gli occhi; un rattratto, appena da lui tocco, ricuperò l'uso della mano: tutto ad onore e gloria del dio Scrapide. Entrando nel tempio, Vespasiano vide dietro di sè un tal Basilide, che in quell'istante si trovava ottanta miglia lontano e ammalato. Avvenimenti attestati da Svetonio, Dione e Tacito, il quale dice che, al tempo suo, la menzogna non avrebbe potuto aver corso.

76 Glorisso per vittorie e per miracoli, Vespassino arrivò in Italia; e se, appena eletto, tanta folla accorse a riverirlo da non bastarvi l'ampia città di Alessandria, pensale al giunger suo nella metropoli! E ognuno se ne prometteva rindegrata la disciplina, rimesso in lena l'impero, e tutto ciò che i popoli mal conduti aspettano ad ogni mutar di principe.

In effetto imbriglio la militare licenza; al senato assistova, incorendo a dire schietto ciascuno il suo parere; miglino l'amministrazione della giustizia, e nominio una commissione speciale per accelerare lo spaccio del processi, interrotti nelle precedenti turbolenze. Fatto censore, degradò i cavalieri che si tossero disonorati, surrogandovi i migliori uomini d'Italia e dell'impero; la famiglio senatorie, ridotte a ducento dalle stragi precedenti, crebbo fino a mille; fece de' nuovi patraj, ultima creazione di tal genere che la storia ricordi. Nè però intendeva riatzare l'aristocrazia oppressiva, dovendo ognuno restar sottoposto al diritto comune; ed essendo nato diverbio fra un senatore e un cavaliero, l'imperatore proferi: — Non è lecilo ingiuriar un senatore, ai diritto atturale e le leggi autorizano a renderpi ingiuria pringiuria.

Benchè tornasse dallo splendido Oriente, serbò semplici modi; benchè abituato sui campi, gemeva allorche dovesse mandare qualcuno al supplizio; accessibile a tutti, parlava spesso della sua bassa origine, proverbiando coloro che volevano derivargliela da Ercole; sprezzava i titoli, e a stento accettò quello di padre della patria; diè protezione e ricca dote alla figlia di Vitellio, e sopportò che Muciano vantasse d'avergli egli stesso regalato l'impero. Degli affronti subili sotto Nerone non tenne memoria; le pasquinate sparse contro la sua avarizia, e le invettive dei filosofi recossi in pace; ma poichè gli Stoici. o quei che di tal nome si camuffavano, persisteano a turbar le opinioni col rimpiangere il passato e denigrare il sistema imperiale, li sbandi. Demetrio, un d'essi, non volle obbedire, e non solo rimase in città, ma gli comparve innanzi dicendogli strapazzi; e Vespasiano si contentò di dire: - Tu fai di tutto perchè io ti tolga la vita, ma io non uccido cane che abbaia ». Ma di quelli che cospirarono contro di lui. Vespasiano non mandò a morte nessuno; ai delatori non prestò ascolto; ammonendolo alcuno di guardarsi da Mezio Pomposiano, perchè nato sotto una costellazione che gli prediceva l'impero, lo elevò console, dicendo: - Di quest'atto d'amicizia si ricorderà, venuto ch'e' sia al trono ...

Per mettere in bilancia le finanze, rincari alcune gabelle; di nuove un introduse, fra coi unu saugli occumenti, e rimprovarnologicia T.n., caso gli diede ad annusare il danaro ritrattone, chiedendogii: — Puzza? Dicendogli i messi d'una città che iloro senato gli avea decretato una statua di gran costo, eggi, siesa la mano, rispose: — Eccone le basee, basta mettata qui i valore della statua vostra: Non v'avea delitto di cui uno non potesse a danaro riscattarsi: dicono anorna riflicasse le pingui amministrazioni a coloro che meglio sapessero smungere, paragonandoli a spugue, che spremeva dopo inuppate. Sollecitando un suo favorito la sovrantendenza della casa imperiale per uno che diceva suo fratello, l'imperatore non rispose nulla, ma fatto venire il raccomandato, foce shorsar a se stesso la somma che questi avea promessa al favorito, e gli conferi la carica. Quando poi il favorito rimpovi D'istanza, Vespasiano gli disse: — Cércati un altro fratello; il raccomandatomi si trovò essere fratel mi e o non tuo:

Modi stomachevoli in principe: ma se pensiamo a che fondo trovò le finanze, mentre non meno di quattromila milioni di sesterzi l'anno richiedeva l'amministrazione dello Stato, propendiamo a compatire un vizio che risparmiò le solite dilanidazioni. Tanto niù che ciò non lo tradusse a confiscar i beni nenpur di quelli che l'aveano contrariato, nè il distolse dall'ajutare senatori poveri, rifiorire città diroccate, ristorar vie ed acquedotti, proteggere le arti e le scienze e i poeti, pel primo stipendiare professori d'eloquenza greca e latina in Roma, e raccogliere tremila lastre di rame, su cui erano scritti i fasti antichi della città. Allora fu elevato il tempio della Pace, adunandovi i capolavori sparsi qua e là; allora ricostruito il Campidoglio ed altri edifizi, periti nell'incendio di Nerone e nelle sommosse sotto Galba; allora il grande anfiteatro che meritò il nome di Colosseo: allora ristaurate le grandi vie di tutto l'impero, non più a spese delle provincie ma dello Stato. Ed avendogli un meccanico offerto macchine da trasportar grandi colonne con piccola spesa, egli lo ricompensò, ma ricusò l'invenzione, dicendo: - Bisogna che il popolo viva .

Però l'indipendenza del mondo rimbalzava volta a volta contro l'oppressione romana; e sospese col nuovo sistema imperiale le guerre di conquista, molte divennero necessarie per difendere le provincie o per acchetarle. Già vedemmo quelle menate sotto Augusto nella Germania, la quale non quietò mai. La Bretagna, stanca delle esazioni e de' pubblicani, si rivoltò, ma l'entusiasmo non la sottrasse dal vedere ribadite le sue catene. Nella Gallia fu perseguitato il culto dei Druidi, perpetui eccitatori del sentimento nazionale; e in compenso Claudio pareggiò quelle provincie all'Italia, ricevendo i Galli al senato e alle dignità, che che scandalo ne prendesse l'aristocrazia, L'Armenia, dopo lunghe agitazioni si sottopose, e Tiridate ne ricevette la corona dalla mano di Nerone; il quale pure mutò in provincia il Ponto. Aveva appena Vesnasiano accettato il titolo imperiale, che i bellicosissimi Daci, o vogliam dire Tedeschi (Deutsch), presero le armi; non tenuti più in soggezione dall'esercito aquartierato nella Mesia, assalirono gl'invernali accampamenti delle truppe ausiliarie, e varcato il Danubio, minacciavano il riparo delle legioni. Muciano mandò pronti soccorsi, coi quali Fontejo Agrippa li ricacciò di là dal fiume, le coi rive muni d'una schiera di fortezze.

Le guerre domestiche de' Romani davano sempre eccitamento a qualcho provincia di sollevarsi. I Batavi, tribù di Catti, che sturbata dalla Germania, erasi stanzita nell'isola formata dai due rami del Reno, furnoc condotti da Claudio Civile a scannare gli eserciti conquistatori, e proclamare l'indipendeza. Tutta la Gallia riprese desiderio e sperazara di libertà; e i Bardi, usciti dai nascondigli, e la profetessa Veleda con canti e sacrifizi e tutto il corredo dell'antica superstizione, produsserto oracoli, promettenti l'impede mondo a gente d'oltr'alpe; e interpretando l'incendio del Campiloglio come prelutio della caduta di Roma, trucidano i capi romani, e proclamano l'impere zallo.

Ma Roma, più che nella forza degli eserciti, s'affidava negli interessi de' vinti che sapeva conciliare co' suoi; e i migliori delle colonie dissuadevano i loro nazionali da una guerra che ripristinerebbe la barbarie distruggendo l'introdotta civiltà, e ai privilegi romani surrogherebbe di nuovo la guerra interminabile, i saccheggi, la prepotenza armata. Tali erano le ragioni con cui Petilio Cereale. comandante alle forze romane, arringava gli abitanti di Treveri: - Io non so · parlare, bensì combattere: ma poichè le parole de'sediziosi fanno effetto su · voi, udite anche le mie. I Romani nel paese vostro entrarono non per cupidigia, ma chiamati dai vostri maggiori, stracchi delle mutue distruzioni. Con · qual fortuna guerreggiammo i Germani e altri nemici vostri, lo sapete: nè · venimmo sul Reno per difendere l'Italia, ma perchè un altro Ariovisto non si · facesse re della Gallia. Forse Civile e i suoi Batavi vorran bene a voi più · che i loro antenati ai vostri? Cupidigia di preda, desiderio di mutar i loro · pantani col vostro ubertoso terreno li mosse sempre, pur ammantandosi col · nome di libertà : e voi foste battuti e dominati finchè non vi deste a noi. · Noi non vi abbiamo aggravati più di quel che fosse mestieri per conservare · la pace : del resto facciamo un corpo solo; spesso voi comandate le nostre · legioni, governate provincie: nnlla a voi teniamo chiuso: de' buoni principi · godete voi anche lontani; i tristi sentite meno perchè lontani. Ma come la · pioggia e il vento, così bisogna acconciarsi a soffrire qualcosa de'dominanti. · Espulsi che fossero i Romani, tutto il mondo verrebbe a baruffe; un impero · cresciuto con ottocento anni di fortuna e di abilità non potrebbe scomporsi · senza universale sovvertimento; e peggio starà chi possiede oro e beni . · esche alla guerra. Amate e riverite piuttosto la pace romana, e colesta · Roma, ch'è nostra patria, vincitori o vinti che siamo : vogliate essere piut-

In fatt Roma avea sì bene stabilito la sua dominazione civile, che finor di essa non vedessi se non disordine, servitti, barbarie; le legioni rivoltavansi contro i principi, contro Roma non mai. Quando poi questa ricompostasi spodi bastanti forze contro gl'insorgenti, nolli si piegarono per ragione o per paura, altri vi firono costretti; alcune legioni che avevano giuralo l'impero gallo, tornarono al dovere, e firono accolte impuni. Dopo lunga e valida resistenza, Civile dovette codere anch'esso, ed oltenne di vivere in pace; Classsico, Tudore, altri capi fuggirono o si uccisero; alcuni furono consegnati ai Romani, e perirono nei processi.

· tosto docili con sicurezza, che riottosi con rovina · 1.

Giulio Salaino di Langres, che crasi fatto proclamar imperatore, fu sconfitto mentre estendeva la sollevazione, ni si sottrasse alla morte che col dar fuoco alla casa dov'era nicoverato, facendo credere d'esservi perito. E lo credette anche la moglie sam Eponina, che teneramente lo amava, e che il pianse desolata la moglie sama Eponina, che teneramente lo amava, e che il pianse desolata finch-legli non potò farte sapere d'essersi, colle ricotezze e om dei liberti, ricoverato in una caverna. Reprimendo la gioja di quest'annunzio, ella seguitò vita e lutto vedovile; ma fingendo affiri, stava lungamente alla campagna per vivervi con esso. In quella tana partori ed allevò due gemelli, e potò anche,

e redenzione.

non si sa perchè, mandare il martio sconosciuto a Roma, donde lornò. Così passiti nove anni, qualche curioso lo ormò, e scoperto l'arcano, Sabino colla generosa fu in catene strascinato a Roma. La magnanimità di lui, il lungo martirio, i a trancaza del caso, le lacrime di Eponina, la qual di-ceva, — Ho alleva to questi bambini una tana come una lionessa, acciò fossimo in più a chieder mercede ·, intenerirono alle lacrime Vespasiano, ma not lostero dal mandarti al supplizio; — ragioni di Stato. Nella Gallia tornò l'amore dell'ordine, cioè la pazienza della scrvitù; e i Druidi si trasformarono in mestri di scripte romane.

Con altre guerre intanto erano ridotte a provincie la Comagene col nome di Eufratesiana, la Crecia emancipata da Nerone, la Licia, la Tracia, la Ciciai Tachea, con Rodi, Bisanzio e Samo: da Giulio Agricola fu circuita e sottomessa la Bretagna colle Orcadi, come vedremo.

Più memorabile è la caduta degli Ebrei, popolo prescelto da Dio a conservar pura la tradizione, finche, venuta la pienezza de tempi, sorse di mezzo ad

essi e fu da essi sconosciuto e ucciso quel Divino, di cui tutta la loro storia non era che preparazione, simbolo, profezia. Anche perduta la dominazione, unita alla provincia della Siria, e governata da presidi romani, la nazione ebrea rifiutò ostinatamente i costumi gentili e la religione idolatra; e agli imperatori che volcano violentarne le coscienze, opponeva le proteste, e subiva le persecuzioni. Ma internamente le scissure fra la Giudea e la Samaria, le sette de' Farisei e Saducei, le ambizioni de' principi e de' sacerdoti , la comparsa di finti Messia, infine la smoderatezza degli Zelanti rendeano infelicissimo il paese, e gli facevano sentire la maledizione del sangue del giusto. Satolli d'oltraggi, trucidati a migliaia, offesi negl'interessi e nelle credenze, insorgono regnante Nerone, il quale deputa a sottometterli Vespasiano. Non v'è orrore che non accompagnasse quella guerra, in cui si conta perissero un milione e 70 mezzo di Ebrei: finalmente Tito, figlio di lui, prese Gerusalemme stessa e la incendiò, e da quel punto gli Ebrei più non ebbero patria ne altare. Sparsi per tutto il mondo, con una portentosa attività e con irremovibile perseveranza vivono confidati che quel Dio, che altra volta li richiamò dalla schiavitù di Babilonia, faccia splendere ancora il loro giorno. - Sarà il giorno, in cui

Tito negli anfiteatri di Berito e di Cesarea rallegrò il popolo collo spettacolo di centinaja di Giudei, accoltelantisi o sbranati dalle fiere: altri condotti a Roma, abbellirono il più splendido trionfo, ornato viepiù collo strozzare i principali di essi: altri furono serbati a fabbricar l'arco che ancora chiamasi di Tito, il Colosseo e il tempio della Pace, nel quale furono deposti il candelabro d'oro e gli altri arredi del culto di leova.

· il sangue, imprecato dai loro padri, scenda sui figli per lavacro di perdono

Vespasiano associossi il figlio vincitore nella podestà tribunizia; è il tempio di Giano chiuso attestò finite o sospese le guerre. Anche Roma respirava dalle atrocità e dalle nazzie, non così però che le mancassero supulizi; e fin singui

larmente deplorato quel dell'intrepido Elvidio Prisco (pag. 125). Alieno Cécina ed Epiro Marcello, spia di Nerone, congiurarono con molti pretoriani; ma scoperti, Marcello prima della condanna si uccise: a condannar Cecina non bastando l'essergli trovata l'arringa disposta per ammutinare i soldati. Tito l'invitò a cena, e ve lo fece assassinare. Compendiose procedure!

Vespasiano, sentendosi morire, esclamò: - Se non fallo, sto per divenire iddio : ; burlandosi del divinizzare che i Romani faceano i loro principi. Sereno fin all'ultimo istante. - Un imperatore (disse) dee morire in piedi . tentò alzarsi, e spirò di settantun anno, regnato dieci. Ai funerali de' grandi 79 solevansi rappresentare commedie, ove il morto era messo in burla. Il buffone che, in quella di Vespasiano, contraffacea l'estinto, domandò agli economi quanto costerebbero i funerali, e tidita l'ingente somma destinatavi da Tito, riprese: - Date a me quel danaro, e gettate pure il cadavere nel finme .. Fortunata Roma però se d'avarizia solo poteva appuntare il successore di Tiberio e di Nerone 2.

Tito Flavio, spertissimo in eloquenza e versi, e più nella guerra, finchè visse il padre mostrò avidità e tracotanza; sorreggeva chi gli offrisse danaro; se portava malanimo contro alcuno, ne facea da prezzolati domandar la testa in teatro o nel campo; e gli amori suoi con Berenice, sorella d'Agrippa II re degli Ebrei, erano riprovati dai Romani, tementi un'imperatrice straniera, quanto dagli Ebrei, scandolezzati che una loro principessa scendesse agli abbracci del distruttore di sua nazione.

Ma fatto imperatore a trentanove anni, Tito mandò Berenice fuor d'Italia, per quanto si sentisse di lei acceso: al fratello Flavio Domiziano, discolo ed intrigante, non solo non fece verun male, ma esibì dividere con esso l'autorità; confermò con editto generale le prerogative concesse da' suoi predecessori a città o persone; lasciava il popolo accostarsegli fin nel bagno, assegnare quando e come bramasse i giuochi ch'egli dava; nè l'affabilità gli scemava decoro. A chi gli rimostrava il troppo facile suo concedere, rispondeva: - Non conviene che alcuno parta melanconico dalla vista del principe »; ed una sera, non ricordandosi d'aver beneficato alcuno, esclamò: - Perdetti una giornata .

Accettando il pontificato, dichiarò che più non si contaminerebbe di sangue, aboli la legge di fellonia, nè si accusasse più alcuno per aver detto male di lui o de' predecessori. - O sparla di me a torto, e lo compiango; o a ra-· gione, e sarebbe ingiustizia il punirlo della verità. Quanto a' miei anteces-· sori , se ora sono Dei , possono a voglia punire gli oltraggi senza mio · intervento ». Avendo il senato condannati nel cano due natrizi cospiratori. Tito mandò pregare quell'assemblea di desistere dall'inutile castigo, dipendendo i regni da una potenzà superiore all'umana; al tempo stesso invia a rassicurare la madre de' rei . li vuol seco a banchetto la sera . il domani agli spettacoli . passando a loro le spade de' gladiatori, che, secondo il costume, gli venivano offerte ad esaminare.

Non che agognare l'altrui, ricusò regali e legati: eppure in donativi, spettacoli e fabbriche gareggiò con qualunque de' suoi predecessori; e quando inaugurò il colossale anfiteatro, presentò, oltre i gladiatori, una battaglia navale e sin cinquemila siere. Più savia generosità mostrò in pubbliche sciagure: avendo un incendio guastato il Campidoglio, il Panteon, la biblioteca d'Augusto, il teatro di Pompeo, a non dire i minori edifizi, dichiarò ch'egli toglieva sopra di sè tutti i danni'; e per mantenere la parola, senza accettar le somme che città e principi forestieri gli esibivano, vende perfino gli arredi del suo palazzo. Il Vesuvio, che da immemorabile non eruttava, lui regnante 8 proruppe in modo, che Ercolano e Pompej furono sepolte, Pozzuoli e Cuma diroccate, sobbalzata tutta Campania. Tito a proprie spese provvide ai mali riparabili : girò il paese, non per ostentazione e curiosità, ma prodigando danaro. La peste gli die' nuovo campo a mostrare la sua benevolenza, e quasi non dissi la carità. Chi crederebbe che, sotto tal principe, trovasse molti seguaci un finto Nerone venuto d'Armenia, il quale ronzò intorno all'Eufrate, poi si rifuggi tra i Parti?

Mentre Roma si ricreava sotto il buon Tito, e lo intitolava delizia del si genere umano, morte gliel tolse dopo due anni e tre mesi di regno, accelerata, si disse, dal fratello Domiziano, che lo fece scrivere fra gli Dei mentre il denigrava presso gli uomini.

Questo Domiziano, senza studj, marcio di lussuria e di debiti, in guerra sollecito solo d'evitar le faiche de i pericoli, estinio il padre, letalò guadagnarsi i pretoriani per soppiantare Tilo, e Tito gli perdonò. Morto od ucciso questo, fu gridado imperatore, e prodigatigli d'un tratto i titoli e le cariche che a' suoi aintecessori conferiransi a poco insiema.

Dapprima vietò perfino i sacrifizi cruenti; l'archeggiava cogli uffiziali, accionche la povertà non ne agevolasse la corruzione; ricusava l'erceilità di chi avesse figliuoli; e dopo spartite ai veterani le terre confiscate, il di più non tenne per sè, come si soleva, ma lo rese ai prischi possessori. Murò splendidamente, ricompose la biblioteca incendiata, e dodicimila telenti spese nella doratura del tempio di Giove in Campidoglio: eppare la magnificenza di quello era un nulla a petto d'una sala del patazzo. Attendeva in persona a rendere giustiria; notava d'infamia i giudici che accettassero danzo, o i or overantori che espilassero; rencesse la licenza pubblica e la stacciateggine de' libelli; vietò ai cavalieri di recitare sui teatri; cassò un senatore che danzava; esches le donne dal ricevere legati e dall'adare in lettiga; dichiarò indegno d'esser giudice un cavalierie che ripigifi a mogine dopo ripudiatala per impudica; molti adulteri puni di morte, e vietò severamente di far eu-nuchi.

Ma a fatica dissimulava l'indole sanguinaria e codarda. Avido di gloria militare quanto inetto ad acquistarsela, assunse quattro volte in un anno il titolo d'imperatore, sempre per vittorie altrui: piombato improviso sui Catti, i più civili e guerreschi fra i Germani, strascinò in trionfo alcuni prigionieri, nè più da quell'ora depose la toga trionfale; intanto che Svevi e Sarmati, rivoltati contro l'impero, sterminavano eserciti interi nella Mesia, nella Dacia e nella Germania.

Memorabili sono di quel tempo le vittorie di Gneo Giulio Agricola sulla Bretagna. Cesare pel primo era sbarcato nell'isola per reprimere i sacerdoti galli che continuamente fomentavano le sollevazioni nella Gallia renana (T. 1, pag. 500): ma sebbene fosse dichiarata provincia, non obbediva ai Romani, e poco vi vantaggiarono le armi, finché non le condusse Agricola. Tacito, 77 genero di lui, volle proporlo a specchio e raffaccio degli altri capitani; onde racconta che, accortosi come il saccheggio e la prepotenza militare nocessero alla dominazione, Agricola riformò la disciplina cominciando dalla propria casa, nominò uffiziali i più degni senza riguardo a raccomandazioni e preghiere, riparti più equamente le imposte; poi incoraggiando i suoi coll'esempio, scoraggiando i nemici colla rapidità delle marcie, riportò molte vittorie, molti col perdono indusse a sottomettersi, e cercò tenerli quieti coll'incivilirli; mai non cercava sminuir la gloria a' soldati per attribuirla a sè. e sempre mostravasi avaro del sangue romano. Per tal modo assicurò il dominio di Roma sulla Bretagna e la Caledonia: ma Domiziano, quasi eclissasse le sue imprese finte colle vere, lo richiamo, e l'insigne capitano non ne sfuggi as il rancore altrimenti che col vivere nell'oscurità, e nennur questa forse il sottrasse al veleno.

I Daci, guidati da Decebalo, grande in battaglie e in consiglio, passalo il Danubio, ruppero i Romani, uccisero il governatore della Mesia, e meanado orribile guasto, occuparono tutte le fortezze, là intorno munite dai Romani. Domiziano, posto in dirotta fuga, mandò a Decebalo supplicando pace, con so ricchi donativi, con artigiani d'ogni sorta, e con una corona in segno di riconoscerlo re, e rassegnandosi a pagargli annuo tributo. Prima guerra ove i Barbari assalissero con vantaggio l'impero. Eppure Domiziano scrisse al senato aver messo finalmente il morso agl'indomiti Daci; e tornando, dopo aver peggio che in guerra devastato il paese quieto, menò un trionfo, dove i poeti lo paragonarono ai Cesari e agli Scipioni 3.

La fierezza che gli mancava in campo, sapeva troppo esercitarla in pace. Il badioro nell'acciamar console Flavio Sabino genero di Tito, avendolo in ibadațilo chiamato imperatore, Domiziano fece scananare ei bandiore ei il nipote. Fato prendere l'oroscopo del grandi dell'impero, ne tolse ragione di mandar a morte assai senatori cevavileri. Di molti Cristiani prese l'ultimo su supplizio in Roma e nelle provincie, come di nemici alla repubblica, tra i quali Flavio Gemente cugino suo e collega nel consolato, e le due Domittile, nipote e moglie di quello.

Com'è de' principl cattivi, Domiziano aveva in odio e in sospetto la storia e gli storia: Erennio Senecione, incolpalo di scrivere la vita d'Elvidio Prisco, fu creduto degno di morte; Fannia vedova di Elvidio, che confessò averlo a quel lavoro spinto e ajutato, ne perfette i beni e la patria, ma portò seco la

storia riprovata; ad Aruleno Rustico fu colpa capitale l'aver lodato Trasea Peto; Armogene di Tarso venne ucciso perchè parve nella storia alludere a Domiziano, e crocifissi quelli che ne avevano aiutato lo spaccio. Nuovo genere di crudeltà fu l'ardere pubblicamente i libri di fama più cospicua e di sensi più generosi; da ultimo tutti i filosofi e gli scienziati sbandi; alcuni, cessati gli studi. presero il mestier di spia, il più opportuno perchè impinguava colle ricchezze, confiscate sotto frivolissimi pretesti. Un cittadino illustre mostrasi popolare? e' medita la guerra civile; sta ritirato? vuol far rimprovero ai tempi; conduce vita illibata? è un nuovo Bruto; se inerte e stolido, cova disegni di sangue; se operoso e vivo, intriga e sommove; il ricco possede troppo danaro per nom privato; il povero, non avendo che perdere, potrebbe a tutto avventarsi. Più le spie erano vili e schifose, più l'imperatore le palpava e reggeva; convinte di calunnia, crescevano di merito; ad esse le spoglio dello Stato, ad esse le dignità pontificali e il consolato; quali nelle provincie spediti procuratori, quali in città tenuti per confidenti e ministri; schiavi furono subornati contro i signori, liberti contro i patroni: e chi non avesso nemici, trovavasi tradito da gente, della cui benevolenza mai non avea dubitato.

Solto il costoro regno i Romani non osavano comunicare ad altri i propri pensamenti, në fremer insieme; e vedeno con silenzio pusilhanime i tribunali fatti srumenti in perdizione, rapine ed assassinj pallarasi ol nome d'ammenda e di castigo: le isole riboccavano di relegati, gli scogli d'uccisi. Alcuni incontarano la morte con intrepidezza: madri e mogli generose seguirono i loro cari nell'esiciio.

A Domiziano recava ditelto il veder le lagrime, noterare gli aneliti; esaltava quando a nua sua parola il senato impallidisse. Privatamente si compiaceva di lepidezze inumane. Una sera chiama a banchetto il fior de' senatori e de' cavalieri, egli che diceva di guardare i più de' cavalieri per suoi nemici, e che non si terrebbe sicuro finche pur un senatore respirasse. Man mano che arrivano, son condotti in una sala a bruno, ove fioche lampade mostrano cataletti, segnati ciascuno col nome di un convitato; ed ecco dopo lunga ansietà entrano uomini ignudi, tinti di nero, colla spada nell'una, la face nell'altra mano: ma dopo girato altorno, aprono le porte, e congedano i due ordini principali dell'impero, non so se più atterriti to scornati.

Valentissimo nel trar d'arco, faceva trasvolare il dardo fra le aperte dita d'uno schiavo, posto per lontano beresglio; e nella lunga solitudine del suo gabinetto l'imperator del mondo esercitava tale abilità d'ardeggiando mesche. Onde Vibio Crispo interrogato se nessano fosso coll'imperatore, — Neppure una mosca : rispose.

In turpi voluttà non la cedeva ad alcun predecessore. È i Romani? adnavano e il chianavano signore e dio, e figlio di Minerva, titoli ch'egli medesimo si attribuiva nelle lettere, e che gli erano prodigati da Marziale, Quintiliano, Giovenale e dagli altri scrittori. Le vie che conducevano al Campidogio, apparivano ingombre di vittime, seannate avanti alse uestates 1, le quali per decreto non potevano farsi che d'oro o d'argento. Giuochi preparò, che Roma non avea mai veduti i più splendidi; foce scavare presso al Tevere un gran lago, ove due flotte combatterono; agti accoltellamenti de gladatiori mesceva anche donne; offri vere battaglie d'interi eserciti nell'anflustro, egi che delle campali avea paur; a de essendo, d'arante lo spettacolo, sopragiunto un rovescio di pioggia, non permise a veruno d'uscire; onde molti ammalarono, alquanti morirono.

Per bastare alle prodigalità, non era via d'ottener danaro ch'e' non si facesse lecita; alle eredità facilmente sottentrava o accusando il morto d'avere sparlato di lui, o trovando chi asseriva quello averlo chiamato erede. I magistrati rincarivano le imposizioni, tanto che varie provincie sorsero in aperta rivolla. In Germania, Lucio Antonio governatore presa il titolo d'augusto; ma bentosto rotto ed ucciso, de' molti accusati come complici suoi due soli tributi camperono la vita col provare d'essersi prestati a vilissima lascivia, e quindi esser incapaci d'egni ardito tentativo.

Avendo scoperta e sventala una congiura, slava sempre in linore di move, massime che diversi prodigi e indovianmenti gli prennaniavano la sua fine. Si muni in ogni miglior modo, fino a rivestir le sue stanze di una pietra che rifletteva le immagniti, acciocche he nessuno gli si accostasse inosservato; poi pensando disfarsi di chiunque gli dava ombra, ne aveva preparata la lista. Un fanciullo, col quale egli trescava, gileal tobse mentre dormiva, e la porti dorri; e l'imperatrice Domizia Lougina, adsigitti al elegervi il proprio nome con quel de' primarj, convenne con questi di pigliare il passo innanzi. Partenio primo cameriere introduce all'imperatore Selano liberto di Domizia, ave che recando il braccio al collo in atto di ferito, gli porge una carta ov'è rivea tala la congiura, e mentre la leggeva il trafigge. Domiziano si didende, Stefano rimane trucidato da quei di casa; ma gli altri congiurati sopragiungendo uccidono l'imperatore.

Compiva i quarantacinque anni, e n'avea regnato quindici; e il senato raccotto di presente, gli disse tanti improperj quante dianzi adulazioni, ne rase il nome dalle ejugrafia, abbattle le statue e gli archi, annullo gli atli. Il popolo, sino al quale non scendeano le persecuzioni, bensì le pompe e i giuochi, stette indifferento. I soldati, di cui aveva cresitula la paga, lo piansero più che Vespasiano e Tito; e gli uffiziali durarono gran fatica a frenarti.

Egli è l'ultimo di quelli che chiamiamo i Dodici Cesari.

<sup>(4)</sup> TACITO, Hist., 11b. sv. 74. 75.

<sup>(2)</sup> Nel centimento sotto Vepatino si asseriere che trovazoni nella Gallia Cipadana cinquantaqualitro persone di cento anni, cinquantassette di estodieri, due di esciorentistopue, quattro di centrentacique, quattro di esotrentassette, tre di ecoquaranta: a Farma ve n'avea tre di centorenti, due di estotrenta; a Farma una donna di esotrentadue; a Rimini uno di esocioquanta, nominato Marco Aposio.

(5) Stazio e Marziale. Ecco alcune delle costoro adulazioni :

Invia sarmaticis domini lorica saglitis Et Martis getico tergore fida magis ... Felix sorte tua, sacrum cul tangere pectus

Fas crit, et nostri mente calere dei!... Redde deum votis poscentibus: invidet hosti

Roma no , venial laurea multa licet. Terrarum dominum propius videt ille; totoque Terretur vultu barbarus , el fruitur...

Hiberpa quamvie Arctos, et rudis Peuce El nugularum pulsibus calens Ister, Fractusque cornu jam ter improbo Rhenus,

Tenest domantem regna perfida gentie, Tu, summi mundi rector, el parens orbis Abesse nostris non tamen potes votis...

Nunc stares, si quando mihi, nunc sudite, Musa:
Victor ab Odrusio redditur arbe deus ...

Altrove Giano, vedendo passar Domiziano, lagnasi di non avere abbastanza occhi e visi per mirario (Mazziata, ilib. viii. 2). Tardi pure ad alzarsi la stella del mattino, chè se Cesare compare, il popolo non s'accorgerà della mancanza (Ivi, 23). — Oh poetil

(4) PLINIO, Paneg.

### CAPITOLO XXXVIII.

## Imperatori stoici.

E merito della verità il vantaggiare fin quelli che la rinnegano e la perseguiano, e costringere a riconocerà fino i nenici che la impurano. La morale che i Cristiani predicavano obbedendo e morando, già appariva negli scrittori pagani, e rinfondea vigore alla sesta più virtionos, la stoica; la qualla morte di Domiziano, si senti da tanto da opporsi alla onnipotenua delle armi; e acquistato preponderanza in senato, s'ingegnò a mettere sul tronocrature sue, e le riusci di procurare a Roma una serie di buoni capi.

Primo fu Marco Coccejo Nerva, oriundo da Creta, nativo di Narni, oncato di una statua da Nerone per le sue poesie. La fazione stoica sparse vaticinji e strologamenti sul futuro regnare di esso, tanto che, comunque timido,
l'incorarono ad accettare il trono. I pretoriani, sfogata la devozione loro
verso l'estinto imperatore, non riardarono a riconosocere il nuovo; ma fra
i mirallegro, Arrio Antonino si condolse con lui, che, dopo sfuggito per virtù
e prudenza a tanti principi malvagi, si trovasse in tal luogo dove amnici e
nemici disgusterebbe, e più giì amici, apnena ricesasse una grazia.

Nerva, professandosi collocato in quell'altezza non per soddisfazione propria, ma pel popolo, seppe conciliare la dolcezza della libertà colla quiete della monarchia. Restitul nella patria e nei beni gli sbanditi per fellonia, minacciò i delatori, interdisse i processi di maestà, e giurò non mandare a morte verun senatore: vastissimi terreni distribuì alla poveraglia; faceva allevare a pubbliche spese i bambini indigenti; riproibì l'evirazione; e si governò sempre di maniera come avesse, quando che fosse, a tornare privato. Per alleggerire le imposte limitò le spese, escludendo vari sagrifizi e spettacoli. moderando il fasto del palagio, non tollerando gli si ergessero statue d'oro o d'argento; e per ricompensare o soccorrere, vendette parte del proprio vasellame e alcuni poderi. Il senato, ripresa la libertà dei giudizi, procedette contro gli spioni del regno precedente, e alcuni multò di morte, altri d'esiglio: ma avendo istituito procedure contro alcuni nuovi cospiratori, Nerva troncò le indagini. Parve sconvenevole talo clemenza a Giulio Frontone console, e - Se è grave sciagura un principe sotto cui tutto è vietato, non è minore uno sotto cui tutto sia permesso ..

In fatto, di quella bontà abusarono i pretoriani, e levato rumore, assalirono il palazzo onde obbligar Nerva a consegnare gli uccisori di Domiziano; e per quanto egli s'opponesse, e nudo il petto li pregasse a ferir lui piuttosto, dovette cedere, lasciar uccidere i congiurati, e ringraziare i pretoriani d'averne purgato il mondo.

Da qui comprese la necessità di destinarsi a successore un uomo di salda mano, e adottò lo spagnuolo Marco Ulpio Trajano, col quale divise da quel <sup>98</sup> punto l'autorità: ma regnato appena sedici mesi, fu ascritto fra gli Dei.

Trajano avez fato le prime 'armi contro i Parti; da Domiziano fu mandato a governare la Germania bassa; robusto di corpo e formato alle fatiche, era il più sufficiente capitano dell'età sua: in campo non l'avresti distinto dall'infinno soldato al vestire, agli esercizi, alla sobrietà; marciava a piedi, consevat un per uno i soni veterani e le imprese loro, senza che l'affabilità disscioglicese la disciplina. Di pochi studi i', pure gli studiosi favoriva; nobile di portamento, d'obbliganti maniere. A quarantaquattro anni succedendo a Nerva, entrò pedestre in Roma fra indicibile esultanza, e nel por piede in palazzo, sua moglio Pompea Plotina voltasi al popolo dissee: — lo spero uscirno qual v'entro · .

Trajano dichiarò tenersi obbligato alle leggi come qualunque cittàdino; algrebeggio nelle consuele distribuzioni si ai sodati, si al popolo, comprendendovi gli assenti e, cosa nuova, i minori di dotici anni; ed è scritto che le frequenti sue liberatità mantenessero den minioni di persone. Tenne sempre i grani a modico prezzo, fece larghi assegnamenti pe figli dei poveri, diedo spettacoli di gladatori, ma sbandi i commodianti che Nerva avova riampassi: spesse largamente in agrire il porto di Civitavocchia ed amplirare il circo, ove probi si pronunziasse il suo nome, per sottrarlo agli applassi prodigità a tanti malvagi imperatori; e provisti di pubblico stipendo gli avvocati, vicit che ri-cevessero sportule dai litiganti, i quali pure doveano giurare di non aver dato loro nè promesso nulla.

Voltosi a guarir le piaghe dell'anarchia e della tiranniae, diniuni le imposte, accorció le pereogative imperiali qualvolta al ben pubblico complisse; nè accuse di maesià, nè delatori solfri, nè concusioni de governanti; riceveva le persone di qualunque fossero grado, e candidamente ne ascoltava giti avvisi; percava i più deggi per collocarti in posto; e crodvar che le finierie non fossero necessarie, come nella condotta privata, così neppure nella politica. Preferiva l'impunità di cento rei alla condonta d'un innocente; e nel dara sapata a Suburano prefetto del pretorio, gil disse: — Sio compio il mio dovere, adoprala per me; contro me, se vi maco · . Essendo da alcuno insusurrato ontro di Licinio Sura, a lui care o riverio, andò a ceaner da esso non invitato, si fece medicare gli occhi e radere dal medico e dal barbiere di esso, poi il domani a chi gli ripeteva le accuse, rispose: — S'egii intandesse ucciderni, l'arvelbe fatto jeri · .

Di colpe e difetti ebbe la sua parle; amava il vino, tanto che ordinò di non eseguire i comandi che desse dopo tavola; si piaceri s'abbandonò quanto il suo tempo consentiva; per vanita lasciava mettere il proprio nome su tuti gli ediligi o eretti o ristaurati, sicche lo soprannomarono erba parietaria: soffri il titolo di signore, e sagrifizi alle sue statue, e che il popolo giurasse per la vita e l'eternità di lui; e forse per gelosia di divinità ordinò persecuzioni contro i Cristiani.

Da Plinio il giovane, che ne stese il panegirico, trapela la gioja alquando finciullesca che provavano i patrioti romani al voderi di movo convosta le adunanze del senato tre giorni di fila, e, protratte sino a notte <sup>2</sup>: ma quale concetto formarci di queste assemblee, se dallo stesso Plinio siamo informati che Trajano dississe di formare una piccola associazione ende risparare i publici bagni d'una città dell'Asia, atteso che ogni unione per interessi privati è contraria all'impero?

Conoscendone il valore, i Germani mandarono a Trajano deputazioni d'ogni parte, e i Barbati di Bdull'Istro no a'verellutarono alle correrie, che rinnovavano ogniqualvolta il fiume gelasse: ma Trajano aspirava a passar l'Edirate e il Danubio su ponti da lui fabbricati, e ridurre la Dacia in provincia ».

Indecoroso stimando il tributo con che Domiziano avea dai Daci comprato la pace, ne devastò le campagne, e li vinse in una battaglia, dove essendo venuti meno i cenci da bendare i tanti feriti, egli diede le proprie vesti; e continuò la vittoria con tale ardore, che Decebalo, instancabile loro re, mandò per pace, ed accettolla a gravi condizioni. Trajano, poste fortezze e guardie ov'era 103 duono, menò il primo trionfo sui Daci, e voltò sul Danubio un ponte di pietra di venti piloni, grossi sessanta piedi, alti cencinquanta, discosti settanta; opera meravigliosa, e pur compita in un'estate per disegno e direzione di Apollodoro di Damasco. Decebalo, che soltanto alla necessità avea ceduto, non tardo a risollevar il paese, intendendosela fino coi Parti: ma Trajano, accorso al riparo, si ben campeggiò, che prese Zarmizegetusa capitale dei Daci, e il 106 paese ridusse a provincia, avente per confini il Dniester, il Tibisco, il Danubio inferiore e l'Eusino. Decebalo non volle sopravivere alla libertà. La colouna coclite, eretta in mezzo al foro Traiano, attestò queste vittorie; e nelle solennità del trionfo cenventitre giorni continuarono gli spettacoli, dove più di diecimila belve caddero uccise.

Soddisfatto uno de' suoi voti col varcare il Danubio, Trajano mosse per l'altro verso l'Eufarle a reprimere i Parti, i più formidabili nemici che a Roma 111 restassero. Ridusse a provincia l'Armenia; ricevette in soggezione i re d'Iberia, di Sarmazia, del Basforo, della Colchide; la Mesopotamia quasi col sobo terrore soggiogò, sottoniuse portione dell'Arabia, e vide la sua amicia chiesta contemporaneamente da' Sauromati del settentirone e dagli Indiani del mezzodi. Su ponte di barche varcalo il Tigri, sezza fetri colpo s'imapdroni dell'Aziabene; e giovato dalle discordie dei Parti, si spinse fino a Babilonia, espugnò Se-116 leucia e Clesifonte, i contorni sottomise, e dall' Assiria come provincia ricevette tributo.

Reduce in Antiochia, mentre l'esercito, la corte, i curiosi v'erano affollati, la terra tremò si fattamente, che i fabbricati diroccarono, Trajano stesso rimase ferito, e nel disastro d'una sola città tutto l'impero ebbe a soffrire. Altre sciagure imperversarono lui imperante; fame, peste, tremuoti; il Tevere inunofò loma; e, ciò che destava corroe, tre Vestals is contamiarono e furono sepolte vive. Se non bastava questo sacrifizio alle antiche superstizioni, i libri Sibillini ordinarono, come altre volte, che nel foro Boario si sepellissero vivi due Grecie due Galli maschio e femmio assorbi estaro di serve i de la comi maschio e femmio procesi de la comi procesi de la comi maschio e femmio procesi de la comi procesi d

el Bottrata la primavera, Trajano cominciò una corsa per ispiegare la maestà e la potenza dell'imper sugli occhi delle nazioni. Viste le pianure dell'Alia Asia dond' era scesa la prima civiltà del mondo, s'imbarca sul'Tigri, scende al gollo Persico, traversa il Grande oceano, e vedendo un vascello salpare per le Indie, esciama:—Debli fossi, obi pii giovane, che recherei la querra colà . Piega quindi verso l'Arabia Felice, prende il porto di Aden di qua dallo stretto di Bab el-Mandeb, riduce a provincia l'Arabia Petrea che assicurava le comunicazioni di commercio fra 1/Asia el Africa; annunzia al senalo sempre novee terre sottoposte al sno dominio; infine torce verso Babilonia, sulle cui ruine presta sacrificia ad Alessandre.

L'impero toccava allora al suo apogeo; ma poco vi durò, e Trajano stesso vide disfarsi le opere proprie. Il tremuoto che solbalab tanti paesi, parve agli Ebrei preconizasses la caduta dell'impero, sicché d'ogni parte levaronsi a furore, in Africa principalmente. Benché sconfitti e scannati a migitaja, l'esempio fu contagioso, e molti paesi scossero le cateure; tulle le nuove conquiste si rivoltarone; i Parti a pien popolo cacciarono il re Partamaspate da lui imposto, gli Armeni sen es eselesero uno a volontà, la Mesopotamia si sottomise ai Parti; e tante spese e tanto sangreu socirono a vuoto.

L'imperatore mori a Selinunte in Chicia, dopo regnato diciannove anni e mezzo; e le sue ceneri in urna d'oro portate a Roma dalla vedova Plotina e dalla nipole Avida, furnon ricevute come in tionfo e, malgrado dell'antico divieto, deposte in città sotto la colonna che rammentava le sue conquiste. Splendide opere serbarono la memoria di lui: magnifiche vie dall'Eusino fina alle Gallie, una traverso le paludi Pontine, una da Benevento a Brindisi: a Roma aperse hibitoteche eun teatro, ingrandi il circo, restaurò insigni editzi; condusse nnove acque: sopratuto ebbe rinomanza il foro, che abbassando cinquanta metri una collina, formò quadrato, con un portico in giro e quattro archi trionfali, e tanti palazzi e tempietti, ch'era una meravigita nella città delle meravicile.

La · rara felicità del suo tempo, quando uon poleva petsare quel che volesse, e dire quel che penasse · , tornò qualche lustro alle lettere : e fa dolore che, informata a ninuto delle pazzie o delle atrocità d'un Caligola e d'un Nerone, la storia non possa conoscere Trajano che du un compendio inesato <sup>2</sup> e da un artitizioso panegrico. Ma essa tien conto che, due secoli e mezzo dopo lui morto, il senalo, nell'acclamare un nuovo imperatore, gli augurò d'essere più felce d'Augusto, più virtuoso di Trajano <sup>4</sup>.

Fra l'altre superstizioni, gli antichi usavano aprire a caso un libro, e dalla

prima frase che occorresse, indovinar l'avvenire, o prenderne risposta ai dubbj del proprio intelletto <sup>5</sup>. A tal uopo Publio Elio Adriano, spagnuolo nato in Roma, aprendo l'*Eneide*, s'abbattè in questi versi del vi canto relativi a Numa:

> Quis procul ille autem, ramis insignis oliva, Sacra ferens? Nosco crines, incanaque menta Regis romani, primus qui legibus urbem Fundabit, Curibus parvis et paupere terra Missus in imperium magnum:

e credette leggervi prenunziato ch'e'ssrebbe imperatore e legislatore. El'un e l'altro divenne. Mitib sotto Trigino, che amnados come figinolo, gl'impalmò Sabina nipote di sua sor:!!., e maneggiò per averselo successore. Sabinato imperatore dall'escercito in Antiochia, scrive al senato chiedendo scusa se non saptib l'elcziono di esso, e implorando la confernasse; decretalegli il trionfo, lo ricusa e pone sul carro la statua di Trajano. A quelli che da privato l'avcano forso, disse: e- Eccovi salvi . Denunziatigi alomi, sospetti di rivoltar lo Stato, dichiara: — È ingiustizia il punire un delitto solamente probabile . Avendo ai richiami d'una vecchia rispasto: — Non ho tempo , essa replicò: — Perchè dunque sei tu imperatore? · ed egli la soddisfece. Nogli spettacoli pretendendo il popolo non so quale sconvenienza, egli mando l'aratido che intinasses silazio; ma questi avendo delto invece: — L'imperatore vi prega a fare così e così ·, di tale miligazione non gli seppe mal grado, anzi lo ri-compensò.

Con amici e liberti usava alla domestica, nè mai negava loro alcuna domanda, spesso le preveniva; pure non lasciò che abusassero: nè solo tra liberti sceles i secretarj e intendenti della casa, ma anche tra i cavalieri; e guai a chi, spacciando protezione, accettasse regali. Andava a trovare i consoii, assisteva alle assemblee, dispensava i senatori dal visitarlo se non per interessi, ed alla curia recavasi in sedia acciocchè non fossero tenuti ad accompagnanto: eschuse i cavalieri dal giudicare nelle cause del senatori, nè dalle sentenze di questi accettava appello al trono. Visto un suo schiavo passeggiare fra due senatori, mando a dargi uno schiaffo, dicendo: — Come basta l'animo d'apapiarti a lali, di cui domani poud otiverire il flance! vi

Più di Trajano largheggiò coi fanciuli poveri e col popolo; assegnò pensioni e donativi a senatori, cavalieri e magistati bisognosi; anzi, nelle feste di Saturno quando gli amici offiviangli le solite strenne, egli coglieva l'ocasione per ricambiarle con più generose; e nei viaggi, in cui occupò diciassette dei venti ami di suo regno, lasciò dapertulto grandi segni di liberalità. All'esercito viveva da soldato; marciava a piedi e col capo scoperto fir il gel delle Alpi o sul renaccio d'Africa; conoscendo tutti i guerrieri, pronoveva i più degni; molte riforme introdusse, e pel primo a ciascuna compagnia uni zappatori e ingegneri e quanto occorre per fabbricare.

CANTO, St. degli Italiani. Tom. 11.

Gii Ebrei, novamente insorti sotto Barcoceba, puni insultandone anche itulto; na la vittoria tanto cosò, che l'imperatore informandone il sento, non osò comincire colla solita formola, — lo e l'escritio stiamo bene. Non che però estendere le conquiste, neppur tutte quelle di Trajano conservò; dall'Armenia, dalla Mesopolamia, dall'Africa revocò le truppe; alle terre totte ai Daci non rinunziò per riguardo ai tanti Romani che vi s'erano accasati; pure col pretesto che potese agevolare ai Barbari il passaggio, ruppe il ponte di Trajano sul Danubio. Era tradizione che il dio Termine non avesse volto recedere dal Campidoglio, n'e tampoco per far luogo a Giove; simbolo dell'immobilità dell'impero: onde questo primo rittrarsi dei Romani dalle loro conquiste s'ebbe per aucurio sinistro.

Direndo che l'imperatore deve, come il sole, mirare ogni passe, Adriano visido tute le provincio obbedienti: chelle Galle passò nella Germania, quartiere delle migliori truppe: in Brutagna, per arresture le correrie de Caledong, fabbricò una muragia, che dal golfo di Solvay estendevasi alla fore del Tyne nel Nortumberland, pel tratto di ottanta miglia: secso nelle Spagne, in assemblea generale tentò rappattumare i discordi: rinnovò parte della cità d'Aene col nome di Adrianopoli: le regalo danari, granti, l'interi sols di Cefalonia, e una costituzione modellata sull'antica; vi s'iniziò ne' misteri Elessini, e pieno del Dio, si fece dio egli medesimo, lasciandosi adorare nel tempio di Giove Olimpico, chi e' fece terminare cinquecentosessant'anni dopo che era stato cominciado da Pissistrato.

Sviate con una conferenza le move minacce di Cosroe re dei Parti, pode visitare la Cilicia, la Licia, la Pamília, la Cappadocia, la Bitinia, la Frigia, dapertutto lasciando templi, piazze, insigni monumenti, e gran magnificenze ai re concorsi e agli ambasciadori. Per le isole dell'Arcipelago Iragittossi mell'Acaja, indi in Sicilia monti in vetta all'Elta, per vedervi il sole oriente dipinger l'iride. In Africa s'obbe cone un miracolo che al venir suo cadessero le pioggie, da cinque anni indarno implorate. A Pelusio onorò la tomba di Pompeo Magno; ad Alessandria, nel museo fontato da Tolomoe Filadelfo e cresciuto da Claudio imperatore, interrogò i letterati raccolti, e rispose col senno che trovar si dee in ogni parola d'imperatore.

Da viaggi Adriano tornava tratto tratto a Roma, ove riordino l'amministrazione interna, sopprimendo le forme repubblicano ermai destitute di significato, per surrogarvi un ordinamento monarchico più conforme al vero; e le cariche e gli uffizi divise in funzioni dello Stato, del palazzo, dell'esercito. Ai liberti rimase tolta l'ingerenza col riservare gl'unipieghi di corte ai cavalieri; a quattro cancellerie s'affidò lo spaccio di tutti gli affari; ed a fanco all'imperatore fu collocato una specie di consighi doi Stato, d'insigni giureconsisti, quali Nerazio Prisco, Giuvenzio Celso, Salvio Giuliano. Da quest'ultimo fece raccorre nel-su l'Editio perpetuto le migliori norme pubblicate dai precedenti magistrati pre-toriani; col che tolse forse a costoro il diritto di determinare i principi legali, secondo cui avrebbero amministrato la giussizia nel loro regimento, obbli-

gandoli ad attenersi a questo, che restò la fonte del gius romano fino al Godice di Teodosio, e divenne fondamento delle Pandette.

Fra le leggi sue proprie, ordiuò che a' figli de' proscritti si lasciasse un dodicesimo dei beni paterni; chi trosase un testo vo si son, ne restasse padrone, chi sull'altrui, n'avesse metà; gli scialaquatori frustati nell'anfiteatro, poi sbanditi; victati i sacritizi umani: pure si continuò in Africa ad immolare fanciulli as Saturno, e uomini in Roma stesso, fin a Costantino. Probì ai padroni d'uccidere gli schiavi, nè di venderli per gladiatori o prostituti: cassò la legge di annalar al supplicio tutti quelli d'un padrone assassinato: abdi gli ergastoli, dove i Romani li faceano lavorare, e dove rifuggivano alcuni per sottrarsi alla milizia o ai castighi, ed altri liberi erano stras-cinati per lavorare a forza, e più non se ne udiva.

A colonic e cità poste o ristabilité impose il nome di Elia, e dapertutto molipitio nommenti col son nome: Anne o forcia ne furono piene; a Roma rifabbricò il Panteon, il tempio di Nettuno, la gran piazza d'Augusto, i bagni d'Agripa, oltre edifigi novii, tra cui principali sono la mole Adriana e la villa di Tivoli. Quella cra un ponte sul Tevere col musuoleo che oggi è Castel Sant'Angelo, mirabile ancora dopo aver somministrato statue, colonne e fregi eliditig retti in tenpo della decadenza, e propietti nelle guerre fra Totila e Belisario. Il carro del soprornato, che da piedi sembrava piccola cosa, era di tal mole che, dice Sparziano, un uomo potea passare per le occhiaje dei cavalli. Nella villa di Tivoli fece imitare quanto nel suoi viaggi avea veduto; ivi le situazioni più decantale di Grecia e d'Egitto, ivi dipinto l'inferno, ivi ai vaj quarticir attributio il nome delle trascorse provincie, e avvivatane la ri-membranza con piante esotiche e con vasi, statue, iscrizioni, d'ogni sorta rarità.

Nè per questo egli rapiva; anzi molle imposte alleggeri; non accettava legati da chi avesse figliuoli; condonò quanto in Roma e nell'Italia si doveva all'erario, e nelle provincie i debiti da sedici anni, bruciando le obbligazioni, il più bel fuoco di gioja che i popoli possano vedere.

Gli bastava aver letto un libro per saperlo a mente; dettava contemporaneamente più lettere; dava udienza a diversi ministri; conosceva il nome di quanti aveano militato sotto di lui. Di scienze, di grammatica, d'eloquenza, di poesia sapeva quanto altri del suo secolo; oltre la filosofia, l'astrologia, la magia, le matematiche, possedeva la medicina, soopiva, cantava, sonava, dipingeva, massime figure oscene, e imitazioni, anzi contraffizioni della natra. Compose un poema misto di verso e prosa, discorsi sulla grammatica, altri sull'arte della guerra <sup>6</sup>, e i propri fasti, dati fuori sotto il nome di suoi liberti.

Di bizzarro gusto in fatto di lettere, preferiva Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, Cellio a Sallustio, Antimaco ad Omero 7, del quale meditò perfino distruggere i poemi. Chi volesse andargli a versi mandava fuori critiche esuberanti dei classici, come Largo Lucinio il Ciceromastic, violenta distriba

contro il padre dell'eloquenza latina. I Sofisti, genia impudente, cupida, venale, nè in altro valente che in litigare fra loro, gli si affollavano attorno; e Adriano, senza abbracciaro veruna setta, le tollerava tutte, e dilettavasi di udirne le baruffe, come di eccitar i poeti a versi improvisi. Ma guai a chi git disputtasse la plama che in tutto pretendeva I Avendo egli un giorno criticato un'espressione al filosofo Favorino, questi si confessò in errore; del che meravigliandosi gli amici suoi, — Vorreste ch'io contendessi di sapere con chi comanda a trenta legioni? » è

Di tale prudenza mancò Apollodoro, architetto delle fabbriche di Trajano, che udendosi fare non so quale appunto dall'imperatore, gli disse, alludendo al genere di pitture in cui compiacovasi, — Andate a dipingere cocomeri ; e avendo veduto una Venere e una Roma di man di loi, sproporzionate al tempietto cui erano destinate, donandò, — Se si rizzano i piedi, ove staramo? - Tale franchezza egli scontò colla vita; specchio del quanto sia pericoloso celiar coj potenti.

Perocché Adriano alle belle qualità univa tanti vizi, da farne un misto singolarissimo. Non sapeva tener chiuse le orcechie i delabori, e farneticava di subillare i fatti altrui, brutto vezzo in tutti, pessimo in principe. Guardò in sinistro quelli cui andava debitore del regno; e perchè mei perpetui suoi viaggri orssumo tentasse novità, restinise il potere lasciato ai magistrati, avcicianado il governo a pretta monarchia. Giulia Sabina trattó da schiava più che da moglie, e al fine si crede la facesse avvelenare: vero è che questa sfacciata vantavasi d'aver provisto per non concepire di lui, credendo che un figlio di esso non portebbe che divenir onta e ruina del genere unano.

A prefetti del pretorio scelse Taziano suo tutore, e Simile. Quest'ultimo, alieno da ambizione, dopo tre anni tinunziò, e ritiratosi in campara, speravisse altri sette, e fece scriversi sulla tomba: Settlentasette anni fui sulla
terra, ettle ne vissi. Taziano al contrario tirava il signor suo al rigore; e
la pubblica voce gl'imputò la morte di quattro consolari, già amici d'Adriano,
condannati per cospiratori dal senato, benchè in opinione di innocenti. Molti
altri li seguirono come complici, finchè Adriano proibi le sentenze per offesa
messti, e crivò Taziano della sua razia.

A non dir nulla della passione di bii per cani e cavalli, sino ad criger loro splendidi monumenti, di turpe scostumatezza lasciò prova in troppi versi ad esaltazione de' suoi cinedi. Amò di stravagante passione Antinon nativo della Bitinia; eppure dalle arti magiche avendo appreso che, per prolangare i propri giorni, bisoquava il sanque volontario d'un nomo, ne trovando all'risi folle o si generoso, accettò quello d'Antinoo. Immolato, il pianse a guissa di donna dorsta, cresse sul Niou na città al nome di lui, vello chei Greci di chiarassero dio, e il mondo s'empi di statue e tempi e oracoli di lui, gli astronomi ertovarono la stella in ciole, o, nel tempio cretto sulle ceneri di esso, moltipicaronsi miracoli, institurionsi giuochi e misteri, e faceasi gara per esser nominato suo secretole.

Che dovevano dirne i Cristiani? I quali Adriano non tollerò come tutte le altre Sette, ma per devozione a' suoi numi permise d'uccidere cotesti che loro faceano guerra. Ma i Cristiani, sentendo la potenza che danno il numero e il tempo, più non s'accontentavano di morire benedicendo, e uscivano a giustificarsi della lori unocenza al pubblico giudizio; e Giustiani indonava:— La po-tenza del principi, qualora preferiscano l'opinione alla verità, non è maggiore di quella dei ladroni nel deserto ° · Mosso, dicono, dalle apologie del filosofo Artsitide e di Quadrato vescovo d'Alene, Adriano sospese la persecuzione, anzi pensava aprire un tempio a Cristo 6º, se gli oracoli non avessero riflesso che oudlo renderebbe deserti già altri.

Preso da idrope, scelse a successore Lucio Annio Aurelio Cesonio Co- tar modo Elio Vero — tanti nomi al crescere della vanità! La malignità, che nelle sue finezze non sempre al torto s'appone, mormorò sui patti conchinsi fra l'imperatore e l'adottivo. Costui, dignitoso della persona e ricco di cognizioni, ma socretto di costumi, viaggiando tenevasi attorno al carro servi colle ale, ni dava il nome dei venti; continua lettura faceva dell'Arte d'amare d'Ovidio e degli epigrammi di Marziale, cui chiamava il suo Virgilio; e quando la moglie il rimproverò perchè le preferisse bagasce, rispose: — Il nome di sposa è titolo d'onore, non di piacere -. Fortunatamente costui mori potti mesi dopo; ebbe sa sesquie imperiale da polocosi; e Adriano adotto Aurelio Fulvio Antonino, patto che egfi pure adottasse Lucio Vero figlico e Marc'Aurelio <sup>11</sup> nipote e figlio adoltivo dell'estinto Lucio Annio Aurelio Vero.

Poi, come Tiberio a Capri, così Adriano si ritirò a Tivoli, che avea rificita d'ogni magnificenza, e vi s'abbandonò a quante lascivie la depente salute gli consentiva. Da queste balzava alle crudellà, e spediva ordini sanguinari; e molti fiurono uccisi come cospiratori, altri nascosti da Antonino. Alla magia ricorreva Adriano per mitigra le sua infermità, da cui oppresso etho più volte darsi morte; ma una cieca gli si presentò dicendo: — Un sogno m'avverti «l'antimarvi conserviate la vita; e poiche lardai ad obbedire, mi si oscurò la vista: ma una litro osgno m'assicurò la ricopererei si tosto che baciassi i piedi imperiali « Così avvenne. Anche un altro cieco, appena tocco da lui, ricibbe l'uso degli occhi, e all'imperatore cessò una forte febbre. Di tali baje trastullavasi Roma, e confortavasi il cesare.

Stanco in fine del rimedi, e dicendo, — I molti medici m'ammazzarono , . . . si diede a mangiar e bere a fidanza, e a Baja mori dopo vissulo sessanta- negluo due anni e mezzo, regnato quasi ventuno. Sul morire sembra ricuperasse la calma, se è vero che fece questi versi, che sono dei più delicati del suo tempo:

Animula, vagula, blandula, Hospes comesque corporis, Quæ nunc abibis in loca? Pallidula, rigida, nudula, Nec, ut soles, dabis jocos.



Il senato, offeso dalle sue ultime crudeltà, volle cassarne gli ordini e negarghi i funerali: poi alle minacce de' soldati e alle suppliche di Antonino gli profuse onori; le ceneri riposte nella superba mole presso al Tevere, lo spirito fra di Dei.

- A ciò va attribuito il suo valersi sempre di Sura nello scriver lettere, anzichè ad incrzia come fa Giuliano nel Centi.
  - (2) Jam hoc pulchrum et antiquum, senatum nocte dirimi, triduo vocari, tridua contineri.
- (3) Quel di Dione, fatto da Sifilino. Neppur accenno gl'informi brani di Aurelio Vittore e d'Eutropio. Il panegirico è di Plinio Cecilio.
- (4) Erranore, vm. S. Più Intell corse un'opinione bizzare; che pupo frequeto Magno aveces perchiere citentino la librarione di Tripano diffusiren, over afan sa quattivo secoli. Il primo a sercireti, ch'un sappis, fui dissonati di Sainbary Priper, v. 3i, Printel qui legite controlle a pepti Gregorie, di fani per cui lergorie, fullyman composente incendia. "desen et credatione a pipol Gregorie, di fani per cui lergorie, fullyman composente incendia. "desen et credatione fullyman diffusire permuneret. San Tommano si vale di questa traditione, e Danie (Pery, x. 73) secoma.

L'aita gloria

Del roman prence, lo cui gran valore

Mosse Gregorio alla sua grau vittoria.

(5) Spariano, in Hadriana, negli Script. Hist. Augusta. — Clò pralicavasi già con Omero, poli questi iempi con Virgilio. Narra Giulio Capitolino, che interrogando Clodio Albino a questo modo l'Enride, gli occurse quet del libro vi:

Hic rem romanam, magno turbante tumultu, Sistet equus, sternet Panos, Gallunque rebellem.

Alessandro Severo al modo stesso Irovò:

Te manel imperium cali, terraque, marisque;

e pensando applicarsi alle arti liberali, ebbe questa risposta:

Excudent alii aptrantia maltius are ...

Tu regere imperio papulos, Ramone, memento.

Vell Larramo, In Alex. Serva. — Non cable quanta superstatione cell paganosimo. San'l'acino (pp. 35 de dessor) In total e la condoma; e cell l'accossitolité d'Apale chone del serdi del sonit; e d'experie de l'accossite l'accossite de l'accossite l'accossite de l'accossite d'accossite de l'accossite d'accossite de l'accossite d'accossite de l'accossite de l'accossi

(6) Nel 1664 a Upsal si stampò un Trattato dell'arte dalla guerra, presumendo fosse quel di Adriano, publicardo del consolo Naturito: ma e cemponitano d'assus posteriore. È gure suppositità il dialogo suo con Epittelo, pubblicato dal Froben nel 1331, ora propone vari questit che il migliore Biosolo dei suo necolo sciencio, et nei ut, tennamen fale, ridiolo e citvisia, ne cocorrono di eccellenti. — Che cos' e la pace? — Una libertà tranquilla. — Che cosa la libertà? — Imanocenza e vivile.

<sup>(7)</sup> SPARRIANO, in Hadriano,

- (8) Pure costul non ischivò l'odio di Adriano, onde diceva: Mi maraviglio di tre cose: « che, nalo gailo, lo parti greco; che essendo eunuco, lo sia chiamato giudice d'adulterj; che « odiato dall'imperatore, lo viva ».
- (9) Τοσούτοι δέ δύνανται νί άρχοντες πρός τῆς ἀληθείας δόξαν τεμώντες, όσον και ὶησταὶ ἐν ἐρημεία. ε. 42.
- (10) Lampaioso, in Alex. Severo.
- (11) Originarfamente costul chiamavasi Gatilio Severo. D'illiustre famiglia romana, fu educato solto gili occhi di Lucio Annio Aurelio Vero, suo avo materno, che lo adottò e nominò Marco Ello Aurelio Vero.

## CAPITOLO XXXIX.

## Gli Antonini.

Trajano in perpettua guerra, Adriano in perpettuo movimento, Antonino visoe in al quiete, che in ventitre anni non oltregasso la villa di Lanuvio. Per delocezza naturale caro a parenti ed amici, avea prediletti i campi, ne però la sciato le magistrature: poi riusci de 'migliori principi che la storia rammenti. Gandagnò il favore del popolo, non lo brigò; accogivea qualunque più unile, e dava ascolto a richiami contro ulfiziali o magistrati; sprezzando i clamorosi paplausi, delizia de' suoi predecessori, ne adulare ne esser adulato soffivia ; magnifico senza lusso, economo senza gredieza, osservante dei costumi antichi ma senza scrupoleggiare. Interveniva ai pubblici riti, cone pontefice su-premo offriva i sarritigi, na viedo di recar molesta ai Gristiani, idoandone la vita di spirito, i costumi, il coraggio, sebbene nol facesse che col raffronto delle antiche virti di.

Negli amici considavasi appieno, avendoli scelti a prova: de'nemici tollerava la franchezza e fin l'ingiuria: risparmiò i supplizi, contentandosi di ridurre i rei a non poter nuocere: promise non manderebbe a morte verun senatore, e l'attenne si fodelmente, che uno confesso di parricidio relegò soltanto in un'isola deserta. Di due accussi di cospirazione, uno si uccise, l'altro fu proscritto dal senato; ma volendo questo seguitar le indagini, l'imperatore lo sospese dicendo: — Non lu gran vogli di render palese quanti mi odiano. -E ripetava: — Meglio solvar un cittadino, che sterminare mille nemici :

Ammirando certe colonne di portido in casa d'un Valerio Omulo, chiese a quesdo donde le avesse avute. — In casa alturi non bisogna aver occhi ni orecchi : rispose l'ospite; e l'imperatore trovò che diceva giusto. Arrivando proconsole in Asia, fu messo d'alloggio presso Polemone, il più famoso sofista di Smirne, il quale tornando ben tardi, si dolse che altri già avesse occupata la casa; e Antonina così di notte usci, e cercò altro albergo. Fatto imperanore, Polemone venne a corteggiario a Roma, e Antonino nol rismbio altrimenti che colle maggiori onoranze, alludendo solo all'occorso coll'ordinare che neppur di giorno si ossase cacciardo dall'apparanento. E richiamandosi a lui un commediante perchè Polemone l'avesse di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino di rispose: — E me non cacció di mezzodi espulso dal teatro, Antonino di rispose: — E me non cacció di mezzodo del espulso dal teatro, Antonino di rispose.

Da Calcide di Siria chiamò lo stoico Apollonio per educare Marc'Aurelio; e quegli veune con una turma di discepoli, che Luciano paragona agli Argonanti mossi a conquistare il vello d'oro. Giunto a Roma, e da Antonino invitato al natzao, il superbo filosofo risnose: — Tocca allo scolaro andar dal

maestro · L'imperatore ordinò che Marc'Aurelio andasse da lui ; ma rilevò la stolta arroganza dello stoico, dicendo : — È venuto da Calcide a Roma, ed or trova lungo arrivare dal suo albergo al palazzo! ·

Di queste ostentazioni filosofiche forbivasi Antonino, e quando i cortigiani disprovavano Marc'Aurelo del pianere la morte del suo ajo,, egli disse— Lasciatelo farce, e soffrice che sia uomo, giacchè nè la filosofia nè la disgnità imperiale devono estinguere in noi i sentimenti di natura · . Uomo dunque si mostrò, affettuoso sempre con Adriano e vivo e morto, il che gli acquistò il titolo più forbioso e nuovo di Pio.

Rincresce che pochissimo di lui si conosca, talchè dobbiam racimolare informazioni senz' ordine di tempo. Al senato e ai cavalieri rendeva conto dell'amministrazione sua, lasciava che il popolo eleggesse i magistrati, e al pari di un privato chiedeva le cariche per sè e pe'suoi figliuoli. Cessò le pensioni da Adriano assegnate ad adulatori e simili nesti: ma rinudiava le eredità da chi avesse prole, e restituiva ai figli i beni confiscati al padre, salvo il rintegrare le provincie espilate. Perdonò in intiero alle città d'Italia, e per metà alle altre l'oro coronario che solevasi offrire ad ogni nuovo principe; alleggerì le tasse, e vegliò perchè si esigessero con umanità. Succedevano disgrazie? la prima cosa era rimettere l'imposta al paese danneggiato; alimentava moltissimi fanciulli poveri; ricompensava chi applicavasi all'educazione; i senatori bisognosi aiutò a sostener il decoro del loro grado; a Galeria Faustina sua moglie, rotta a lussuria, che l'accusava d'avere disposto la più parte degli averi suoi a pro dei bisognosi, rispose: - Ricchezza d'un regnante è la pubblica felicità ». Negli spettacoli, delizia del popolo, largheggiò, nè fu scarso in opere pubbliche; fece aprire il porto di Gaeta e riparar quello di Terracina, terminò la mole Adriana, eresse un mirabile palazzo a Loria di Toscana ov'era stato allevato. Non che l'amassero i suoi, anche gli stranieri rimettevano le loro differenze alla sua equità; una lettera di lui bastò per far recedere i Parti dall'Armenia: Lazi, Armeni, Ouadi, Ircani, Battriani, Indi, Iberi gli resero omaggio; i Briganti che si sollevarono in Britannia, furono 440 domi: i Mauri respinti di là dell'Atlante.

Per ordine di Adriano adottati Marc'Aurelio e Lucio Vero, al primo diedespoas sua figlia Amine Faustina, e assai ne pregiava le belle doti, mentre indovinava il cattivo animo dell'altro; onde, preso da febbre a Loria, a Marc'Aurelio raccomando l'impero, e il designò successore col far trasportare nella camera di lui la statua d'oro della Fortuna che sempre tenessi presso l'imperalore. E mori di sessanalare anni, compianto di cuore, e riposto fra gli Dei 461 come i più riabaldi.

Di tui avea steso un elegio Marco Cornelio Froutone console, reputato for 'più eloquenti Latini; sebbene i frammenti, soporti non è guari dal cardinale Maj, scemino assai di quella fama. L'elogio migliore ne fu steso dal suo successore, e noi lo riportiamo non tanto come ritratto fodele, quanto a lode di chi lo sersiese: — Da mio padera abultivo (die egli) imparai d'esser dobre,

· eppure inflessibile ne'giudizi dati dopo maturo esame; non insuperbire di · quei che chiamansi onori: durare assiduo alla fatica; sempre disposto ad ascoltare chi reca avvisi utili alla società: rendere al merito secondo gli è do-· vuto; sapere ove convenga tirare, ove allentare; recedere dalle follie della · gioventù; mirare al ben generale. Non esigeva egli che i suoi amici venissero · ogni giorno a cenar seco, nè che l'accompagnassero in tutti i viaggi: chi non · avea potuto, era accolto coll'egual cuore. Ne'consigli cercava diligentemente il · partito migliore: deliberava a lungo, senza fermarsi alle prime opinioni. Non · s'annoiava degli amici, nè mai trascendeva nelle antipatie o nelle affezioni. · In tutti i casi della vita e'bastava a se stesso: sempre sereno di spirito, pre-· vedeva da lontano quel che poteva succedere; e senza ostentazione ordinava fin le niù minute cose: soniva le prime sommosse senza rumore: reprimeva · le acclamazioni ed ogni bassa piacenteria; vegliava continuo alla conserva-· zione dello Stato; misurava le spese delle feste pubbliche, non badando che · si morniorasse di questa rigorosa economia. Adorò gli Dei senza supersti-· zione; cattivossi il popolo, non con moine ed affettazione di salutar tutti; · sobrio in ogni cosa e fermo, nulla di sconveniente o di singolare; le como-· dità che offrivagli in copia la fortuna, modestamente usava, e senza bra-· mare le mancanti. Niuno mai gli appose d'affettare bello spirito, essere so-· fista . motteggiatore . declamatore . perdigiorni : al contrario lo dicevano · assennato, inaccessibile a blandizie, padrone di se, fatto per comandare agli · altri. Onorava i veri filosofi, i falsi non insultava; cortese, moderatamente · piacevole nel conversare, non tediava mai. Della persona sua curavasi a mi-· sura, e non come uomo passionato per la vita, o smanioso di piacere: senza · trascurarsi, limitava la sua attenzione allo star sano, per passarsene della · medicina o della chirurgia, Scarco di gelosia, cedeva alla superiorità degli · altri fosse in eloquenza e in giurisprudenza, o in filosofia morale, od in altro: · anzi ingegnavasi perchè ciascuno fosse conosciuto in quel dove valeva. Nel · tenore di sua vita imitava i padri, ma senza ostentarlo; non compiacevasi · di mutare spesso di posto e d'oggetti; non istancavasi di rimanere in un me-· desimo luogo e sopra un solo affare. Dopo le violenti micranie tornava di-· sposto all'ordinario lavoro. Ebbe pochissimi segreti, e solo pel ben comune. · Negli spettacoli, nelle pubbliche opere, nelle largizioni e in simili incontri · mostravasi prudente e misurato, badando a quel che conveniva, non a ce-· lebrità. Non usava bagno in ore straordinarie; non avea passione di mu-· rare; nessuna squisitezza alla tavola, nel colore o nelle qualità de' vestiti , · nella scelta di begli schiavi. A Loria portava una tunica comprata nel vicino · villaggio e di stoffe di Lanuvio; non mai il mantello, se non per andare a · Tusculo, e anche allora ne chiedeva le scuse. In generale non modi aspri. · indecenti, nè di quella fretta che fa dire , Bada che tu non sudi : compiva · una cosa dietro l'altra ad agio, senza scompiglio, e con accordata succes-· sione. Poteasi dire di lui, come di Socrate, che sapeva indifferentemente · godere, e far senza delle cose, di cui la più parte degli nomini non sanno  nè mancare senza rammarico, nè godere senza eccesso: serbarsi forte e moderato in ambi i casi è da nom perfetto, e tale egli si mostrò .

Così seriveva il successore e alievo di hii Marc'Aurelio, che a sedici anni rinunzio alla sorella la paterna eredità, pago di quella dell'avo materno; sotto migliori maestri apprese lettere, diritto, e massine filosofia. I preveltori snoi, vivi onorava e consultava, morti ne visitava e fioriva i sepoleri. Dianzi fu scoperta la sua corrisponelenza con Frontone, il quale cosò direji la verità mentre fu privato ?; poi con esso mantenne carteggio colla confidenza d'antiro famigiare che nulla donanda, e quale la meritava il saggio alumno. <sup>3</sup> Marc'Aurelio assunse anche il mantello usato dai filosofi e la loro vita austera, sino a dormire sulla nuda terra. Questo rigore lo indeboli di salute, ma regolandosi rinsanicò, e visse sessanl'a mil laboriosissimi: ne git onori il tolesor dalla semplicità e dal coltivare gli amici e la scienza. Se per rispetto al costume interveniva agli spettocoli, leggeva o s'occupava d'affari, lasciando che il popolo lo berteggiasse.

A Lucio Vero, fratello d'adozione, diede sposa sua figlia Lucilla, poi lo nominò augusto e collega, con esempio nuovo nelle storie; e fatte le solite largizioni, governarono insieme. Ma troppo differenti. Lucio Vero, spoglio d'ingegno e di virtù, passava le giornate a tavola, le sere a correr le vie in gara di libertinaggio colla ciurmaglia; il palazzo convertiva in taverna; e dopo cenato col virtuoso fratello, ritiravasi nelle sue stanze a bagordare con gentame e schiavi, cui nermetteva seco la libertà de' Saturnali, I capelli spolverava · d'oro: in un solo banchetto spese un milione ducentomila lire, e a ciascuno dei dodici invitati distribui una corona d'oro, i piatti d'oro e d'argento, un bello schiavo, un mastro di casa, ed ogni volta che si beveva, una tazza di murrina e coppe preziose tempestate di diamanti, corone di fiori che la stagione non portava, preziosissime essenze in oricanni d'oro; poi quando furono al partire, ciascuno trovossi un cocchio con muli superbamente bardati, Celere, suo cavallo, non d'altro era nudrito che d'uva e mandorle, coperto di porpora, alloggiato in palazzo; ebbe statua d'oro, e morto, un magnifico mausoleo in Vaticano.

Dilagamenti, încendi, tremnoti che avevano afflitto l'impero e dato esercizio alla liberalità di Antonino, si rinnovarono per le provincie, aggiuntavi
l'epidemia; poi uno strano caro in Roma: labèh Marc'Aurelio ebbe a faticare
in sollievo di tanti guai. Anche i Catti sbucarono nella Germania, i Britanni
cacitarvano, l'Armenia si agito, Vologeso III re de Parti ruppe guerra ron
formidabili preparativi. A combatterlo Marc'Aurelio nandò Lucio Vero, spe-42
rando straparato alla indecorosa mollezza; ma costii, appena mosso da Roma, fu dalle dissolntezze gettato in violenta malattia a Capua. Guartio da
questa non da quelle, passa il mare; e l'Asia lo alletta a godimenti, ne' quali
legora il tempo, Prontone, estrendogli, deplorava il decadimento della militare disciplina: — Guerrieri abituati ogni giorno nell'applaudire alle infami
voluttà, anziche nelle insegene e negli eserzii, cavalli isoli que mancanza

che l'accompagnavano.

di cura, cavalieri sbarbate fin le coscie e le gambe, uomini piuttosto vestiti che armati, talmente che Lefiano Ponzio, oducato nell'antica disciplina, colla punta delle dita sfondava le costoro corazze, e osservara periin de cuscni possi sui lore cavalli. Pochi soldati lanciavansi d'un salto sul cavallo; altri soscienansi a fatica sui garretti o sui giunochi; pochi suspano palleggiare i il giavellotto, e senza vigore lo gettavano come fosse lana. Al campo, tutto pieno di giuochi: un sonno lungo quanto la notte, e la veglia in mezzo al vino · ¹. Eppure l'esercito era ancora la parte più sana dell'impero, e i vino · ¹. Eppure l'esercito era ancora la parte più sana dell'impero, e i condossero più volte alla vittoria: finalmente (sa Avidio Cassio, proceduto sino a Clesiofinet, ar sea la reggia del Parti, prese Edessa, Babilionia e tutta la Media. Vero, indegnamente proclamato vincitore dei Parti, distribui i regni, e assernò il governo delle provincie ai senatori.

Volendo occupali i migliori eserciti in Oriente, i Germani insorsero dalle Gallie all'Illiria. Marc'Aurelio, accorsovi col fratello, parte respinse oltre il Danubio, parte sottomise; e diffidando a ragione, si fermò a piantare nuovi fortalizi, corroborò Aquileja minacciata dai Marcomanni, e provvide alla sicurezza dell'Illiria e dell'Italia. Nè invano, chè ben presto l'incendio sopito divampo, e i due augusti dovettero accorrere di nuovo. Ma Vero morì ad Al100 tino di trentanove anni; Aurelio lo fece ascrivere fra gli Iddii, e procedette mit risoluto nella vià del bene.

La guerra ai Germani seguitò con varia fortuna: i Marcomanni videro 470 più volte le spalle dei Romani, che inseguirono fin sotto Aquileia; e in Italia recarono fuoco e guasto. Roma, più atterrita perchè la peste menava strazio . arrolò schiavi . gladiatori , disertori , Germani mercenari ; e l'imperatore vendette gli arredi del suo palazzo, ori, statue, quadri, le vesti di sua moglie, e una preziosissima copia di perle, adunate da Adriano ne'suoi viaggi; e coll'ingente somma ritrattane provvide alla fame d'allora, pago le spese d'una guerra quinquenne, e avanzò tanto da ricuperar parte delle cose vendute. I Barbari combatté in ogni parte da eroe, ma eroe umano, risnarmiando il sangue ove potea, reprimendo la indisciplina militare, e coll'esempio animando i nemici. Ma inseguendoli di là dal Danubio, rimpetto all'antica Strigonia nell'alta Ungheria, si trovò preso in mezzo dai Marcomanni; e sebbene i suoi con valore si riparassero da quella serra, vedeansi all'estremo per mancanza di acqua. Quand'ecco in un subito il cielo si rabbuia, e versa dirotta pioggia; il nembo stesso, avventando gragnuola e fulmini contro i nemici che in quella confusione gli avevano assaliti, ajuta i Romani a disperderli,

È uno degli accidenti più clamoresi di quel tempo, gridato per miracolo da Gentili e da Cristini e quelli l'attribuiscono ad Armoli, mago egiziano, od a preghiere dell'imperatore <sup>2</sup>; i nostri ne fanno merito ai battezzati della legione Melitina. L'imperatore, colla circospezione richiesta dal tempo, scrisse al senato di dover queste vittorie ai Cristiani; e volle, chi portasse calunnia contro ad essi, fosse munito coll'illuina severità:

La restituzione di centomila prigionieri attestò quanto i Romani avessero - sofferto. Quadi e Marcomanni, che rinnorarono in movimenti, finomo rinserrati per modo, che la fame li costrinse implorar pace dall'imperatore; e venuti tra con doni, coi disertori e con tredicimila prigionieri, la ottennero a patto di non più trafficare sulle terre romane, e stanziare almeno sei miglia dal Danubio. Gli altri Gernani furono pure repressi, com'anche i Mori che aveano invaso la Soazna.

Avidio Cassio, vincitore dei Parti, più col seminare discordie che non colle armi donni i sollevtal Erizini; el anche in Armenia e in Arabia fece mostra di prudenza e valore. Costui, quanto sicuro nelle armi, era rigoroso co sol-dati; qualunque di essi rapisse nulla i apesani, e ra ivi stesso crocifisos; al-cuni arsi vivi, altri incatenati insieme e gettati al mare; ai disertori faceva mozzar piedi e mani, dicendo la vista di que' moncherini produrre maggior effetto che non un suppizio. Mentre accampasa presso il Damnho, alcuni de' suoi ajuti passarono il fiume, ed assabili i Sarmati improvisti, ne uccisero tremila e tornarono carichi di predei: am quando i centunioni, che a ciò gli avevano eccitati, aspettavano lode e ricompensa da Cassio, e' li fece crocifigere per esempio di disciplina. Al l'agore eccessivo destasi in rivolta el Pestratio; ma Cassio, comparendo sena'armi fra i tunultuanti, esclama: — Uccidetemi pure, e alla dimenticanza del dover vostro, aggiungele Tassassini del generale - Quell'interpidezza colpi; l'ordine fu ricomposto, e i nemici disperando di vineree nu tal caso. elisereo una suese di cento ami.

Compiuta la guerra del Marcomanni, Marc'Aurelio depubl Cassio a gevernare la Siria, ove in sei meis riparò alla scompiglio e all'immoralità delle legioni; ogni olto giorni ne passava in rassegna l'abito, le armi, l'equipaggio; frequentemente le addestrava, e, malgrado quel rigore, sapea farsi ben volere. Ma il nome che portava, rammentavaghi un altro che avea tentalo impodire la monarchia in Roma; ed egli pure chimerizava una romana repubblica. Antonioni il seppe e tollero: Marc'Aurelio rispose con filosofia fatalista: — A che star in pena? se la sorte destina l'impero a Cassio, niuno uccide il proprio successore; se no, rimara' pereso al proprio laccio. Non conviene diffidare

- · d'uomo non accusato e di tanti meriti: se devo perdere la vita pel bene
- dello Stato, poco mi cale se ne verra scapito a' miei figliuoli .

Durante la guerra in Germania, si sparse voce, o Cassio la divulgò, che l'imperatore fosse morto; e Faustina imperatrice, temendo l'impero non venisse occupato chi sa da chi, e in periodo sè ed i figli, sollecitò Cassio ad assumerto e sposar lei. Cassio si fece proclamare, e ben losto il paese di là ras dal Tauro e l'Egitto fgi obbedirono; principi e popoli stranieri abbracciarono la sua causa. Marc'Aurelio, quando più nol polè tener celato, ne informò egli medesimo il suo esercito, movendo pacata querela dell'ingratitudine; indi prese il cammino dell'Illiria per farsi incontro a Cassio, e cedergli l'impero, quando tale paresse il volere degli Dei; — Giacché (soggiungeva) se tante fatiche io duro, no nè interesse o ambicione, ma desiderio del bene del mio popolo .

Cassio non era un usurpator vulgare, e pensava o simulava d'intendere soltanto al pubblico bene: - Infelice la repubblica in preda d'avoltoj, che dopo il · pasto han più fame di prima! Marc'Aurelio è buono, ma per farsi lodare di clemenza lascia viver nomini che sa meritevoli di morte. Dov'è l'antico Cassio? · dove l'austero Catone? a che è ridotta la disciplina de' nostri vecchi? or non si sa tampoco ribramarla, L'imperatore fa il mestiere del filosofo, disserta · sul giusto e l'ingiusto, sulla natura dell'anime, sulla clemenza; e non piglia · a cuore gl'interessi dello Stato. Buoni esempi di severità bisogna dare. · molte teste abbattere se vogliasi ripristinar il governo nell'antico splendore. · Di che non sono meritevoli cotesti rettori di provincie, che credonsi posti · là unicamente per deliziarsi e arricchire? Il prefetto al pretorio del nostro · filosofo tre giorni prima d'entrar in carica non avea pane; e poco poi pos- siede milioni: e come gli ebbe, se non col sangue dello Stato e collo spoglio · delle provincie? Le confische su costoro rifioriranno il tesoro, se gli Dei fa- voriscono la buona causa: io opererò da vero Cassio, e restituirò alla re-· pubblica il prisco splendore ..

Ma ben tost oi jugnala del centurione Antonio lo tolse dalla vita e da un regno di tre mesi e sei giorni. Marco Vero ch'era stato spedito contro di lui, trovate le lettere de suoi partigiani, le bruciò dicendo: — Quest'atto piacerà a Marc' Aurelio: gil dispiacesse anche, avrò, col perder la mia, salvato molle visie . Il capitano delle guardie di Cassio e son figlio Muziano, governator dell'Egitto, perirono, e così qualc'altro senza saputa dell'imperatore, il quale agli sianditi rese la patria e i beni; e rimessa al senato l'indagine, soggiunos: — I senatori cavalieri, parteripi della congiura, sieno per « autorità vostra esenti da morte e da ogni castigo e nota; e dicasi per onor » el primo tumulto. Così anche a loro potessi renderla! La vendetta è in-« derna d'un creanta".

Tolse in protezione la moglie, il suocero, i figli del ribelle, e li sollovò a dignità, quantinque non ignossase i maneggi di quella pareutela per avversargii il popolo e i soldati. Agli amici che gli dicevano, — Cassio non avrebbe « usata tanta molerazione », replicò: — Noi non serviamo gli Dei tanto male, da tenere che volessere chiarris per Cassio ; e soggiunes: — Le crudeltà « hanno menato sventura a molti miei antecessori, e un principe buono non è mai vinto od ucciso du nu usurplatore; Averno, Caligola, Domiziano mo-ritarono la fine loro; Otone e Vitellio erano inetti; l'avarizia fu ruina di « Galba ».

Oh! lasciateci indugiarci sopra questi atti di clemenza, come il viaggiatore che nel deserto sotto le rare palme cerca ombra e ristoro.

La bontà però qualche volta il portava a perdonare anche al reo. Erode Attico, famoso retore e ricco sfondolato, avea lite colla città d'Atene, e vedendo l'imperatore inclinato a favor di questa, invece di ragioni prese a oltraggiarlo come raggirato da una donna e da una bambina, volendo dire

Faustina e sua figlia, mediatrici per gli Ateniesi, L'imperatore, che avealo ascoltato pacatamente, quando fu partito disse ai deputati d'Atene: - Ora po-· tete esporre le ragioni vostre, benchè Erode non abbia creduto bene allegar · le sue · . E le ascoltò attento, e gli vennero le lagrime all'udire gli strapazzi che soffrivano da Erode e da' suoi liberti: pure condannò solo quest'ultimi. poi li graziò: e appena Erode lagnossi seco che più non gli scrivesse, gli chiese scusa con questo viglietto, singolare in un re: - Desidero tu sii sano · e convinto ch'io t'amo. Non aver a male se trovasti in fallo alcuni tuoi di-· pendenti; io gli ho puniti, sebbene nel modo più dolce che mi fu possibile. · Non me n'accagionare; ma se ho fatto o fo cosa che ti dispiaccia, imponmi · un'ammenda, ch'io ti soddisferò nel tempio di Minerva in Atene, al tempo · de' misteri: avendo jo, nel fervor della guerra, fatto voto d'iniziarmi, e vo-glio che tu presieda alla cerimonia » 6.

Per simile eccesso di bontà tollerò il libertinaggio sfacciato della moglie Faustina, e promosse gli amanti di essa; e consigliato dagli amici a ripudiarla, rispose: - Bisognerebbe le restituissi la dote, cioè l'impero datomi da suo padre »; o celia, o ragione indegna d'un saggio. Dopo la rivolta di Cassio, v'è chi dice che, vergognosa di vedersi accusata dai complici, ella si uccise, 476 Aurelio ne' suoi ricordi la rimpianse come fedele, amabile e di meravigliosa semplicità di costumi ; mutò in città, col nome di Fanstinopoli, il villaggio a piè del Tauro, dov'ella avea chiusi i giorni; pregò il senato a porla fra gli Dei, e il senato osseguioso le eresse statue ed un altare, ove le novelle spose facessero sacrifizio solenne all'adultera imperiale.

Marc'Aurelio, continuando il cammino ner l'Oriente, perdonò a tutte le città fantrici di Cassio, e all'Egitto infervorato di esso; solo ad Antiochia interdisse i giuochi, sua vita, e tolse i privilegi: ma essendovi poi andato in persona, anche di questo la sgravò. In Atene si fece iniziare ne' misteri di Cerere, e vi stabili professori d'ogni scienza: arrivando poi in Italia, ordinò ai soldati di riprendere la toga, non essendovi mai nè egli nè i suoi comparsi in abito guerresco. Entrando trionfante in Roma, superò in largizioni tutti i prede- 477 cessori : giacchè , nel discorso che tenne al popolo , avendo espresso che era stato in giro otto anni, la folla cominciò a gridare - Otto, otto -, chiedendo

così otto danari d'oro per testa; ed esso glieli fece dare.

In Roma si godeva tutta la libertà di cui fossero capaci gli antichi; e sotto un imperatore onesto e generoso, le fronti si rialzavano con dignità. Fra altre savie leggi, Marc'Aurelio vietò ai gladiatori d'adoprare armi micidiali: fatto ben più onorevole, che l'agitar nelle scuole quistioni di filosofia, a preghiera de' letterati. Egli non usciva mai dal senato, che il console non avesse dato congedo col Nihil vos moramur, patres conscripti; tornava dalla Campania qualvolta v'avesse a riferire alcun che; crebbe i giorni fasti per gli affari; primo istituì un pretore sovra le tutele; notò d'infamia i delatori; rendeva assiduamente giustizia, e spesso rimetteva le cause al senato, trovando più giusto il piegarsi egli stesso al parere di tanti savi, che non trascinare questi al suo,

Il chiamarono a nuove armi i Marcomanni; ma in mezzo alle vittorie morì 180 a Sirmio in Pannonia di cinquantanove anni, dopo regnato diciannove; e di sincero compianto l'accompagnarono tutti, eccetto forse il figlio Lucio Comodo, sospetto d'avergli accelerato la morte. Tranquillamente la vide Marc'Aurelio avvicinarsi, e diceva agli amici: - Da voi aspetto meglio che i sentimenti ordi-· narj e naturali; ma che chiariate aver io collocata bene la stima, l'affezione, · i benefizj. Mio figlio a voi raccomando; vi sia a cuore la sua educazione. Egli · esce appena dall'infanzia; ne' primi bollori della gioventù ha bisogno di go-· verno e di piloto, che mai, scarso d'esperienza, non travii e rompa agli · scogli: non l'abbandonate, tenetegli luogo del padre con buoni avvisi e salu-· tari istruzioni, ritrovi me in ciascuno di voi. Le più larghe ricchezze non bastano alle dissolutezze di un principe voluttuoso; se egli è odiato da' sudditi. · non è in securo, per quante guardie lo difendano; non teme congiure e sommosse se pensò a farsi amare più che temere. Chi di voglia obbedisce. · va scevro da sospetti; senz'essere schiavo, è buon suddito, e non ricusa · obbedienza se non a comando dato con soverchia durezza. Difficile è l'usar · con moderazione una podestà senza confini. Ripetete spesso a mio figlio · queste istruzioni e somiglianti; così formerete per voi e per l'impero un principe deguo, a me mostrerete la vostra costanza, e onorerete la memoria · mia, unico mezzo di renderla immortale ».

Le sue ceneri furono deposte nella mole Adriana, egli ascritto fra gli Dei, e reputavasi sacrilego chi non ne tenesse in casa l'effigie. Oltre l'esempio d'una benignità e d'una dolcezza quasi uniche, ci lasciò anche precetti per iscritto 7. la cui indulgenza discorda dall'austero stoicismo, e segnano il punto più alto cui giungesse la filosofia pagana, irradiata anche suo malgrado da quella suprema sapienza, incontro a cui ostinavasi a chiuder gli occhi. - Un solo · Dio (diceva egli) dapertutto; una sola legge, che è la ragione comune · a tutti gli esseri intelligenti. Lo spirito di ciascuno è un dio ed emanazione · dell'Ente supremo. Chi coltiva la propria ragione deve guardarsi come sa-· cerdote e ministro degli Dei, giacchè si consacra al culto di colui che fu · in esso collocato come in un tempio. Non fare ingiuria a questo genio divino · che abita in fondo al cuore, e conservalo propizio col fargli modesto cor-· teggio siccome a un dio. Trascura ogni altra cosa per occuparti del culto della tua guida, e di ciò che in lei v'ha di celeste; sii docile alle ispirazioni · di questa emanazione del gran Giove, cioè lo spirito e la ragione; il dio che · abita in te, conduca e governi un uomo veramente uomo. Una ragione · eguale prescrive ciò che dobbiam fare od evitare : governati da una legge · comune, siamo cittadini sotto l'egual reggimento ».

Alla maniera di Socrate e del Maestro divino, e a differenza di Cicerone, insiste più spesso sulla usorale privata, sulla cognizion di se stesso.

— Di rado simon indicii per non sapere che cosa passi nel cuor degli altri;

ma lo siam certo se ignoriamo quel che passa nel nustro. A qual cosa applicariri con tulta la cura? al aver l'anima giusta, far buone azioni, cio i utili • alls società, non poter dire che il vero, esser sempre in grado di ricevere ciò che accade come cosa necessaria. Come un cavallo dopo una corsa, un'ape dopo fatto il miele, non dicono Ho fatto dat bene, così un uomo non deve proclamare il bene che opera, ma continuare come la vigna, che, dopo portato il frutto, si prepara a portarne dell'altro a tempo.

Quando sei offeso dalla colpa d'alcuno, esamina te stesso, e bada se mai non facesti nulla di simile: questo riflesso dissiperà la tua collera. Dio in-mortale non s'indispettisce di tollerare per tanti secoli un'infinità di malvagi, anzi ne prende ogni cura: e tu che domani morrai, e che ad essi somigli, i i stancheresti di sopportarit? Spesso si è non meno ingiusti a fare nulla che a fare qualcosa.

• Ogni mattina si cominci col dire, — Oggi avvò a fare con faccendieri, con ingrati, insolenti, scaltriti, invidi, insociali: perchò hanno questi difetti i perchè non conoscono i beni e i mali veri. Ma io, che appressi il vero bene consistere nell'onesto, e il vero male nel turpe; che conosco la natura di chi mi offende, e ch'egli è parente mio, non per sangue, ma per la partecipazione al medesimo spirito emanato da Dio, non posso tenermi offeso da parte sua, giacchè egni non saprobe spoglieri l'anima mia dell'onestà.

· O womo, Îu sei citădino della gran città del mondo: che ti cale di non esserio stato che cinque anni? Nessuno può lamentarsi d'ineguagianza in ciò che avviene per legge mondiale: perché dunque cruciarit se ti shandisce dalla città, non un tiranno o un giudice iniquo, ma la natura stessa che vi avaea collocato? È come se un attore fosse congedato di teatro dall'impresario che l'allogò. — Non ho finito la parte, recitai solo tre atti. — Dici bene: ma nella via ter atti formano una commedia intera, giacche essa è terminata a proposito ogniqualvolta il compositore istesso ordina d'interromperla. In tuto ciò tu non fosti nè autore, nè causa di nulla: vattene dunque in pace, giacche chi ti congola è tutto bouità.

« lo debbo a Vero mio avo ingenuntà ne' costumi e placidezza; alla memoria che lio del padre mio, il carattere modesto e vinile; a mia madre, pistà e liberalità, non solo astenersi dal male ma nepur pensario, frugalità negli alimenti, schivar le pompe; al bisavo, il non esser andato alle pubbliche scuole, ma avuto in casa gergei precettori, e conosciuto che non si spende mai troppo in ciò; al mio educatore, il non parteggiare per la ziarione verde o per la turchian nelle corse, o nei gidalitori pel grande o piccolo scado, lollerar la fatica, contentarmi di poco, servirmi da me, non al ra ascollo a deltori; a Diagnoto, non occuparmi di vanità, non credere a prestigi ed incanti, a scongiuri, a cattivi demonj nè altre superstizioni, lasciare che di me si pari con libertà, dormire sopra un lettuccio ed una pelle, e gli altir riti della educazione greca; a Nustico, Pessermi avveduto che bisognava correggere i mici costumi, evitar l'ambizione de Sosisti, non sicrivere di sicienze astratte, non declamare arringhe per esercizio, non cercare

 aunmirazione con pompa d'occupazioni profonde e di generosità, nelle let-· tere usare stile semplice, al pentito perdonare senza indugio, leggere con · attonzione, nè contentarmi di comprendere superficialmente. Da Apollonio · appresi ad esser libero, fermo anzichè esitante, alla ragione solo mirando, · eguale iu tutti i casi della vita, ricevere i doni degli amici senza freddezza · ne abjezione. Da Sesto, benignità, esempio di buon padre, gravità senza · affettazione, continuo studio di venir grato agli amici, tollerare gl'ignoranti · e sconsiderati, rendere la propria compagnia più gioconda che quella degli · adulatori, conciliandosi però rispetto, applaudire senza strepito, sapere senza · ostentazione. Dal grammatico Alessandro, a non rimproverare le scorrezioni · di lingua, di sintassi, di pronunzia, ma far sentire come abbia a dirsi, mo-· strando rispondere o aggiunger prove o sviluppare la stessa idea, con espres-· sione diversa, o in altra guisa che non sembri correzione. Da Frontone, « a riflettere all'invidia, alla frode, alla simulazione dei tiranni, e che i pa- trizi non hanno cuore. Da Alessandro platonico, a non dire leggermente Non · ho tempo, ne coi pretesto delle occupazioni esimersi dagli uflizi sociali. Da · Massimo, a dominar se stessi, non lasciarsi sopraffare da verun accidente, · moderazione, soavità, dignità ne' costumi, occuparsi senza rammarichlo, · non esser frettoloso, non pigro, non irresoluto, non dispettoso e diffidente, onon mostrare ad altri d'averlo a vile e di credersene migliore, amar la celia innocente.

· Riconeco per benefirio degli Dei 'aver avulo buoni parenti, buoni precettori, buoni famigliari, buoni amici, -che sono le cose più desiderabili: il non avere sconsideratamente offeso alcuno di questi, benche vi fossi per natura proclive; inoltre l'aver conservato l'innocenza nel force della giori-nezza; non fatto uso prematuro della virilità; pessere stato sotto un impera-tore e padre che da me rimoveva l'orgoglio, persuadendomi che il principe può abitare nella reggia, e pure fas senza quartie ed abiti pomposi, e fiaccolo e statue e simil lusso; il non aver fatto progressi nella retorica, nella poesia e cosifiatti studi, che avrebbero divogato "; il non essereni mancato danaro qualora un povero volessi soccorrere; non essermii trovato in bisogno di soccoroso altrui; il trovarmi in sogno suggeriti rimedi opportuni a' miei mali; il non essere, pello studio della filosofia, caduto in mano d'alcuno solista, nè perduto il tempo a svolgere i costni commenti, sciogliere sillogismi, e disputare di meteorologia;

Insomma la filsofia di Marc'Aurelio è un continuo intento al bene del suoi simili; ed anzichè l'orgogifio stoico, vi riconosci l'unitità cristiana. Staccarsi dalle cose mondane, assorbire ogni sua attività in libi egli vorrebbe quanto un monaco, ma sente i doveri del suo posto; disapprova la guerra, ma la fa contro el invasori; e resta in mezzo agli uomini or beneficarli.

- Vedi Eussauo, IV. 43. 26. Capitolino diresse a Diocieziano una vita di iui, ma confusa.
   I libri di Dione Cassio ad esso relativi si desiderano.
- (2) Fra altre core ști dievra: Nonumpum ego te corum paradentul ae fundieriainte meis graioribus rerbie obenciem insectulus sum... cum tritier quam par ord in cata homisum, perçe derere, vel cum in theatro în tiletor, vel în coucivie lestislosu; nec ego, dan în theatri, nec dan coucivită, abilitelum. Tum işilar ego te durum et intempedirum hominem, odiosum etiam nonumquam, tro pretium gapitalosu. Iku, b.; 12.
- (3) Seco per aggio fer vigiletti, certi, come i past superiori, da M. Constatt Favorous, IT. A NARIAN INSPANIOS STYPICHE. FARIANTE FAVOROUS IT STATES CANNETTE, CHIEF Ç delite per îme romana, ... cerant e. M. Mais, Roma 1823. Mojulero sea. Egi dire intui teler trausgel. Seve deber multierim partim in cerepta superiori mercadan selerim nome asube more in ca trajulatione importante supulo partiti costem inflicti; so leia graviter di se di sea algelia. Per ema calibim erim, accipiacem in teles alguli; accupada mane, com sectiori privapasum ingra occidence. Ta di rettiu velac, est sisteium. Mater jam beiser est, dais velamiliou. Pate, mi optime, delicitati mosquiere. Demission mais insulia.

Frontone risponde: Domino meo. Modo mihi Victoriaus indicat dominam tuam magis valuisse quam hieri. Graila teorico cansia nanciisola. Ega te ideireo non vidi, quod ce graveline sum imbecillus. Cras tanen wane damum ad te veniam. Fodem, si tempestivam eril, clam dominam visitobo.

Marc'unreilo replica: Mejatro mo, Coliul' è delle Fusione, a impianteme cri, cana domanni tutane.
Marc'unreilo replica: Mejatro mo, Coliul' à delle Fusione; et quisten il age moții hode;
ridere deprokeadias, Sad, Dais jasuatibus, qualerem minimam mali facti pas, quod es fam abempereature malia scenendai. Tui, a ploiatien, reflecte retaine. Qued jum pate at qual reslavam permiliti, defector, sei mușulure. Fast, nri jacuadilinite mujulur.
(1) Frontone fa un esigolo affatto retorico di Lico Vere, attribuendo tutta a merito di liui ia

riforna delle indirejiniativine truppe di Sris; e lo paragona a Trajano, dandogitene wrappe un perferenza. Prisopia idustries. I historia pori e lettere sa leve gil dirigera, stanomiadologii d'esaltare ie sue imprese e la grazeza del periodo, e la sultità degià sitri capitatal ecc. E il bomarter, abhagista delle octorice d'une sociato imperiate, non critica di sumirenze le azioni, ma sepratuto la portentosa cioquecan galegata negli cotini del giorno e nel bullettini instati al tendo.

(5) Dione dice, αὐκ ἀθεεί: e νίκη παράδοξος εὐτυχήθη, μάλ)αν δέ παρά θεοῦ ἐδωρήθη. Ε Claudiano:

Laus ibi nulla ducum ...
Tum , contenta polo , mortalie nescia teli
Pugna fuit.

De vi consulatu Honoril, v. 340.

- (6) FILOSTRATO, Fite dei Sofisti.
- (7) Eiç ézurév, libri dodici.

(6) Ch'egil però al dilettane le spessit study, conditione prova ne danno le sur letter a Fronce, excepte da Ma, l'un une gil dier. Ethi mida dipolar, god del disturitarione riodetter, qued depun, rel forum, vel forum, vel Cotoni, en di Corenia, ant sidiuti, ant Corenia, parte poten biropie, però gio èrazziore, e l'unication les genera; gone le teste datalita del dipolardi le trò artiris-probe poportelue. Etion el que Lacretti ant Bomil excerpta hober, tôpuera xxi... qua, el sicoli Ziouc (priprinte.

ii cardioale Barberini tradusse gli scritti di Marc'Aureilo, dedicandone la Iraduziope all'anima propria , per renderla più rossa che la sua porpore allo spettacolo delle virtù di questo Genille ».

## CAPITOLO XL.

## Economia pubblica e privata sotto gli Antonini.

L'impero aveva allora per confini a settentrione e a ponente il mar Nero, il Danubio, il Reno, l'Oceano dalle foci del Reno sin allo stretto di Cadice; nell'Asia Minore giungeva fino alla Colchide e all'Armenia: in Siria fino all'Eufrate e ai deserti d'Arabia: in Africa all'Atlante, alle arene libiche, ai deserti che separano l'Egitto dall'Etiopia; e, a tacere i momentanei acquisti di Adriano, stabilmente unite furono all'impero le provincie della Britannia e della Dacia. Copriva così la superficie di 1,365,560 leghe quadrate, cioè il quintuplo della Francia odierna, con circa cenventi milioni d'abitanti: ma oltre queste, che costituivano l'impero romano ed erano governate da proconsoli, stava attorno una cintura di altre regioni, vassalle in diverso grado, e di dubbiosa libertà 1, che talora pagavano un tributo, sottostavano al censo, ricevevano decreti; quali i re della Comagene, di Damasco e tant'altri sul lembo della Siria, la trafficante Palmira nel deserto, i principi dell'Iheria, dell'Albania ed altri del Caucaso, l'Armenia, la Partia a vicenda sottomessa e riottosa. È questo il momento della massima grandezza dell'impero e dell'Italia; onde noi sosteremo ad esporne la condizione civile, morale, letteraria, prima di contemplarne il dechino.

La comunicazione fra si remote provincie era agevolata dal mare e da meravigliose strade. Il Mediterraneo, le cui rive direbbonsi predestinate dalla Providenza ai più splendidi e durevoli incrementi della civiltà, mette in relazione le tre parti del mondo antico, le discendenze dei tre figli di Noè, i foschi Camiti dell'Africa, i Giapetidi della Grecia e della Germania, i Semiti della Fenicia e della Palestina: s'addentra con mille seni per ricevere dai fiumi le produzioni di tre continenti, spingendosi pel Tanai e per la Meotide fin nelle steppe dei Tartari, pel Nilo fino al centro dell'Africa, per lo Stretto fin nell'Oceano inospitale. Allora poteva dirsi lago latino, poiche non avea spiaggia che non riconoscesse le aquile imperiali; le flotte di Roma lo proteggevano e solcavano continuamente: e le navi di traffico, approdando alle provincie più ricche e più belle, univano colle barbariche le due civiltà romana e greca. Quest'ultima, figlia dell'orientale, avea fatto frutto di tutto il passato per abbellirlo e armonizzarlo, sparso di colonie il mondo, dagl'intimi recessi dell'Indo e del Don fino alle isole della futura Inghilterra, ed aveva educato Roma. La quale alla sua volta, estendendosi da un lato sopra le Alpi, dall'altro nell'Africa, cozzò coi popoli civili in decadenza e ne accelerò la caduta, ma ereditandone l'esperienza e dandovi governo; cozzò coi barbari per incivilirli. per respingere sempre più lontano la rozzezza e la ferocia.

Per terra questi paesi congiungeansi mediante strade di tale solidità, che sopravissero a' secoli. D'ordine d'Augusto furono messe in buono stato le quarantotto d'Italia, che sviluppavansi da Roma a Brindisi e a Milano, donde si diramayano quelle che pei vari passi alpini raggiungevano Lione, Arles, Magonza, la Rezia, l'Illiria. Trajano ne condusse una traverso le paludi Pontine da Forum Anii sino a Terracina, e comoi la via Appia da Benevento a Brindisi. La via Aurelia, che traversava l'Etruria e la Liguria, fu continuata sin a Cade; e varcato lo Stretto, riusciva a Tanger. La via Flaminia, da Roma per Rimini, Bologna, Modena, Piacenza, Milano, Verona, Aquileia spingeasi al Sirnio, e lungheggiava il Danubio, mettendo in comunicazione la Rezia e la Vindelicia, la Gallia e la Pannonia; di là per la Mesia fin negli Sciti, per la Tracia, l'Asia Minore, la Siria, la Palestina, l'Egitto, la costa d'Africa, veniva a ricongiungersi a Cadice, Malaga, Cartagena, colla strada di Spagna. Cosi sullo soazio di quattromila ottanta miglia romane era facilitato il trasporto delle legioni, degli ordini e delle notizie. Gl'imperatori vi stabilirono poste regolari, con ricambi ogni cinque o sei miglia, provisti di quaranta cavalli, ad uso però unicamente del governo, o di chi ne ottenesse speciale concessione: al qual modo poteano farsi cento miglia al giorno; anzi Tiberio potè in ventiquattr'ore compierne ducento da Lione alla Germania 2. Anche i fiumi avvivavano le comunicazioni, e due flotte armate scendendo il Reno e il Danubio, portavano i prodotti dell'oceano Germanico nell'Eusino.

Ciò dava alla dominazione romana una consistenza qual mai non ebbe alcuna dell'Asia; nè era inane vanto quel dominio universale che Roma attribnivasi, e il chiamar orbe romano il mondo, consiglio supremo di tutte le nazioni e dei re il senato 5: pretensione già viva sotto la repubblica, assodata nell'impero. E per quanto a ragione si esclami contro gli estesi imperi, che sotto eguali leggi incatenano genti disformi d'indole e di coltura, lasciano inesaudite le querele, non compresi i bisogni, e fanno dalla remota capitale arrivare i provedimenti dopo cessata l'opportunità; pure vuolsi confessare che nazioni isolatissime vennero così ricongiunte, mentre la occidentale barbarie non sentiva l'influsso della coltura orientale; col togliere di mezzo i confini. si facilitò il contatto; e quantunque l'unità non fosse che materiale e derivata dalla conquista, la lingua uffiziale, le magistrature, le legioni, gli spettacoli a cui accorrevano i Rodopei dell'Emo, i cavalieri della Germania, i litorani del Nilo e dell'estremo Oceano, gli Arabi e i Sabei, gli olezzanti Cilici, i ricciuti Etiopi, i pettinati Sicambri 4, estesero la civiltà se non la crebbero; e chiamando i popoli a contribuire chi la forza, chi l'ingegno, chi la ricchezza, insegnarono loro a conoscersi, ad affratellarsi, e dilatarono a tanta parte del mondo i privilegi che, essendo dapprima riservati ad un pugno di banditi o a qualche migliajo di cittadini, facevano la politica romana una grande ingiustizia a vantaggio di pochi e ad aggravio del genere umano.

Centro di si vasta unità, l'Italia era sempre sede dell'imperatore e del senato, i cui membri era richiesto che avessero di qua dall'Alpi almeno un

terzo dei loro possedimenti. Quel nome non era più cirvoscritto dalla Macra, dal Rubicone e dal mare, dacché i triumviri non aveano voluto lasciare la Gallia Cisalpina a governo di un proconsole, che potesse così menar un esercito legalmente di qua dell'Alpi. La fecero dunque giungere a levante fino all'Arsa, a settentrione alle Alpi, ad occidente al Varo; ed Augusto la parti in undici regioni: 1ª il Lazio e la Campania, dove Pozzuoli; 11ª il naese de' Picentini e degli Irvini; ma la Lucania, il Bruzio co' Salentini, l'Apulia, la Calabria, dove Brindisi era prevalsa alle scadute città di Taranto, Crotone, Locri: 19th il paese spopolato de' Marsi, Frentani, Sabini, Sanniti: va il Piceno; via l'Umbria; vua l'Etruria; vuia la Gallia Cispadana con Ravenna, eretta, come poi Venezia, fra canali del mare; IXª la Liguria: Xª la Venezia coi Carni, gli Japigi e l'Istria; xiª la Gallia Transpadana con Milano, cui mettevano capo le strade dell'Italia continentale, e Padova, e Aquileia. sempre più importanti per la vicinanza alla frontiera germanica. Roma formaya un governo distinto, sotto il prefetto della città. Le alpi Marittime costituivano una provincia senarata. La Sicilia, benchè già da Antonio avesse ottenuta la cittadinanza, rimaneva provincia colla Corsica e la Sardegna. Ma quella Sicilia che, due secoli fa Cicerone dipingeva fertilissima e laboriosa, era ita a tracollo per le guerre civili e le servili; le cinque città di Siracusa riduceansi ad una sola. Enna era spopolata, cadenti i tempi, incolte le piaggie. Chi da quella tragittasse sul nostro continente, a Pozzuoli trovava uno de' porti più operosi, emporio del commercio del Mediterraneo, e approdo di tutte le flotte mercantili; e nei contorni molle eleganza di ville, di bagni, dove i cittadini di Boma venivano a ricrearsi dalle cure o a solleticare il rintuzzato sense de' piaceri.

Ma quelle pendici dell' Apennino che aveano nutrito i Sabini, i Sanniti, gi Fanji, i Laini, più non offivano che cadaver di città; i cinquantatre popoli del Lazio scomparvero, o reliquio ne restavano così scarse, che gli uni più non i discernevano dagli altri. Che dirò di quella Magona Grecia, che emulava le glorie e la potenza della Grecia vera? Già i curiosi andavano a rintracciarme le memorie; e qualche venchio additava loro, — Qui fu Canusio, colà Argiripa, le due maggiori città; questi tillaggi cano la tredici tilla dapigia, di cul rimangono solo Brindisi e Taranto; ma quest'ultima, benchè Nerone vabbia pasto altanti, è sopodata, come lutto quello sprone d'Italia ».

Ivi non arbitrio di governatori, non tributo; le autorità municipali factanoi eseguire le leggi supreme: ma, comie avviene sotto gl'impori, il reggimento cittadino andava foggiandosi ad aristocrazia, segliendosi i magistrati non più fra il popolo ma fra gli illustri, e la giuristizione limitandosi a piccole somme. Dopo Trajano, comicio il Italia ad essera poso meglio che le altre provincie; cui si potè dire pareggiata allorché Adriano la commise al governo di qualtro consolari.

La cittadinanza privilegiata diventava un nome già sul fine della repubblica, quando Cesare la comunicò a tutta l'Italia e ad intere provincie. Anche i servi divenendo liberti, entravano nella società politica del loro patrono: ma acquistando i privati diritti di cittadino, rimanevano esclusi dagl'impieghi e dal servizio militare, nè ammessi al senato fin alla terza o quarta generazione.

Augusto trovava quattro milioni e censessantatremila cittadini: ma cessato col sistema delle conquiste il bisogno d'accrescerli onde reclutare fra essi le legioni, e perchè non isvantaggiasse il fisco per la troppa abbondanza degl'immuni, restrinse la facoltà di render cittadini gli schiavi manomessi, accettandovi soltanto i magistrati e i grandi proprietari delle provincie. Con ciò si traeva al corpo dominante il fiore di tutto lo Stato, e si assodava la potenza imperiale: ma alle legioni, in cui non entravano che cittadini, Augusto fu costretto arrolar di nuovo liberti e schiavi onde proteggere le colonie attigue all'Illiria e le frontiere del Beno. Mecenate gli consigliava di attribuire la cittadinanza a tutti i sudditi, col che, cancellati i reggimenti municipali, ridurrebbe l'impero all'unità monarchica: ma l'andare i cittadini esenti da tassa prediale, da dogane e pedaggi, fece gl'imperatori avari di questa concessione. Pure i successori d'Augusto, che più non aveano occluo parziale per Roma, lasciarono dilatare la cittadinanza; e i magistrati municipali, uscenti di carica con annua vicenda, la acquistavano per diritto; oltre quelli che ben meritassero in qualsivoglia modo.

Quando l'interesse patrio o la gloria cessarono di spingere i cittadini alle anni, le legioni si devettero empire di gente nè Italica nè cittadina, e affidame il comando a strauleri; poi ricompensare i servigi del legionarj coll'introdurii nella città, elevarit ai printi onori, e lasciare si traessero dietro partui ed amici; lacibe esercito, senato, magistrati più non furono romani cho di nome. Claudio ammise in senato molti peregrini, cioè sudditi non cittadini; eppure questi sotto di lui sommavano a 5,084,072 secondo Tealco, o secondo Easebio, a 6,945,000. Tanta profusione, perchò i favoriti ne facevano botegar: ma intanto le entrate pubbliche ne scapitavano, onde bisognava ristorara con confische e proscrizioni. Nelle provincie poi i possedimenti s'andavano restringendo in mano de' cittadini, cui questo titole rendeva immani dai tribubi. Però sotto Galha l'essensione de' cittadini recenti fa limitata ad alcune imposte; poi dopo Vespasiano pare che i provinciali ammessi alla città non restassere immuni da nessun aggravio.

Il titolo di cittadino più non dovette esser ambito dopo che non l'accompagnavano le prerogative d'occupar soi le cariche, di non essere giudicati o non nell'assemblea del popolo, di non pagare tributo, di decretar la guerra o la pace; nè conferiva quasi altro che il benefizio di non esser catturato per debiti, e di appellarsi all'inpertore. Quel di partecipara si donativi e alle largizioni pubbliche, valeva in Roma: per gli altri, a che mai riducevasi in tanta estensione e lontananara l'Gravoso al contrario tornava ai cittadini il dova militare, ano contrare nozze con forestieri, restar esclusi dalle eredità intestate fuorchè in grado di prossima agnazione; oltre alcuni accatti, che sopra soli cittadini a pesavano.

L'atto di Caracalla d'estendere a tutti i sudditi la cittadinauza, non fu che un sottoporre i provinciali a tutti i pesi de' cittadini: ma allora s'intepidi l'amore per una patria accomunata a tutto il mondo; crescinto l'arbitrio degli imperatori e la violenza dei soldati col logorarsi l'autorità del popolo e la dignità del senato, si moltiplicarono le guerre, interne eppure non civili, dove si trattava di mettere in trono o d'abbattere un capitano forestiero, estranio ai sentimenti ed al meglio della nazione e dell'impero. Le consuetudini venivano alterate da eterogenei elementi, dal sedere a capo dello Stato uno straniero, fors'anche un barbaro. E se pure sorvivevano in alcuni le tradizioni liberali, attinte dall'educazione, dalla letteratura, dalle memorie che li circondavano, servivano soltanto a far sentire vienin quel despotismo, che da un giorno all'altro noteva confiscare i beni, e mandar l'ordine d'uccidersi. Oppressione più disgustosa perchè sussistevano nomi e forme repubblicane, a titolo di libertà e di nubblica sicurezza si davano le accuse di alto tradimento, e questo nunivasi in quanto l'imperatore rappresentava il popolo, come investito della podestà tribunizia. Quanta avea dunque ad essere la costernazione di quelli che sentivano abbastanza nobilmente per non voler tuffare il dispetto nelle voluttà! E a qual partito potevano appigliarsi? fuggire? ma dove, se tutte le terre civili erano sottonoste a Roma?

Che se alcuna volta mai, allora apparve evidente come il pubblico bene rampolii piuttosto dalle istituzioni che da rettitudine de principi. Roma n'ebbe di ottimi, ma nè poteva tampoco goderli con fiducia, pensando che o lo stesso potrebbe domani mutarsi in un mostro, o venire soppiantato da pessimo successore, dimendeno comi cosa dalle unalti del monarca.

Si nomina una lex regia, in forza della quale venisse conferito il supremo potere all'imperatore: ma non consta che mai sia esistita; quel nome certamente non sarebbe potuto softirisi ne primi tempi dell'impero, e forse venne adottato sol quando, sotto Giustiniano, furono compitate le Pandette. Che so una legge generale avesse creato un potere supremo, non sarebbe più stato mestieri di conferma: mentre invece sappiamo che gli atti di ciascum imperatore non reggevano dopo la morte di lui se non gli avesa approvati il senato, depositario in diritto della sovranità, la quale nel fatto stava all'arbitrio d'un solo. Pure sembra che a ciascun eletto venissero conferiti i poteri sovrani, quasi per dargli un'origine legale ?. Probabilmente in questi senatoconsulti veniva egli disponsato da certe leggi, come la Pappia-Poppea: il che facova dire tropo largamente che i primicaye venisse prossciolto d'ogni legge °.

La sovranità però consideravasi sempre ennanare dal popolo, e fin lardi si trovano menzionati i comiti, e leggi falte in essi. Sussisteva noche la tribit, e nelle iscrizioni troviamo sempre indicato a quale il personaggio appartenesse: ma sì scarsa n'era la significazione, che alcuni si mutavano dall'una all'atta per erdeltà, per adozione, per una carica assunta, fin per mutato domicilio 7. I municipi pregavano gl'imperatori o i cesari di acettar le cariche comunali, ed essi vi mandavano de vicari.

La giurisdizione crininale e l'amministrazione esterna d'alcune provincio compelevano al senato: esso nominava i consoli, i pretori, i proconsoli; attendeva alla riforna delle leggi, talora sovra proposizione de' medesimi imperatori. Tiberio para eggiungen nerbo al senato coll'attribuirghi i giudizi di offesa maestà e la nomina de' magistrati, sottunta al popolo; ma in effetto egli non intese che di riversare su quello i suoi atti odiosi. Quanto l'impero resse, il senato conservò il diritto di censurare e deporre il capo dello Stato se abussase dell'autorità; ma pusillanime e discorde, non l'esercitò mai se non contro i caduti: condamò Nerone quando giò era fuggiasco; escerò Calimpola, Comodo, gial tri quando la morte aveva interrotte le sue adulazioni. Quie senatori, col vendere le cariche, imparavano a vender anche so stessi all'imperatore; chiusa la via d'acquistar fuori così sterminate ricchezze, e pure durando le spese e crescendo il lusso, tiravano a meritare la liberalità del principe, o fuggirne l'ira coll'andargli a versi: laonde Tiberio lagnavasi befardamente che si mostrassero tropo ligit ad ogni suo lalento.

Eppure la memoria di quel che era stato bastava a renderlo sospetto agli imperatori, che, buoni e malyagi, s'industriarono a togliergli fin la possibilità di ridestare le ragioni antiche; contro patrizi e senatori aguzzavansi i ferri e le spie; Caligola, battendo sulla spada, esclamava: - Questa mi farà ragione del senato : l'adulatore diceva a Nerone: - Io t'odio perchè sei senatore :: e l'assassino a Comodo: - Il senato ti manda questo nugnale »: Domiziano protestava non si terrebbe sicuro finchè pur un senatore sopravivesse; e volendo avvilirli intantochè venisse l'ora d'ucciderli, manda una volta a convocarli in gran diligenza, poi, come sono seduti nella curia, li consulta in qual salsa convenga condire un enorme rombo portatogli dall'Adriatico. Fin Claudio tutti gli atti politici diresse a crescere l'autorità imperiale a scapito delle magistrature curuli: estenuò al senato il diritto di chiarir guerra e pace, ascoltare ambasciatori, e decidere dei re e dei popoli stranieri : ai consoli sottrasse il giudizio di certi affari criminali, sicchè poco più facevano che dar il nome all'anno: nei pretori, cresciuti a diciotto, trasferì in gran parte la giurisdizione criminale: ma tolta loro la custodia del tesoro, affidolla ai questori, ai quali di rimpatto tolse le prefetture d'Italia che aboli, ed impose il grave obbligo di dare spettacoli gladiatori quando ottenevano il posto: lasciò che i cavalieri all'ombra del trono usurpassero i giudizi, cioè quel diritto per cui s'erano combattute le guerre civili sotto Mario e Silla.

I tribuni non furono meglio che ispettori al buion ordine; e acquistò impettaza il prefetto della città, che dal buon governo passò alla giurisdizione
ortiminale, poi proferi in appello sui giudzi; ordinari anche in materia civile.
Adriano commise l'amministrazione dell'Italia a quattro consolari; cavalieri
ormani tenne per segortari e referenti, e pel proprio consiglio; un avvocato del
fisco fece assistere a tutte le cause concernenti l'erario imperiale; coll'Editto
Perpetuo semplificò la legislazione; e diede esempio a' successori soi al fraguadra lo Stato come cosa loro propria, e di prendere fidanza a qualunque

innovamento. Il consiglio del principe, come anima del governo, emanava decreti sotto la presidenza dell'imperatore, e formava una corte d'appello supremo. Al senato dunque che cosa restava? di decretare quali nuovi numi dovesse Roma salmeggiare.

In un corpo non eletto dal popolo, non sostenuto da truppe, la depressione ne trovava contrasto ne eccitava lamenti. Accomunati i diritti alle provincie loutane, v'entravano persone, stranie affatto alle memorie della libertà e della repubblica, e devotamente riconoscenti agl'imperatori. Già l'ordine di Claudio, che priva della dignià equestre da i ricusi à senatoria, mostar come fosse diventuto un peso quel che prima costitaiva la suprema ambizione; e sotto Comodo ai disse che un tale si fur leegaa nole senatori. Invece dunque di presentarsi custodi della tradizione e tutori della libertà, i padri coscritti coll'esempio e colle dottrine confermarono l'assoluta padronanza del monarca sopra la vita e i beni. Dione si direbbe scrivesse la sua sotra a ques'unico intento; i giureconsulti diodero legale fondamento all'esorbitanza imperiale; e la monarchia al tempo di Severo podi egitare la maschera, di cui Augusto l'avea coperta.

G'imperatori, per togliersi g'impedimenti della nobilità privilegiata, promossero le ratigo in della conune natura umana, Avorirono i peculi de figliuoli di famiglia e le mancipationi, ampliarono gli effetti e restrinsero le solennità delle matunissioni, migliorarono la coditione degli situari a fronte dei padroni. Anche la ciò il capo dello Stato operava in senso popolare, col voler tutti eguagitati nel diritto, umitiari prepotenti, non concedere privilegi a particoli persone, ma erigere alle dignità chiunque ne paresso degno, garantire la molitudine da oppressioni private, e tenerla soddistatta circa i bisogni della vita e gli usi della liberità naturale. Lo zelo degli imperatori per la giustizia civile riparava a non pochi altri abusi, incuteva salutare apprensione ai magistatti, e avvicinava opono più il dritto all'equità naturale e al senso comune. In tall modo progrediva l'umanità anche fra codardi patimenti, e col gran ume dell'impero estendevasi l'ide dell' equalizza sotto un unico governo, opposta a quanto praticò l'antichità, e che dovea costituire l'indode delle società moderno e

Coll'impero cangiarono aspelto anche le finahre. Le spese furono a dismirar aumentale del mantenere un esercito staniale ed una corte s', dal pegrasi gli impiegati, e dalle crescenti distribuzioni di grano; ignorando quegli augusti che il mellere i poveri in grando di compara il vitto coll'ammentare i lavori, costa meno che non l'abbassare i prezzi del grano. È peccato che siasi perduto il Itationarium todius imperii, dove Augusto avea divisato l'entrata el Tuscita 2, e fin lo divergentissime opinioni, la media darebbe novecentoses-santa milioni di lire d'entrata generale. Vespasiano, principe economo, dieva l'amministrazione e la difesa dell'impero costare quattromia milioni di resettera; cicò ottocento milioni di lire l'anno %: or che doveva essere sotto imperatori pazzamente scialquaylori?

Augusto effettuò l'idea di Giulio Cesare di far misurare tutto l'impero;

GENSO. 203

e Zenodoso in trentun anno e mezzo compi la misura delle parti orientali, Teodoto quella delle settentrionali in ventinove e otto mesi, Policieto delle meridionali in venticinque e un mese. Balbo coordino in Roma i loro lavori, ed eretto il catasto, preserisse i repolamenti censuari. Agrippa, presido a questa grandioperazione, ne trasse un mappanomo, che fece diipiegree sotto il portico d'Ottavia, sicchè ciascuno potea vedervi l'estensione dell'impero: i governatori delle provincie riceveano la descrizione del loro paese colle distanze, lo stato delle strade grandi e delle ciricnia, delle montagne, doi finontagne.

Contemporaneamente si fece per tutto l'impero il registro delle persone coi loro beni mobili e immobili, bestiame, schiavi, affittujoti, casitiani, e il numero, il sesso, l'ettà de figitudio: il qual censo dovea rimovarsi agui decennio, e serviva di base al riparto dell'imposta. Un censitore e un perequatore riceveano i reclami, e retlificavano gli errori; la falsa dichiarazione era punita colla morte e la confisca i ogni cambiamento di possesso doveva notificarsi; e poc'a poco si perfezionò quest'azienda in modo, che il vastissimo impero restava regolato con altrettanta difigenza quanto una piccale casa il

Ma l'impero non possedeva i mezzi, pei quali i moderni possono levara tanto danaro senza gravissimo incomodo: dell'imposta personale, la più rile-vante, rimanevano esenti sei o sette milioni di famiglie romane, che erano le più ricche: le altre rendite appartenevano a quelle di difficile e costosa esazione, dove è dicile la frode, e il prodotto diminusice sei la tassa si aggravi.

L'Italia annonaria doveva una prestazione in derrate; dell'ager provincialis car caràttere un tributo fondiario, variante di misura e condizione: ma gl'imperatori adottarono una base uniforme; poi l'Italia, come dicemmo, cessò d'essere privilegiata. Già anche a questa-dugusto avva imposto gabelle e tasse sulle vendite, e una generale sui heni e sulle persone de'cittadini romani, the da un secolo e mezzo non pagavano aggravi; anzi talmente pesavano le imposte, che gl'imperatori trovavanis costretti ogni tratto a condonare ingenti debiti ai privati. Sulle somme, sopra le quali usseva litigo, prelevavasi il due mezzo per cento; tasse imponensi sui mercante, fig artigiani, i facchini, le meretrici, sulle latriue publiche, sull'orina, sul concio di cavallo; ogni sorta mercanzie entrando pagava di dazio dal quarantesimo fin a un otator del valore; e grandioso doveva esserne il ritratto quando dall'india si traeva annualmente per ventiquattro milioni di lire in merci, esitale a Roma al centuolo del valore erimitivo <sup>42</sup>.

La lassa sulle vendite non soleva eccodere l'un per cento, ma non v'aves si minuto oggetto che vi si sottrnesse. Era destinata a mantenere l'eservito; poi non hastando, s'introdusse la vicesima, cioè un cinque per cento sopra tutti i legati e le eredità eccodenti una certa somma, e che non cadessero nel pir pressimo parente. Tra famiglier ricchissime, dove la rilassatera dei legami domestici faceva spesso ai propri figliudi preferire i liberti o gli estranci che avvano sopulo blandire le passioni o accontentarle, quella lassa riusviva tali-

niente ingorda, che nel volgere di pochi anni versava l'intiero retaggio nell'erario. Molto pure ingrassavano il fisco le multe della legge Papia-Poppea contro gli smogliati.

Secondo il genio degl'imperatori e col crescere dei bisogni, aumentarono tutte le imposizioni e fisse ed ceventuali; sussistette sempre l'absso d'affiitarle ad appallatori, de' cui gravi e feroci abusi troppo soffrivano i sudditi. Era cadro al fisco, 4º tutto ci oche, in forza di testamento, avrebbe dovuto loccare a persona premorta alla pubblicazione di quello; 2º le donazioni ci legati a persone indegne, o sotto illecite condizioni; 3º quel che venisse ricussio dall'erede o legatario, come apesso avveravasi nei cesi di ribellome per non mostrarsi amici del reo; 4º quanto fosse lasciato in testamento a celibi che entro un anno non si fossero amongiati, e netà del l'assiti fatti a consorti senza figli; in fine quanto sarebbe toccato a chi sopprimeva un testamento, o impediva alemondal testame theramente.

Oltre le frequentissime colpe di Stato, portavano la confisca innumerevoli delitti; e fra questi il parricidio, l'incendio, la moneta falsa, il ratto, lo stupro, la pederastia, il sacrilegio, la prevaricazione, il peculato, lo stellionato, il monopolio e l'incetta del grano destinato a Roma o all'esercito, il plagiato, ossia l'attentare contro l'altrui libertà. Così punivasi il magistrato che subornasse testimoni contro un innocente, il padrone che esponesse gli schiavi nell'anfiteatro, i falsari; e dopo Alessandro Severo gli adulteri, chi evirasse o si lasciasse evirare, chi supponeva un bambino, chi usava violenza armata mano, chi mutava domicilio per sottrarsi al tributo, chi prendeva danaro a prestito dalle pubbliche casse, chi occultava i beni d'un proscritto, chi trasportava oro fuori dell'impero o vendeva armi a stranieri, chi di mala fede acquistava una cosa in litigio, chi vendeva porpora, o apriva il testamento d'un vivo, o spogliava de' suoi ornamenti un edifizio urbano per abbellire una villa. E tanti erano i beni ricadenti al tesoro per legge o per confisca, che s'istituirono procuratori de' beni caduchi per raccorli ed amministrarli nelle provincie; carica non già di gente di vile affare, ma affidata a persone di gran recapito, e sino a consolari,

Diritto particolare dell'imperatore era il batter moneta d'oro e d'argento: 
ir rame pols fame il senato fin a Galiano: le colonie e alcune città conservarono il privilegio di monete particolari. Le terre dell'antico agro pubblico 
in Italia erano occupate da colonie, e specialmente da militari, sicchè non 
davano event irutto diretto allo Stato. Anche nelle provincie i domini pubblici erano stati in gran parte usurpati durante la guerra civile da privati; 
Augasto e i successori fecro altrettanto, ingrandendo il possesso del principe, 
che fruttava unicamente pe' favoriti. S'introdussero poi regalie a vantaggio 
dell'imperatore, e fabbriche d'armi, di stoffe, di gomene, tinture, dorature, 
nelle quali adopravansi soli schavi imperiali. Anche pingui legati soleano 
fari agl'imperatori; e se per tal via Augusto raccolse in vent'anni quattromia milioni di esseterzi, pensate che dovessero fruttare sotto imperatori rimia milioni di esseterzi.

baldi, alcuni dei quali cassavano i testamenti ove non si trovassero considerati! Pure tatvolta l'erario diettava; e blarco Aurelio si trovò in tali strette, che fece vendere all'asta gli ornamenti della reggia, i vasi preziosi, le genune, fin le vesti di sua moglie; poi finita la guerra, invitò i compagni a restituiril al prezzo stesso, e a chi ricussase non risparaniò vessazioni. Operazione, che noi avrenmo semplificata modiante vigitetti del tesoro.

La serviti era abbellita da tutti i piaceri compatibiti colla tranquillità. Sorgevano fabbriche in ogni parte, le cui reliquie formano la meraviglia di noi tardi nipoti; quali per opera de' magistrati, quali dei Comuni, quali ancora de pirvita: a quelle de' Cesari i sudditi erano obbigati a contribirire braccia e carri. Tali edifizi ci porgono una riprova del sistema politico antico, pel quale si aveva ogni riguardo alle città, nessuno alla campagna. Dopo il medio evo, non trovi spazio ove non sorga un villaggio con una chiesa, por un palazzo o un castello: allora invece tutto concentravasi nelle città, alle città mettevano capo le grandi strade, senza quella rete di minori che oggi conginingono le minime borgate: insomna allora i cittadini, ora il popolo, allora pochi privilegiati, ora chimque è uomo.

Chi dunque, alla vista di tali splendidezze, gindicasse ricchissimi quei nostri antenati, dimenticherebbe che non le molte dovizie accumulate in mano di pochi, ma la equabile diffusione di ciò che serve alle necessità, ai comodi, ai godimenti, forma la prosperità delle nazioni.

La violenza poteva esser la colpa d'un proconsole o d'un imperatore, non ern il carattere della dominazione romana, troppo aliena dal volersi fondare soltanto sull'esercito, sulla polizia, e regolamentare tutto. Pertanto nell'Italia e nelle provincie restava luogo a diguità e ad autorità più che in Roma; e il municipio conservava una vita che era scomparsa dalla metroje; n'era rispettata l'indipendenza; la legge municipale rimaneva illesa dai capicci dell'imperatore dalle sottigliezze de ejiuronosulti; liberamente vi si faccano le elezioni, teneano adunanze: gli Otconi e gli Arri a Pompej, i Sergi a Pola el Lentuti; ai Nonj, i al Ceshi, ai tituru) ergensi monumenti in Pompej, in Ercolano, in Verona, quando a Roma le onorificenze erano serbala e acsara.

Già accennamno in che modo i possessi mutassero di padroni, dal che stotlo l'impero tovorarosi innovale l'economia e le finanze. Gli antichi aristocrati per tradizione seguitavano a coltivar i campi per mano di schiavi, diretti 
l'ambavi: i movi, non pensando che a godere in lusso le sfondolate dovizie, 
allitavano i beni a lavoratori mati liberi, che li coltivassero a proprie spese e 
pericolo. Ordinariamente l'affitto facevasi per cinque anni, e pagavasi in damaro, e a proporzione degli schiavi ond'era restito il podere.

Divenendo sempre più difficile l'affidare la direzione de' propri beni a fittajuoli liberi e garanti, dopo il 11 secolo s'introdusse un metodo nuovod'economia rurale, mutando lo schiavo in colono servile, permettendogli di menar moglie, tener figliuoli, disporre del suo peculio, purchè retribuisse un canone annuo: da ciò sarebbe potuta venire la redenzione dello schiavo; ma poichè sempre maggiore facevasi la sproporzione fra poyeri e ricchi, e la aumentava la fiscalità introdotta coi crescenti bisogni della repubblica, si venne a temere che il proprietario vendesse gli schiavi e lasciasse incoltivati i campi. Fu dunque proveduto che il colono restasse colla sua discendenza affisso alla gleba, e con essa venduto: il che, oltre ribadire la schiavitù, produsse una funesta disuguaglianza nella distribuzione dei lavoratori, accumulati in alcune contrade, mentre altre ne rimanevano deserte. Pertanto al fine di quest'età giacevano selvatiche le campagne, esercitate un tempo dalla popolosa solerzia degli Equi, de' Sabini, de' Volsci, degli Etruschi, de' Cisalpini; altri immensi spazj erano occupati da giardini d'infruttifere voluttà, ai quali aggregavansi via via i camperelli vicini, i cui proprietari correvano a Roma a sprecar quel poco ricavo, per poi ridursi alla limosina. Svigorita dalla lunga coltivazione a braccia, nè sufficientemente rianimata dalla concimazione, la terra poco rendeva; un cattivo sistema di rotazione agraria, la coltura resa costosissima dall'imperfezione de' metodi e degli stromenti, per cui richiedeasi il quadruplo delle braccia odierne, le meschine strade vicinali, bastanti appena ai somieri, il divieto di asportar grani e l'incoraggiamento a importarne di stranieri, rendevano cattiva speculazione la coltura a grano, talchè Catone la colloca appena al sesto luogo, e preferivansi i pascoli, che non importano spese; sebbene vogliasi dimostrato che i migliori non rendevano più di sessanta franchi per arpento 13.

Un paese la più parte montuoso come il nostro, non può prosperare che mediante la piccola coltura a mano, la quale si vantaggia de' più angusti spazi, e varia a seconda del suolo; come non è possibile colle macchine o con una direzione in grande. Sparendo dunque la proprietà minuta, diminuiva sempre più la ricchezza d'Italia, e la popolazione laboriosa ed onesta: da ciò quel detto di Plinio, che i latifondi furono la rovina dell'Italia. Che se ci si opponesse l'Inghilterra, ricchissima malgrado di amplissimi poderi, mentre è misera la Corsica ove sono sminuzzati, faremmo riflettere come della popolazione inglese appena un quarto attende ai campi, il resto vivendo dietro al commercio e all'industria; e che l'estensione delle praterie è proporzionata colle terre a biada, e i numerosi armenti offrono abbondanza d'ingrassi, Vero è bene che sono gli nomini che secondano la terra: e dove nulla gli impedisca di giungere alla ricchezza per via della fatica, ne seguirà un generale prosperamento. Allora, come oggi, v'avea piagnoloni che ripeteano essere isteriliti i campi, peggiorata la temperie del cielo, spossata la natura dal lungo produrre. Ai così fatti Lucio Giunio Moderato Columella da Cadice rispose, che la colpa consisteva nel lasciare trascurato lo studio dell'agricoltura: - V'ha scuole di filosofia, di retorica, di geometria, di musica; v'ha persone · occupate in null'altro che preparare cibi pruriginosi, altre in acconciar i ca-· pelli, e nessuno che insegni l'agricoltura. Eppure senz'arti di diletto abba-

- · stanza felici furono un tempo e sarauno dappoi le città: ma senza agricol-· tori gli uomini non possono reggore ne alimentarsi. E qual via migliore di
- · conservare e di crescere il patrimonio? Che se oggi men frutta la terra, non · è spossatezza, come alcuni si danno ad intendere, nè invecchiamento, ma
- · inerzia nostra ».

Stese dunque un trattato De re rustica, il cui primo libro discorre del- 42 l'utile e dei piaceri dell'agricoltura; il secondo dei campi, del seminare e mietere; il terzo e quarto delle vigne e degli orti : il quinto del dividere e misurare il tempo; poi degli alberi, del bestiame grosso e minuto e delle sue malattie, delle api e dei polli distintamente, dei doveri d'un buon fittajuolo; e finisce con istruzioni per chi attende all'economia rurale. Il decimo, in versi, tratta degli orti. Scrive puro, semplice talvolta sino al triviale, tal altra olegante sino all'affettazione; ma se diletta i letterati, poco o nulla istruisce l'agricoltore. Ai prati che Catone riputava la coltura più lucrosa. Columella preferisce i vigneti. anche a confronto del grano 14. Palladio compendiò poi quell'opera, distribuendo le fatiche agresti per ciascun mese.

Realmente però non si produce se non quando v'induca o la necessità o l'interesse. Ora, il danaro era affluito in Italia, e in parte ancora vi si conservava, per modo che grandissime somme si richiedevano a far piccole imprese, montre nelle provincie bastava a gran cose poco danaro, Traevasi dunque ogni genere da fuori: l'entrata era resa incerta dalle distribuzioni gratuite che si moltiplicavano, la munificenza dell'imperatore o de' ricchi strozzando la speculazione privata: poi monopoli, poi tesori gettati dalla vittoria improvisamente in circolazione, alteravano di punto in bianco il valore delle derrate che il proprietario mandasse sul mercato, Sfruttata l'Italia, si dovettero cercar di fuori anche il vino e la lana, già vantata produzione degli armenti dell'Apulia, di Parma e dell'Euganea 45; e alle precipue famiglie erasi accomunato il lusso, un tempo regio, di adoperarla tinta di porpora. quale veniva da Tiro, dalla Getulia, dalla Laconia, al costo fin di mille dramme la libbra.

Nel tempo che, o per ingegni fiscali o per necessità, si trasformava così l'agricoltura, anche l'industria subiva un radicale mutamento. L'associazione, eretta in istituzione pubblica, s'incontra in ogni dove al nascere e al decadere delle società; determinata in prima dalla debolezza, stretta poi dalla tirannia; e per sostenere l'esterna concorrenza, o per riparare alla interna dissoluzione; sempre a scapito dell'individuale libertà. Le corporazioni d'operaj liberi, antichissime in Roma, non avevano potuto prosperare, perchè ogni ricco teneva in casa chi fabbricasse quanto occorreva a' bisogni od al lusso. Tardi la gente nuova all'inente a Roma s'accorse che una stoffa od un utensile comprati alla bottega costavano meno che non fabbricati da propri schiavi, onde venne ad abbandonarsi l'industria servile casalinga; il che, moltiplicando i liberi lavoranti, avrebbe coadjuvato al sistema d'uguaglianza, adottato dall'impero. Ma la libertà che erasi tolta a'campagnuoli, non volle lasciarsi a quella folla d'arti-

giani; e sotto aspetto di darvi un ordine, furono incatenati ciascuno al loro telonio, come i coloni alla gleba. Senz'idea della libera concorrenza, e reputando necessario che la legge intervenga dapertutto per assicurare quella pubblica prosperità, cui oggi noi crediamo bastare l'accorgimento del privato interesse, si riformarono le corporazioni, costituendo in ciascuna città quelle che reputavansi necessarie acciocchè ben servito rimanesse il pubblico; alle principali se n'aggiunsero d'accessorie, e vennero graduate categoricamente, considerando come privilegio il passare dall'una all'altra. L'imperatore o il Comune o i consociati costituiscono un fondo sociale: e stante che nuò parteciparvi anche chi nulla vi reca, ed ogni uom libero può entrare in una di queste comandite, ne consegue che anche il minimo lavoro acquista prezzo. Ma che? l'associato non può nè vendere nè lasciare il suo peculio se non ad nno del collegio stesso, talchè l'industrioso appartiene al suo uffizio, non l'uffizio all'industrioso come oggi. Inoltre diede appiglio ad uno degli sciagurati spedienti. a cui ricorreva l'ingordigia del fisco; perocchè ciascuna di esse scuole veniva gravata d'enormi imposizioni, dovendo, oltre le gabelle di vendita e pedaggio, la collazione auraria, così detta perchè pagavasi in oro, e vi erano obbligati in solido tutti i membri, tenendosi per essa ipotecati tutti i beni stabili della comunità.

Mancavano dunque molte delle sorgenti di ricchezza, per cui da noi in continua operosità si rinnova sempre la classe media. La proprietà fondiaria scapitava ogni giorno di valore, la fittea agricola perdeva occasioni, i capitali non avenasi che ad enorme interesse; talché l'agriatezza popolare diminuiva più sempre, e vi sottentrava la miseria.

Fra ciò cresceva il Iusso, e moltiplicavansi i ministri dell'opulenza e delle lasrivie. Veri eserciti di schiavi viveano nelle case de' primari, tanto che bisognava un nomenclatore per rammentarne il nome. Dall'Italia, da tutto il mondo concorreva gente a Roma per vivere di largizioni o d'infamia. Nutrire e contentra la folla dovera essere il pensiero supremo degl'imperatori, che perciò traevano continuamente grano dalla Sicilia, dall'Egitto, dall'Africa; e guai al giorno in cui di là non giungesse pascolo a tante bocche. Sacra dicevasi la flotta che trasportava il grano all'Italia; esenti da ogni gabella le navi che afferrassero a Roma cariche di frumento; i principi quanto erano peggiori, tanto più larpfeggiavano, riponendo in ciò il buon governe e la giustizia 4.

Testimonio eloquente della miseria d'allora ci resta un editto di Diocheziano, che, in tempo di caro, prefigge il massimo prezzo della sussistenza e dei lavori <sup>17</sup>. Le cose necessarie alla vita costano da direi a venti volte più che oggi; e sebbene la quantità del danaro e la scarsezza dell'industria levassero ad esorbitante prezzo il lavoro, un villano od un bracciante poteva appena colla sua giornata procurarsi un cilio grossolano ed insilubre. Gran fatto per una gente, tre quarti della quale era ridotta un autrisi di pane, formaggio e pesc, e hever posca, mentre Vitellio per la sua tavola consumava l'anno rensessantacique unifioni. Trajano, ad decreto conservatori un una famosa

tavola, destina un milione e cenquarantaquattromila sesterzi per comprar terre onde nutrire ducentoquarantacinque fanciulli e trentaquattro ragazze orfani e legittimi, oltre uno ed una illegittimi; assegnando ai maschi sedici esterzi, e dodici alle femmine ogni mese, cioci dodici e nove centestimi il giorno.

Unico mezzo di rifarsi sarebbe stato il commercio: e veramente i provinciali, abbastanza discosti dagl'imperatori per non sentirne le personali malvagità, e giovati dalla pace, voloniteri dirizzavano al traffico i loro figli da che era chiusa od angustiata la carriera pubblica, ed affinche a minor contatto venisero coi pericolosi monarchi. Per la Mesopotamia, traverso al deserto, continuavasi la via, battuta fin dai primordi della società, verso i paesi delle speciere deble gemme: e una tariffà delle merci che allora travansia dall'India, ce ne prova la variata qualità 1º, attestata pure da un Periplo dell' Eritreo, che si attribuise ad Arriano.

Onando Roma ebbe ridotto tutto il mondo sotto di sè, l'unità tolse via molti ostacoli e le interruzioni cagionate dalle gelosie e dalle guerre delle nazioni : quella direzione uniforme spinse e tutelò il commercio, e ancor più il bisogno di provedere l'innumerevole popolazione d'una metropoli ricca e voluttuosa, che consumava senza produrre, che cercava con avidità le delicatezze orientali e quanto stuzzica il lusso ed il capriccio. L'incenso che fumava sui mille altari; gli aromi con cui s'ardevano i cadaveri, perchè anche il morire fosse costoso a chi era vissuto nelle suntuosità: i balsami onde le belle conservavano e riparavano i loro vezzi: le gemme in cui profondevansi interi patrimoni; la seta che reputavasi esuberante lusso per gli nomini fin dopo Elagabalo, erano i principali oggetti che si traevano dalle rive del Gange, mentre dal Fasi venivano i tessuti della Cina, venduti da Persi e Parti: da Dioscura le produzioni dell'Eusino e del Caspio; dall'Etiopia profumi, avorio, cotone e fiere: porpora da Tiro. Delle spezierie tratte di là, il cinamomo, vendevasi millecinquecento denari la libbra; in proporzione la mirra, il nardo, il cardamomo, il garofano, la cassia balsamode, il calanco, il mirabolano, il mazir, il carcamo, il gizir, ed altre gomme o legni di cui si componevano gli unguenti.

Gli Arabi non accettavano che danaro; così i paesi del Gange e i Seri; non bisognosi di cosa che loro manchi: talchè Pinio asserisec che almeno mille milioni di eselerzi (200 milioni di lire) migravano annualmente dall'impero in quelle contrade "). Computo impossibile a verificarsi; ma basti ad indicare l'enorme useita del danaro romano, per cui torrava a paesi lontani quello che erasi portato nei nostri dalle vittorie e dai trioni. Dovette l'uscita unmentare a proporzione del lusso, che giumas al colmo quando le cordi imperiali si moltiplicarono, e Diocleziano credette necessario mascherare col fasta orientale la decadenza.

Non che i Romani negligessero affatto il commercio come si dice <sup>20</sup>, anzi ne' popoli soggetti lo favorivano di buone ordinanze e di libertà; adot-

tarono la legge marittima de' Rodj, fecero spedizioni lontane, e ricevettero malascarie da Seri, Sarmati, Sciiti, Taprobani, vogliosi di tener aperte le vie per cui tant'oro colava ne' loro paesi. Augusto, acquistato l'Egitto ch'era o scalo più frequentato alle produzioni dell' India, tento mouve vie per arrivare a questa, ed Dito Gallo fece uscire una squadra di cenventi legni mercantiti dal porto di Myoshormos sulla costa egizia del golfo Arabico, tracciando una via caltir seguriono 2º1. A quel porto i Romani conducevano ogni amon per cinque milioni di mercanzie, e guadagnavano il centuplo: lo che rende ragione della gelosia con cui interdissero agli stranieri l'entrata nel mar Rosso.

I Romani sono i primi, di cui conosciamo comunicazioni accertate colla Cina; e Cosma Indicopleuste afferma che i navigatori del golfo Persico passavano fin colà per difficile e lungo tragitto, e i Cinesi venivano nei porti dell'India e di esso golfo. Romani erano pure quei che faceano il traffico per tutto l'impero; e le città da loro stabilite in Germania attestano ancora uno scopo commerciale, sulla destra del Danubio o sulla sinistra del Reno, stando in faccia allo sbocco de' grandi fiumi che dall'interno paese recavano le produzioni naturali, come Treveri, Colonia, Bonna, Coblentz, Magonza, Strasburgo, Passavia, Ratisbona. L'Istria ci mandava vino dolce e fragrante; vino e legname la Rezia; schiavi l'Illiria; pelli, armenti, ferro il Norico. La Spagna ci porgeva abbondanza d'argento ed oro, miele, cera, allume, zafferano, nece, canane e lino; e biade molte, e vini squisiti, e cavalli. Dalle Gallie traevamo rame, ferro, bestiame, lana, panni, tela, liquori, prosciutti. Le isole britanniche ci provedeano di stagno e piombo. Ricco e variato era il traffico colla Grecia e coll'Asia Minore. E già il Settentrione ci spediva pelliccie, ambra, legname; all'uopo nuovi scali aprendosi da quelle bande (pag. 109).

Pure in tanta agevolezza di operare un attivissimo commercio fra popoli che avea riuniti, il nobile Romano non cessò di credere abjezione il portar le mani alle arti; ancora al tempo di Costantino teneansi infami quei che si applicassero a vendere di ritaglio e a guadagnare d'industria, e le figlie toro eguagliavansi alle saltatrici e alle schiave; Donrio e Teodosio vietarono a nobili e ricchi il mercatare, come cosa pregiudicevole allo Stato. Aggiungi che gli appaltatori delle pubbliche entrate impacciavano la circolazione con continue gabelle e podaggi; altri compravano dagli imperatori il monopolio d'una o d'altra merce; infine l'industria venne rovinata dalle fabbriche imperiali, che vedermo introdolte.

<sup>(1)</sup> Regiones ultra fines imperii dubia libertatis. SENECA.

<sup>(2)</sup> Cicerone (pro Rosefo, 7) parta di cinquantassi miglia fatte in dicci ore di notte con legni di posta, cistic. Cesare facca cesio miglia in un giorno; Surrouno, 37. Plinio (Hat. not. 11. 26) numera sette giornale di narigizazione da Ostia alle Colonne d'Ercole; dicci ad Atessando.

(3) Veill Gezaoxe, Pro domo nos, 28. Ploro, nella prefazione, dice che la storia di Roma non è quella d'un popolo, non del genere umano. Ciercune ioda 7 froppec che in une imprese non hanno altri limiti che queili dei sole. Livio (131111, 45. 34.) In dires sugli ambacisciori in senato, che ormai Roma non ha a combattere mortali, ma a tutelare l'uman genere, e, come gli allo el, vigilire a il suo ricoso. O'vidio esala ne l'ésal. n. 641:

Romanæ spatium est urbis et orbis idem. L'autore del versi inscriti nel Satyricon di Petronio, cap. 119:

Orbem jam totum victor Romanus habebat Qua mare, qua tellus, qua sidus currit utrumque.

E Plinio, xxvn. 4: Una cunctarum gentium in toto orbe patria.

(4) Que fam repaila est, que gens tam barbara, Crear, Er que specialer ens ils to we've las? Famil de réplece auther rhéologies Hema, Et qui princ blist deprend famino. Nil., Et que princ blist deprend famino. Nil., Et que magram Ethyar unde freit, Estimant drahe, futiceure Sabut, Et Glica mindie he madure nil., Orisbus in sodam herita tenere Samber, Hugu alliter batte estatus. Ethiogas.

Alque aliter tortis crinibus Æthiopes.

Fox diversa sonat: populorum est vox tamen una,

Quum verus patrim diceris esse pater.

Mazzaaz, Speciac. 18.

(3) Gajo to dice aspressamente: Constituto principia ast, quod imperator decreto vel adato vel epitola constituti; neo unquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipae imperator per legem imperium accipiat. Inst. 1. 2, § 6.

Esista il senatoconsulto fatto all'elezione di Vespasiano, e merita esser qui riferito :

Siagli in arbitrio conchiudere trattati con chi vozrà, come fu in arbitrio d'Augusto, Tiberio e Claudio.

Di radunar il senato, fare e far fare proposizioni, far rendere senatoconsulli per voti individuali o per divisioni.
 Ogniqualvotia sarà raccolto per volontà, permissione od ordine di lui o in sua presenza,

tutil gli atti del senato abbiano forza, e siano osservati come fosse siato reccolto per legge.

Ogniqualvolta I candidali di qualcha magistratura, potere, comando, e arrica siano raccomandali di tui at senato o al popolo romano, e ch'egli avrà dato o permesso il suo appoggio.

in tutti i comizi abbiasi singolare riguardo a tale candidatura.

« Siagli permesso, quando lo creda utile alia repubblica, estendere i limiti del Pomerio

(cloé del ricinto delta cilità), come fu permesso a Claudio.
Abbia diritto e pien potere di fare quanto crederà conveniente all'interesse dalla repubblica, alla maestà delle cose divine ed umane, al bene pubblico o particolare, eome l'ebbero Augusto, Tiberio e Claudio.

 Di totte le leggi e i plebietiti, da cui fu scritto rimanessero dispensati Augusto, Tiberio e Ciaudio, sia pur dispensalo Vespasiano. Tutto quello che Augusto, Tiberio e Claudio fecero per una legge qualunque, possa fario Vespasiano.

« Tutto ctò che, prima di questa legge, fu fatto, eseguito, decretato, comandato dall'imperatore Vespasiano o da altra qualsiasi persona per ordine e asandato di lul, sia reputato legate, e rimanga rato, come fatto fosse per ordine del popolo.

• Sezione. Se qualcuno, la virió della presente legge, contravvenne o contravvenga pol alla leggi, pichiculi o cenatoconsulti, la cendo ció de l'es vietano, o dimentiendo del che ordicano, non sia tenuto in coipa, né obbligato a veruna riparazione verso il popolo romano. Verun'arione non als intentita, verun giudicio reso a (al proposito, e nessun magistrato noffra che ua cil-tadio sui citalo avanti a lui per quosta regione s.

(6) Princeps legibus solutus est. D. t. S. fr. 54.

(7) Molti esempj ne adduce ii Labus ne' Marmi Bresciant. — Nel 1654 a Salpensa e a Maiaga in Ispagna furono, su dun tavote di bronzo, scoperte leggi municipali date da Domiziano Imperatore, ebe Mommene illustrò negli diti della Sorietta aussone delle scienze, Lipita 1855. In esse vien comunicato alle suddetie città il diritto del Lazio, con formola che probabilmente sono identiche a quelle usate per tutte le città donate di simile privilegio; sicchè da deite tavole è lliustrato lo fus Latii , quanto dalle tavole di Velleja e da quelle di Eraclea la legge comunale. Ivi troviam dato il nome di municipi a sifatte città, che in conseguenza chbero magistrati propri, quasi indipendenti dal preside della provincia; il popolo v'era distribuito per curie all'uopo di rendere i suffragi; que' municipi godevano meaus, poiestes, mancipium, propri de' cittadini romani.

(8) Dalla dittatura di Fabio fin a Cesare, la paga del soldato fu di tre assi il giorno (circa 27 centesimi); Cesare la raddoppiò portandola a diciotio danari il mese (lire 44. 72); Augusto la conservò tale: Domiziano la crebbe a venticipque danari il mese (lire 27, 47). La gratificazione al pretoriani concessa da Augusto fu di ventimila sesterzi (lire 4,033 40) dopo sedici anni, e pei legionari di dodicimila (lire 2,421. 21) dopo venti anni: per tali paghe egli istilui un tesoro, di cui fece il primo fondo con danari proprj.

- (9) Systonio, in Aug., 102, 428.
- (10) Cosi Sveroato, In Fesp., xvit. Alcuni leggono quarantamba milioni di sesterzi, che sarebber ottomila milioni di lire : questo è troppo, ma sarebbe troppo poco la cifra da noi data se s'intendesse di solo contante, senza le contribuzioni in natura e i servigi personali.

Il traitato di Hegewisch sulle finanze romone mantiene più che non prometta. Sono diversissime le valuiazioni degli autori intorno alle rendite dell'impero : Giusto Lipsio le porterebbe a eliquecento milioni di scudi d'oro; Gibbon a venti milioni di sterline, cioè cinquecento milioni di franchi; gli autori ingiesi della Storia Universale a novecensessanta milioni.

Chi voglia istituire paragoni coi moderni, non dimentichi che ora la maggior somma è as sorbita dal debito pubblico, ignoto agli antichi.

Spess per collivare sette campi a viti.

- (11) Ul maxima civitas minima domus diligentia contineretur. FLORO.
- (12) PLINIO , Hist. nat., vi. 23; xii. 18.

(14)

- (13) Lo dice Dureau de la Malle, Économie politique des Romains. Per comprar uno schiavo che da solo basti . . . . .
- Compra del sette campi . . . . . . . . . . . . . . 7.000 Pall e altre spese occorrenti. . . . . . . . . . . 14,000 in tutto, sesterzj 29,000 Interessi di questi al sel per cento nel due anni che la terra pon produce, e ehe il daparo resta infrutiuoso . . . 3,480 Totale, sesterzi 52,480 Rendita dei sette campi.

Ogni anno . . . . . . . . . . . . . . . sesterzj 6,300

sesterzi 8.000

oltre un diecimila marze che ciascun campo rendeva l'anno, e che vendavansi tremila sesteraj.

(15) Tondet et innumeros gollica Purma greges. Velleribus primis Apulia, Parma secundis Nobilia, Altinum tertia laudet ovir. MARRIALE.

- (16) Aureliano scrivava al prefetto dell'annona di tener satolla la plebe; neque enim populo romano saturo quicquam potest esse latius, Vorisco, in Vita.
- (17) È probabilmente del 505. Fu trovato da William Sherard a Stratonicea di Caria nei 4709, not pubblicate in miglior mode da Bankes, Londra 4826, Sono quattrocentrentatre articoll di merci o di manifatture tassati; ma restano molte lacune. Moreau de Jonnes na dedusse questa tabella, ragguagliaia alle monete e misure d'oggl :

Prezei del lavora. 



| NOTE AL CAP, XL.                                                |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Al manovale che rimesta la calcina                              | II. 41. 25                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al marmorino che fa i musalci                                   | • 13, 50                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al sarto, per faitura d'un abito                                | a 41. 25                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per fattura di calcei, scarpe de' patrizi                       | 33. 73                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di caligar, scarpe di artigiani                                 | . 27. —                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di soldati e sepatori                                           | • 22, 30                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di donna                                                        | 43. 50                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di campagi, sandali militari                                    |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al barbiere , per uemo                                          | · - 45                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al veteripario, per tosare gli animali e tagliar le unghie      | . 1. 33                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al maestro architetto, e per ogni ragazzo al mese               | . 22, 50                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | · - 25                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per una causa                                                   | • 225                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezzo del vini.                                                |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il Piceno, Tiburtino, Sabino, Amineano, Sorentino, Selino, Fa-  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lerno, ogni litro                                               | 11. 43. 50                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vino vecchio di prima qualità                                   | · 40. 90                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vino rustico                                                    | 3, 60                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birra (camem)                                                   | . 1. 80                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vino fallurato d'Asia (caranium maronium)                       |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vino d'orzo d'Altica                                            | • 10. 20                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corne alla libbra di Francia.                                   | 10. 50                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 11. 2. 40                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carne di manzo                                                  | 3, 60                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il lardo migliore                                               | 4, 80                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I migliori presciutti di Vestfalia, della Cerdagna, o del paese |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dei Marst                                                       | • 4, 80                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grasso di porco fresco                                          | 3, 60                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fegato di porco ingrassato con fichi (ficatum)                  | 4. 80                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zampe di porco, ognuna                                          | - 90                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salame di porco fresco /isicium/ dei peso di un'oncia           | - 40                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 3. 37                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 3, 60                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 3. 37                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selvaggina, prezzo medio per capo.                              | . 5. 01                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | II. 36, 25                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un pavone maschio ingrassato                                    | u. 36. 23                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| selvalico maschio                                               | 28, 42                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - femmina                                                       | 22. 30                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 45. —                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un'oca grássa                                                   | * 22. 50                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En pollo                                                        | · 43. 50                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upa pernice                                                     | 6, 75                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un lepre                                                        | . 33, 73                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I'n coniglio.                                                   | 9. —                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peace.                                                          | –                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesce di mare di prima qualità                                  | IL 3. 40                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - di fiune ld.                                                  | a. 3. 40                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - di nume td                                                    | 4. 33                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostriche al cento                                               | • 22, 50                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostriche al cento                                               | - 22. 30                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caroliflori del midiori, runo                                   | - 90                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cavolifiori de' migliori, ogni cinque                           | - 90<br>- 99               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cavolifiori de' migliori, ogni cinque                           | . — 90<br>. — 99<br>. — 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Altri comestibili,

| Miele oitimo, al litro |     |    |     |       | ٠  |  |  |  |  | Ц. | 18    |
|------------------------|-----|----|-----|-------|----|--|--|--|--|----|-------|
| Olio di prima qualità  |     |    |     |       |    |  |  |  |  |    | 18. — |
| Liquamen, atimolante   | per | r. | app | etito | ٥, |  |  |  |  |    | 2     |

Domina però molta incertezza su queste cifre, ne s'è potuto render ragione del grave prezzo d'alcune derrate.

- (48) Digesto, til. De publicanis et vectiquilbus.
- (10) Minima computatione, millies centena millia sesteritum annio omnibus India et Serez, peninsuleque illa (Arabia) imperio nostro adimunt; tanto nobio delicia et famina constant. Hist. nat., 311. 41.
- [20] lo mostrerò nella prima epoca, che il Romani, poveri solulati, non ebbreno se genio rei copialione di commercio; enlais seconda, che il Romani, grandi e polenti colli genera e trascurerono per oregolio il commercio, e non penarcono che al arricchirei colle pogite di estate le nationi penda terza, che il Romani, perciare e volutionoi, com un commercio passiva e e revinsoo, condisco nella poversi e nella harbaria: « Mexorre; Del commercio del Romani e memoria perentata dall'ilstituto di l'arradi.
- (21) Ma i poeti non sapevano immaginare a quella spedizione altro acopo che di conquiste. Vedasi Orazio; e così Propezzio, ss. 4:
  - Arma Deus Casar dites meditatur ad Indos, Et freta gemmiferi findere classe maris.
  - Magna via merces: parat ultima terra triumphos;
  - Tigris et Euphrates sub tua jura fluent.
  - Seres et ausoniis venient provincia virgis ...
    - Ite agite; experte bello date lintea prore.

## CAPITOLO XLL

## Coltura de' Romani. Età d'argento della loro letteratura.

Da Vespasiano a Marc'Aurelio s'ebbe un nuova fioritura degl'ingegni; le lettere riprosperarono sotto i Flavj, lo arti sotto Adriano, la filosofia sotto gli Antonini.

Dopo Augusto, piutlosto che scadula, sarebbe a dire annichilata la letteratura, giacchè, se tu ne levi Fedro di sospetta autenticità (pag. 48), per mezzo secolo non appare scrittore romano. Espure protezione ed ajuti non mancavano. Fu oggetto di lusso l'adunare biblioteche; ed oltre quelle d'Augusto aggiunte all'Apollo Palatino ed al portico d'Otatsi, Tiberio ne pose una in Campidoglio che non dovette perire nell'incendio di Nerone, come sembra perisse la Palatina, e come sotto Comodo fu dal fulmine consumata un'altra in Campidoglio f, forse sistituita da Silla. Net lempio della Pace, insieme con monumenti d'arti e di scienze, Vespasiano collocò una liberai, cui Domiziano arricchi teenno continuamente copisti ad Alessandria. L'Ulpia di Trajano fu poi trasferita nelle terne di Diocleziano. Altre si ricordano fino a quella di sessantaduemila voluni, che l'imperatore Cordiano Ill ricevè per testamento da Sereno Sammonico già suo maestro.

Alcuni imperatori promossero la coltura, sull'esempio di Cesare che conferi la cittidannaza in medici ed la professori dari liberali. Vespasiano pel primo assegnò sul tesoro ventimila lire l'anno a retori greci e latini, mentre se ne d'avano quarantamila a no sonatore e ottantamila a na alture tragio. Adriano protesse scienziati, letterati, artisti, astrologi; i professori incapaci metteva in riposo col soldo; e fondo l'Aleneo, che riuniva lettere e scienze. Antonino e Marc'Aurelio propagarono l'insegnamento anche nelle privanice, istituendovi scuole pubbliche di filosofia e d'edoqueza. La condizione dei maerit variò secondo la bontà generostià degli imperatori: ma questi per lo più ne la sciarono la scelta e l'esame ai loro pari; el è probobile che allora dovessero dar lezioni con regola e con seguito maggiori.

Se non che la pace non hasta a ritiorir le lettere; anti nell'uniformità del governo imperiale parvero addormentarsi gl'ingegui, come si spegneva lo spirito militare. Dillondevasi, è vero, l'amor del sapere, e non che la Gallia, la 
Germania e la divisa Bretagua conossevano i capolavori, e contribuirono talvolta bei noni alla letteratura: ma l'originalità non si svolge per favore de' 
principi o largizion de' privati. I filosofi si trascinavano sui passi dei vecchi, 
rimpastandoli in quell'ecletismo che è rividazione dell'impotenza: i letterati 
o mitavano servilmente, o se volevano uscire dallo erme altrui, dellarvano,

avendo perduta la nazionale civillà sent'essersi identificati colla muova : i ricchi stendevano appena la mano a qualche satira o libricciuolo galante: dei giovani che a Roma affollavansi a studio, i più lo facevano per sollazzo o libidine, tanto che per decreto più volte furnon rimandati in patria: col titolo di filosofe emalematici vaffinivano astrologi e ciurmadori.

La filosofia non cessò i suoi esercizi, ma coi caratteri della decadenza, che sono la controversia di parole el il dubbio. Le dottrine tialiche di Hisparpersero aspelto mistico de ascetto, secondando la sensualità vulgare con apparato di miracoli e d'arcani, frequenza di sacrifizi, stupidità di magia. Fioriva allora la scono acteltica d'Alessandria, intenta a conciliar le varie, pretendendo supplire all'arte di Platone colla scienza d'Aristotele, all'inventiva coll'argomentazione, 1 arzacionio coll'argomentazione, altracioni coll'argomentazione, duando poi sorsero i Cristiani a mostrare dei dubbi delle filosofie non reggono alle affermazioni del vangelo, e l'una abbatte l'altra, e nessuna ven fa che sia fience sulla morale, le scuole ettiche parvero accordarsi nel cernire da tutti i sistemi ciò che avessero di meglio, interpretando come fatti naturali i mitologici, come simboli le assurtità immorali. sterile elaborazione, nella quale, riconosciuta l'impolenza della ragione, ricorressi molte volle ad una superiore facoltà intuitiva, supponendo dirette comunicazioni cogli Dei, e dell'estasi facondasi via alla vera scienza.

Pochi filosofi teorici produsse l'Italia. Il pitagorico Sesio, al tempo d'Augusto, ricusò la dignità di senalore, e fue apo d'una setta piene di romana vigoria, como Seneca dice, il quale ci conservò di lui questa bella immagine:

— Come un esercito minacciato d'ogni banda s'ordina in battaglione quadrato, cosi al savio covinene circondarsi i lati di virti, quais sentinelle, per essere pronte ovunque pericolo accada, e far che tutte obbediscano senza lumullo actio critini dei capi ».

Uno stoico meritevole di più rinomanza che non ne goda, ci pare Cajo Musonio Rufo di Bolsena, cavalier romano, involto nella congiura di Pisone, sbandito più volte, occupato a stornare ambiziosi dal cercar l'impero, e ad acchetare le guerre civili : lodato da Filostrato e da Giuliano imperatore come un modello di quelle virtù ch' essi pretendeano indipendenti dal cristianesimo, ma anche dai padri della Chiesa collocato a pari con Socrate. Non affettando una saviezza impossibile, un orgoglio repellente, vuole che il filosofo sia ammogliato; mentre Epitteto non osa interdire la dissolutezza, egli riprova ogni atto carnale che non abbia la sanzione del matrimonio e il fine di aumentar le famiglie; mentre Marc'Aurelio permette il suicidio, egli a Trasea che gli dice, - Amo meglio la morte oggi che l'esiglio domani · risponde: - Se tu guardi la morte come un mal maggiore, il tuo voto è da insensato; se come minore, chi t'ha dato il diritto di scegliere? . Con sapienza che risente del vangelo dicea pure: - Evitate le · parole oscene perchè conducono ad osceni atti. Abbiate un abito solo. Se non · volete far male, considerate ogni giorno siccome fosse l'ultimo di vostra vita. · Dopo una buona azione, la fatica ch'essa ci costò è finita, e ci rimane il pia cere d'averla fatta: dopo una cattiva, il piacere è passato, e resta la vergogna · <sup>2</sup>.

Già ci son conti i dogmi di Marc'Aurelio e di Seneca. Di guesto abbiamo tre libri Dell'ira, che possono raffrontarsi con quel di Plutarco sul soggetto medesimo : una Consolazione ad Elvia madre sua mentr'egli esulava in Corsica, un'altra a Polibio, una a Marcia per la morte d'un figlio, i più antichi modelli di lettere consolatorie. Trattò del perchè male avvenga ai buoni, essendovi la Providenza, e conchiuse al suicidio. Ad Anneo Severo, coll'opuscolo Della serenità dell'animo, suggerì di rimediare alle irrequietudini coll'applicarsi alle pubbliche cure : dalle quali poi, con una delle frequenti sue contraddizioni, distorna Paolino nella Brevità della rita. Arieggia ai paradossi stoici il trattato Della costanza del sario, ove contende che questo non può rimaner tocco da ingiurie. Parlando a suo fratello Gallione della vita beata, si scusa delle ricchezze imputategli, e difende dagli Epicurei le opinioni stoiche sulla beatitudine. I tre libri a Nerone Della clemenza, di stile più nobilmente semplice, offrono esempi e precetti di quella che è dovere in tutti, e ne' principi lodasi come virtù perchè rara. Meriterebbe d'esser rifatto il suo trattato Dei benefizi, tanto aggiungendo ed applicando a ciò ch'egli dice intorno al modo di far il bene, di riceverlo, di ricambiarlo. Le cenventiquattro Lettere sono altrettante dissertazioni su punti morali.

Seneca è pure contato fra gli scienziati; e, sobbene le sue Quistioni auturali sieno un'indigesta accozzaglia e una verbosa esposizione di cognizioni empiriche sgranate, senza puntello di scienze esatte ne di proprie esperienze sistematiche, sono però l'unico libro che ci attesti avere i Romani posto mente alla fisica, e segnar l'ultimo punto cu gli antichi l'abbiano spinta: sicché molti secoli egli restò in Europa quel che Aristotele fra i Greci, il repertorio delle fisiche congrisioni.

I Romani, affatto positivi, voleano applicare immediatamente le teoriche; dal che resto pregiudicata la ricerca indipendente, nè verun grande pensiero scientifico fu da essi conquistato, sia per l'esperienza o per la riflessione. Applicata la pratica, la natura considerano solitanto come oggetio dell'attività unana, onde non e indagarono l'essenza e le armonie, ed ilen poco avanzarono la cognizione di essa. Con un dominio si esteso avvelbero potto strarcichire la scienza naturale: engli archivi palatini stavano prezione erlazioni geografiche de' generali: troviamo accennate altre collezioni, ma nè diligenti ned dirette a scientifico intento.

La Storia della natura, sola arrivataci fra tante opere di Cajo Plinio Scondo, è un repertorio delle scoperte, della erti, degli errori dello spirito 22-79 unano, raccolto all'occasione di descrivere i corpi. Esibito nel primo dei trentasette libri uno specchietto delle materie e degli autori, nel secondo tratta del mondo, degli elementi e delle meteore; seguono quattro di goografia, poi il settimo delle varie razze unane e dei trovati principali; i quattro seguenti versano sugli animali. classificati ciusta la grossegza e l'uso. e racionando dei

in a riknight

costumi loro, delle qualità buone o nocevoli, e delle men comuni loro proprietà. Ben dicci libri sono consacrati e descrivere le piante, la loro coltura e le applicazioni all'economia domestica e alle arti; poi cinque ai rimedi tratti dagli animali; altrettani ai mattili, col modo di cavarli e di convertirii pei bisogni e pel lusso. A proposito di questo parte della scoltura, della pittura, e dei primari artisti, come delle insigni statue di bronzo ragiona in occasione del rame, e le materio coloratti il recano a dire dei quadri, della plastica le stoviglie: distribuzione capricciosa e mal digesta, ove sempre il pensiero è soltososto alla materia.

Ma Plinio non è un naturalista che raccoglie, osserva, sperimenta, aggiunge al tesoro delle cognizioni precedenti; sibbene un erudito, che alle occunazioni della guerra e della magistratura sottrae qualche ora onde sfogliare libri: mentre pranza, ha schiavi che leggono; n'ha mentre viaggia; altri notano tutto quel che egli appunta, e gli tennero mano a compilare un lavoro, che risparmiava tante letture, allora difficoltosissime. Così raccozzando senza genio nè critica, non distingue la diversità delle misure di lunghezza, mescola fatti contraddittori, barcola fra sistemi disparati, anzi opposti; non intende i passi, riferiti all'abborracciata, nè si cura di confrontarli colla realtà, onde descrivendo cose non vedute, riesce spesso inintelligibile; non si briga di riuscire compiuto e di non ripetersi; e attento a solleticare la curiosità più che a scoprire il vero, alla retorica più che alla precisione, sceglie ciò che ha del singolare e del bizzarro, beve assurdità già confutate dallo Stagirita. Nè sempre alle migliori fonti ricorre; e sopra le origini italiche ormeggia Giulio Igino, autore senza critica, mentre neglige i venti libri di storia etrusca, che sappiamo aveva stesi l'imperatore Claudio.

Pure l'essersi perdute la più parte delle duemila opere da esso spogliate il rende prezioso; e senza la sua farragine, quanta parte dell'anticbità ci rimarrebbe arcana! quanto minor tesoro possederemmo della lingua latina! <sup>3</sup>

Gagliardo e preciso nel dire, ma lontano dal semplica e corretto del contemporanei di Cosser, casca nell'affatto e nell'oscuro. Lo spirito dell'antica repubblica animava lui pure, siccome Trasea, Elvidio, Tacito e gli altri migitori, e di là attinge spesso claore e fin eloquenza: ma il gusto peggiorato e la goniezza delle parole fisoviano l'energica elevatezza del son ingegno; giudica e spiega i fatti a seconda delle personali prevenzioni e di una filosofia atrabilira, che assiduamente accusa l'uomo, la natara, qii Diei, colla retorica aggravando la miseria umana, col raziccinio scoprendo i disordini di questo mondo, senza elevarsi alle armonie di un altro, l'indagari il quale egli non trova di verun interesse; nega affatto lidio, o lo fa tutt uno colla materia; e s'avvoltola nello scetticismo fin a considerare l'uomo come l'essere più infecie e più orgogioso, e insultare la divintità che « ne può concedere all'uomo l'immortalità, ne togiere a se stessa la vita, la quale facoltà è il dono più hello che essa abbita a noi lasciato è le cessa della a noi lasciato è le cessa della a noi lasciato è le cessa della a noi lasciato è la della contralità.

Mentre sbraveggia le religioni e la Providenza, indulge a superstizioni

(p.ag. 433), crede come fatti incontestati (confesso, constat) a cruafrodit; a maschi cambiati in femmine, a fanciulli nati coi denti, o rientrati nell'alvo materno, alla longevità di chi ha un dente di più, alla disgrazia di chi nasce pei piedi, a cavalle fecondate dal vento, a donne che partorirono elefanti. Egli vi dirà d'una pietra, la quale, posta sotto il capezzale, produce sogni veritieri; che al morso di sorpenti rimedia la saliva d'uom digiuno; che spatando nella mano si guarisco i buomo involoniraimente feriosi: un abito portato ai funerali mai non è intaccato dalle tarme; un uomo morsicato da un serpente più non ha a teunere di api o di vespo: le morsicature d'un animale si esacerbano alla presenza di persona morsicata du animale della specie medesima. Nè è stupore che v'abbia mostri così strani in Etiopia, avendoli formati Vulcano, abilissimo modellatore, giovano da ona que graca caldo è.

L'attrazione verso il centro della torra era stata asserita da Aristotele, accettavasi come una verita comune dai Romani, e Cicerone la esprimera consestitissima felicità \*. Plinio invece vi dirà che i gravi tendono al basso, i corpi leggeri all'alto; s'incontrano, e per la mutua resistenza si sostenegono: coi la terra è sorretta dall'amnostera, se no lascerebbe il suo posto e precipiterebbe al basso. Non solo rifiuta il sistema mondiale pitagorito, ma trova pazzia il supporre altre terre ed altri Soli di ki dal nostro, misurare la distanza degli astri, seminare d'ilinitii unodi lo spazio ?

Chi volesse (nè ammanirebbe impresa difficile) riscontrare l'età che descrivlamo col secolo precedente al nostro, troverebbe somiglianza fra Plinio e gli Enciclopedisti in quel copertojo scientifico dato all'ignoranza e alla credulità. in quell'armeggio di sapere o mostrar di sapere, in quel ripudiare la luce che viene dalla vera fonte e che pure gli illumina, in quel professarsi materialista, e tuttavia per buon cuore giungere a conclusioni benevole. Come gli Enciclopedisti, Plinio declama contro chi inventò la moneta; benedetti i secoli, ove altro commercio non si conosceva che di cambio; è un delitto la navigazione, la quale, non paga che l'uomo morisse sulla terra, volle mancasse perfino di senoltura 8. Enpure intravede la perfettibilità, e « quante cose non erano considerate impossibili prima che si facessero! confidiamo che i secoli avvenire si perfezionino sempre meglio . 9. Tuttochè materialista, al nome di Barbari sostituisce quello d'uomini; rinfaccia a Cesare il sangue versato; loda Tiberio d'aver totte di mezzo certe disumane superstizioni in Africa e in Germania: bofonchia contro quelli che il ferro ridussero in armi; della guerra riconosce i vantaggi, professando che l'Italia fu scelta dagli Dei per riunire gl'imperi dispersi, addolcire i costumi, ravvicinare in comunanza di linguaggio gl'idiomi discordi e barbari di tanti popoli, dare agli uomini la facoltà d'intendersi, incivifirli, divenir insomma la patria unica di tutte le nazioni del mondo 10. Di queste idee avanzate, di questa filosofia tollerante e cosmopolitica, egli non conosceva o rinnegava la sorgente.

Plinio era di Como; militò in Germania, fu procuratore di Nerone nella Spagna, da Vespasiano ebbe il comando della flotta navale al Miseno: ma mentre colà dimorava, il Vesuvio cruttò fiamme per la prima volta; ed egit accorso sia per cuniosità del fenomeno, sia per sovenire ai pericolanti, fia preso da una sua ricorrente debolezza di stomaco, e caduto, resib affogato. Lasciò centottanta volumi in minutissimo carattere, fira cui tre libri di arte rotatoria, trentuno di storia contemporanea, trenta delle guerre de Romani in Germania, altri del lanciar dardi, e perino di grammatica, scritti quando la tirannia di Nerone rendeva pericoloso goni situlto più devato.

Giulio Solino, vissuto non si sa quando, ma forse due secoli più tardi, beccò da Plinio senza criterio, ed espose in istile ricercato notizie varie, massime di geografia, e il suo Polistore ebbe gran corso nel medio evo. Le conquiste e il commercio dilatarono la cognizione del mondo: pure vedemmo come Greci fossero quelli, di cui Augusto si valse per misurare e descrivere l'impero. E dalla Grecia vennero, nel tempo che discorriamo, i due maggiori geografi Strabone e Tolomeo, Il primo, dono lunghi viaggi nell'Asia Minore, nella Siria, nella Fenicia, nell'Egitto fin alle cateratte, poi in Grecia, Macedonia, Italia, eccetto la Gallia Cisalpina e la Liguria, in diciassette libri diede la storia della sua scienza da Omero ad Augusto; e trattando delle origini e migrazioni dei popoli, della fondazione delle città e degli Stati, dei personaggi più celebri, sa portarvi la critica. L'altro descrisse l'universo in modo d'acquistar il nome di Tolomaico al sistema che, in opposizione coi Pitagorici e coi moderni, pone la terra per centro ai cieli; e creò la geografia scientifica, disponendo i paesi matematicamente per longitudine e latitudine 11. Il solo che in latino trattò di geografia, è Pomponio Mela spagnuolo (De situ orbis), in prosa concisa ed elegante compendiando il sistema d'Eratostene; all'aridità d'una nomenclatura provede coll'intarsiare graziose descrizioni e dipinture fisiche o storiche ricordanze: ma non vide cogli occhi proprj, dà come sussistenti cose da gran lunga perdute, mentre non nomina Canne, Munda, Farsaglia, Leutra, Mantinea, famose per battaglie; nè Ecbatana, Persepoli, Gerusalemme, capitali importanti : nè Stagira patria d'Aristotele.

Carte geografiche sappiamo si usavano anticamente <sup>12</sup>: in un tempio della Terra n'era dipinta una dell'Italia <sup>13</sup>: una di tutto il mondo in un portico di Roma <sup>13</sup>: d'altre o parlano Frontino e Vegezio; ed entranto il 111 secolo, Gioliano Taziano avea stesa una descrizione di tutto l'impero, che andò perduta. D'un'altra, ordinata dall'imperatore Teodosio, abbiamo una copia o un'imitazione nella Tavola Peutingeriana, carta stradale in soal lunghezza, e molto inesstita.

I Romani tennero sempre in lieve conto le matematiche, nella loro allagia giudicando alpieta una scienza che prestava servizio alle arti meccanica, misurava il giudagno, teneva i registir. Allo studio di essa Orazio imputa la depravazione del gusto; Seneca la ripudia come avvilente; nè sino a Boezio non si tradussero Euclide, Tolomeo, Archimede. Tanlo scarsamente seppero di geometria, che i giureconsulti ronami supposero la superficie del triangolo equilatero eguale alla metà del quadrato eretto sopra uno dei lati <sup>15</sup>; e fu tenuto un nortento Sulcivio Gallo, che rencieva zili ecilissi. Di matematiche applicate scrisse Sesto Giulio Frontino, che sotto Vespasiano capitanò ia Bretagan prima d'Agricola, poi fu console, augure, amico di Plinio, lodato da Marziale; e sul morire dispose non gli si ergoses monumento, dicendo: — Abbastanza saro ricordato se la vita mia lo meriti 4: Soprantendente agli acquedotti, diede la staria di queste memorabili castruzioni, veramente italiane. Lasciò inoltre quattro libri di Stratagemmi, compilazione fra militare e storica, povera di critica e d'eleganza, ma colla facilità sicra di chi sa quel che n'é.

La medicina, fin ai tempi di Plinio, da verun Romano era stata coltivata; i medici erano la più parte schiavi o stanieri, e Gililio Cesare pel primo comunicò ad essi la cittadinanza. In bottega pubblica fjatreon/ faceano salassi, strappavamo denti, ed altre operazioni, fra i chiacchericci e le cronache. Altri s'applicavano a studiarla, e sopra gl'indiciri citenti sperimentavano singolari novità e bizzarre teoriche, colla sicurezza che alletta le malate fantasie, e di reputazione e danaro. Una delle loro scuole era chiamata medicina contraria, perchè nelle febbri lente ed ostinate il professore ad un tratto abbandonava i rimedi fin allora esperiti onde applicare i precisi opposti. Augusto malato a morte era curato con calefacienti, e Antonio Musa suo liberto lo guari sostituendovi di balzo i bagni fireddi. Era il caso di dire con Celso: Quos ratio non restituti, temerina adipural. Un'altra volta sano l'imperatore colle latuche; onde questi gli concesse l'anello, e, per amore di lui, immunità a tutti quie della sua professione.

Asclepiale di Prusa in Bitinia, venuto ad esercitar questa a Roma un secolo prima dell'era vulgare, le differenti malattie deduceva da viziosa dilatazione o stringimento de' pori, o la pratica rioduceva a rimedi; che producessero l'effetto contrario. Pronta, sicura, piacerole doveva essere ogni cura, limitandosi a dela; ginansita; of, fregazioni, vino, shandendo ogni farmaco violento e interno, e frequentando i semplici. Colla quale blanda pratica riconiciò alla medicina i Romani, che n'erano disgustati dalla sanguinaria del chirurgo Arcagato, cui il sopranaome di vulnerario fir mutato in quel di carnelice, e forse per questo aveva attirato alla sua arte le esagerate invettive dell'antico Catone <sup>47</sup>.

Alcano valle ascrivere all'età d'Augusto Aurelio Cornelio Cetos <sup>18</sup>, del quale s'ignora la patria e i casì, e della cui Enciopedia (Artium) non ci rimascro che olto libri intorno alla medicina, i quali forse sono mere tratuzioni dal greco. Ippocratico, cicè osservatore, pur appoggiandosi all'induzione, non crede importante nella medicina se non ciò che tende a risanare. Raccomanda di non prendere abitudini, nè ledere la temperana; poi raccoglie quando dissero i precedenti, giudicandone com hous aessos de esponendolo con eleganza spigliata. Non dissprova l'uso di qualche medico d'allora, di sparare gli unimiri iriri, ma non lo trova necessario, potendo le ferite de 'gladiatori, de' guerrieri e degli assassinati offir campo a studiare le parti interne per rimedio e pietà, non per habarie.

Di molti medici si vanta la Sicilia, a capo dei quali pongono il famoso Impodocle, introduttore della diottria adegi clementi. Acrone, di Agrigento come lui, giovò assai agli Ateniesi nella peste che prorruppe durante la guerra Peloponnesiaca, e fondo la scuola empirica: Mencerate, contemporaneo di Filippo il Maccoloe, initiolavasi liciore, menavasi diento come corto i suoi guariti, principalmente gli epilettici; ma colla sua vanità buscò beffe. Erodico al Leonzio invento la medicini giransizica, curando con violenti esercizi, susseguiti dal lagno; ma lapocrate lo accusava di uccider i malati col saverchio il passeggiate, di totte, di fomenti. Scribonio Largo Designaziano, siculo o rodio del tempo di Claudio, ecroò combinare le dottrine metodiche coll'empirismo, ed è notovole per aver insegnato a non isradicare il dente lesso, ma levarnes solo la parte guasta; e anoro più per avere applicato l'eletticià al mal di capo, suggerendo di tenervi una torpedine viva: rimedio adottato anche da Dioscoride.

Tanti altri medici greci, illustri a Roma e fondatori di varj sistemi, pretitariemo, ma non Claudio Galeno da Pergamo, che con inoggno vasto quando
Aristotele, altrettanta crudizione e maggior libertà, abbracciò tutte le scienze;
e non pago dei sistemi dominanti e dell'autorità, applicavasi alle indagini della
natura e all'anatomia. A Roma acquistò credito, maglicardo gl'intrighi de'
suoi colleghi, i quali all'ignoranza univano l'invidia, fin al segno d'avvedenare
alcuni suoi ajutanti. Cum Marc'Aurelio, e piace trovare dal medico filosofo
descritte alcune malattie del filosofo imperante. Sotto al colledo anatomico
ricodosceva i misteri della vita e la scienza divina; eppure non seppe salvarsi
dall'andatzzo del suo secolo: Esculapio in sogno gfi suggeri un salssao, e
lo stornò dal seguire gl'imperatori nella spedizione; alle incantagioni avea
fele, e combalteva il cristanesimo come assurdo.

Dopo lui gravi guasti portò nella medicina la teosofia, pretendendo spiegar le malattie coi demoni e colle potenze segrete, medicarle con incanti, e col recar indosso pietre efesie iscritte colle misteriose parole che si leggevano sull'effigie di Diana, o le gemme abraxe con figure egizie, o simboli desunti dal culto di Zoroastro o dalla Cabala giudaica. Sereno Sammonico, maestro del giovane Gordiano, ci lasciò un poema sulla medicina, ove per la febbre emitrea suggerisce l'abracadabra 49. Sesto Placito Papiriense scrisse un indigesto ricettario di medicamenti tratti dagli animali, anzi dalle parti più schife: insegna a guarir la quartana portando addosso un cuor di lepre; prevenire le coliche col mangiare lesso un cane appena nato; o quando prendono, sedersi sopra una seggiola dicendo, Per te diacholon, diacholon, diacholon. Marcello Empirico, medico di Teodosio, raccolse le ricette fisiche e filateriche, perchè i suoi figli potessero farne carità: ma l'ottima intenzione non pallia l'assurdità dell'opera. A chi entrò nell'occhio un corpo straniero, bisogna toccarlo ripetendo tre volte: Tetune resonco bregan gresso, e ad ogni volta sputare: oppure: In mondercomarcos axatison. Per l'orzajuolo sull'occhio destro, tocchisi con tre dita della mano sinistra, sputando e dicendo tra volte: Nea mula parit, nec lapis lanam fert, nec huie marbo caput cressent, ant si cercerit tabesea. Pel panececio si tochi tre volte il muro, divendo: Pu pu pu; numquam ego te videam per parietem repere. Per la colica si ripela tre volte: Stalpus a cedo cecidii; huae morbum pustores ineuenermt, sime manibus collegerent, sine igne coxerunt, site dentibus conaederunt. Prescrive i giorni appunto in cui preparar i fannachi, le prepiere da divis al capodano e al primo cantar delle rondini, e come usare il rhannus spina Christi, di miracolose proprietà, perchè fu stromento alla nassione del Bedentore.

Il cavaliere Pantoro napoletano, esaminati gli stromenti chirurgici trovati a Pompej, asseri che già conosceansi allora di quelli che si credono invenzione recente. All'accademia di medicina a Parigi furono dal signor Scoutetten presentati i seguenti stromenti, disotterrati a Pompej ed Ercolano: una sonda curva, una dritta, pei due sessi e per bambino; la linea per togliere le asprezze ossee; lo specillo dell'ano e dell'utero a tre branche; tre modelli di aghi da passar corde o setoni ; la lancetta ed il cucchiajo , di cui i medici si servivano costantemente per esaminare la natura del sangue dopo il salasso; uncini ricurvi di varia lunghezza, destinati a sollevar le vene nella recisione delle varici; una cucchiaja (curette) terminata al lato opposto da un rigonfiamento a oliva, all'uopo di cauterizzare; tre ventose di forma e grandezza diversa; la sonda terminata da una lamina metallica piatta e fessa, per sollevare la lingua nel taglio del frenulo; molti modelli di spatule; scalpelli a doccia piccolissimi per segare le ossa; coltelli dritti e convessi; il cauterio nummolare; il treguarti; la fiamma dei veterinari per salassare i cavalli; l'elevatore pel trapanamento; una scattola da chirurgo per contenere trocisci e diversi medicamenti; pinzette depilatorie, pinzette mordenti a dente di sorcio, una a becco di grua, nna che forma cucchiajo colla riunione delle branche; molti modelli di martelli taglienti da un lato; tubi conduttori per dirigere gli stromenti cauterizzanti.

Lautissima professione il medico. Manlio Cornuto promise ducentomia sesterci a chi i guarisse dal lichene, maltitui della faccia, introductasi sotto Tiberio: Carmi fecesi pagare altrettauto un viaggio in provincia: in pochi anni Alemeone ammassio dicci milioni di essterci; Qinimo Stertinio Iodavasi agli impertatori di esigere da essi non più di cinquecentomila setteraj, mentre la sua chentela in Roma gliene produceva seicentomila: l'egual salario ricovette suo fratello da Claudio, sicche essi poterono abbellir molto Napoli, e in eredità lasciarono trenta milioni di sesterti; cideci milioni ne lasciò Crina marsigliese, dono sessone altrettanti a rialzar le unar della sua optira <sup>30</sup>

Tante volte avvertimmo che la coltura fra i Romani non ebbe nulla di spontaneo, nè derivò da shancio o da amor del bello, ma da imitazione, da sostentazione. De grammatici nominati da Svetonio, due terzi sono stranieri: fra tanti architetti che si richiesero per mutar Roma da laterizia in marmorea, due soli romani cita Vitruvio: i macchinisti erano alesandimi: greci i mimi, commedianti, i pedagodi: Come eli Sciqi aveansi emoita la casa di Greci,

così al tempo imperiale ognuno volle, tra i servidori, avere anche il pedante greco, esposto ai vilipendi, di cui anche in tempi a noi più vicini si trovavano bersaglio l'abbate o il maestro. Luciano, nella Vita de cortigiani, ci dipinge un di costoro, comunque in caricatura:

— Per pochi oboli, nell'età in cui, se tu fossi nato schiavo, era tempo di penera alla libertà, il sei, con lutta la tua virti e sapienza, da e stesso venduto, ponendo in non cale quei molti discorsi che il bel Platone e Crisippo e Aristotele hanno composto in lode della libertà e dispregio della servità. Ne vergeno il stateneo fra i piaggiatori, i baratieri, i buffoni, e di natta moltitudine di Romani trovarti solo col mantello greco, e parlare malamente e con barbarismi la loro favella, e cenare a tavole tumultuose e piene di genti eversa e la maggior parte cattiva; e dii nquesti convili dodre importunamente, e bere fuor misura; e la mattina levandoti a suon di campanello, perdulo il sonno più dolce, correre insieme cogli altri di su di giù, portando ancor sulle gambe le zacchere del giorno innanzi? Colanta carestia avevi tu dunque di lupini e di cipolle campestri? maneavanti fontane d'acqua fresca e corrente, che cadulo sei in tanta disperazione?

 Perchè tieni lunga barba e non so che di venerevole nell'aspetto, e ti cingi in cappamagna alla greca, e sei conosciuto da tutti per professore di lettere, oratore o filosofo, al signore par bello di mescolare uno di tal genia a quei che uscendo fannogli corte, e sembrar così amante della disciplina e delle lettere greche, ed apprezzatore dei dotti. Talchè tu, o valent'uomo. corri rischio di avere appigionato, in luogo de' tuoi magnali discorsi, il mantello o la barba. Se sopragiunge altri più nuovo, sei rimandato indietro, e vi rimani relegato in un dispregiatissimo cantone, testimonio di ciò che si porta e si toglie di tavola; e se pure i piatti giungono fino a te, roderai le ossa come i cani, e dolcemente per fame ti succierai una foglia secca di malva, avanzata ad un ripieno. Non ti mancheranno altri obbrobri: nè solamente non avrai le ova, non essendo necessario che abbi sempre ad essere trattato come un forestiero, e sarebbe in te impudenza il pretenderlo; ma non devi avere tamnoco un nollo simile agli altri: e mentre al ricco si serve grasso e nolnuto. a te si dà un mezzo pulcino o un colombo vecchio da razza, per segno di spregio. Per caso un convitato sopraviene improvisamente? il famiglio, susurrandoti all'orecchio Tu sei di casa, ti toglie quanto hai dinanzi per servirne l'arrivato. Si trincia in tavola o un cervo o un porcellino da latte? ti bisogna aver propizio lo scalco, o contentarti della parte di Prometeo, le ossa cioè col midollo. Non ho detto che, bevendo gli altri un vecchio e soavissimo vino, tu buschi soltanto del cercone; e n'avessi almanco a sazietà, chè domandandone, molte volte fingerà il ragazzo di non udire. Se alcun servo ciarliero riferirà che non hai lodato il fanciullo della nadrona mentre ballava o sonava la chitarra, passerai rischio non piccolo; per la qual cosa t'è giocoforza gracidare come un ranocchio assetato per essere distinto tra quei che applaudono, e far da capocoro a' più fervorosi, e molte volte, standosi eli

altri in silenzio, ripetere qualche encomio meditato, che senta a dieci miglia di adulazione. Ti convien poi tenerti col volto basso come nei conviti persiani, sul timore che qualche ennuco non ti veda adocchiare alcuna concubina.

- Questa è la vita ordinaria della città. Che ti avverrebbe viaggiando?
   sovente piovendo, e giungendo tu per ultimo al posto che t'ha destinato la sorte, non essendoci più vetture, ti caricano su col cuoco e col parrucchiero della padrona sopra un baroccio, senza pur metterti paglia che basti.
- E se 'u non lodi, passerai per malevolo ed insidiatore alle latomie di Dionisio. Conviene che i padroni sieno sapienti ed oratori; cadano pure in solecismi, loro discorsi devono saper sempre d'Imetto e dell'Attica, e far testo di lingua per l'avvenire. Ma passi ancora per ciò che fanno gli uomini: le donne (perocchè anche le donne cra affettano d'avere al loro soldo ed al seguito della loro lettiga alcun famigliare dotto) alcuna fiata gli ascoltano mentre si adornano e si arricciano i capelli; ed assai volte, mentre il filosofo fa le dimostrationi, ne viene la cameriera, e reca i vigiletti del drudo. Egli allora per prudenza sospende i discorsi, ed aspetta che essa ritorni ad ascoltarlo, dono risnosta al bertone.
- · Alla fine, ricorrendo i Saturnali e le Panatenee, ti si manda un mantellaccio o una tonaca logora, e devi allora farne gran pompa. Il primo che ha subodorato tal pensiero del padrone, corre ad annunziartelo, e vuole non piccola mancia. La mattina tel vengono a portare in tredici, de' quali ciascuno decanta le parole che ha detto di te, e come, avutone l'incombenza, ha cercato scegliere il meglio, e partonsi tutti regalati da te, e brontolando che non abbi dato di più. Il salario ti si paga a sospiri, e a due e a quattro oboli; se domandi, passi per nojoso ed impronto: laonde per averlo ti bisogna supplicare e piaggiare e leccare il maestro di casa, con modi di cortigianeria i più variati. Nè è da trascurarsi anche il consigliero e l'amico; ed intanto di ciò che ricevi già ne vai debitore al sarto, al medico, al calzolaio: sicchè non restandotene nulla, quei doni non sono per te doni. Altre volte vieni accusato o di aver tentato il fanciullo, o, malgrado la tua vecchiezza, violentata una cameriera della signora, o altra corbelleria. E così di notte imbacuccato entro il mantello, sei pel collo trascinato fuor di casa, miserabile ed abbandonato da tutti, non restandoti per compagna della vecchiezza che la podagra, avendo dimenticato dopo tanto tempo ciò che sapevi, grullo e col ventre maggiore della borsa, tormentato di non potere nè riempirlo nè fargli intender ragione ..

Commessa a cosi fatti, qual doveva riuscire l'educazione? Questa erasi conformata ai nuovi ordinamenti; e mentre i fanciulti in prima si affidavano a qualche onesta matrona che ne coltivasse l'ingegno ed il cuore, allora si lasciavano fin ai sette anni a schiavi o greche fantesche, poi si mettevano al greco, indi al latino sotto i grammatici su descritti, i quali, oltre legger e scrivere gl'istriviano a capire i nocli, e di escriciavano in composizionelle. Che se è sempre infelice cosa un maestro di mestiere, infelicissima erano coloro, la cui cura principale consisteva in affinare gli allievi nella mitologia, e nel sapere come avesser nome i cavalli d'Achille, quale la madre d'Ecuba, di che colore i capelli di Venere. Intanto altri maestri gli addestravano al ballo, alla musica, alla geometria, in quanto ritenevansi necessarie alla retorica, che vedemmo essere stata sempre arte principalissima fra i Romani, gran parte della vita loro, loro gloria e guasto. Valendosi d'una lingua fatta per comandare, non fermandosi alla soavità dell'atticismo greco, ma lanciandosi alle procelle popolari, aveano anche in ciò espresso la maestà patria; e l'eloquenza fu detta una delle maggiori virtù 21, e l'uomo eloquente un dio rivestito di corno mortale. Allora poteva la grammatica esser considerata la più sincera delle scienze. la delce compagna del ritiro, la ricreazione dei vecchi 22, insegnando essa a render corretto, chiaro, ornato il discorso. Allora da insigni oratori, Cicerone, Antonio, Ortensio, erano coltivati i giovani men coi precetti che coll'esempio, e col farsi vedere invocati dai cittadini, dalle provincie, dai re, come tutela e scampo, levati a cielo dal popolo sovrano. Allora l'eloquenza studiavasi non come scienza distinta; ma con la guerra, il culto, la giurisprudenza facea parte dell'educazione necessaria alla vita; dovendo ogni famiglia, per patrocinare i propri clienti, avere un valente oratore, occorrendo di favellare in tutte le magistrature, occorrendo alla guerra. Ma dacchè l'eguaglianza aprì a ciascuno gl'impieghi è i comandi, fu impossibile che lo stesso uomo attendesse a tutto. Uno abbondava di coraggio? dibattuta la prima causa in tribunale, cingeasi la spada. Un altro avea facile la parola? travagliavasi alle battaglie forensi, appena congedato dalle campali. V'era cui non bastasse l'animo d'affrontar le une nè le altre? sospendeva un lauro alla porta, e dava consulti; diventando così tre vie distinte l'esercito, la giurisperizia, l'eloquenza.

Ma un popolo senza emulazione, un senato senz'autorità, una gioventù senza libertà nè speranze, che altro cercavano nell'eloquenza se non un nuovo spettacolo? Equato il diritto, concentrata nell'imperatore la cosa pubblica, i giudici non potendo scostarsi dai consulti dei prudenti, più non restava nè a faticare sull'interpretazion della legge, nè a patrocinare provincie e regni o la natria : sicchè i restri ammutolirono , la curia consumavasi in complimenti . il foro si esinaniva in anguste applicazioni degli editti. I rétori, gente digiuna della filosofia, delle leggi, della società, si proponeano d'annestare al pesante ed anfanato ingegno de' Romani l'infantile e parelajo de' Greci, smaniosi di arringare, d'improvisare, di disputare, di avviluppare con argomenti capziosi; sofisticavano i classici sulla erudizione o sulla verità; della filologia faceano un giuoco di sottigliezze; della steria un'accozzaglia di particolarità, entro cui soffocavano quel vero che avrebbe dato ombra ai tiranni; della logica una schermaglia d'argomentazioni onde mutare il falso in vero; della morale una ostentazione di virtù esagerate. Sbalzata fuor della pubblicità che è suo elemento, trastullavano l'eloquenza in esercitazioni vane e stravaganti, e a spese dell'erario avvezzavano i figliuoli dei grandi all'enfasi senza scopo, alla declamazione a vuoto, a concinnare ben sonanti blandizie ai Cesari qualvolta questi si degnassero consultare il senato sopra ciò che avevano già deliberato.

Per tali scuole di declamazione s'unentò un interminabile godice di conenevoli. Allorché (così insegnavasi) l'oratore si presenta alla tribuna, potrà
fregarsi la fronte, guardarsi alle mani, schiocara le dita, e coi sospiri mostrare
l'ansietà del suo spirito. Tengasi ritto della persona, col piode sinistro alquanite
nanza, le praccia alcun che disgunte dal lorso; col esordendo, sopora un
poco la destra mano dal seno, però senza arroganza. Infervorato nell'arringa,
pronunzi con artificiosa negligenaia pieroido piu elaborati, mostri estanza laddove sentesi più sicuro della sua memoria. Non ricolga il diato a mezzo della
propesizione, non muti gesto che ogni tre parole, non cacci le dija nel naso,
tossisca o sputi il men possibile, eviti di dondolare per non parere in barca,
non caschi in braccio ai clienti, se pure non sia per reale sidiumento; nel
sisofernii dopo promunziato una frase efficace, chè non sembri attendere i baltimani. Verso il fine poi, si lasci cadere scompigliata la toga, gran segno di
passione.

Platoi e Nigidio, Quintiliano e Plinio discordane fra loro se o ne convergas tergere il sadore e searmigliaris. Essi vi diranno come convenga vestire per essere uomo eloquente: la tunica dia poc'oltre il giuocebio davanji, e dietro fino al garetto; chè più lunga sarebbe da donna, più herve da seldato: l'avviluppar di hane e fisce il capo e le gambe, è da infermo; da finciso l'avvolgere la toga al braccio manco; da affettato il gettarre il lembe spilla spalla diritta; da ezribine il declamare colle dita ezriche di anelli. Della voce poi sanno denominare appuntino ogni gradazione <sup>23</sup>, e qual s'addica a ciascun sentimento.

Di quest'erba trastulla si pascolava la gioventir romana per gnudare Graco Ciecrene. I "Almente è antico sidie nei cattivig coverni, non d'abolira il sapere, ma di soffocarlo tra futilità e regole indeclinabili! Quinifican stesso racconta di Porcio Latrone, insigne professore, che chiangto ad arringare ad pra saspenbea yera in piena aria, ractò silgofitilo, e impiorò che l'aginera; si trasportasse in un palazzo vicino, non potendo sopportar il cielo, eggi abituta o lalla soffitta. Ben dunque, alloriche un imperatore lagnavasi che tante sue cure non ritardassero il deperimento dell'eloquenza, un sincero gli rispose; — Chiudete le scuole, ed appirti il senato .

Nè le cose crano megio delle forme. Tolti alla reallà e al supremo giudia del publico, ridotti a finger cause ed accasioni d'arringhe, i retori proponevano temi bizzarri e stravaganti, privi di convincimento e di moralità. Le squaorie volgeanis sul lodare la virtù, l'amicizia, le leggi, e sopra simili aggmenti di facile prova o a lotar di sofistici finareza: le controversite discuteano di yari punti, per le più giudiziali; e suddividevansi in trattate, ovei trotpe d'ava seggetto e traccia, e colorate, dove l'alunno da sè trovava e l'orditura e la materia, poi compostele e dal maestro corrette, se le metteva a mente e le recitava alle pazieni la ssembloe.

Distogliere Catone dall'uccidersi, esortar Silla a smettere la tirannide 24, Annibale a non impigrirsi in Capua, Cesare a stender la mano a Pompeo acciocchè Roma opponga ai Barbari i due più grandi generali; se Cicerone deva chiedere scusa a Marc'Antonio; se dar al fuoco i suoi scritti qualora questi gli lasci la vita a tal condizione ... erano i temi proposti; poi si fa tragitto a quistioni più attuali, ed ove dalla giurisperizia sia puntellata l'eloquenza. Una incestuosa precipitata dalla rupe Tarpea, raccomandandosi a Vesta, campa la vita: le sarà ritolta? - Marito e moglie giurarono di non sopravivere l'un all'altro: egli, sazio della donna, parto e le fa credere d'esser morto; ond'ella balza dalla finestra; ma guarita, e scoperto l'inganno, il padre di lei dimanda il divorzio; essa non vuole: uno patrocini il padre, l'altro la moglie. - Tizio raccoglie fanciulli esposti, li mantiene, ad uno rompe il braccio, all'altro una gamba, e gli invia a mendicare, e s'arricchisce; accusatelo e difendetelo. -Uno che in battaglia perdè le braccia, sorprendendo la moglie in adulterio ordina al figlio d'uccidere il complice; quegli non obbedisce e fugge: il padre avrà diritto di discredarlo? - Uno sale ad una rôcca per guadagnare il premio proposto a chi uccide il tiranno; e nol trovando, ammazza il figlio di esso. e gli lascia in petto la spada; il tiranno, tornato e visto il caso, cacciasi in seno la spada stessa: l'uccisore del figliuolo domanda il premio come tirannicida. -Essendo sfidati dai medici due gemelli, fu chi promise guarir l'uno se potesse esaminare gli organi vitali dell'altro; il padre consente; uno è sventrato, l'altro guarito: ma la madre accusa il consorte d'infanticidio: gravarlo e difenderlo. -Un padre perdè gli occhi nel piangere due figliuoli, e sogna che ricupererà la vista se anche il terzo figlio morrà; palesò il sogno alla moglie, questa al figliuolo, che appiccossi: il padre riebbe gli occhi, ripudiò la moglie, la quale si appella d'ingiusto ripudio. - Uno invaghito della propria figlia, la dà a custodire ad un amico, pregandolo non la restituisca per quanto gliela chieda; dopo alcun tempo gliela chiede, e, avutone rifiuto, s'appicca: vien denunziato l'amico come causa di tal morte. - Uno accusato di parricidio, fu assolto: ma impazzito, cominciò ad esclamare, - O padre, t'ho ucciso »; il magistrato lo manda al supplizio come confesso: ma è accusato d'omicidio. - Un povero ed un ricco erano amici: muore il ricco, chiamando erede universale un altro, coll'ordine di dare al povero altrettanto quanto questo a lui avea lasciato in testamento; s'apre il testamento del povero, e si trova lo avea costituito erede di tutti i suoi beni: onde questo domanda tutta l'eredità: l'erede scritto non vuol dare se non tanto quant'è il possesso del povero. - È legge (inventata da questi pedanti) che a chi batte il padre, si tronchino le mani; un tiranno ordina a due figlinoli di maltrattar il padre; il primo, per non farlo, si precipita dalla rôcca; l'altro, spinto dalla necessità, oltraggia il genitore, ed incorre nella pena decretata; però chiamato in giudizio perchè gli siano mozze le mani, il padre stesso lo difende; arringate per lui e contro di lui. - Un'altra legge del codice stesso lascia alla fanciulla violentata la scelta fra voler morto il rapitore o sposarlo senza recargli dote: qualcuno ne rapi due, e l'una

vuole ch'egli muoja, l'altra che la sposi: quistionate per le due parti. - Un'altra legge infligge al calunniatore la pena sofferta dal calunniato; un ricco e un povero, nemici capitali, aveano tre figli; ed essendo il ricco eletto generale, il povero l'accusò di tradimento, di che infuriato il pepolo ne lapidò i figliuoli; il ricco tornato, chiede si uccidano i figli del povero; questo esibisce se solo alla pena: per chi sentenziate?

În tali bizzarrie 25 pervertivasi il gusto e si forviava l'immaginazione dei giovinetti romani, distaccandoli dalla vita comune e dall'abituale forza delle umane passioni, per avvezzarli al cavillo e all'esorbitanza. A diritto dunque esclamava Petronio che « nelle scuole i garzoni si rendono affatto sciocchi, perocchè non vedono, non odono nulla di ciò che comunemente suol accadere, ma solo corsali che stanno incatenati sul lido, tiranni che comandano ai figli di troncar il capo ai genitori, oracoli che in tempo di peste ordinano d'immolare tre o più vergini . 26.

Così all'eloquenza politica era succeduta la scolastica; e se non bastava il viluppo della quistione, si aggiungeano difficoltà d'arte, prefiggendo, per esempio, il vocabolo con cui cominciare o finire il periodo; poi tutto si dovea sorreggere per figure di parole e di concetti, per luoghi comuni, ed altre abbaglianti nullità.

Formato per tal guisa un oratore, suprema meta di lui era il vedersi prescelto a stendere un panegirico all'imperatore; se pure non si mettesse a quella lucrosa e sanguinolenta eloquenza, che, conservando l'antico costume quando tutto era così mutato, ordiva invettive sul tono onde Tullio investiva Catilina e Marc' Antonio, esagerava gli orrori dell'alto tradimento, tirava alla peggior interpretazione i fatti e i detti più semplici, e facea condannare Cremuzio, Trasea, Elvidio, per ingrazianirsi Tiberio, Nerone, Vespasiano.

Appena si potesse trar fiato, i buoni s'accordavano a far guerra a guesta eloquenza, ancella della calunnia: Plinio tonò contro i delatori; Giovenale flagellava i retori; Tacito, fra le cause dell'eloquenza corrotta, adombrava anche questa; e la combattè pure Marco Fabio Quintiliano, il primo che desse lezioni a 42-120? pubbliche spese. Spagnuolo allevato a Roma, l'imperatore Domiziano gli confidò l'educazione de'suoi nipoti, destinati a succedergli; e sotto gli auspizi di questo dio, com'esso lo chiama, scrisse le Istituzioni, dirette a formare un oratore. È caro, al petulante greculo o al venale grammatico opporre l'immagine d'un maestro che conosce quanto sacro uffizio sia, nel momento che la gioventù sceglie fra il piacere e il dovere, l'avviarla co' migliori precetti, coi più belli esempi, e questi poter tutti dedurre dalla storia nazionale; e alle sante credenze, alle gloriose idee, alle coraggiose imprese, alla lotta contro le basse passioni, allo sprezzo del dolore e del guadagno, all'amor della gloria, al frugale disinteresse poter soggiungere i nomi degli Scipioni, dei Fabi, degli Scevola, dei Catoni, patres nostri. Vide Quintiliano a quale infelicità fossero ridotte le lettere dagli esempi massimamente di Seneca, il quale, essendo in

favore come maestro del principe, avea messo in disistima lo stile sincero degli antichi per accreditare quel suo, tutto fronzoli ed arguzie, senza rinoso, con cui a forza d'abilità corruppe l'eloquenza, a forza d'arte guastò il gusto de Romani. - Seneca (così egli) era allora il solo autore che fosse in mano de' gio-· vani, ed jo non poteva soffrire ch'è' fosse anteposto ai migliori, cul egli non · cessava di biasimare, perchè disperava di piacere a coloro a cui quelli pia-· cessero. I giovani lo amavano solamente pe' suoi difetti, e ognuno ingegnavasi i di ritrarne quelli che gli era possibile; è vantandosi di parlare come Seneca, veniva con ciò ad infamarlo. Per verità egli fu uomo di molte e grandi virtu, · d'ingegno facile e copidso, dl continuo studio e di gran cognizioni, benchè · alcuna volta sia stato ingannato da quelli a cui commetteva la ricerca: molti · ottimi sentimenti vi si trovano, e assai moralità: ma lo stile n' è comune-· mente guasto, e più pericoloso perchè i difetti ne sono piacevoli. Se di al-· cune cose egli non si fosse curato, se non fosse stato troppo cupido di gloria, · se troppo non avesse amato ogni cosa propria, nè co' raffinati concetti sner-· vato i gravi e nobili sentimenti, avrebbe l'universale consenso dei dotti, an-· ziche l'amor de ragazzi. Un ingegno tale, potente a qualunque cosa volesse, · degno era certo di voler sempre il meglio : 27,

Accorriammo questo giudzió, nel quale Quintiliano non da ferita senza medicamento, al modo de' giudio fidiciasi; e olla cautista si singre fino a non lasciarti hen comprendere se lodi o biasimi. Fatto sta che egli affaticossi di richiamara verso i classici, e far preferrie fa nuda forza alla sdulcinata leggiadria; il naturale al parlari cottanno per figure 2º. Pure, nel concetto di lai, cloquente significava por altro che buon declamalore: diresti non s'accorga mai di ciò che manento a Roma dopo i suoi grandi ortatori, il foro e la liberta; la sublime destinazione dell'eloquenza e non ravvisa o paventa, e si trastulla in guardaria sicome un'arte ingegnosa e difficile, che s'acquista coll'uniter alla naturale disposizione lo studio e la probità, e saper lodare anche i tempi infelicissimi.

E d'adulazioni egli in prodigo; poi, sebbene cercasse uno stile ricco, deicato, vigoroso, ed evilare la negligenza e l'affettazione che guastano il dritto ragionamento <sup>23</sup>, all'opera sua occupò poco meglio di due atui, e questi nella ricerca delle cose e nella lettura d'infiniti autori, anziche a forbire lostila intendeva poi rifartisi sopra dopo raffedadato il primo ordore della composizione <sup>29</sup>, ma le rriterate istonze del librajo lo distolsero dal prudente proposito. Questa confessione, colla quale tanti altri dopo d'allora intesero palliare la propria negligenza, temperi certi eccessivi ammiratori, i quali non solo in Quintiliano vedono tutt'oro; ma pretendono infallibili canoni di gusto quei chegii medesimo confessa non abbastanza meditario.

Ärringò anche, e le sue dicerie eranò ricopiato, per venderle lontano 31: ma come egli stesso si fosse lasciato guastare da quei temi artifiziosi, dove il sentimento si esagerava, to badavasi all'effetto e all'arte, non all'espressione biù sincera dell'affetto, appare fin nel passo più eloquente del suo libro. quello óve deplora la morte della moglie diciannovenne e di due figliuoli già grandicelli 32:

Eppure egli era dei più buoni inaestiri; riprovava questo esercitarsi sopra tesi simulate; con opportuna ceneura reprimera i gliovaulle rigogelie, e col leggere i migliori autori, cosa omai disusata, e col moderare l'Idolatria dei classicia, avvertendo che i non s'ha a reputare perfetto quanto usci loro di bocca, giacchè sdrucciolano talora o a occombono al peso, o s'abbandonano al proprio talento, o si troviano stanchi; sontmi, ma uomini · Sopratulto insiste sulla necessità d'essere probo uomo chi voglia essere buon oratore: il che, se lii ni trattato dei nostri giorni sarchebe nulla meglio che un'esercila-tone di mortilità triviale, veniva a grand'upos allora, quando spie ed accusatori valevansi dell'eloquenza per sollecitare o giustificare la crudchi dei regnanti; onde si vuole sapergli grado d'aver conoscituti il nessor la la controversia mella sonda e il tiligio nel filoro, cel decenula al meso tir la controversia mella sonda e il tiligio nel filoro, cel decenula al meso tira la controversia dell'espuenza per sotte de accentato al meso tira la controversia dell'espuenza per sotte dell'espuenza per sotte dell'espuenza per sotte dell'espuenza per sotte especiale dell'espuenza per sotte especiale que dell'espuenza per sotte especiale especiale dell'espuenza per sotte especiale especiale

da alcuni neppur secondo a Cicerone 53, e superiore a tutti gli antichi per gravità d'espressione, ma che per reggersi in credito avea bisogno che un erudito non venisse a disotterrarne i frammenti. Sostenne magistrature primarie, e se vogliam credere al ritratto ch'egli fa di se stesso in una di quelle congiunture in cui pare che l'affetto non sopporti la menzogna, meritò veramente colle sue virtà di diventare maestro di Marc'Aurelio 54, e di conservarsegli amico anche dono imperatore. Nelle loro lettere, lasciando che altri ricerchl pedagogici avvertimenti, noi caveremo particolarità sull'Italia nostra-- Visitammo (scrive in una) Anagni: poca cosa oggi, ma contiene gran · numero d'anticaglie, principalmente monumenti sacri e ricordi religiosi. Non · v'è appole che non abbia un santuario, una cappella, un tempio : v'ha libri · lintei di materie sacre. Uscendo, leggemme sul due lati della porta, Fla-· mine; prendi il samento. Chiesi a un natio che volesse dire questa parola; e mi rispose che in lingua ernica dinota un pezzo di pelle della vittima. che Il flamine si mette sul berretto quand'entra in città . E altrove : - Siamo a Napoli: cielo delizioso, ma estremamente variabile; ad ogni istante · più freddo, o più caldo, o procelloso. La prima melà della notte è dolce, come una notte a Laurento; al cantar del gallo senti la frescura di Lanuvio; verso l'alba ti pare Algido; più tardi il cielo si scalda come a Tuscolo; a mez-· zodi fa la caldora di Pozzuoli; poi come il sole declina nell'oceano, il cielo · s'addolcisce e si respira come a Tivoli : questa temperatura si sostiene la · sera e le prime ore mentre la notte si precipita dai cieli .. Frontone, vecchio e scarco dalle magistrature, soffrente di gotta, apriva

sua casa ai letterati, che egli affaticavasi di revocare dalle ampolle e dal neologismo verso la semplicità anteriore a Tullio. Opera difficilissima giudicava il riuscir eloquente; biasimava coloro che credono bellezza il rivoltare in diversi modi il concetto medesimo, come Seneca, come Lucano che i sette primi versi strascina in dire di voler cantare le più che civili guerre; domanda che l'autore sia ardito senza eccesso, e scelga bene le parole. Ma in questa reacomandava di cerar le meno aspettale e le maravighose, cura che di necessità dewe condurre all'affettazione <sup>33</sup>. Troppo anch'egli seconda il suo socio allorquando suggerisco di tiere e fare secondo al popolo piace, medodo che torrebbe ogni norma certa al gusto <sup>36</sup>. Forse per indulgenza a questo piaco-rasi tanto nel rintracciare immagini, e le raccomandava a Marc'Aurelio, che gli scrivera come lieta notizia d'esser riuscito a trovarne dieci. Ma allorché questi diceva, — Quando parlai ingegnosamente, mi compiaccio di me stesso «, e'gli replicava; — Diù parlerai da casara e .

Il letterato più degno d'attenzione in quel tempo è Cajo Plinio Cecilio comasco, nipote di Plinio naturalista, del quale ereditò le sostanze e la passione
per gli studi, Giovinetto fu edinacto da Virginio Rufo, insigne romano, che preferi all'impero del mondo la quiete decorosa. Cresciuto da lui con procetti ed
esempi di virtiu, nella scuola di Quintiliano si fece all'eloquenza; e di quindici
anni patrocinò, poi sempre trattò cause gratultamente, talvolta discorrendo fin
sette ore di seguito, senza che la folla si diradasse. Eucrate filosofo platonico,
elegante e sottlie nella disputa, calmo di volto, austero di costumi come di
parola, ostile ati vizi non all'umanità, incontrato da Plinio nella Siria, l'innamorò della filosofia, e gl'insegnò che il più nobile scopo di questa è far regnare tra gli comini la pace e la giustizia.

Quando il gusto del bello, del giusto, del generoso, del patriotico più sembrava dileguarsi, consola l'imbattersi in quest'uomo, appassionatissimo per la gloria e devoto alla virtù. Immacolato sotto pessimi imperatori, talvolta levossi ad accusare i ministri e consigliatori di loro iniquità; maneggiò la giustizia col nobile orgoglio del galantuomo, eppure ottenne cariche e rispetto; e non si trovò impreparato quando sorsero tempi migliori. Al cessare del regno delle spie e de' carnefici, fu invitato ad onorare e guidare la rigenerantesi società: e gli troviamo le cariche di augure, questore di cesare, legato d'un proconsole, decemviro a giudicar le liti, tribuno della plebe, pretore, flamine di Tito, seviro de' cavalieri, curatore del Tevere e della via Emilia, prefetto all'erario di Saturno e al militare, governatore della Bitinia e del Ponto. Eletto console l'anno 100, recitò il panegirico a Traiano imperatore, ossia un ringraziamento. Questa lunga sua fatica aveva egli, come solea sempre, letta a diversi amici, che lodavano più le parti ove minore studio aveva adoperato: di ciò stupivasi egli, senza arrivar a comprendere quanto bisogno avesse di naturalezza. E davvero quel suo discorso, tronfio di parole e frasi studiate, forbite, compassate, è un perpetuo scostarsi dalla maniera semplice di pensare e d'esprimere, per sorreggersi in una forzata elevatezza, con pompa d'acuto ingegno, con pretensione di novità, e antilesi e raffronti inaspettati. Agli inesperti sembra conciso pel suo periodare frantumato, mentre in realtà, al pari di Seneca, gira rapidamente intorno alle idee, ma a lungo intorno alla stessa.

Il nostro secolo che non sa più ammirare, si stomaca di lodi buttate in fac-

cia a un vivo e podente: ma anche senza di ciò Trajano era tal imperatore da potersi lodare meglio che con vuode generalità; e un console, un augure, davanti al popolo poteva usar altro che adulazioni, convenienti a schiavo verso un tiranno. Trajano serbò amicizia per l'Bino, ancho giunto al fastigio della fortuna; e le lettere che gli diresse mentre governava la Bitinia, sono un'importante rivetazione de' migliori tempi del concentramento imperiale. E lettere moltasime conserviamo di Pinios slessos <sup>58</sup>: a troppo gran pezza dalla cara ingeniutà delle ciceroniame, mostransi destinate al pubblico ed alla posterità; ma anche in quel loro tono accademico e declamatorio ci rivelano un eccelente naturale, e c'introducono nella vita, massime letteraria d'allosse lettera d'un della contra della posterità;

Plinio era legato con quanto allora vivea di meglio: e con lui amiamo incontrare Italiani, ben differenti da quelli con cui ci famigliarizzarono Tacito e i satirici; un Caninio comasco, che donò una somma per imbandire un annuo convito al popolo; Calpurnio Fabato, onorato di somme dignità, che la patria Como abbelli di un portico, e diè danaro per ornarne le porte; Pompeo Saturnino, nom giusto, bel parlatore, poeta da emulare Catullo, che a Como stessa lasciò un quarto della propria eredità; Virginio Rufo, che quattro volte console, generale dell'armi romane, vincitore di Giulio Vindico, ricusò l'impero del mondo, preferendo la quiete della sua villa d'Alsio nel Milanese. In Aristone suo tutore Plinio ammirava la frugalità, la prudenza, la sincerità, lo zelo nel patrocinare altri. Sua moglie Calpurnia alle doti del cuore univa quelle dello spirito, leggeva avidamente i libri del marito, ne riponeva in mente i versi e vi adattava le armonie, andava ascoltarlo quando parlasse in nubblico. Da Spurina Plinio imparò non solo la giurisprudenza, ma l'ordine e la compostezza; nella casa di questo buon vecchio ammirando quella regolare occupazione, quella serenità d'uomo che si accosta al sepolcro. Gloriavasi che la nosterità saprebbe che fu amico di Tacito: - Come l'avvenire dirà che noi · ci amammo, che ci siamo compresi! Aveano l'età stessa, egual grado, egual · rinomanza, dirassi, e a tante cause d'emulazione la loro amicizia resistette. · E come già ci collocano l'un presso all'altro! già siamo inseparabili nella · pubblica opinione: chi preferisce te a me, chi me a te: ma venire dopo te · è per me una preminenza · 39.

A sette ore si svegliava, e suhlto ripassava i casi [hi jeri: alle olde era levalo, e faceva una corsa a piedi: dopo l'asciolvere, ritirevasi nel gabinetto a compor in greco o in latino possie piene di gusto e brio. Fra giorno discorreva, leggeva, facesai leggere, raccondava i fatti di cui era stato lestimonio. Alle due prende il bagno, poi passeggia al sole: quindi giuoca alla palla, per un pezzo combattendo così la vecchiaja: gettasi poi s'un lettuccio, ed accoglie gi amici. Ha tavola ricca e frugale, con argenterie massicice che rammentano i vecchi tempi. Durante il pasto discorre e legge, spesso si fa venire buffoni, commedianti, ballerine, soantiri inghirlantade d'amaranto. Così dopo le faiche del foro, del senato, del campo, il nobile vecchio a settantasette ami conservava anora la vista. Pudito, ai vivacii. la facile arache.

Protetto dai grandi, Plinio proteggeva amici ed inferiori : molti giovani. la cui principale prudenza era la passione dell'istruirsi, esercitava nell'eloquenza, e ajutava ne' primi passi verso gl'impieghi; dotò la figlia di Quintiliano per gratitudine di scolaro, e quella di Rustico Aruleno che : coll'anticipargli elogi aveagli insegnato a meritarli in avvenire : forni lautamente Marziale, reduce nella Spagna; alla nutrice diede un terreno che valeva centomita sesterzi, e gliel faceva amministrare da Vero, suo amico, scrivendogli: - Ricordatevi che non sono gli alberi e la terra che vi raccomando, ma il bene di quella che da me li tiene . Corellio avea sollecitato i primi impieghi per Plinio, e raccomandatolo a Nerva, e morendo diceva a sua figlia: - Spero avervi fatto degli amici; contate sopra di essi, ma più di tutti su Plinio .: e Plinio ne prese la difesa in una causa. Sottentrò a tutti i debiti del filosofo Artemidoro, affinche tranquillo partisse da Roma quando Domiziano proscrisse i filosofi 40. Molti servi affrancò, agli altri permise di far testamento; per gli abitanti di Tiferno, ave sua madre possedeva e che lo avevano adottato, eressé un tempio: largheggiò cogli Etruschi. Governando la Bitinia , lasciò dapertutto tracce di sua munificenza; mutò in città il villaggio di Calcedonia, riparò Crisopoli (Scutari), a Libina rialzò la tomba d'Annibale; in Nicomedia guasta da incendio fece ricostruire il palazzo civico e il tempio d'Iside, ed aprire una piazza, un acquedotto; un canale, e pensava riunir quel lago al mare: riparò i bagni di Nicea, e vi nose ginnasio e teatro : un acquedotto a Sinope, uno a Bitinio. bagni a Tio: a Como mandò pei tempio di Giove una preziosa statua antica; vi istitui scuole nei garzoni, contribuendo il terzo della snesa; assegnò cinquecentomila sesterzi per mantenere fanciulli ingenui, venuti al meno; fondò una biblioteca presso le terme; ed altri benefizi, la cui lode sarebbe anche maggiore, s'egli medesimo non si fosse tronno compiaciuto di narrarceli. Ma sarem noi cost rigorosi a tal vanità? - Se non meritiamo che di noi si parli (diceva egli stesso), siamo rimproverati; se meritammo, non ci si perdona di parlarne noi stessi , 41.

Ma non soltanto lodi sapera tesser Plinio, e's infervorò contro i delatori appena il castoro regno creilò. Aquillo Regilo, già solicitatore di testamenti, che poi in una sola denunzia guadagnò tre milioni di sesterrij e gli ornamenti consolari, e che avea causato in morte di Elvidio, si vide da lui ridolto a perdere non solo i reputazione, tun metà dell'oro, passione sua. Aliora Plinio badò meno all'eieganza che alla forza: ma nello stendere quell' accusa rieggeva di continuo l'arriiga di Demostene contro Midia "2", eppure, potenza del danaro, poco poi arendo Regolo perduto un figlio, ecco tutta Boma accorrere a portagli condeglianze in Transtevere, nella casa improntata d'infantia dall'avarizia e dalla ricchezza del sordido vecchio. Avea dunque ragione Giunio Manrico allorché, alla tavola di Nerva rammentandosi un Catulo Messaino, spia e provocatore del regno precedente, e domandando l'imperatore che ne sarebbe se fosse ancor vivo, con franchezza soldatesca rispose: — Perdio, sarebbe qui a cona on noi-.

Gli antichi ebbero scarso il sentimento delle bellezze della natura: il naesaggio tra essi non fu meglio che decorazione; i più gentili quadri di Virgilio traggono vita dalle figure onde sono popolati. Ma Plinio mostrasi compreso dalle vaghezze del suo lago e delia villa che v'aveva, e con esso ci dilettiamo ancora cercare que' platani opachi, quell'insensibile pendio che guidava alla sua campagna, quel canale protetto d'ombre ospitali, dov'esso veniva a cercar riposo dalla assordante operosità di Roma. Là pesca, là caccia ne' boschi popolati di cervi e di damme : là comprendeva che non solo Diana, ma anche Minerva ama le foreste. Arricchito, volle avere più ville su quel lago, ed una intitolò Commedia perchè dimessamente situata, quali gli attori comici sul socco, mentre l'altra elevavasi come i tragici sul coturno, onde la nominò Tragedia: e quella è lambita dalle acque, questa le domina. Ivi erano appartamenti per l'inverno e per l'estate, pel giorno e per la notte; ivi bagni; ivi una fontana intermittente 45, che cascava romoreggiando in una sala decorata di statue, e perdeasi nel lago, sul quale vogando, suo padre gli raccontava le storielle de' luoghi. e gli mostrava il terrazzo da cui una donna; avendo il marito ammalalo di incurabil ulcera, volle mostrargli come si possa sottrarsi ai dolori, precipitandosi essa nelle onde e seco traendolo. E questa miserevole disperazione al filosofo parea degna di monumento quanto la costanza di Arria moglie di Trasea Peto 44.

Vieniù comoda eragli la villa di Laurento a diciassette miglia da Roma. fra pascoli di pecore, di bovi, di cavalli, in clima d'eterna primavera o di calma ridente, ove il sole non si mostra in estate che a mezzo il dì. Soazioso portico a vetriate, riparo contro la cattiva stagione, introduce all'abitazione, e attorno praterie sempre verdi, boschi fantastici, impenetrabili dai raggi solari. La sala da pranzo si sporge sul mare, e lo prospetta da tre lati, mentre apre s'un verzlere, arricchito di mori, di fichi pompejani, di rose tarantine, di legumi d'Aricia, d'erbe per la cucina; a mezzo della galleria trovasi la camera da letto, vicino all'incessante mormorio d'una fontana: poco lungi è la studio, ai gran sole, rivestito di marmo e colle lucide pareti adorne d'uccelli, fiori, fronde, e coi libri che mai troppo non si leggono e rileggono. La sala è ricreata da una nappa d'acqua, e l'Inverno da un tenidario nascosto ne' muri. Una scala conduce nel bagno a sole aperto, un altro all'ombreggiato. Nè vi mancano il giuoco della palla, la cavallerizza, una galleria sotterranea dove ripararsi dalla canicola, una esposta che conduce ad una fuga di camere si ben collocate da evitar il sole dall'una all'altra 45. E le cerchiate di platani connessi dall'edera e dal flessiblle acanto, e i viali orlati di bosso o di rosmarino, è i sedili di marmo caristio, e gli zampilli d'acqua riuscenti in vasca di bronzo, e il labirinto verde, e il tempietto di marmo, e le statue, i mobili, i libri, i cavalli, gli argenti, gli schiavi, ci fanno meravigliare come tanto potesse avere un privato, che non era de' più ricchi, e che pur possedeva una casina a Tusculo, una a Tivoli e a Preneste in commemorazione di Tullio e d'Orazio.

Compose anche versi; e tuttochè onest'uomo e di spirito grave e dignitoso, scrisse endecassillabi lascivi, dei quali si scusa con troppi esempi, Forse egli, come molti oratori, credeva necessario l'esercizio poetico per formarsi alla prosa; ma Quintiliano diceva: - La poesia è nata per l'ostenta-· zione, l'eloquenza per l'utilità. Noi oratori siam soldati sotto le armi, e non · ballerini di corda; combattiamo per interessi rilevanti, per vittorie serie. · L'armi nostre devono brillare e colpire al tempo stesso; avere il lustro terribile dell'acciaio, non la brunitura dell'oro e dell'argento. Via quell'ab- bondanza lattea, che annunzia uno stile infermiccio: parlate con sanità. E nitidezza avea sempre Plinio, non sempre forza. Giornalista officioso della letteratura di quel tempo, egli c'informa della futilità di quelle consorterie, che invitate come si trattasse d'aprire un testamento, si raccoglievano per anplaudire non per consigliare, per divertir sè, non per giovare al poeta, Claudio. Nerone, Domiziano vi assisteano non solo, ma vi leggeano tra obbligati applausi. Un codice nuovo erasi combinato per codeste letture, dove s'insegnava: - Il lettore dapprincipio appaia modesto, gli uditori indulgenti. A che · con letterarie sofisterie farsi nemico quello, cui veniste a prestar le orecchie · benigne? Più o meno meritevole ch'e' sia, lodate sempre. Il leggente pre-· sentisi con diffidenza rispettosa, qual l'uso impone; abbia disposto un com-· plimento, una scusa; - Sta mane fui pregato di arringare in una causa; non · vogliate imputarmi a dispregio questa mescolanza degli affari colla poesia, · giacchè io soglio preferire gli affari ai piaceri, gli amici a me stesso , 46.

L'autore è di sgraziata voce? affida la recita ad uno schiavo 47. Declama egli stesso? è tutti occhi all'impressione che produce sugli uditori, e tratto tratto fermasi, palesando timore d'averli nojati, e lasciandosi pregare di proseguire. Ai passi belli, e ancor più alla fine sorgono gli applausi, divisi anche questi artatamente in categorie. Nell'uma il triviale Bene! benissimo! stupendo! nell'altra si battono le mani; nella terra haltasi dal sedile, percolendo del piada terra; nella quarta si agita la toga; e così via crescendo. Gli uditori apparigheramo il leggitore ai somani; il poeta non dimenticherà un complimento pel giornalista, e dirà Unus Plinius est mishi; e Plinio giornalista domani publicherà:— Mai non ho sentita megho l'eccellenza de 'tuoi vera para publicherà:— Mai non ho sentita megho l'eccellenza de 'tuoi vera para della presenta de 'tuoi vera para della produce della

Una di queste letture è descritta de Plinio a dAriano: — Ilo son persuaso, negli studi come nella vita, nulla convenga all'umanità meglio che il mesco-lare il giocoso col serio, per paura che l'uno degeneri in malinconina el Taltro in impertinenza. Per questa ragione, dopo travagliato intorno alle più importanti cose, io passo il mio tempo in qualche bagatelle. E per far queste comparire ho pigitalo tempo e luogo proprio, node avverzar le persone oziose a sentirle a mensa: seelsi però il mese di luglio, in cui ho piena vacanza; e disposi i miei amici sopra sedie a tavole distinte. Accadde che una mattina vennero alcuni a pregarmi di difendere una causa, allorchè io men vi pensava: pigitai l'occasione di fare agl'uvilati un piccolo complimento, e porger insieme le mie scuse, se, dopo averli chiamati in piccol nuo.

· mero per assistere alla lettura d'un'opera, io l'interrompeva come poco im-· portante, per correre al foro dove altri amici m'invitavano. Gli assicurai · ch'io osservava il medesimo ordine ne' miei componimenti, che davo sem-· pre la preferenza agli affari sopra i piaceri, al sodo sopra il dilettevole, · a' miei amici sopra me stesso. Del resto l'opera, di cui ho fatta loro · parte, è tutta varia non solamente nel soggetto, ma anche nella misura · dei versi. E così, diffidente come sono del mio ingegno, soglio premu-· nirmi contro la noia. Recitai due giorni per soddisfare al desiderio degli · uditori : nondimeno, benchè gli altri saltino o cancellino molti passi, jo · niente salto e niente cancello, e ne avverto quelli che mi ascoltano. Leggo · tutto, per essere in grado di poter tutto emendare, il che non possono far · coloro che non leggono se non alcuni squarci più forbiti. Ed in ciò danno · forse a credere agli altri d'aver meno confidenza ch'io abbia nell'amicizia de' · mici uditori. Bisogna in realtà ben amare, perchè non si abbia tema di · nojar coloro che sono amati. Oltreciò, qual obbligo abbiamo a'nostri amici, · se non vengono ad ascoltarci che per loro divertimento? Ed io stimo ben · indifferente ed anche sconoscente colui che ama più il trovar nell'opere de' · suoi amici l'ultima perfezione, che di dargliela egli stesso. La tua amicizia · per me non mi lascia punto dubitare che tu non ami di leggere ben presto · quest'opera, mentre ch'ella è nuova. Tu la leggerai, ma ritoccata; non · avendola jo letta ad altro fine che di ritoccarla. Tu ne riconosceraj già una · buona parte: quanti luoghi o sieno stati perfezionati, o come spesse volte « succede, a forza di rinassarli sien fatti neggiori, li sembreranno sempre · nuovi. Quando la maggior parte d'un libro è stata variata, pare insieme · mutato tutto il rimanente, benchè non sia · 48.

L'avvocato Regolo lesse composizioni famigliari, un poema Calpurnio Pisone, elegie Passieno Paolo, poesie leggeri Sentio Augurino, Virginio Romano una commedia, Titinio Capitone le morti d'illustri personaggi. altri altro. Plinio si consola o duole secondo che codeste recite sono popolose o deserte: - Quest'anno abbiam avuto poeti in buon dato. In tutto aprile quasi · non è passato giorno, in cui taluno non abbia recitato qualche componimento. · Qual piacere prendo che oggidi le scienze sieno coltivate, e che gl'ingegni · della nostra età procurino darsi a conoscere : quantunque a stento gli uditori · si raccolgano; la maggior parte stanno in panciolle nelle piazze, e s'infor-· mano di tempo in tempo se chi deve recitare è entrato, o se ha finita la · prefazione, o letta la maggior parte del libro; allora finalmente giù giù · vengono allo scanno assegnato; nè però vi si trattengono tanto che la let-· tura si finisca, ma molto prima svignano, chi con finta cagione ed occulta-· mente, e chi alla libera senz'ombra di riguardo. Non fece così Claudio · Cesare, il quale, secondo vien detto, un giorno mentre andava passeggiando · pel palazzo, sentendo acclamazioni, ed avendo inteso che Novaziano re-· citava non so qual volume, subito ed alla sproveduta entrò nel circolo degli · ascoltanti. Oggi ciascuno, per poche faccende che abbia alle mani, vuol esser

- · molto pregato; e poi o non vi va, o andandoci, si lamenta d'aver perduto
- · il giorno, perchè egli non l'ha perduto. Tanto più degni di lode sono co-
- loro che non rimangono di scrivere per la dappocaggine o superbia di questi
   tali 49.

Da gente che componeva per recitare, recitare a gente adunatasi per ascoltare, potevasi egli attender nulla di virile e d'efficace? Nessuno leggeva allora libri fuorche l'aristocrazia, onde all'autore non restava la fiducia di crearsi il proprio pubblico. Nè la scelta società poteva, come oggi, comprare tante copie d'un libro, che l'autore ricevesse compenso proporzionato al merito o alla fama. Ciascun signore teneva servi apposta per trascrivere e legar i libri; il grosso del popolo non ne usava se non qualcuno preparatogli dagl'imperatori nelle biblioteche o al bagno: laonde lo scrittore, mentre insuperbivasi di esser letto ovunque arrivassero governatori o comandanti romani, si troyava costretto a mendicar il pane e le sportule da un patrono, dall'economo di un mecenate, o dal distributore de' pubblici donativi 50. E come conseguirli altrimenti che lodando? e come lodar dei mostri padroni o de' vigliacchi obbedienti, senza abbassarsi ad adulare? Quando poi lo scrivere franco menava al patibolo, quando il segnalarsi eccitava la gelosia degl'imperatori, si trovò più comoda, più utile l'adulazione, e vi s'andò a precipizio. Il poeta Stazio blandisce non solo Domiziano, ma qualunque ricco: Valerio Massimo e Vellejo Patercolo storici esaltano le virtù di Tiberio; Quintiliano retore, la santità di Domiziano e, ciò che al suo gusto dovea costare ancor più, il talento di esso nell'eloquenza, e lo chiama massimo tra i poeti, ringraziandolo della divina protezione che concede agli studi, e d'avere sbandito i filosofi, arroganti al segno di credersi più savi dell'imperatore. Marziale bacia la polvere da Domiziano calpestata, e gli par troppo poco il collocarlo a paro coi numi; Giovenale satirico adula: adula Tacito severo storico, come adulavano i papagalli che adogni atrio d'illustre casa salutavano il sagacissimo Claudio e il cavalleresco Caligola. Plinio giuniore non sa che adulare Trajano; Plinio maggiore adula Vespasiano; Seneca adula Claudio, e per invitare Nerone alla clemenza, gli accorda la podestà di uccider tutti, tutto distruggere, mettendo in certo modo a contrasto la forza di lui colla debolezza dell'universo, onde ispirargli la compassione per via dell'orgoglio.

D'altra parte a cotesti stranieri accorrenti da ogni plega del mondo a Roma per godere le muniticenze, a cotesti liberti traforatisi nel senato a forza di strisciare innanzi ai loro padroni, quali rimembranze restavano di più franchi tempi, quali tradizioni repubblicane da svegliare? Vedevano l'oggi, e bastava per divinizzare i padroni del mondo.

Allattata da queste mammelle, come doveva dimagrare la poesia! la quale, come le altre cose romane, svoltasi non per ispirazione, ma per l'imitazione de Greci, souingilio ad un manto maestoso che, gettato dapprima sopra una bella statua greca, le dà aria grande; casca floscio e sifaccolato quando si avvovoje a spalle searme. Sopita sotto i primi cessir, sotto Nerone si ridesta.

cel furore d'una moda; dotti e indotti, giovani e vecchi, patrizi e parassiti, utili famo versi; versi ai bagni, a tavola, in letto; i ricchi s'attomiano di una turba a cui recitarli, e ne pagano gli applausi o col patrocinio o coi pranzi o colle apprute; a Napoli, ad Alba, in Roma sono istituti concorsi samui o o almen decantati, migliori di quei d'Orazio e di Virgilio. Tanto si ora già notani dal seatimento dello hellezze ingono, eminente in quest; e l'essgerazione delle idee traeva da quella giusta misura, di cui essi erano immortali modelli.

Stazio napoletano, non passà anno dai tredjoi ai diciannove, che, nelle gare letterario della sua palria, non fosse coroalo; poi riportò palme nemce e pitie ed istiniche 31; laonde i grandi lo chiamarono dalla scupla a popolare i loro pranzi, che' ricambiava con versi per tutto le occasioni. Quando vide in Roma venir alle mani i fautori di Vitellio con quei di Vespasiano, e andar in famme il Campidoglio, esultò d'occasione si opportuna a sfoggiare poesia, e da'asnoi contemporanei lu ammirato che la rapidità della composizione di quel suo ocena equagiasse la rapidità delle fiamme.

Il genio paterno si trasfuse nel figlio Publio Papinio. V'è nozze? v'è bruno? 61-96 mori ad uno il delizioso o la moglie 52, all'altro il cane o il papagallo ? 53 Stazio ha in pronto l'ispirazione. Un ricco va superbo di bellissima villa; un altro, d'un albero prediletto: l'etrusco Claudio, di magnifici bagni: Stazio descrive appuntino quella villa, que'frutti, que' bagni; e secolari genealogie di doviziosi, che pur jeri ascesero dall'ergastolo ai palazzi. Non v'è accidente così frivolo, per cui non scendano Dei e Dee: Citerea verrà a dar benigno il mare ai capelli d'un eunuco che tragittano in Asia; Fauni e Najadi torranno in cura il platano di Atedio Miliore, Corrono i Saturnali? Stazio ridurrà in versi la nota di tutti i bellarii che ricambiaronsi gli amici, e di quelli che a gara profusero a Domiziano, loro padre e dio. Il mansueto leone di Domiziano fu ucciso da una tigre, condotta pur ora d'Africa; Abascanzio propose che il senato ne portasse solenni condoglianze all'imperatore; e il poeta nostro ne canta i meriti, e col popolo e col senato compiange il mondo d'aver perduto la fiera imperiale 54. Ecco per quali modi Stazio meritava corone di pino nei giuochi. oro da Cesare, applausi alla recita. Non usciva egli mai che nol seguisse un codazzo d'amici; ed era una festa quand'esso mandava inviti d'udire i suoi versi 55. Crispino, il più caloroso de' suoi ammiratori, allestisce ogni cosa, invita, infervora, s'abbaruffa coi tiepidi, dà il segno degli applausi, li rattizza se languiscano; mentre il poeta tira qualche fiacco suono dalle poche corde che la tirannide lasciò sulla cetra romana.

E qual premio avrà Stazio dal si lodato verso? l'imperiale aggradimento e l'allo onare di beaixi il ginocchio del Giove terrestre: ma se vorprà asziar la fame, converrà venda una sua tragedia al comico Paride, poichè hallerini e commedianti hamon richezza e potere, essi creano i ravalieri ed i poeti; e danno quel che non san dare i ricchi. Gli applusai inelpriano Stagio a se-

gno, che non s'appaga delle Schre de' suoi componimenti, ma vuol compaginare un poema, anzi dne. E vi riesce, se hasta l'avere in dodici libri da ottocento versi l'uno, quanti ne conta la sua Tebnide, fatto l'introduzione all'altro poema dell'Achilleide, ove intendeva forse priesentarci compito quel Pelide che in Omero gli parvas aolo schizzato; come chi pretendesse sminuzzare in una serie di bassorilieri il concetto del Mosèd di Michelango.

A Stazio lodano qualche invenzione di stile; usci anche talvolta dai luoghi comuni, e seppe trovare caratteri veri, e delinearii con semplicite è vigore: ma al sorreggerli sino al fine nuoce la fazilità sua, per la quale in due giorni compose l'epitalamio di Stella, di ducensettantotto esametri. Così svaporava la potenza d'un ingegno, bello senza dubbio e cotto, ma sagrificato ai vizi del suo tempo, e alla scingurata abitudine del contentarsi il pubblico di cose improvisate, l'autore degli raplatusi del pubblico.

Epigramma, come indica la voce stessa, dapprima fu l'iscrizione che poneasi a qualche statua o monumento; e tali noi ne trovammo sulle tombe degli Scipioni, di Ennio, di Nevio (T. I. pag. 137). Ma già fra i Greci era passato ad esprimere pensieri lievi, arguzie, riflessioni commoventi o esilaranti. Di tal modo ne fecero molti i Latini d'ogni tempo: ma il più fecondo e per 40-103 ogni occasione fu Marco Valerio Marziale. Da Bilbili di Spagna venuto a Roma, si volse per pane a Domiziano, e metà de' suoi mille cinquecento Epiarammi, distribuiti in quindici libri, sono fetide adulazioni al tonante Romano, e variate guise di chiedergli danaro, vesti, pranzi, un rigagnolo d'acqua per la sua villa 56; riducendosi alla condizione di abietto parassita, e rinnegando sempre quella dignità morale, che sola decora i begli ingegni. Giove è posposto a Domiziano perpetuamente, quasi l'iddio fosse scaduto tanto di reputazione, da sembrare poco l'essergli paragonato. Parla del ricostruito Campidoglio? lo dice così suntuoso, che Giove stesso, mettendo all'incanto l'Olimpo ed ogni avere degli Dei, non potrebbe raccorre il decimo del costo. Altrove esorta Domiziano a salire tardi alla nettarea bevanda; che se Giove vuol bearsi di sua compagnia, venga al convito di lui 57.

Eppure queste e peggiori piacenlorie non pare rimediassero alla povertà di Marziale, il quale, colla vesta rifinita e carico di debiti, va pregando qualche lira, e vende i regali per satollarsi di pane, e fa versi su tutte sorta di vivande per esser invitato ad assaggiarne alcuna 38. E in lali angustie sostener il peso della fama! e trovarsi inoltre tribuno onorario, cavaliere onorario, e padre onorario, cioè senza nè militare, nè esser censito, nè avere tre figliuoli! Perseveri dunque a cantare, ad esaltar ogni minimo bene che Domiziano faccia o che non faccia: poi quando questi è ucios, o lo bestemmii, e preconizzi Nerva d'essersi conservato buono sotto un principe ribaldo 39, e faccia Giove meravigitarsi delle disastrose delizie e del grave lusso del re superbo 69.

Le lascivie, di cui bruttò i suoi versi 61, vengono dal medesimo bisogno di adulare; d'adulare non un uomo solo, ma i pravi costumi di tntta la città; e

quand'anche egli volge in altrui l'arzillo epigrammatico, il fa con libertinaggio plateale, quasi da altro allora non potesse eccitarsi il riso, se non da vizj che dovevano far arrossire.

Eppure costui sembra fosse capace, come Stazio, di gustare la vita domestica, e di comprendere che la felicità non consiste nell'oro e nello spiendore. Sai tu quali cose rendono beato? Una sostanza acquistata sema fatica e per eredità, un campo non ingrato, il focolare sempre acceso, nessuna ilic, pochi patroni, quieta mente, naturali forze, corpo sano, cauta semplicità, conformi amici, facile convito, mensa senz' arte, notte non ubriaca ma sacarca di pensieri, talamo non disaggradevole eppure pudico, sonno che renda brevi le notti, amar ciò che sei, non agognare di meglio, nè temere e ne bramare l'ultimo giorno · 62.

Questo medesimo epigramma che pure è de' suoi migliori, quale povertà accusa di poesia in quella enumerazione fredda senza immagnii! Egii stesso diceva de' suoi versi: — C'è del buon, del mediocre, e assai del male · °s; e gli encomi prodigatigii dai commentatori indicano quanto si passioni per l'autore chi invecchiò nel trovargii merti che non aveva °d. Nò im Marziale si riscontra mai sentimento profondo; e a quel continuo frizzo o triviale o cipilo o lambiccato nessun reggerebbe, se non fosse la lingua che per lo più va corretta ed espressiva, quanto potesa li dove ogni spontanea ispirazione era shandita dalla paura di spiacere ad ombrosi regnanti, o a schizzinosi protettori.

Pure la natura de' suoi lavori, istantanei di concetto come d'esposizione, lo saiva du noi dei difetti più nusuli a' suoi cedanei, il farsi allidir ifflessi degli scrittori del secolo d'Augusto. Nella baldanza della sua immaginativa, inventa modi muovi ed efficaci, e innesta felicemente ciò che gli stranieri introducevano nell'idoma della sichiusa città: e destendenosi alla vita reale e a tutto il mondo romano, ci porge preziose indicazioni sui tempi, sui caratteri, sulle usanza.

Di Spagna venne pure a Roma Marco Anneo Lucano, ed ebbe tutte le for- 34-45 tune desiderabili, nipote di quei Seneca che davano il tono alla società letteraria, allievo di que frammatici cretori che pervertivano la felice disposizione degl'ingegni. Seneca lo esercitava a comporre ed amplificare senza pensieri nè sentimenti, lomentandone la lussureggianto facilità, invece di sfondarla, ed esponendolo a quelle pubbliche recite, ove; recando noja, si buscavano applausi. Nerone suo condiscepolo lo fece questore prima del tempo, legato, augure; ma Lucano, avvezzo da fanciullo ai trionfi, osò competere coll'imperatore e vincerlo: Nerone gli probibi di più leggere in assemblee, e il poeta indispetito tene mano alla congiura di Pisone. Scoperto e preso, dennazio gli amici e la madre; ma invano colla viltà tentato conservare la vita, la lasciò erroicamnet (nag., 97).

Il trovarsi perseguitato dispensavalo dalle uffiziali codardie e dalle acca-Cantò, St. degli Ilalieni, Tom. II. demiche fanciultaggini: chiuso nel suo gabinetto, poteva comporre originale: e di fatto egli ritrae del suo tempo più di quegli altri imitatori, ma non ne palesa che la depravazione del gusto, lo ssiancamento delle credenze.

Chi attribuisce l'inferiorità della Farsaglia all'avere scelto un soggetto troppo vicino, che impediva al poeta le finzioni, essenza della poesia, tracstorte deduzioni da arbitrari principi. Buon soggetto d'epopea sono le guerre tra nazioni forestiere, mentre le lotte di dinastie e le guerre civili e le interne commozioni di Stati convengono meglio alla rappresentazione drammatica. In Lucano non ci è presentato che il medesimo popolo, diviso in due: due protagonisti troppo vicini e somiglianti; sicchè i fatti non han più una distinzione abbastanza evidente. Vuolsi inoltre che l'epopea presenti una lotta più d'entusiasmo che di calcolo, e che trovi la ragione e la seguela nella storia universale, come quella de' Greci contro gli Asiatici, de' Cristiani contro i Turchi, de' Portoghesi contro gl'Indiani: e qui pure difetta Lucano, poiche la guerra fra Pompeo e Cesare da lui cantata, è lotta di due sistemi meramente accidentali; e vinca l'uno o l'altro, l'umanità non n'avrà che vantaggi speculativi, Il che vieniù risalta dacche Lucano non senne nei due cani personificar la parte che ciascuno sosteneva, e darvi quell'individualità viva, per cui tutte le azioni esterne son ricondotte al carattere interno, alla coscienza, alla riso-Inzione. Egli poi frantese il soggetto fin a credere che una battaglia avrebbe potuto ristabilire l'antica repubblica, cioè rassodare la tirannide de' patrizi sopra la plebe. Qual eroe di poema cotesto Pompeo, mediocre sempre, più ancora nell'ultima guerra, ove misurava se stesso dalle adulazioni che lo avevano abbagliato? Cesare, forse il più grande de' Romani, insignemente poetico per l'infaticabile ardimento e per la popolarità, è da Lucano svisato; e per rappresentarlo come un furibondo ambizioso, il quale nel dubbio s'appiglia sempre alla via più atroce 65, ricorre a particolarità insulse quanto bugiarde: in Farsaglia fa che esamini ogni spada, per giudicare il coraggio di ciascun guerriero dal sangue ond'è lorda; spii chi con serenità o con mestizia trafigge; contempli i cadaveri accumulati sul campo, e neghi ad essi i funebri onori; e imbandisca sur un'altara per meglio godere lo spettacolo dell'umano macello. Ma può far con questo che Cesare non appaja il protagonista dell'azione? e di Pompeo vede altro il lettore se non le blandizie onde lo careggia il poeta. col tono stesso onde piaggiava Nerone?

Lavorando di partito non di giudizio, impicciolisco le grandi contese coll'arrestaria ditorno da excidenti momentanei; come nelle gazzette, i uvi ritrovi esaltate le piccole cose, non capite o vilipese le maggiori, trattenuta l'attenzione su particolarità incondudenti, e svitata da ciò che e capitale; sè vi riconosci il coro dell'unon colle mille sue riavolture, colle inimite grandazioni fir cui ondeggia la natura umana, ma inflessibili virti o mostruose tirannie. Quasi non basti l'orrore d'una guerra più che civille, devono vodersi le sergia andar in frotta pei libici deserti; le piante d'una selva non culranno sebben recise, tanto son filte: enelle battacite is tranamente micialiti. a rancelli scarrerà il sangue, i morti resteranno in piedi tra le file serrate, piaghe apriransi come l'antro della Pitia, il grido dei combattenti tonerà più che il Mongibello. Al modo dei retori, moltiplica descrizioni e digressioni di tenuissimo appiglio: e per verità in queste soltanto si mostra poeta; ma scarso di giudizio e di gusto, al difetto di varietà vorrebbe supplire coll'erudizione, all'entusiasmo e alla dignità colla ostentazione di massime stoiche, al sentimento della natura morale colle particolarità della materiale. Spesso ancora il pensiero è appena abbozzato o incomprensibile: uniforme il color negro, talora esercitato sovra particolarità schifose, sopra analisi di cadaveri in decomposizione, sopra una maga che stacca un impiccato dalla forca, snodandone la soga coi denti, e ne fruga gli intestini, e resta sospesa pei denti a un nervo che non si vuol rompere 66. Il verso, talora magnifico, più spesso va duro e contorto: soverchie le particolarità, dalle quali se egli mai si solleva al grande, dimentica l'arte di arrestarsi e travalica. Chi di noi non si senti infervorato a quel suo ardore di libertà, alla franchezza stizzosa delle parole? ma se ti addentri, non vi trovi nulla meglio di quel che tutti i Romani colti d'allora provavano, aborrire le guerre civili per ignavia o spossatezza; ribramare l'antica repubblica, non per intelligenza delle istituzioni sue, ma perchè come esercizi di scuola i pedanti proponevano gl'innocui elogi di Bruto e di Catone ai futuri ministri di Nerone e Domiziano.

Era frutto naturale delle costoro discipline un poema dove o si vituperassero gli Dei imputandoli delle sventure della patria, o s'imprecasse alle discordie cittadine, osservate nel loro aspetto più superficiale, l'uccidersi cioè tra padri e fratelli; salvo a lodare le intempestive virtii di Catone che a quelle tanto contribui, e preporre il giudizio di lui alla decisione degli Dei 67, E agli Dei, cui Roma più non credeva, non era possibile attribuir un'azione in quell'epopea, onde il poeta vi surrogò un soprannaturale del genere più infelice; ed ora la patria, in sembianza di vecchia, tenta rimover Cesare dal Rubicone; ora i maghi resuscitano cadaveri per cavarne oracoli; ora indovinamenti di Sibille, o presagi naturali: e mentre s'impugna la providenza 68. adorare la fatalità, che esclude e la rassegnazione e la speranza; incensar la Fortuna, diva arbitra degli umani avvicendamenti, al fondo de'quali non v'è che la desolazione e il nulla. È conseguente se preconizza la morte come un bene che dovrebbe concedersi solo ai virtuosi 69, un bene perchè assopisce la parte intelligente dell'uomo, e lo conduce non nel beato Eliso ma nell'oblioso Lete 70.

Gi dicone che bisogna scusarne i difetti perchie morte gli tobse di dar l'altime mano. Ma la lima avrebbe potton mutare il generale concetto? dargli i dolci lampi d'un'immaginazione vera, d'un affetto sincero? ma pari sveatura non era accaduta a Viegilio? Però la lingua epica che Virginia veagdi trasmessa di prima mano, fid a Laccino poverettia, come la prossatica da Sencea; ciò che il primo avea detto con limpida purità, egli contorce ed esagera; affoga tutto in una pomposa miseria di voc, d'antiteis e di ampolle, dovo sempre la frase è a scapito del pensiero, l'idea è sagrificata all'immagine, il buon senso all'armonia del verso.

Eppure di fantasia e di facoltà poetica era meglio dotato che Virgilio: ma questi ebbe l'accorgimento di gettarsi su tradizioni non discusse, e care ugualmente a tutta la nazione: Lucano si fermò ad un fatto, su cui discordavano opinioni e interessi. Virgilio adulò, ma più Roma ancora che i suoi padroni; Lucano, rassegnato ad obbedire a Nerone, esaltava uno che non era l'uom del popolo, e che al più destava simpatie patrizie. Virgilio fece egli stesso il suo noema : quel di Lucano fu fatto da quelle conventicole d'amici e compagnoni. che guastano colle censure e colla lode. Virgilio covò nel segreto l'opera sua. e tanto ne diffidava, che morendo ordinò di darla alle fiamme : Lucano, ebro degli applausi riscossi ad ogni recita, assicurava se stesso che i versi suoi, come quelli d'Omero e di Nerone, sarebbero letti in perpetuo 74, e morendo li declamava, quasi per confermare a se stesso che, chi gli toglieva la vita, non gliene torrebbe la gloria. Virgilio rimarrà il poeta delle anime sensitive: Lucano sarà il precursore di quella poesia satanica, che vantasi invenzione del secol nostro, nudrita di sgomenti e di disperazione, di tutto ciò che spaventa o desola, e che compiacesi di scandagliar le piaghe dell'anima, dell'intelligenza, della società per istillarvi il veleno della beffa e della disperazione.

E noi tanto rigore gli usiamo perche quei difetti sono pure dell'età nostra,

e perdettero e perderanno altri eletti ingegni. Nè più che qualche lode di stile concederemo ad altri epici, i quali sprovisti del genio che sa e inventare ed ordinare, sceglievano i soggetti non per impulso di sentimento, ma per reminiscenza è per erudizione, e sostenevansi nella mediocrità coi soliti ripieghi dell'entusiasmo a freddo, e colle descrizioni, abilità di chi non ha genio. Tutto ciò che è mestieri ad un poema, tu trovi negli -111 Argonauti di Cajo Valerio Flacco padovano, nulla di ciò che vuolsi ad un poema bello: non il carattere dei tempi, non l'interesse drammatico, non la rivelazione del grande scopo di quell'impresa, degna al certo d'occupare una società forbita e positiva. Non lascia sfuggir occasione di digressioni : accumula particolarità di viaggi, d'astronomia; con erudizione mitologica portentosa sa dire appuntino qual dio o dea presieda alle sorti di ciascuna città od uomo, quanti leoni figurino nella storia d'Ercole, in qual grado di parentela stia ogni eroe coi numi, e la precisa cronaca degli adulteri di questi; e l'espone senza nè l'ingenuità de' primi tempi che fa creder tutto, nè la critica degli avanzati che investiga il senso recondito. Anche nello stile barcola fra le reminiscenze de' libri e l'abbandono famigliare, che però non lo eleva alla naturalezza. Messosi sulle orme del greco Apollonio da Rodi, corre più franco ed elegante quando se ne stacca 72.

22-95 Più accortamente Cajo Silio Italico, di Roma o d'Italica in Spagna, scelse a soggetto la Guerra punica; ma sfornito d'immaginazione, farcisce in versi ciò che da Polibio fu narrato si bene, e da Livio in una prosa senza paragone più ricca di poesia che non l'epopea di Silio. Il quale, ligio alla svuola,

v'aggiunse di suo un soprannaturale affatto sconveniente, e finzioni inverosimili che per nulla rompono il gelo perpetuo, mal redento dall'accuratezza di alcune descrizioni. Conosceva a fondo i migliori: di Cicerone e di Virgilio era tanto appassionato, che comprò due ville appartenute ad essi, ed ogni anno solennizzava il natalizio del cantore di Enea: ma il suo era culto di divinità morte, e sacrificava la propria intelligenza per pigiarla in emistichi tolti ai classici. faceva nascere i pensieri a misura delle parole, e a forza d'erudizione e di memoria riempì la languida vanità di quell'opera 73, la quale non ba tampoco i difetti che abbagliano ne' suoi contemporanei, e che da alcuni sono scambiati ner bellezze. Plinio Cecilio, amico e lodator suo, confessa che scribebat carmina majore cura quam ingenio, e che acquistò grazia appo Nerone facendogli da spia, ma se ne riscatto con una vita virtuosa, e tornò in buona fama. Console tre volte, proconsole in Asia sotto Vespasiano, colle mani monde di latrocini ritirossi in Campania, comprando libri, statue, ritratti, curiosità di cui era avidissimo: ma preso da malattia incurabile, si lascio morire, come allora parea virtù.

Terenziano Mauro foce un poema sulle lettere dell'alfabeto, le sillabe, i piedi ei metir, one tuto l'ingegno e l'edoqueza di cui si ritrosa materia polera essere suscettibile; e giovò a farci conoscere la prasodia latina, giachè al precetto accoppiando l'esempio, usa man mano i versi di cui parla. Lucilio giuniore, amico di Seneca, cando l'Ernacione dell'Elma. Conosciamo sol di nome i lirici Cesio Basso, Aulo Settimio Severo, Vestrizio Spurina; e forse sono di quell'età i distici morali (Disticha de moribus ad filtum) di Dionisio Catone, che nel medio evo ebbero mollo corso. Le egloghe danno a Giulio Calpunio Siculo il secondo posto fra i buocolici latini, ma ad immensa distanza da Virgitio; non come questo introduce pastori ideali, sibbene veri mettori, boscapioli, ortolani semplici e rozzi, cui mita fia nei modi di dire. Ha interesse storico la settima, ove un pastore, tornato da Roma, narra i combatimenti che vi ha veditia nell'anflestro.

Ma in tanti poeti cerchereste invano uno di quei passi sublimi o patelici, che accelerano il battito del cuore, o dilatano il volo dell'immaginazione; qualche giusta o viva pittura di caratteri e di situazioni reali della vita e del cuore.
In abbondanza, in dovizia di sentimenti vincono talvolta quelli del secol d'oro:
ma esalano in sentenze ed immagini, anziché tener dietro al progresso d'una
passione; pongono l'arte nel voltare e rivoltare l'idea sotto tutti gli aspetti
ond'è capace, vincere le difficoltà descrivendo ciò che non si ha bisogno; e
dove la parola propria o qualche calzante epitdo basterebbero, sfoggiano
scienza ed anatomia, che guastano l'effetto dell'immaginazione, e tolgono il
bello col mostrare d'andarne in caccia.

Il prediletto spettacolo erano ancora il circo e la ginnastica, portati all'eccesso; Caligola, Caracalla, perfin Adriano scesero nell'arena; Comodo assaliva colla spada gladiatori armati di legno; si vollero alleti che si colpissero alla cieca; Domiziano fece lottare nani e donne; sotto Gordiano III, duemila gladiatori ricevevano stipendio dal pubblico; nel cirvo offirionsi battaglie d'interi eserciti, ed una navale da Elagabalo in canali ripieni di vino. Di mezzo a questi sanguinosi clamori poteva prosperare l'arte drammatica? Meglio fu favorita la pantomima, ove gl'imperatori non aveano a temere i fulmini della parola.

Alcune tragedie, goufie di declamazioni, e vuote di quel che appunto ostituisce il dramma, cioel rasone, la vita animata, corrono sotto inome di Seneca: ma sono opera d'uno o più Stoici, d'immaginazione senza gindizio, d'ingegno senza gusto, i quali fan parlare e morire la vergine Polissena e il fanciullo Astianale come un Catone in Utica; eppure vi spuzzolano le empietà di moda, proclamando che tutto finisco colla morte <sup>71</sup>. Passione falsa, octaridaditoria, sempre esagerata e nel bene e nel male; preferita la dipintura del furore, i caratteri atroci, i colori strillanti alla tranquilla armonia de' quadre de la graduale procedero delle passioni; fin dal cominciamento lo spettatore de e al graduale procedero delle passioni; fin dal cominciamento lo spettatore deve restare attonito, atterrito, n\u00e4 mai trovar riposo. Le donne medesime hanno musculatura maschile, forsennati furori, amor materiale, tanto che Fedra invidale Pasifie, esclamando. — Almeno elle ara anata! ·

Destinate alle solite declamazioni non al teatro, in quelle tragedie non sono nè concatenate le scene, nè variati i caratteri, nè giusificate le situazioni; bensi tragicamente coloriti i raccondit, e sparsi di mode pensieri arditi e franche sentenze, che quantunque ivi si trovino per lo più fuor di posto, parven degne d'imitazione a Corneille, a Racine, ad Alfieri, a Weisse. Forse da esse venne alle moderne tragedie quell'aria di declamazione che tanto le slontana dai greci modelli, e quelle risposte concise ed epigrammatiche che dappoi sembrarono bellezza <sup>73</sup>:

Non l'espressione de' sentimenti dell'anima, come nella lirica; non la magnifica esposizione, come nell'epope; a nun'idea generale del bene, applicata arquamente a particolarità moderne, cossituisce la saitra. En perciò eminentemente propria de' Romani, che dietro sè aveano un'età, popolarmente dipinta come sobria e pudica; sicchè viepiù risaltava il disaccordo fra la morale astratta e il mondo reale.

Ma la pericolosa abilità della satira rado o non mai giova, produce nemici, e trae spesso a saettare ciò che maggiormente rispettar si dovrebbe, la virtù, le profunde convinzioni, la disinteressata attività. Solo un cuore benevolo e la evidente intenzione del miglioramento possono acquistarle lode: o questo tovasi ne' sattivici latini? Essi meritano speciale attenzione, perchè un tal genere più d'ogni altro risente l'influsso del tempo, da cui trae la materia, colori, la vita. All'et di Mario, quando gran parte anocra conservavai dell'antica rozzezza, comunque la digrossassero le mode greche, e al vinio, irruente cull'altetamento della novità, si opponera la solegnosa repressione delle antiche virtà, comparer Lucilio, che com modi plebei e festività plateale e sali caustici più che lopidi, attaccò men tosto i difetti che le persone di qualunque grado stirpa. Al l'empo d'Orazio, la civilla greca era prevalsa col corrodo de' vizi

eleganti, e colla conseguenza delle guerre civili, delle proscrizioni, del cambiamento di repubblica in impero. Dove era riuscita inefficace la disciplina de' censori, poteva il satirico lusingarsi di porre un freno alle voluttà, al lusso, all'ingordigia? Orazio, il cui fino gusto comprendeva che la cosa da evitare di più è l'inutilità, s'accontentò di porgere verità d'esperienza, precetti parziali di qualità casalinghe, lezioni minute che s'imparano solo coi capelli bianchi: ma ingegnoso a scorgere i difetti, arguto a dipingerli, non si propone di farli aborrire; vuol trovare di che ridere, anzichè condurre altrui all'austerità; imitando Augusto nel lodare le virtù vecchie e abbracciare i vizj nuovi, alla corruzione fa omaggio col mostrare d'abbandonarvisi egli stesso a capofitto. In hii tranela il sereno d'una società, che si rallieta dono lunghi natimenti, si riposa da fiere convulsioni, e promettesi lunga durata; e Orazio, non mordendo, ma solleticando, vuol piuttosto smascherare quelli che si danno aria di virtuosi, e avvezzare ad un viver tranquillo e gajo, a sprezzar le ricchezze, la potenza, tutti que' desideri che turbano la calma; accontentarsi del proprio stato, e cogliere fiori in sulla via.

I tempi erano peggiorati col sistema imperiale, e alla corruttela traboccante non poleasi opporre che il ferroo argine dello stoicismo, irreconciliabile col vivio, armato di inflessibili sentenze. Decimo Giuno Giovenale, ispiralo dal 42-1227 dispetto, non ride, ma si corruccia; non saltella da cosa a cosa, ma fila la sua lesi a modo dei redori, severo per proposito fin nella celia. Se però 'addentri, sotto la generosa indignazione scopri un declamatore, onesto se vuoi, ma che calcola sempre, non sente mai; protesta vigorosamente contro la corruccione, ma quando sotto Trajano nella franchezza non v'era pericole; e sentenzia di pazzo chi per compiere una grando azione mette a repentaglio la sicurezza prodotta dall'oscurità o dalla scemipaggine: e quel suo finire una violenta declamazione con una comparazione argusta e con una lambiccata <sup>76</sup>, ti lascia in dubblo se' sarid a senno o da belfa.

Nelle sedici sue Saŭre intende abbracciare tutto quel che gli uomini peasono, fanno, patiscono <sup>77</sup>. Nella prima lamentasi che sia tolta l'antica libertà della parola; ond'egli, per cansar periodo, l'acroccherà solo a morti. La seconda rimorde i filsosfì, severi all'esterno, corrotti dentro; e i grandi, modelli di depravarione. Delle più wie è la terza, ove ritre gl'impacci di Roma e gli somodi d'una città grande. Una mette in canzonella i senatori, gravemente convocati da Domiziano per decidere sul migliore condimento d'un pesoc: una le donne vane, imperiose, dissimulate, libertine, avide, superstituiose: una chi ripone la nobilità nei natali, non nel merito. Or invitando un amico a cena, gli porge la distinta dei cibi, per elogio della frugalità e rimprovero del husso; or festoggia un amico scampato dal naufragio, e perchè non si creda simulata la gioja, annunzia che quello ha figii, donde si fa passaggio a ritrarre gli artitizi; con cisi u cuellava alle eredità de' celbì <sup>78</sup>.

Egli ci mostra Roma piena di Greci, che vi capitarono con un carico di fichi e prugne, poi si posero ad ogni mestiero; grammatici, retori, geometri,

pittori, medici, auguri, saltambanchi, maghi, adulatori e striscianti, lodano i talenti d'uno scemo, mutano in Ercole uno sciancato, encomiano vilmente e son creduti, e si vendicano della vinta patria col corromperne la vincitrice. Al cliente, coricato al desco col patrono, tocca la continua umiliazione di veder a questo il pan buffetto e il vin pretto o l'acqua limpida; a sè una focaccia di farina muffa e acqua fangosa, e il profumo dei frutti e delle delicature, e le celie del signore, per corteggiar il quale egli innanzi l'alba lasciò moglie e figlie, e venne a batter la borra sul freddo lastrico del palazzo. Il ricco ammira il poeta, gli presta la sala per leggere i versi, e i liberti per applaudirlo, ma poi lo rimanda a dente secco: lo storico riceve poco più d'uno scrivano: al grammatico è decimato il salario dall'ajo o dall'economo. È di moda l'avvocato che si fece fare il busto e la statua, che ha otto portinai e non so quanti anelli. e la lettiga dietro e un codazzo d'amici: mentre l'altro, il quale non è che onesto, riceve in premio delle sue fatiche un prosciutto secco, cattivi pesci, e vino colla punta; o se tocca una moneta, dee dividerla coi mediatori che gli procurarono l'avventore.

Tutto ciò espone Giovenale in tono di predica e febbricitando d'indignazione, con amara beffa e stizzoso flagello. Ingegno nello scegliere le circostanze, robustezza nel colorire non gli mancano; nelle composizioni d'età matura va più pacato, e lascia prevalere il riso allo sdegno; adopera linguaggio dotto, copioso, non mai vulgare. Chi però volesse da lui desumere la vita privata de' Romani, per far riscontro alla pubblica dipinta da Tacito, resterebbe illuso da quest'onesto mentitore, che vede da falso punto, ed espone iperbolico e declamatorio. I tempi chiedeano ben altro che il riso d'un poeta: nè riformarli poteva uno che, mentre si querela della negletta religione, la toglie in beffe 79; che a turpissimi vizj oppone aforismi cattedratici d'una virtù assoluta, generica, vaga 80; che per consolazione ai patimenti non sa suggerire se non il forte animo ed il disprezzo della morte. Messe a nudo le miserie del povero, proprie di tutte le età o speciali di quella, qual voto fa egli? che tutti i poveri antichi si fossero da sè esigliati da Roma 81. Non ne potevano dunque restar giovati i coetanei suoi: quanto ai posteri, leggende si consolano d'esser fatti tanto migliori, ma tornano ad Orazio, de' cui mezzi caratteri trovano spesso il riscontro ne' mezzi uomini contemporanei.

Dopo che Orazio diede un esempio inarrivabile di scrivere la satira con modi piani e popolari ferrmones per humum repentes), ai successivi fu rituale uno stile rotto e manierato: na Giovenale nel verso, nelle frasi, nello parole stesse sorpassat tutti per originale rigidezza, acquisita con assiduo studio; non vece, can possaggio inutile, non verbe che non cresca vigore, non imitazione che sacrifichi il pensiero alla frase; nulla di semplice, di affabile; non fingua appresa dalla molitudine, ma decretata dai grammatiri e dai retori.

Era egli nato ad Aquino, fu educato nelle solite scuole di declamatori, e fin a quarant'anni attese ai tribunali: avendo poi recitato ad alcuni amici una satira contro di Domiziano e di un poeta a lui ligio, gli applausi che ne

PERSIO. 249

riscosse lo drizzarono a questo genere. Adriano, credendosi preso di mira in alcuni frizzi di lui, lo mandò in Egitto già ottagenario, dandogli per celia il comando d'una coorte. Ivi morì di noja e di rammarico.

Aulo Persio Flacco, orfano di faniglia equestre voltorrana, a dodici anni st-ca venne a Roma sotto i soliti sciupateste; ma a ventoti'anni mori. Anneo Cornuto suo maestro ne pubblicò le satire, sopprimendo ciò che credette cattivo o pericoloso; ed eccitarono viva ammirazione, forse per quel sentimento che atnet speranze fi sorricher della tonba d'un giovane. Ma l'esperienza el correzioni avrebbero potito togliervi l'affettata pienezza, o dargii l'immaginazione senza cui poesia non e?

Sarebber esse a dire un sermone solo, trinciato poi dal suo raffizzonatore in sei prediche sopra soggetti morali, oltre una prefazionecla. Nella prima, burla il ticchio di far versi e il mal gusto in giudicare: nella seconda, dardeggia la firvola incoerenza de' voti onde i mortali solleciano gli Dei: nella terza, i molifi giovani aborrenti da ogni seria occupazione: i a quarta morde la presunzione onde tutti credonsi capaci di tutto e principalmente di governar gli Stati: nella quita, essmina qual nomo sia veramente libero, e conchiude il savio: l'ultima punge gli avari, che negandosi il necessario, accumulano per eredi scia-laconatori.

Giovenale non meno di Orazio avea dedotto le sue satire dall'osservazione propria, dalla conoscenza della vita: Persio invece soltanto dalle scuole. Guasto nel midollo dallo stoicismo di queste, sprezza non solo il superfluo. ma il necessario 82; fa colpa del più innocente atto, se la ragione non vi assenta 83; all'uomo intima non esser lui libero, perchè ha passioni; condanna i raffinamenti della civiltà, il vestir bene e l'usar profumi. Ah! ben altri vizi correvano al suo tempo; infamia di delatori, avvilimento del senato, insolenza di liberti, stravizzo e bassezza di tutti; tali per certo da rivoltaro qualunque anima sentisse. Ma Persio non sapeva nulla di ciò, perchè nulla gliene avevan detto nella scuola; solo udito in generale che il secolo era corrotto, si prefigge di manifestare il suo ribrezzo con aerea e filata discussione da gabinetto, sovra argomenti prestabiliti, non su quelli che, cadendogli sott'occhio, lo stizzissero od ispirassero. Con quella superba generosità vede e parla esagerato; insiste sulla medesima tesi, comunque simuli arditi passaggi e dure inversioni; cerca minuzie e sottilità e figure retoriche e tropi, anche quando sembra passionato.

Orazio, som di mondo, urtante e riurtato dagli uomini, è sempre l'autore del momento, nè diresti avesse già pensato jeri a quel che getta sulta carta allorchè il vizioso o il malaccorto gli dà tra' piedi; ti porta sul loogo; al vizio attribuisce persona e nome, sichè tu lo conosci, e lo particolarrià, stiggono meno alla mutala posterità. Persio invece sta sulle generali, con pitture vaghe e costumi e scene e personaggi indeterminati; argomenta scolasticamente ove gli altri due discorrono sattuariamente; e le poche volte cerca il drammatico andamento di Flacco, diventa oscuro anoro più dell'usato; talchè l'attribuire le botte e le risposte a quest'interlocutore piuttosto che a quello, è laborioso indovinamento de' commentatori. Ai quali pure diè fatica quel suo stile ambizioso, ove mancando sempre d'immagini, e non sapendo vestire i concetti filosofici reconditi, la sterilità delle idee dissimula sotto una lingua bizzarra, congegnata di parole piene pinze. Il suo verso è sonoro, ma spesso ambiguo: e se Lucilio imitò i Greci, e Orazio imitò Lucilio, Persio imita Orazio, catena nella quale egli rimane troppo dissotto; perocchè in Orazio troviam sempre begli argomenti, trattati con arte squisita, varietà somma, digressioni felici, e l'arte di coprir l'arte. Quindi egli è sempre venusto, Giovenale austero, Persio arcigno; egli pien di lepidezze, Giovenale di sarcasmo, Persio d'ira; l'uno persuade, l'altro scarifica, il terzo filosofeggia: sicchè amiamo il primo, temiamo il secondo, il terzo compassioniamo

Oltre queste satire, e quella che Sulpicia moglie di Galeno scrisse de corrupto reipublicæ statu quando Domiziano cacciò d'Italia i filosofi, ne correano in Roma altre democratiche, libera espressione di sdegno le più volte, d'applauso talora, progenitrici delle odierne pasquinate, e i cui autori restavano incogniti, ma più nazionali che le poesie letterarie 84.

Altri colori a dipinger la vita domestica de' Romani somministra Petronio 66 Arbitro marsigliese nel suo Satyricon, misto di prosa e di versi (pag. 111). Suppongono costui fosse ministro delle voluttà di Nerone, e le descrivesse; ma. più d'un secolo dopo, pare che qualche curioso nel leggerlo trascrivesse i passi che più gli piacevano e che soli a noi arrivarono, sconnessi, oscuri, aggrovigliati, donde non trapela altra intenzione se non di abburattare libertinamente il libertinaggio del suo tempo, corrompendo con aria di riprovar la corruzione, ed esultando nell'orgia ubriaca. Trimalcione, uom di dovizie splendidissime, tronfio quanto baggeo, in cui altri crede adombrato Claudio, altri il successore di esso, noi più volentieri l'ideale dei tanti ricchi lussurianti nella Roma d'allora, v'è circondato da parassiti, da filosofi, da poeti, dall'infame voluttà dei grandi. Eumolpo tolto a mostraro ai convitati qual deva essere il poeta vero. insegna non bastar a ciò il tessere belle parole in versi armoniosi, ma volersi generosi spiriti, evitare ogni bassezza d'espressione, dar rilievo allo sentenze; e propone ad esempio un suo componimento sopra le cause della guerra civile. forse per appuntare Lucano che non le accenna, e con gravi parole tassa il deterioramento dei costumi. - Già il romano teneva soggiogato tutto il mondo. nè però era satollo; ricercando scorrevansi i seni più reconditi; e se alcuna

- · terra vi fosse che mandasse oro, aveasi per nemica. Non piacevano i gaudj
- · noti al vulgo, o la voluttà comune colla plebe; traevansi dall'Assiria l'ostro.
- · dalla Numidia i marmi, le sete dai Seri, dagli Arabi i profumi; nelle selve dei Mauri cercavansi le fiere : correvasi fin noll'Ammone, estremo dell'Africa.
  - · per averne l'avorio; e le tigri caricavano la nave per bevere umano sangue
- · fra gli applausi del popolo a modo de' Persiani. Deh vergogna! si recide
- · agli adolescenti la pubertà, acciocchè sia prolungata la fuga de' celeri anni;

ma piaciono le bagasce, e il rotto portamento del corpo snervalo, e i ca-canti capelli, e i mori nomi delle vesti disciuccovi ai duomo. Una messa di cedro svelto dalle terre africane, e turme di schiave, e splendido estro si pone; e vuolsi ornare l'oro islesso. Ingegnosa è la gola; lo saro si reca vivo sulla mensa, immerso en dura risculo, e concluigio svelte dai lidi Lucrini: e jià l'onda del Fasi è deserta d'augelli, e nel muto lido le sole arie mormoran fra i deserti rami. Ne minore è la rabbia in campo, e di compri-omoran fra i deserti rami. Ne minore è la rabbia in campo, e di compri-omoran fra i deserti rami. Ne minore è la rabbia in campo, e di compri-omoran fra i deserti rami. Ne minore è la rabbia in campo, e di compri-omoran fra i deserti rami. Ne l'augelli e ni pole lo, venale la curia dei padri, pagasi il favore; anche ai vecchi cadole la libera virti, e il potere e la maesti giaciono corrotti dalle ricchezze: talché Roma ruinala è merce di se stessa, e preda senza riscatto -. Altora trae fuori un macchinamendo della fortuna e dell'inferno che predicono i mail avevenire, e della discordia

Il Salyricon è il primo romanzo latino che conosciamo: maggior fama levò quello di Lucio Apulejo, la cui vita stessa è un romanzo. Nato hene a Medaura colonia romana in Africa, al tempo degli Autonini, studiò a Cartagine, in Grocia, a Roma <sup>32</sup>; viaggiò, aggregandosi a varie fraternite religiose <sup>34</sup>, e recitando dapertulto arringhe, secondo l'andazzo d'allora. Alcune di queste [Floride] ci arrivarono, copiose d'erudizione quanto tapine di critica e crodule all'eccesso; epopure gran nome gli acquistarono, e perfino saltace.

che abbarussa Cesare e Pompeo.

A forza di spendere, non avanzà danaro per farsi consucrare al servizio (Vosiride. Riguadagnò col piatir came, ma megito collo sposare Pedentilla vedova di quarant'anni e di quattro milioni di sesterzi. I pareni di questa gli diedero accusa d'averla innamorata con sortilegi; ma citato davanti al proconsole d'Africa, si scolpò con un'apolegia, che rinmane bizzarro testimonio de' pregiudizi; correnti. Magio e sifatte superstizioni più tardi egli derise, ma senza deporte; e sebbene nella Metamorfosi od Asino d'oro ne faccia la satira, receleva che i demonj potessero immediatamente sull'urome o sulla natura.

Il concetto dell'Asimo d'oro è derivato da Luciano, ch'esso pure lo deusse da Lucio di Patrasso: ma il nuovo episodio d'Amore o Psiche è degno di stare fra quanto ci lasciò di più squisito l'antichità. Appanto perchè oscuro, quel romanzo fu interpretato in mille guise: i Pagani fecero d'Apulcio un semidio mizcoloso da opporro a Cristo: nel medio evo s'andò a cercarvi il segreto della pietra filosofale: indi i metalissici vi trovarono indicato l'avviimento prodotto nell'anima dal peccato, finchè la Grazia non la sollevi: molti vi attribuiscono l'intenzione di dar risalto ai misteri, caduti in discredito, eppure ne rivela le abominazioni; quantunque per vertià l'Axi libro esponga nella loro helletza quelli d'isde, e Oxiride, dandocen informazioni pretisse.

Ricco di cognizioni storiche, non raggiunge a gran pezza Luciano per fecondità di genio o acume nel cogliere il senso de' siatemi filosofici e trovarne il lato ridicolo; tanto meno poi nell'accuratezza dello stile: anzi in uno scrivere prolisso, oscuro, pretensivo, vacillante tra parole arcaiche e nuove, lascia sentire quanto fosse imbarbarita la romana lingura. Le opere non solo più importanti, ma anche migliori di quest'età sono le 81-1341 storiche. Cornelio Tacilo, nato a Terni nell'Umbria di famiglia plebea, entrò nella milizia, poi si fece avovcalo, e sersisse moleta rarippei; sostenne la questura e la pretura sotto Domiziano, vide la Germania e la Bretagna, fu anche console, e menò lunga vita, più tranquilla che non parrebbe dalla severa scontentezza de's suoi scritti.

In mezzo a quei vivi contrapposti di buoni e cattivi signori, all'agonia del bene e del male, egli contemplava in silenzio una lotta senza vigore; e prima d'esporsi al pubblico sguardo, aspettò la maturanza degli anni. Passava i quaranta allorchè per gratitudine serisse la vita d'Agricola suo suocero, sollevando la biografia alla diguità di storia, coll'introdurvi gli eventi d'un popolo nuovo, cioè il britannico, del quale sa cogliere le particolarità più significanti.

Vi mandò dietro la descrizione della Germania, quasi volesse meller in vista quelle genti rozze ma integre, che sovrastavano minacciose alla depravata civilità dell'impero. Poche pagine, eppure è uno dei lavori più importanti dell'antichtà, ed incomparabile modello dell'arte di dir molto in breve. Le cose vide egis stesso o le udi da suo padre; e vuole opporre alla visiona decrepietzza del suo secolo la vigorosa integrità di genti nuove. Ignaro della lingua testonica, dovette frantendere truppe cose; rissontrò gil Dei di Grecia e di Roma ne' germanici; le imperfette cognizioni che ne acquistò, tradusse cogl'inesatti equivalenti d'una civiltà affatto diversa. La studiata brevità poi uno hasta a gran pezza a significare ciò che lo storico concepieze, o converte la parola ad uso diverso dal comune. Ciò scema, non toglie a Tacito il merito di offiri le prime aggine della storia moderna.

Sperimentate le sue forze, diede mano alla storia di Roma in trenta libri da Galba a Nerva, il regno del quale e di Trajano, come tema più ricco e più sicuro, serbava per istudio di sua vecchiezza. Ma poi trovò più conforme al suo genio il descrivere in forma di annali le atrocità o le follie dei primi quattro successori d'Augusto [92, 103]. Gran parte del lavoro andò perduta; nè delle Storie ci restano che quattro libri e il principio del quinto, in cui è abbracciato poco più che l'anno 60: degli Annali ne avanzano dodoici con molto lacune; perito quanto si riferiva al restante regno di Tiberio, a quel di Caligola e gran parte di Nerone; poi ci vien meno affatto quando gli avrebbe dato tanta importanza il mostrare il cambiamento di diansitia.

Nessuo mai valse a d'ramunalizzar meglio il racconto, ove minutissimamente espone la vita politica, e le relazioni de 'principi col popolo romano. Storico filosofo, gran conoscitore del cuore, e dipintore inarrivabile de' caratteri, la grave moralità lo rende indignato col suo tempo, che egli anatomizza senza remissione come un cadavere; e set la l'indigne gli casca sotto al col-tello una parte ancor viale, la manda al taglio medesimo; e il supplizio dei Cristiani descrive come quello di tant'altre vittimo, spettacolo al tranno o al popolo. Di religione non si briga, pur riferendo tante superstizioni; ma amente una polenza supera, monderattire delle cose e delle azioni umane,

non seraz dubbj però \*\*: come tutti i pensatori, prediligie la forma republicana d'una volta, ma vede la necessità del principato, poco sperando fin ne governi temperati \*\*: protestando contro il suo secolo anche collo scrivere, shandisce ogni modo naturale e semplice di concepire e di esporre, o si forma uno stile artificiale, tutto suo, or di vivace rapidità, or di calma maestosa, semplice nella grandezza, qualche volta sublime, originale sempre, da non dire una parola di più, nè un fior d'espressione, nè lusso d'immagini, nè cadenza e periodo, come chi non ambisce di piacere, ma vuol che si pensi, che ogni frase istruisca, ogni parola porti un senso, e a lal fine sia precisa per l'oggetto e vaga per l'estensione. Senza modello, rimase senza imitatori. Gli toccò la fortuna di godere della propria gloria, sebbene forse la dovesse piuttosto ai versi e alle orazioni, che andarono perotule, al pard i unua sua raccolta di facezie. Tai i posteri fin caro a chiunque legge meditando, a chiunque in pubbliche calamità ha bisogno di fremere e rinvigorir la coscienza contro i terrori e la seduzione.

Cajo Svetonio Tranquillo, oltre le vite dei Dodici Cesari, di cui già par- 70-1217 lammo [pag. 102], scrisse quelle de' retori, de' grammatici e forse de' poeti, e amo [pag. 102], scrisse quelle de l'eteori, e e sul vestire dei Romani, sempre con istile corretto, sensa fronzoli pie affettazione.

Vellejo Patercolo, campano, narrò la storia universale dall'origine di Roma. sur fino al suo tempo; ma ci riname quel solo che concerne la Grecia e Roma, dalla rotta di Perseo al decimosesto anno del regno di Tiberio. Caldo di patriotismo, attento alle persone più che alle cose, devoto a Tiberio come un soddato al suo generale, fino ad alterare e soprimere i fatti. Germanico per lui è un infingardo, un ereo Sejano, nella cui disgrazia dicono che Vellejo andasses ravvolto, non come compliec, na come amico. <sup>50</sup>

In generale gli storici latini mostransi più parziali quanto più dominati dallo prifito romano: ma procedendo l'impero, crescono in umana giustiria. Tacito da un capitano barbaro fa esporre vivamente l'ambizione romana <sup>50</sup>, sebbene poi egli stesso si diletti alla strage de Brutten <sup>51</sup>: Vellejo è il primo a confessare che Roma distrusse Cartagine per odio, e mostra compassione pei vinit Italiani <sup>52</sup>. Purgato nello scrivere, ma oratorio e in tentenno, vuol conchiudere e rivoltare il medesimo pensiero: poi, lodi o biasimi, è declamatore, e dopo narrata la morte di Cicerone, esce contro Antonio in un'invettiva da scuola, che a forza d'esser venemente risse ridicola.

Dalla caduta di Sejano cominciò Valerio Massimo una raccolta di Fatti e detti memorabiti in nove libri, senza giudito raccolti, senza critto alsposti, senza gusto narrati. Preddige gli esempi che tengono del prodigio, e le circostanze che più sentono di strano; ne scapitino pure il vero e la semplicità storica. Perciò piaque ne mezzi tempi, e la ricopiato assasi volte e carico di glosse. La bassa lega del suo stile, quella declamazione inalterabilmente fredata e sverra, fecero ad alcuno suporre che l'opera qual occi l'abbiamo sia un compendio, o piuttosto un estratto fattone da non so quale Giulio Paride. Il prologo a Tiberio nausea per adulazione.

Giustino diresse a Marc'Aurelio <sup>502</sup> un compendio delle Starie di Trogo Ompeo, dette Filippiche perchè dal settimo libro innanzi trattavano dell'impero macedone. Daremo colpa agli abbreviatori d'aver fatto perdere gli originali, o merito d'averne almen parte conservato? Per verità mal possiamo chiamare compendio questo di Giustino, pieno di digressioni, e sompre largo nel raccontare; se non che ommette ciò che non gli sappia di curioso o d'istruttivo, confonde la cronologia, non sa connettere le parti, e bove in grosso; colpa forse del suo originale, di cio jotrebbe esser merito il hello stile.

Di Lucio Anneo Floro, probabilmente spagnuolo, i quattro libri della Storia romana dalla fondazione della città fin quando Augusto chiuse il tempio di Giano, son piuttosto un panegirico in istile poetico, ove trascura la cronologia, esagera i colori, tutto rinforza coll'enfasi e coll'interrogazione che comanda d'ammirare. Ingegnosi sono molti de' suoi pensieri, ed espressi sovente con forza e precisione; ma l'eccesso di sentenze e i tumori poetici rendono freddo e stuccbevole il racconto. I Galli, dopo distrutta Roma, sono assaliti alle spalle da Camillo, e uccisi in tal numero che « coll'inondazione del loro sangue vien cancellato ogni vestigio degl'incendi ». Le navi di Antonio erano sì vaste, che · non senza fatica e gemito il mar le portava ·. L'Oceano pare si faccia tranquillo e propizio allorchè la flotta reca le prede a Roma, « quasi confessandosi inferiore »: e in vece sembra aver fatto accordo con Lucullo per debellare Mitradate, Fabio Massimo, occupate le alture, di là scaglia armi sui nemici; • e fu bello il vedere quasi dal cielo e dalle nubi avventati fulmini sugli abitatori della terra . Bruto spira sopra l'ucciso Arunte . · come volesse l'adultero perseguire sin nell'inferno . Le guerre dei Galli servivano ai Romani di cote, onde affilar il ferro del loro valore. Narra la spedizione di Decimo Bruto lungo la costa Celtica? v'assicura che non arrestò il vittorioso cammino finchè non vide il sole calar proprio nell'oceano, anzi udi il friggere del suo disco al toccar delle acque.

Vuois però che alcune delle sue genfiezze sieno interpolate. Certamente ba l'arte, così importante ne' compendi, di scegliere i punti priucipali, e lasciar da banda le particolarità inconcludenti, benché spesso non offra che i contorni: credulo poi e superstizioso, accetta prodigi assurdi, piglia grossolani errori di fisica e di geografia. De Livio si soscata spesso; e introduce un'idea che s'avvicina a ciò che ora chiamiamo filosofia della storia, attribuendo all'impero romano tre elà, d'inlanzia, adolescenza, giovinezza; questa suddividendo in due socoli, a cui agginuse come corona l'età d'Arquisto.

A questi tempi vien collocato da alcuni Quinto Curzio Rufo, da altri con Costantino; e poichè nessun antico ne fa menzione, y 'ba chi lo crede un frate moderno: tanto manca di carattere proprio. Chi l'accetti come un romanzo, e non a 'offenda della gonificza e dell'indefesso sentenziare, lo troverà linapido parattore e descrittor fierica Antichè i migliori hiografi d'Alessandro, ormò i più credulie favolosi; della cronologia o di conciliare i fatti contraddittori, che raccoglie, nè di indagare se alcun vero poteva sollo e favole colarsi, non si briga. Poco seppe di greco, pochissimo d'arte militare, nulla di geografia e d'astronomia: il monte l'auro confonde col Gaucaso, lo Jassarte col Tana; mentre distingue il mar Caspio dall'iracno; fa edizsars la luna quandi a nuova <sup>34</sup>. Nelle partate vuol far pompa di belle parole e sentenze, convengano o ne; e di Sciti sfognano toeroni del Portico greco, e gli croi spavalderie da scena. Detto a quali indegnità Alessandro adoperasse l'eunuco Bagoa, soggiunge che le volutà del Macodone firon sempre lectice e naturali.

Altri storici son ricordati: Lucio Fenestella; Serviilo Noniano; Fabio Rusico, spesso citato da Tacito: la greca Pamilla sotto Nerone fece una storia universale in trentatre libri: Svetonio Paolino, un dei migliori generali di Nerone, descrisse la sua spolizione di là dell'Allante nell'anno 41, adoprata spesso de Plinio maggiore; il quale per le cose d'Oriente appoggiasi a Leitino Muciano, che raccoles ancora i discorsi, gli atti e le lettere degli antichi Romani, e che portava indosso una mosca viva, come preservativo della vista <sup>50</sup>. Sono interlocutori nel dialego Della corretta eloquenza Giulio Secondo che narrò a vita di non so quale Giuliano Asiatico, e Vipsanio Messala che descrisse la guerra tra Vespasiano e Vitelio ed altri fatti. La vita di Nerone e le guerre civili che precedettero il regno di Vespasiano espose Cluvio Rufo, perduto, ma servi di fondamento ai successivi. Vivendo in tempi che l'amministrazione era ridotta nei misteri dei gabinetti, dovettero starsi alle pubbliche dicerie, e la tore ciò che potesse sgradire ai tirracono.

Gli autori della Storia Angusta, vissuti sotto Diocleziano o poco dopo, biografi meglio che storici, sul modello di svetonio, c'informano dei visi e delle virti degli imperatori, dell'educazione, del vitto, del vestire, anziche sulle grandi rivotulonio che altora si compirano poveri anche di stile e dordine, ti pare nei loro racconti si rivelì la confusione che cresceva sempre più nel romano impero. Forse il solo Flavio Vopisco fu testimonio oculare; gil altri naramo per udita o per lettura, variando stite e pensare secondo le fotti; imbeccati da un autore, passano all'altro e ne ricavano i fatti medesimi, senza dar segno d'accorgersi della ripetizione, che talvolta è fin tripla. Qual fiducia avervi? Popure da sessi soltanto teniamo moltissimi fatti e particolarità di costumi pie censettantolt'anni abbracciati da quelle trentaquattro biografie, le quali pare siano state trascelte da alcuno, al tempo di Costanțino, fra le mole che esistevano.

A Roma concorreano per trovar pane e onori, o per istudiare uomini e cose, i sajineti e i letterati d'ora passe; e i forcio benche non avessero cessato di disprezzare la lingua e la letteratura di Roma, benchè pochissimi di loro degnassero adoprarne la lingua, quali l'èctro, Anuniano, Macrobio, pure trovavano degno tenna la politica e gli eroi di essa. Il più famoso retore greco Dione Crisostomo dissuases Vespasiano dall'accettar l'impero, osò dire la veriali a Domiziano; e Trajano, quand'entrava triorifiante in Roma, vistolo tra la folla,

il fece montar seco sul carro. Vespasiano e Tito protessero specialmente Giuseppe, ebreo di Gerusalemme, perciò intitolato Flavio, il quale nei sette libri delle Guerre giudaiche celebrò le loro vittorie sopra la sua patria. Appiano alessandrino era stato colpito di meraviglia nel veder venire ambasciatori per offrire nazioni nuove a Roma, e questa ricusarle, desiderosa omai di conservarsi, non di crescere: onde scrisse una storia, dove non restringe lo sguardo a sola Roma. Del suo lavoro ci rimangono le guerre puniche, quelle di Mitradate, dell'Illiria, cinque libri della civile, e alcun che delle celtiche, prezioso monumento. Conobbe gli artifizi della guerra, e narrò col modo schietto che s'addice alla verità, sebbene siasi valso fin delle parole, non che dei sentimenti degli autori a cui si appoggiava. Erodiano ci lasciò otto libri della storia degli imperatori, dalla morte di Marc'Aurelio a quella di Massimo e Balbino, assicurando di riferire ciò solo di cui fu testimonio oculare. Negligendo geografia e cronologia, con felice brevità e buon giudizio sceglie i fatti che più servono a rivelare un'età infelice, ove la politica non poteva che obbedire alle circostanze, e la pazienza dei Romani infondeva baldanza ai soprusi de' loro nadroni.

Di ben altra levatura è Cassio Coccejo Dione, bitinio di Nicea, da Comodo e dia successivi imperadori cresciulori do nontificane, Per ordine incevulo in sogno, ridusse in otto decadi la storia di Boma, cominciando da Enea, molto patricalergiato sino alla morte di Elagabalo, poi affatto compendioso fino ad Alessandro. Esatto nelle cose che egli stesso vide, nel resto compila, rinzeppa il racconto di miracoli e sogni: vi sa dire che il sole apparve or più grande pri pi cicolo avanti la giornata di Filippi; Vespessiano guari un cieco colla saliva; una fenice volò per l'Egitto nel 700 di Roma. Malmena Cicerone, Bruto, Cassio, Seneca, altri grandi perché repubblicani ; e quasi unico fra gli antichi, parteggia per Cesare ed Antonio, e adopra a legitimare il dominio degl'imperatori. Espone accuratamente l'ordine dei comiz), lo stabilimento dei magistrati, e le vicende del diritto pubblico: onde è dolore che tanta parte ne sia perduta, come pure la sua storia del Persianie dei Godi.

se Philatroo da Cheronea in Beozia, Il più divulgato fra gli scrittori antichi, nelle Vite paratlelle degli momini illustri pone a confronto un Greco con un Romano. Ignorava le lingue, e perfino la latina, sebbene fosse vissulo in Roma; onde s'espose a falli grossolani. I ducencinquanta autori che cita non assimilo, ma confinumente citandoli trabatza di saserzioni in asserzioni contraddittori e non risolute; non ordinando per tempi gli avvenimenti, lascia confusione, cresciuta dalle allusioni frequenti ed oscure, e da viziose digressioni morali. Senza sentimento del passato, dipinse tutti gli eroi col colore medesimo, di qual età, patria, condizione si fossero, senza le gradazioni e misture che offrono la vera fisionomia d'un uomo; non vedendo man mano che il suo personaggio, non gl' importa di contraddiris nella vita d'un altro; lo segue dapertutto, al campo, sul trono, in casa, tra gli affari, accogliendo aneddoti senza scelta ne temperanza; e upure è he nolonano dal presentarcio interi: Cossare e Pompeo

ci delinea tutt'altri che nella storia; di Cicerone narra i sogni, le lepidezze, non i fatti pubblici, nè tampoco ne lesse le orazioni.

Egli, che qualificano di giudiziono, crede all'oroscopo di Pirro, ai sogni di Silla, ai corri che cascano per il fragore degli applansi, a teste di bovi sagrificati che sporgono la lingua e lambono il proprio sangue. Tu aspetti che ti spieghi le cause d'un gran fatto; ed uscirà a narrarti o di serpenti che si annidano nei talami, o d'uccelli che volano in sinistro, o di portenti paurosi, e tutto con una schiettezza o dabbenaggine, che mostra quanto l'nomo rimpiecciolisca nelle ubbie al manarez della reliciono.

Ne paralleli, più ingegnosi che solidi, hen discosto dalla grandezar, dall'industria, dalla profondità di Tacito, s'arresta a somiglianze superficiali; propende pei Greci, onde mostrare che non sempre furono sì abjetti come al suo tempo. Senza concetto delerminato e fecondo, si anima delle passioni de'ontemporane i odegit autori da cia tilinge, presenta come eroismo l'oblio dei sentimenti naturali, levando a ciclo Timoleone e Bruto che uccidono fratello e figit, esaltando in Catone quel che ogni onest'uomo deve riprovare. Eppure si concilia i eltetri, persuadendoli che dice loro quel che veramente pensa; non mira ad ingannarii anche quando s'inganna egli stesso; non pretende dettar dalla cattodra: la stessa semplicità de sono riflessi, non gravii di pensieri come quei di Tacito, ma consentanei al buon senso generale, alletta i leggitori, contenti che anche alla mente loro già si fosse presentato ciò che lo storico suggerisce.

Dovendo noi ricordarne ciò solo che concerne la storia talica, nomineremo le sue Quistioni romane, ove cerca l'origine d'alcuni usi di quel
popolo: perchè nelle nozze dicesi alla sposa di toccar l'acqua e il fuoco, e s'accendono cinque ceri nè più nè meno? perchè i viaggiatori creduti morti, tornando a casa, non devono entra per la porta, ma calarvisi dal telto? perchè
si copro il capo nell'adorar gli Dei? perchè l'anno comincia in gennajo, e le
tre parti del mese non si compongono dell'egual numero di giorni? perchè non
s'intraprende viaggio il giorno delle calende, delle none e degli idi? perchè
le donne baciano i parenti in bocca? perchè prolibite le donnazioni fra marito
e moglie? Le risposte, sa sepsso scipite, talvolta illustrano i costumi. Pose
anche a parallelo avvenimenti greci con 'omani, per provare che quelli ma's
i reputano favolosi se travano riscontro nella solvia vera; assunto eccessivo
e mal sostenuto. Trattando Della fortuna dei Romani e di quella d'Alessandro, fa opera da sofista onde dimostrare che i primi dovettero tutto al'a
fortuna, l'altro pala propria vivit.

Mentre questi componevano, altri autori criticavano o raccoglievano, non già per diffondere l'istruzione fra la classe che n'la bisogno, bensì per risparmiare fatica a quella gioventii ben nata, che per condizione doveva saper molte cose, e non avea voglia di studiare. Grammatici e filologi acquislarono in ciò importanza; e alla mediocrità fu dato immortalari i nome di alcuni genj, che altrimenti sarebbero periti. Trista considerazione!

Un Gellio, o A Gellio (chè neppur il nome se n'accerta), vivente sotto Marc'Aurelio, nelle Notti attiche compilò ad uso de' suoi figli quanto udi o lesse di meglio; e sebbene insacchi senza gusto nè discernimento, ci ha conservato rilevantissime notizie e documenti antichi, simile a'musei che si formano coi frammenti ricavati da città che più non esistono. Specialmente importa il libro vigesimo, ove digredisce sulle XII Tavole. Secondo gli autori da cui ritrae, varia di stile; robusto talora, talora anche bello, ma già vi si sente il trasformarsi della latina favella, l'affettazione dell'arcaismo, deplorabile segno di decadenza, come il rimbambire de' vecchi. Racconta egli che, eletto dai pretori a decidere d'alcune minute différenze fra privati, gli si presentò uno, asserendo aver prestato una somma a un altro che negava. Non v'avea testimonj, non scritta; ma l'attore godeva onesta fama, sinistra il convenuto. Gellio trovavasi impacciato nel caso; i compagni suoi sostenevano non potersi condannar uno senza prove : Favorino gli citò Catone che, in un'evenienza somigliante, diceva doversi far ragione della virtù dei due contendenti: ma Gellio non seppe prender partito in un caso, a parer suo, tanto intralciato.

<sup>(1)</sup> Oaosio, vii. 46.

<sup>(2)</sup> Tactlo lo rammenta più volte, e coal Filostrato, vr. 12, v. 1; Pluio Geetlio, Epid, m. 1; Origene, coatra Glasm, m. 66; san Giuslino, Apolog. n. 8. — Veill Bernavi, Mémoires de l'Acodémie des Inscriptions, tom. xxxx.
(3) La prima edizione certa di Plinio lu fatta da Giovanni di Spira lo Venezia il 1469:

Pel paraguee che farchano qui sotto, potrebbero contrapporti II gendo elesdo che di Plinio fere l'affon nel recolo passato, e il severe giudicio che no lontre ne porth historie Geoffony Silni-Hillarie (Essais de Zooleja phriorie, par 1, 1, 2) dicendo: — Passare di Arisbicte a Plinio ten richerche da Illal zilatza che separa l'inversione e il perio dalla compilazione fiorita e dal discreso aprilioso., Plinio in un nero compilatore, fone giù elegrante, ma alirettanto mens sernoso... Aristicite quatti secui prima avra ridiotat a giuno abrore queste interi exipari «.

<sup>(4)</sup> Hist, nat., m. 7; vm. 55; n. 7.

<sup>(5)</sup> lvi, vn. 2, 3, 6, 46; vm. 66, 67; xxvm. 2, 5, 4; v. 56.

<sup>(6)</sup> Terra solida et globora undique in sese nulibus suis conglobata. -- Omnes ejus partes medium capeacentes nituatur aqualiter. De nat. Deorum, 11. 39 e 45.

<sup>(7)</sup> n. 5 e l.

(8) xxxiii. 4. 5. 4. 45 xix. 4. 4.

(9) vn. 4. 7; n. 43. 4.

(10) xxx. 4; m. 6. 2.

(10) XXX. 4; III. 0. 1

(11) I ciassici riboccano d'inesallezze geografiche, Cicerone, nel Sogna di Scipione, mostrossi ben addietro di quel che gtà si conosceva. Orazio da per estreni della lerra la Bretagna e li Tanai. Virgilio fa scorrere il Nilo per l'India (Georg., IV. 293; e vedi pure Lucano, x. 292). La Brelagna fu appuntino descritta da Giulio Cesare; eppure Tacilo dice che Agricola scoperse ch' era isola, le dà la forma d'uno scudo o di un'ascia, e soggiunge che all'oriente ha ia Germania, a mezzodi la Galita, ad occidente la Spagna, a mezza strada incontraudo l'Irlanda, Per Plinio la Scandinavia e un'isola, e comunque raccoglifore appassionato, sembra ch'e' non abbia conosciuto Strabone, osservatore tanto più argulo di lui. Tolomeo è inesattissimo nella geografia dell'Italia; colpa sua o degli scrivani: nel solo breve tratto riferibile all'alla italia, pone fra i Cenomani Bergamo, Mantova, Trento, Verona, appartenenti agli Euganei, ai Levi, ai Reti, ai Veneli; fa nascere il Po presso il lago di Como; la Dura presso il lago Penino, poi piegare verso quei di Garda; dopo le foci del l'o colloca quelle dell'Afriano (il Tartaro?), dimenticando l'Adige; pone come città mediterranee nel Caral Aquileja e Concordia, e nei Veneli Altino ed Adria che erano a mare; a occidente della Venezia colloca I Becuni, nome ignoto, che forse accenna i Camuni o I Breuni, genti ad ogni modo di poca importanza ecc. Floro dà Capua per città marittima, e fa due monti diversi il Massico e il Falerno. Piinio critica Dicenteo d'aver detto che il più alto dei monti sia il Pelio, di mille ducencinquanta passi, mentre « non s'ignora che alcune cime delle Aipi si elevano fin a cinquantamita passi ».

(12) ... Disco, qua parte fiual viacerdus s'enzes,
Quod sine aqua Parthus millia curral eque.
Copor el a tabula pietas ediscrer mundos;
Qualis el hac decti sil positura Dei;
Qua tellus sil tenta geia, qua patria ob estu;
Ventus in talians qui bene veda ferat.

PROPERZIO, IV. 3.

(15) VARRONE, De re rustica, lib. 1. e. 2.

(14) PLINIO, Hist. nat., III. 3. 14.

(15) Invece dl fare questa superficie  $=\frac{a}{4}V_{\overline{3}}^{-}$  (se si chiami a il iato), Columella ia suppose  $=\frac{15a}{15}$ ; il che dà  $V_{\overline{3}}^{-}=\frac{26}{15}$ , ossia  $V_{\overline{6}}\overline{675}=26$ . Vedi ilb. v. e. 2.

(16) PLINIO, Epist., 1x. 61.

(47) Che scriveva a suo figlio: Jurarunt inter se Borbaras necare omnes medicina. Et hoe ipsum mercede fociunt, ut fedes ils sil, et focile disperdont. Nos quoque dicitant Barbaros, et spurcius nos auma aliso Ocioca appellation fedont. Interdizi de medicis. An PLIMO. XXIV. 1.

(18) BIANCONI, Lettere Celsiane, 1779. Brillanti e falsc.

(19) Inveribas charter quod dicitur Abracudobra
Siephus et subter repetas, sed delrahe summer;
Et mogia dapte mogia dettal etenenta figura
Singula, qua semper ropius et cestero figes,
Donce in angustem religiatur litera comun.
His lion nexis collum relatures memonto.

(20) PLINIO, Hist. nat., XXVI. 4; XXIX. 4. — A Vicenza un'iscrizione ricorda un ocuilista: q. clodus q. Lineatys nigra hadicus ocylarius sini et q. clodio q. L. salvio patrono.

(21) Est eloquentia una quardam de summis virtutibus. Cicraoxe, De oralorc.

(22) Jucunda senibus, dulcis accretorum comes. QUINTILIANO, lustit. oral., lib. 1. 4. Egli raccomanda assal la grammatica, la quale insegna il modo di scrivere e parlare corretto, secondo In rugione, Pantichiali, l'auciti è l'uso. In ul attingiamo questa particolatità sull'educazione,

r dal dialego De curragas elopestis, attributio da cia a Qualifiliano, da chi a Tactio, da nessuno con battanti raginal. Unincio risconto forme de milli per quell'ullimo, à un cesto form a tallo proprio per compilio quel vezzo di sinonimia sore si recentia junz, retres el entipa mente, incensus en figuras animas esc. ricerrore in esco dialogo, one invatiano mennica e recentificare retres en ense, retres as entiga, nome el recentia, conjumper el capalere; ma è piutiosto moda del lempo che del Wistore.

(25) Quinilliano (Insiit. arat. x11) dice: Si ipso vox fuerii surda, rudis, îmmenis, rigida, rane, propisquis, out tenuis, inomis, acerba, pusilla, mellis, efeminota... Ornota est pronuntiotle, esi suffogatur vox facilis, magna, beste, fazibilis, ferme, dulcis, durabilis, elara, puro, secons, arree et auribus sedens.

(24) Et nos erga manum ferula subduximus, et nos Consilium dedimus Sulla, privatus ut altum Dormiret,

. dice Giovenale, Sut. 1. 45; e non parrà vero che altrettanto abbiam fatto noi nelle scuole dei secolo xix.

- (25) Le abbiam dedoite dalle Deliberazioni e dalle Contrarente di Seneca, e parte da Luciano.
  (26) Satyricon, cap. 1.
- (27) Instit. arat., x.
- (28) Si antiquum sermanem nostra camparamus, pane jam quicquid loquimur figura est.

(29) Pérunque nude ille artes, ninia mbililialis affectatione franquat aique concidunt quirquid est in aratione generaius, et annem succum ingenti bibunt, et oun delegunt, que ut esse et astringi nervis suis debent, sie carpare aparienda und.

(30) Quibus componendo puello ples quem biensiam, not aliquel seguitis districtas, impendi: qued fempas, nos tam sigle, quem inquisitival instituit sperio prago tejatis, el tegrados auctoribas qui sum insumerabiles, dobum est... Una deinde Ravaii cossilio, qui ta stri Proteta model ne prorpietor cellita, nosamque prematur in ossuum, dobam in colum, nd, refrigerato inventionis amare, diligentias repetitos tempum hector perspectores.

(31) Non pajono soe quelle che ora ne portano il nome.

(32) Abbastanza avea di che gemere un cuor paterno , buono come quello di Quintiliano ; eppure egli non sa dimenticarsi gli artifizi di scrillore, se non altro per rinegarli /non sum ombitions in malis, nec augere lacrymarum easses roles; esce in vane quertmonie colla fortuna, e dopo aver detto così affeltuosamente: - Questo fanciullo era tutto carezze per me, mi preferiva alle nutrici sue, alla nonna che assisteva alla sua educazione, a quanto piace in nucll'elà «, vi respinge la lagrina dagti occhi col soggiungere che questo era un laccinolo tesogli dat deslino per vienti martoriario, e colle esagerale proteste di non voler più a lungo soffrire la vita. Illud vero insidiantis, quo me validius cruciaret, fortuna fuit, ut ille mihi blandissimus, me suis nutricibus, me avior educanti, me omnibus qui sollicitore illos estates solent, pateferret. Tuos-ne ego, a mew spes inanes, labentes aculos, tuum fugientem spiritum vidi? Tuum corpus frigidum exnouque complexus, animam recipere, auramque communem haurire amplius potui ? dignus his cruciatibus, quos fera, dignus his cagitationibus. Te-ne consulari nuper adaptione ad omnium spes honorum patris admotum; te avunculo protori generum destinatum; te amnium spe attiem eloquentia candidatum, superstes parens fantum of panas, amis! Et, si non expido lucis, certe patientia vindicel le reliqua mea atate; nam frustra mala omnia ad fortuna crimen relegamus: nema nist sua cuipa die dalet ... Introd. al lib. vi.

(53) Eumenio to dice eloquentie romane non secundum, sed alterum decus. Vedi Indictro, pag. 485.

[51] Extendagli morto un sipolino, serive a Marc'aurello una lunga lettera di siono, che è tun e scoperte de Mig. He causaltere dus men, prope i me dies i neutra pravatto, Que cun nei-rei, si nestit, si lucie del impasse etti, centra quidra consalatable discreta, et que misit coursius sum protestator. Nalla in lospo relle me eggato a me nelsimons, que deferere an aprina un ligativa forei, nullam in nelse aquada eservam, nullem profitam protum me aptiture contrapen malta liberaliere, multa entire, venita fedicire, multa constature, que etim en un presidente equite consulta.

Can faire spline concerdiante réxi quem patri resté bendiet ammes heaves adoptes quedes, com cincile ails quients en misson sectem siche. Homer que plus ordepte ann, maquan haprolis reliculõus concepti. Arino polius quan carpori jurando param dell. Sodii nocibir red families ne proteil. Prospere ma, quan per quienta objeram della. Sodii nocibir red families ne proteil. Prospere ma, quan per capaçam adoptem, perime ager se quan pacere madai. Songta maquon prodip fui, quanti interdum netwaris. Perum dist selado, servam audit liberat. Palut activ negliq quan blantis, tamer quan fapere, fui fique per san, quan frequese admislate. Patri activ negliq quan blantis, tamer quan fapere, fui fiques a mica san, quan frequese admislate. Patri activ negli quan blantis, tamer quan fapere, fui fiques and modest. Herestilas promislas (marrantista condicas open dist. Neque ne param giute quipion regertas septiorem effett ed beneficia quarumque possem prompte importiende. Neque espo maquam inspirati officiale fui.

(35) Expline tal suo persiores manificazione dei statione Ciercone: Dun ego erbitore superquigare cercia judiciriaria decolutiva, e dino come cali con restore od es que sontiente reliet, arnanda, magnificium faine. Feron in mile sisilare a querenda nerepublica verba dejaine, est manada, magnificium faine. Feron in mile sisilare a querenda nerepublica verba dejaine, est manificazione, prime defaire. Dapas vicine, qui estima religio maine similariamia estimationia estimationia estimationia estimationia, estimationi, estimation

Opponismo a questa dottrina Cicerone stesso, Il quale diceva nell'Oratore: Rerum respin croma copiam gipini; e altrove: Res adque essetatio vi sua verba parient, qua semper salis ornato mili quidem videri solent, si cjusmodi sunt ui e are si pun peperissa videntur.

- [56] Tr., domine (serive a Marc'Aurello), lia compare, ad quid in orda hanham recibidi, ut acia aurilus arriculori y plan on subjey, ne com sin modo. Ulique populor doministre it pur politel. Ejitur ul populo gratum crit, lia foice olque dicu. Hic auman illa virina oratoria super ar-due et, ul ano magno detrimento revice olquentia cualifore obbetti. Polite protecte, quista prupra et cerbo ul incessoriem est, coden culta nosumoyam oratio quaque anicienda est. Facies intel, et tamperalle et mediareties problem modo et lemperamento.
- (37) Zgo Jodie a ngifina, in Iectola nouthal logi; nom trevorse detem ferme expedici. Epipter Frontone aven fama di seco e robitalo, onde Macrobio (Salara, v. 1) serive: Qualator nost pourra diendi; espisona, in que Clerro dominaior: heres, in quo Sallaniar repara (e non Teclio 1); nocum, quad Prostani adorribitor: pinjus el foridam, in quo Pilinia Secondus quondam, et nure nullo reteram ninese "pannabus lizavilatios."
- (38) La prima edizione, faita, in Bologna nel 4498, ne contiene poche; le alire furono ritrovate in Francia dall'architetto frà Giocondo, e da Aido Manuzio pubblicate in Venezia il 1508.
  - (39) Lib. vii. 20.
- (46) Quest'Artenidoro, giunto in Atene, ercra quachée casa; e gibres indicano usus grande e che spopur dentes, pretrès quim Bezardost et al sensité rescaus di celtere, pie comperèra un vecchio, searno, geruldore, cosi ferri si piedi e alle mais. Artenidoro, spieto forte, compe in casa a poso pezzo, y it allaggia, mettrale a servirere, una menzandet ecre ho spieto, det gil di security de la competitation del competitation de la competitation del competitation de la competitation del competitation de la competitation del competitation de la competitation de la competitation de la competitation de la competitation del compet
- Vol credevate simile storiella inventata dal frati nell'ignorante medio evo; e potete leggerta in Plinio, Epist.  $v_{\rm H}.$  27.
  - (41) Epist. 1. 8.
  - (42) Epist., vii. 30.
- (45) Sut lago di Como é ancora una fonte infermittente alla villa che appunto da ciò dicesi Pliniana; ma non v'è il minimo vestigio di antichita: mentre la Commedia vorrebbe collocarsi a Lenno, la Tragedia a Bellagio.

(44) Aitri suicidi sono menzionali con iode da Plinio. Il suo iutore Aristone , sentendosi preso da febbre, disse a Plinio: - Sentlie il mio medico, io non sono insensibile alle pre-« ghiere di mia moglie, alle iacrime di mia figlia, all'inquietudine de' miei amici, ma non vogito « patimenti inutili »; e Plinio git promise d'avvertirio quando fosse opportuno uccidersi , ma fortunatamente guari. Rufo, fratello di Spurina, uomo d'alta ragione, preso dalla gotta, disse a Plinio che avea siabilito di fasciarsi morire, ne preghiere di parenti o d'amici valsero a slornario.

(45) Quando si iratia di defineare qualunque sia edifizio degli antichi, s'inconirano mille difficoltà. Forse venti diversi plani si fecero della villa di Plinio, diversissimi tra loro. L'architetto francese L. P. Budebourt scrisse net 1838 Le Laurentin, maison de campagne de Pline le Jeune, restituée d'après la déscription de Pline; e pnò dar idea delle ville romane, per riscontro al Palais de Seaurus (Vedl T. I. pag. 572).

```
(46) Epist. vt. 47.
(47) GIOVENALA, V. 82-93.
(48) Epist. vm. 21.
```

(49) Epist. , 1. 43.

(50)Omnis in hoc gracili xentorum turba libello Constabit nummis qualuor emta tibi.

> Quatuor est nimium; poterit constare duobus, Et faciet lucrum bibliopola Triphon. Hac licet hospitibus pro munere disticha mittae,

Si tibi tam rarus quam mihi nummus erit. MARZIALE, XIII. 5.

Ille tuis toties prastrinxit tempora sertis (31) Cum stata laudato caneret quinquennia versu . . . Sit pronum viciuse domi, Quid achea mereri Præmia, nune rami Phabi, nune germine Lerna,

Nunc Athamanica protectum tempora pinu? Così suo figlio (Sule, v. 3), che non dublia paragonario ad Omero e a Virgilio. Aduiava il padre come adulava i ilranni.

(52). . . Me fulmine in tpso Audivere patres: ego juxta busta profusie Matribus, atque pile cecini solatia natis.

Sylv., II. I.

Psittace, dux volucrum, domini facunda voluptas, Humana solers imitator, Psittace, lingua, Quis tua tam subito praclusit murmura fato? Ivt. 4.

(34) Sylv., H. 3. Per quet leone Marziale fece dieci epigrammi.

(55) PLINIO, Epist. vs. 47.

(56) - Dianzi io pregava Giove a darmi poche migliaja di lire, ed egli mi rispose : Te le darà « quegli che a me dù i tempj. Tempj diede egil a Giove , ma non a me le mille lire; eppure o avea fello la mia pelizione così benigno, come quando concede il diadema ai supplichevoli « Gell, e va e torna per le vie del Campidoglio. O Paliade, segretaria del ionanie nostro, dimmi: « se egil negando ha tal volto, quei l'avrà nel concedere? - Così lo; ma Pallade rispose : Stolto! « credi tu negato ció che non fu concesso ancora? Epigr. vi. 10. E nel 1v. 92 : - Se a cena m'in « vitassero coniemporaneamenie Cesare e Giove, quand'anche le sielle fossero vicine, jontana ta e reggia, risponderei al numi : Cercate chi roglia essere convitato dal ionante; me tiene in terra if « Giove mio ».

(37) Lib. IV. 4: Vm. 59.

<sup>(58)</sup> Vedl il tibro xIII. Intitolato Xenio.

(59) Tu sub principe duro. Temporibusque malis, ausus es esse bonus. Lib. xII. 6.

Miratur scythicas virentis auri (60) Flammas Jupiter, et stupet superbi

Regis delicias, gravesque luxus,

(61) Delle oscenità scusavasi cogli esempj : Sic scribit Catulius, sic Marsus, sic Pedo, sic Getulieus. Pref. al lib. t.

(62) Lib. x. 47.

(65)

(69)

(63) Sunt bona, sunt quadam mediocria, sunt mala plura. (1. 46).

(61) Per rimpatto. Andrea Navagero ogn'anno in determinato giorno bruciava alcune copie di Marziale, olocausto al buon gusto.

Casar in arma furens, nullas nisi sanguins fuso

Gaudet habere vias.

Lib. H. (66)Immergitque manus ocults ...

... Et sicce pallida rodit Exerementa manus; laqueum nodosque rerentes

Ore suo rumpit; pendentia corpora carpsit. ... Percussaque viscera nimbis Fultil ...

Stillantis tabi saniem ...

Sustalit, et nervo marsus retinente pependit. Lib., vi.

(67)Causa Diis victrix placult, sed victa Catoni.

(68) Sunt nobis nulla profecto Numina, cum caco rapiantur sacula casu.

> Mentimur regnare Jovem ... Mortalia nulli

Sunt cura Dec. Lib. vn.

Mors utinam pavidos vita subducere nolles,

Lib re

Sed virtus te sola daret. (70) Pariando del guerriero resuscitato dalla maga Tessala : Ah miser, extremum cui mortie munus iniques A me morte data.

Eripitur, non posse mori!... Sit tanti vizisse iterum, nec verba, nec herbo Audebunt longa somnum tibi rumpere Lethes

Lib. vr.

(74)Nam si quid latiis fas est promittere musis Quantum ampraci durabunt vatis honores, Venturi me, teque legent (Nerone): Pharsalla nestra

Vicet, et a nullo tenebris damnabitur avo. Lib. rx.

(72) I primi libri dell'Argonautica furono trovati dal Poggio fiorentino nel convento di San Gallo: gli altri dappoi. Giambattista Pio ne fece un'edizione nel 1519, supplendo dei suo quel che manca del libro viii, e li rx e x.

(75) Il Petrarca tentò poi il soggetto medesimo nella sua Africa, o persuaso che il poema di Silio fosse perduto, o, come altri malignaruoo, credendo possederne egli l'unica copia. Durante il roccilio di Costanza, il Poggio scoperse il poema intero.

(74) Dopo aver detto nei 1 atto delle Trojane:

... nunc Elysit Nemoris tutis errat in umbris Interque plas feliz onimas

Hectora quarit;

nei ii soggiunge :

Pust mortem nihil est, ipsaque mors nihil . . . Quaris quo jacens post obitum loco?

Quo non nata jacent.

(75) In Tieste, Atreo imbandisce a questo i figli, e gli dice :

Exped omplexus pater;

Venere, natos equid agnoccis tuos?

Tieste risponde :

Agnosco fratrem.

Medea tradita, esce al bei principio furibonda, e fra l'altre cose esciama:

Parta jom, parta ullio est;

e quando la nudrico la complange perché più nulla le sia rimasto, non congiunti, non ricchezze, essa rispoude:

Medeo superest.

Nell' Ippolito, Teseo chiede a Fedra qual delitto creda dover colla morte espiare; essa risuonde:

Quod viro,

Il coro di Corinti nella Medea parve profezia dei grande ardimento di Cristoforo Colombo, annunziato così da uno Spagnuolo quattordici secoli prima che la Spagna lo ajutasse e punisse: Feninte onnie secoli serie,

Quibus oceanus vinculo rerum Laxet, et ingens paleat teilus, Tethyaque novos detegat orbes, Nec sit terris ultimo Thule.

(76) Nells Safers is exclama: — Cal puol terrend datio activere safire al competto d'una città to-simpar dei è indos ferero da fremant siturche incomita in noura sellita dell'avecatio Matone e riempitta dalla pinque sua pancia? E che! tanti via! non il integliero in co' mici verei? Chi ori può domine fina quoti padari che corremptono is noure avare, fra puoi damine adoltteri gio-vincit!? Se natura me lo niega, la collera detta i versi alla meglio come il facciamo Cluvitono di lo., vieno di lo., vieno

Ecro l'impeto patricitico afinnare în un fiziro personale. Nerone matricida è un Oresto, pargarol et quello perchè mondo in la tentre. Narando di un Egizinos di Gopio divestota do la patrimo di Capito divestota de l'appeti di Tentira per diversità di numi, sia a dimostrarei l'altroctià dei misfatto, perchè le serpi non mangiano serpi, e l'ono vive sicuro call'oros; e finince coi rifiediere cosa n'avrebbe detto l'i-tagora, il quale enpore tutti i (appun permettera.

(77) Quidquid agunt hominer, votum, timor, iro, voluptas, Goudia, discursus, nostri est farragu libelli.

(78) Certi precettori e certi verseggiatori d'oggi che cosa diranno all'udire che Giovenaie, sedici secoli fa, già trovava assurdo l'uso della mitologia net versi?

Note mogie nullt donne est sue, quem mihi lucus Martis, et moliis vicinum rupibus outrum Vulcant; quid ogant venti, ques opat umbras Hoems etc.

Sal. s.

(79) Vedi ja Sut. xms.

(80)

... Semita certa
Tranquilla per virtutem patel unica vita ...
Nesciat trasci, cupiat nihil, et poticres
Herculli arrumnas credat, acuvosque labores
Et Venere, et cenis, et pluma Sardanapali.

(81) . . . . Agmine facto,
Debuerant alim tenues migrasse Ouirites.

Sal. m

(82) Messe tenus propria vive; et granaria, fas est,

Emale. Quid metwas? occa, et seges altera in herba est.

Sal. vi.

(83) Nit tibi concessit ratia: digitum exsere; peccas; Et quid tam parvum est? Sat. v.

(84) Svetonio conservo un buon dalo di queste satire. Allorche Cesare introduceva molti Galii in senato, cantavasi per le vie :

Gallos Casar in triumphum ducit, idem in curiam;
Galli bracas deposuerunt, latum clavum sumpserunt,

E quando faceva lui ogni cosa, togliendo la mono al collega Bibulo:

Non Bibulo quidquam nuper, sed Casare factum est:

Nam Bibulo fieri cansule nil memini.

Sotto le sue statue si lesse :

Brutus quin reges ejecit, consul primus facius est:

Hie quia consules ejecti, rex postrema factus est.

Allorche Angusto, nel tempo della proscrizione, ambiva l vasi corinti, alla sua statua fu scritto:

Pater argentarius, ega corinthiarius. E alludendo alla sua smania del giocare:

Postquam bis classe victus naves perdidit, Aliquando ut vincat, tudit assidue alcam,

E quando Livia, dopo tre mesi di malrimonio, gli partori Druso :

Tat; suruyaŭes vai τρίμενα παιδία cioè : Al fortunali pascono sin I fanciulli di tre mesi.

Quando egli imbandi quel banchetto di lasciva empietà:

Cum primum istorum conduxit menos choregum
Sexone dece vidit Multio, sexune dece;

Secapie deos viali Mattio, escapie deos: Impia dum Pharbi Cosar mendacia ludit, Dum nova divorum canat adulteria: Omnia se a terris tunc numina decibarunt, Fugit et auratos Jupiter ipse thoros.

Più violento fu questo contro Tiberio :

Asper et immitis, breviter vis annia dicam?

Dispersam, si te mater amare poiest.

E contro lo stesso:

Non es eques, Ouare? non sunt tibi millia centum:

Omnia ei querras, et Rhodos exsilium est. Auren mulasti Saturni secuda, Cenar: Incolumi nam te, foren semper crunt. Fastidit vinum, quia jenn sitti tote cruoren: Tom bibli hunc avide, quam bibli ante merum.

Adaptec felicem sibi, non tibi, Romute, Sullam; Et Marium, si vit, adaptec, sed reducem: Nee non Antoni, civitia bella moventis, Nee semi infectas adaptec carde manuse. Et die, Rama perit; regnabit sanguine multo

Ad regnum quiequis venit ab exilio.

il matricidio di Nerone ferivano i seguenti:

Νέρου , Ορέστης, Αντικαίων , υπτροκτονοι. Νιονύμερου Νέρων , ιδίκυ μπτέρ απέκτειναν.

Quis negot .Encw magna de stirpe Neronem?

Sustulit hie matrem, sustulit ille patrem.

Dum tendit eitharam noster, dum cornea Parthus.

Aoster est Pacan, ille εκχτηβενέτης. Suil'immensa fabbrica del Palazzo anreo;

Roma domus fiet; Vejos migrate Quiriles, Si non et Vejos occupat ista domus.

Lo stesso diede Poppea a Olone da custodire coi liloto di sposo e null'altro; e avendone quegli voluto usurpare i dirilti, lo sbandi. Attora fu scritto:

Cur Otho mentito sit, querritis, exsul honore?

Uxorts marchus caperat esse sure.

Non ho potuto consultare l Ferna ludieri in Romanorum Cavares priores olim compositi; collatos, recognitos, illustratos edidit G. H. HENNIGHUS, Ala 1810.

(63) Medicare era eclonia romana; epipure Şaipirêş, fejilo û'mo olê pîmli maştêratî (damirê), noa listerêşte şaretî di tilisto çanda verme a Roma; coil lifeţilates no noa partixe; che il ponite, a listerêseva no po di preve în grazit detit matre testată; Loquine masqueric et el quid deble en matre grecirea; înfine erim seper verit, nepre patric, depatre no partice a depatre depatre înfine erim seper verit, nepre patric depatre, partice înfine erim seper verit, nepre patric depatre patre îlitation în fine canti perme a renaterit înfine înfine înfine înfine înfine matre renaterit înfine în

(86) Sacris pluribus initiabus, profecto nosti sonctam sitentii fidem. Meta m. E vell'Apotog.: Sacrorum pleroque initia in Grecia participarti corum quardam, in signa et monumenta tradita mihi a sacerdolibus, sedulo convervo... Ego multijuga sacra, et plurimos ritus, et varias carremonias, studio ceri et officio crya deva didei.

- (87) Miki in incerto judicium est, futa ne res mortalium et necesitate fimuutabili, au sorte votvantur. Anpal. 11. 22. (88) Cancias nationes et urbes populus, aut primores, aut sivauli revunt: delecta ex his et couso-
- ciata reipublica forma laudare facilius quam eventre; vel si eventi, haud diuturna esse potesi. Annal. 17. 55.
  - (89) JACOBS, Des Vell. Paterculus rom. Geschichte übersetz von etc. Lipsia 1793.
  - Morgenstern, De fide historica Vell. Patercult, in primis de adulatione el objecto. Ivi, 1800.
  - (90) In Agricola, 50 e 31.
  - (91) De moribus Germanorum, 33.
  - (92) 1, 42; 11, 45.
  - (93) Credo interpolata quel captioletto ne' manoscritti, e lo sille l'annunzia posteriore.
- (94) Luna deficere cum aut terram subiret, aut sole premeretur. 17. 40. Gil errori ne rilevò Le Cierc in calce alla sua Ars critica.
  - (95) PLINIO, Hist. sal., XXVIII. 2.

Perlinace . . .

96) VITE COMPRESE NEGLI SCRITTORI DELLA STORIA AUGUSTA.

| Adriano.   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |    | Etio Sparziano          |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----|-------------------------|
| Antonino I | Plo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠ |  |  |    | Gluiio Capitolino       |
| Elio Vero  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | .; | Sparziano<br>Capitolino |
|            |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |    | Capitolino              |
| Avidio Cas | sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |    | Vulcazio Gallicano      |
| Comodo .   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |    | Fito Lampridio          |

. . . tandoline

## NOTE AL CAP. XLI.

| Didio Giuliano                     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   | Sparziano         |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|---|---|---|---|-------------------|
| Settimio Severo<br>Pescennio Nigro | ٠   |     | •   | ٠   | ٠   | ٠    |     | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |   | Sparziano         |
|                                    |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   | Controller        |
| Clodio Albino .                    |     |     | ٠   | ٠   |     | ٠    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ |   |   | Capilolino        |
| Geta ( · ·                         |     |     |     | •   |     |      |     |    | ٠ |   |   |   | Sparziaoo         |
| Macrino                            |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   | Capitolino        |
| Diadumeno ,                        |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| Elagabalo (                        |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   | Lampridio         |
| Alessaodro                         |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| I due Massimioi                    | 1   |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| I tre Gordiani                     | - 5 |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   | Capitolino        |
| Massimo e Balbios                  | ١,  |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| I due Valeriani 1                  |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| 1 due Gallicol                     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| I Trenta Tiranoil                  | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠    | ٠   |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | Trebeilio Pollioc |
| Claudio II                         |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| Aureliaoo                          |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| Tacilo                             |     |     |     |     |     |      |     |    |   |   |   |   |                   |
| Floriano                           |     |     |     |     |     |      | - 1 |    |   |   |   |   |                   |
| Probo                              |     |     |     |     |     |      | - ( |    |   |   |   |   |                   |
| Firmo, Saturnino,                  | Pr  | oct | oie | e i | Boc | 1054 | , l | ٠. | ٠ |   |   | ٠ | Flavio Vopisco    |
| Caro                               |     |     |     |     |     |      | ١   |    |   |   |   |   |                   |
| Numeriano                          |     |     |     |     |     |      | 1   |    |   |   |   |   |                   |
| Canlan                             |     |     |     |     |     |      | - 1 |    |   |   |   |   |                   |

## CAPITOLO XLII.

## Beile arti. Edilizia.

Dall'arte espressa colla parola e ovvio il passaggio all'arte espressa coi colori e colle forme materiali.

Non è costume d'annoverare i Romani fra gli artisti, avendo essi trovato più comodo e più dignitoso l'arricchiris cicle spoglie d'altri passi. Anticamente è menzionato un Pabio Pittore: ma pochissimi artisti romani accenna Pitnis; Cicerone affetta di dimenticare fin il nome di Policleto ¹, e quasi si sessas d'avere, tra le indagini d'avvocato, risaputo il nome di Prasticle ², e quasi si sogra materice ui forci attaccano tanta importanza ne la borian nazionale rattiene Virgilio dal cedere agli stranieri la gloria del ben dipingere, scolpire, arringare ², purchés sierbi la Romani l'antoti domare i ponoli e di dar leezi.

Da principio ogni lavoro d'arte era etrusco, o fatto da Etruschi, pel cui mezzo soltanto forse i Romani conobbero quelle particolarità che noi chiaming greche, com'è il triglito dorico sormontato da dentelli jonici al sepolero di Scipione Barbato, del 456 di Roma. L'acquedotto della via Appia, costruito nel 310, non porge forme architettoniche, andando sotterranco, ma di quel tempo attorno al foro si fecero portici per gli arcentieri e banchies.

Una seconda età comincia quando, conosciutà la coltura greca, si cercarono arti da Siracusa, da Capua, dal vinto Oriente. Il tempio dell'Onore
o della Virti, dedirato nel 205, fi il primo dei esi orrasses di fregi greci,
tolti a Siracusa; e fu alzato da Cajo Muzio sopra un pensiero di Marcello, tel
ivolle attigui in modo, che non si entrasse al primo se non passando per l'altro: concetto simbolico. Allora al rozzo tufo vulcanico, detto peperino (Ingiacalbanus), si vennero surrogando il travertino e il marmo: il foro fu decorato
suntossamente: nel 147 colle spoglie macedoniche, portate da Metello, si erressero il magnifico tempio di Giovo Statore periptero, opera di Ermodoro da
Salamina; e quel di Giunone, prostito, cinto da gran cortile a colonne.

Durante la seconda guerra punica venne innalzato un tempio a Giunone Ercicina, uno alla Concordia; poi quello dell'Onore fuori porta Capena; indi quelli di Giunone Sospita, di Fauno, della Fortuna Primigenia; poo stante due altri a Giove in Campidoglio, e quello alla dea Madre ed alla Giovinezza; posteriormente il tempio a Venere Ericina, e uno alla Pietà nel circo Massimo.

Il Tabulario, archivio e tesoro, eretto il 78 avanti Cristo sulla pendice del Campidoglio, è a grandi portici, i cui archi esternamente si aprono tra mezze colonne doriche; alle quali probabilmente sovrastava un ordine di corintie. Il tempio della Fortuna Virile, ora Santa Maria Egiziaca, prostilo pseudopertjalero jonico, mostra forme vigoroses, come il tempietto funerario di Publicio Bibulo sul clivo orientale del Campidoglio. Superò ogni anteriore magnificenza il tempio della Fortuna a Preneste cretto da Silla, e de cui rottami si fabricò Palestrina. Vi si ascendeva per sette vasti ripiati, il primo e l'ultimo de quali erano ricreati da serbatoj di acqua: al quarto serviva di pavimento il musaico che ora fa il vanto del palazzo Barberini a Roma, e che l'linio dice il primo lavorato in Italia.

Silla stesso fece rinnovare il Giove Capitolino, Mario il tempio dell'Onore, Pompo quel di Vepere Genitrice. Il Panteon, falto costruire da Vipsanio Agrippa 26 anni avanti Cristo, è una rotonda illuminata soltanto dall'apertura della cupola, la quale ha l'altezza ei diametro di quarantatre netri, et è amirata singolarmente pel pronao di sedici colonne corintie, di di trentasette piedi in allezza sopra cinque di diametro, ciascuno d'un pezzo solo di amerio; e tanti secoli non le smossero 4.

Sotto Augusto, fu circondato di portici il suntuose circo Flaminio, e sorsero il portico d'Ottavia, la piramide di Cestio, il teatro di Marcello, il tempio di Giove Tonante. Il mansoloe d'Augusto nel campo Marzio innalzavasi a varaj piani, verdeggianti d'alberi; in sulla cima la statua dell'imperatore; davanti alla porta terrena due obelischi egizij, e all'intorno boschetti e viali, serpeggianti fra il Tevere, la via Flaminia e porta Popolo. Dappoi la magnificenza degli imperatori e de frechi moltipicio occasioni agli artisti, che crearono un nuovo stile grandioso e caratteristico, improntato della romana magnificenza, henchè essi fossero crete titti o i niù.

De' quali alcuni furono portati schiavi a Roma; qualche altro vi venne fibero, come Arcsilao, Zopiro, un Prassilete des sersises su tutti i alvori di belle arti allora conoscinti; una Lala di Gzico, ritrattista nella galleria di Varrone; Valerio d'Osta, che inventò di coprire gli anfiteatri. Le monete ornane, grossicre dapprima, dopo il 700 di Roma emulano quelle di Provo e d'Agalode; una gli artisti erano nostrali? Che se Antioco Eprilane chiamò in Atene Tarchitetto romano Cossazio pel tempio di Giovo Giungico, ed Arobarzane re di Cappadocia si valse dei due fratelli romani Cajo e Marco Stallio per rishbricare l'odeone d'Atene rovinato nell'assendio di Silla, chi ci assicura rhe in queste commissioni non avessero parte l'adulazione o la raccomandazione de' potenti? Degli altri architetti romani perirono fino i nomi; e così i libri di Prissio, di Varrone, di Stallino

Anche nell'età più splendida si ricorreva ad artisti greci; greci furono giu architetti, mediante i quali Augusto, secondato da Agrippa, nutibi il campo Marzio in città marmorea; nella Grecia Pomponio Attico fece lavorare gli ermi pel suo Tusculano<sup>3</sup>, e comperò statue per le ville di Gicerono; Verre fece fondere molti vasi di tutto ora a Siracussa.

Il costui nome rammenta il modo più consueto onde i Romani acquistayano capidarte, rapendoli ai vinti o ai sudditi. Lucio Scipione recò in vasi

mille quattrocentoventiquattro libbre d'argento, e mille ventiquattro in oro; ducentottanta statue di bronzo e ducentotrenta di marmo abbellirono il trionfo di Marco Fulvio sonra gli Etoli: Silla ridusse Atene a uno scheletro, espilò i tre più ricchi tempi d'Apollo in Delfo, d'Esculapio in Epidauro, di Giove in Elide, del quale portò a Roma fin le colonne e la soglia di bronzo della porta: Fulvio Flacco scoperchiò il tempio di Giove Lacinio presso Crotona per collocarne i tegoli di marmo sul tempio della Fortuna Equestre: Varrone e Murena fecero a Sparta tagliar le pareti per trasportare degli affreschi 6: le sfingi e gli obelischi d'Egitto, le statue di Grecia, i soli di Babilonia venivano ad abbellire Roma: Agrippa pagò un milione ducentomila sesterzi due tavole d'un artista greco per ornare i suoi bagni: Lucullo fece trasferire da Apollonia in Campidoglio un Apollo alto trenta cubiti, ch'era costato cencinquanta talenti: Lentulo vi collocò due busti: Ortensio fabbricò un tempio sol per riporvi gli Argonauti di Fidia, comprati cenquarantaquattromila sesterzi: Augusto comprò statue da disporre sulle piazze e nelle vie; pose nel fòro due quadri della guerra e del trionfo; nel tempio di Cesare un Castore e Polluce e una Vittoria, opere di Apelle; nella curia due freschi di Nicia e di Filocare 7; raccolse anche musei di varie rarità, de' quali uno era stato già unito da Scauro figliastro di Silla, sei da Cesare, uno da Marcello di Ottavia,

Quando si pensi che questo arricchirsi della patria nostra faccasi a desolazione dell'altrui, possiamo congratulareene noi Italiani? Viene alle nazioni come agl'individui l'ora del compenso, e noi ripagammo e ripaghiamo le violenze esercitate dai nostri padri.

Tanti tempi sono ricordati nella sola città; ma niuon ne paragoni la mole al San Pietro di Vaticano e ai nostri duomi s': e quanto fossero piccoli lo attestano i ruderi della Sibilla Thurina, del Giove Clitumo nella campagna di Roma; quelli di Vesta e della Fortuna Virile sono hen minori del Panteon, il quale ognun sa che fu sollevato per cupola a San Pietro; in Campidoglio, sopra spazio minore di quel che oggi occupi il Vaticano, ergevansi sessano tempi; moltissimi attorniavano il foro; e il Giove Ferettio, se crediamo a Plinio, non cra lungo più di quindici piedi. Ne di vasti recinti era mestieri là dove il popolo non veniva ammesso a vedere le funzioni sacro, estabela a sa-cerdoti o a matrone; bastando che alla sogita deponesse le ghirlande o i donativi.

Sparsi per la città o sui fondi privati v'avea pure sacelli ad Ercole, a Nenia, alla Pudicitia, agli Dei Lari, con un altare e talvolta la statua della divinità. I serapei forse servivano anche a cure satutari, come quello di Pozzuoli, parallelogrammo di sessantacinque su cinquantadue metri all'esterno, simmetricamente disposti in molte cellule attorno a un corticto porticato, in mezzo al quale sorgeva una rotonda aperta sovra colonne, e che sembra destinata alla purificazione per acqua. La schiera di sedie forate nelle due camere agli angoli, forse serviva ai bagni a vapore.

Entro quei tempj erano altari ed are 9 stabili e ornati, e foculi mobili. Si

ornavano di emblemi e delle fronde sacre al Dio, come il pino per Pane, Univo per Minerva, il piopo e le mazze per Ercole, mirlo e colomle: per Venero, aquile e quercia per Giove, pampani e tirsi per Bacco. Variava pure il asgrifizio de lagli Dei si facea; buoi a Giove, tori a Nettuno, vacche a Latona, cinghiali a Bacco, troje a Cerere; e in generale vittime bianche agli Dei celesti, nere agli infernali; e quelle col capo alzato e ferendole dalrillo in basso, queste col capo chine e colgite de sotto in su, per modo che il sangue sgorgisse non sull'altare ma in una fossa. Ne lempi si sospendeano i voti, come dai unatrigali vesti e tavoletta a Nettuno, dai guerrieri armi a Marte, dai gladiatori spade ad Ercole, dai poeti ciocche di capelli ad Asollo.

Nel teatro di Emilio Scauro, preparato nel 694, tre ordini di colonne sovrastavano uno l'altro; dietro di esse, pareti di marmo al primo piano, di vetro al secondo, al terzo di tavolette dorate; tremila statue di bronzo compivano l'addobbo, più ricco che di buon gusto, e che dovea durare il solo tempo che Scauro rimaneva edile. Perocchè un senatoconsulto del 597 vietava i teatri permanenti, e primo Pompeo nel 697 ne fece uno di pietra, capace di quarantamila spettatori. Cesare, che abbelli il Campidoglio, e fabbricò un foro ricchissimo, costruì la prima naumachia, cioè un'arena pei conflitti navali; ed Augusto una maggiore, avente seicento metri di lungo sopra quattrocento di largo: una terza Trajano. Statilio Tauro eresse nel campo Marzio il primo anfiteatro di pietra. Il circo, equivalente allo stadio e all'ippodromo greco, era traversato per lo lungo da una spina, ornata di statue, colonne, obelischi, attorno alla quale volgransi le corse de'cavalli e de'cocchi, finchè toccassero le mete, colonnette finite in cono. Il circo Massimo, che risaliva all'età dei Re, fu ampliato da Cesare, poi da Trajano: di quel di Caracalla rimangono le rovine, amnio trecensettanta metri sonra sessantuno.

Quantuque della volta si trovi vestigio in editizi non solo della Grecia edell'Italia prica, an fan dell'Italia prida edell'Egito, pure nemmeno i Greci ne' bei tempi seppero trarne gran profitto; di modo che le fabbriche non erano più grandi di quanto il comportavano i tetti piani di pietra; e le colonne, partincipale e caratteristica, distando appena la lunghezzar d'un'imposta di marmo o d'una trave, non era possibile avventurarsi a vasti editizi, nè variare le forme.

Roma sin dal nascère imparò dagli artisti nazionali la volta, che fa già buon uffizio adle nostre città pelagiche, e che curvossi sopra il meravigliosi acquedotti e allo cloache, bastanti a mostrare tutt'altro che bambina la città de' Tarquini. E l'arco diventò distintivo dell'architettura romana: progratio importante, giacchè con esso sosso concatenara piloni e pareti hen più distanti, coprire vaste arce con tetti solidi quanto facili, ottenere variato movimento di linea ell'interno da llesterno. Archi posero dovunque fabbiciarono i Romani; or al fondo d'una piazza quadrata o attorno ad una circolare apri-rono emicicii, coperti da mezze cupole; or ad intere ne formarono con archi

concentrici; ora a varj piecoli archi ne circoserissero uno maggiore, o gl'incrociaroni ni direzioni differenti; voltarono la cupola sopra spazi rotondi od ottagoni; fecero aperture sopra aperture. E l'architettura romana appunto trae un carattere proprio, forte e potente, dall'accoppiare la volta italica al colonanto greco. Anche quando, alla greca, sostenero i portici colle colonne, iall'una all'altra gettarono l'arco, mascherandolo con un finto architrave. Pertanto al colonato non diedero perfezione intrinseca, nè seppero unificarlo colla volta; mentre il rispetto agli eseunji greci toglieva di l'arc che tutte le linee si volgessero in alto, armonizzandosi meglio, come poi fecero nell'architettura coica.

Gli architetti, sebben venuti di Grecia, secondarono l'indole romana così, da uscirne un'arte originale, dove le parti dedotte dalla greca da essenziali riducevansi ornamentali. Colonne e fregi acquistavano le vittorie? commettevasi agli architetti d'accordare queste parti antiche col concetto di nuovi edifizi. L'architrave mal s'affaceva coll'arco, nè il tetto angoloso colla convessità della cupola: i triglifi e i dentelli perdevano significato, dentro non essendovi le travi, di cui figurassero lo sporgere. Il frontone, che tra i Greci seguitava continuo, presentando la retta e il pinacolo formato dalle estremità del tetto. qui cambia destinazione, e talvolta appare sotto al cornicione, o sovrasta ad una porta, a una finestra, a una nicchia; invece di un grandioso, facendosene molti piccoli, talora spezzati, o rotondi, o soverchiati da più grandi. La colonna, che ne' Greci era l'indice assoluto non solo per misurare l'edifizio, ma per caratterizzarlo, non restò più che un ornamento, destinato ad interrompere la continuità del muro che dovea sostener il peso perpendicolare e insieme la pressione obliqua della volta. Potè dunque alzarsi sopra un piedistallo, talora altissimo, come negli archi di trionfo, sminuendo di figura come d'importanza: nel Panteon la troviamo posta nell'interno d'un arco, indipendente da esso e dal cornicione, sicchè non sostiene che questo, e questo non sostiene nulla. Talora si attaccò e si affondò ne pilastri, adoprati non solo come teste al modo greco, ma tutt'al lungo della parete: o, come vedesi a Pompei, le colonne erano mutate da un ordine all'altro col rivestirle di stucco. senza curarsi dell'alteramento delle proporzioni.

E poiché l'ordine dorico era troppo severo per piegarsi al capriccio o al bisogno, di rado i Romani l'adoperarono, attribuendo questo nome ad uno cui me aveano tolto i tratti caratteristici: al capitello jonico levarono la diversità tra la fronte e i lati della voluta: ai due terzi inferiori del capitello cornitio sovrapponendo il capitello jonico, formarono il composito: l'ovolo fu tronco in allo, e i dentelli schiacciati al basso: i capitelli vennero ornati con varietà; or alle volute e ai caulicoli sostituendo aquite ed encarpi, come in uno della Illa Mattei; ora sulle pieghe delle fogle facendo posare dei grifi, come in uno a San Giovanni Laterano; o rempiendolo di frutti, come in uno a San Ciemente; o di trofei e viltorie, come in uno a San Lorenzo; o facendo da genetità alti sorreggere un festoso sormontato dall'aquita, come in uno del pa-

lazzo Massimi. Gli ordini stessi si mescolarono, come nel teatro di Marcello ove il cornicione jonico imposta su colonna dorica, come nel Coliseo ove i tre ordini sorunontano l'uno all'altro.

Venne ad estendersi l'ocdine loscano, che, spoglio di scollure e di freqi, con apitello le abas esmplicissimi, colei ni richezza el eleganza a gircei quanto li vince in solidità. D'altra parte si formò l'ordine composito o trionfale, ricchissim, che alle leggere volte alzantisi dal foglame del corintio surrega el robuste dello jonico, allunga la colonna fino asei diametri, ed orna la cornic di dentelli; le membrature della trabezzione richiede più varie ed ornate, con mensole e modigioni, sporgenii per sostenere il fastigio. Il termipi di Milasso nella Caria, ad onore d'Augusto e della dea Roma, è per avventura il primo sempio d'ordine composito e delle decorazioni cessesvie di ciu quell'eltà cominciò a compiacersi: del qual genere serbiamo il tempietto di Vesta a Tivoli.

Vitrivio move lamento che, mentre i Greci non si socstavano mai dal possibile da Goncetto originale della capanna di legno, accademica origine delle costruzioni, i Romani non volessero brigarsi di queste minute convenence, e aelle corricti inclinate del bor fornation mettessero i dettelli sotto ai modiglioni, il piacevole preferendo al sistematico. E da Vitruvio impararono i pedanti a chiamar difetto ogni deviazione da regole prestabilite: ma l'arte romana varieggio assai più che non la greca colle linoe rette, le superficie piane e le forme angolose; anche imitando v'improniò il genio proprio, sia coll'integnafier, sia coll'attegnafiera a potezna e solidità. Di rimpatto vi mancano la perfezione dello linee, te delicate relazioni delle parti, l'armoniosa simmetria del tutt'insieme: e in nel Panteno, ch' de 'più crertta, ill'angolo del frontone si desidera la dolcezza con cui i Greci sapevano unire le due linee surreficiali del triancolo <sup>60</sup>.

Non si tardò a Iraviare; e già l'arco che Tiberio ergeva al suo antecessore, è segolatamente largo, sostenato da piloni di muro, con due magre colonne, e da una all'altra un frontone mal impostato; quel di Trajano ad Ancona pecca dell'eccesso contrario, pigiato fra i pilieri, oltrechè gli altissimi basanenti si straccaricarno di intelte modanature: in quel di Tiolo e clonne alzansi fin a nove diametri e mezzo. Ben presto vi si sbizzarri di mescolarze, s'aliungarno le colonne fino al doppio, s'introdussero stravaganti ornamenti, si profusero colori lucicanti, che non devono più parrer un imbarbarimento dopo che si trovarono ne' monumenti migliori di Grecia. Indio le pareti delle case caricava di paesaggi e vendemmie e scene campestri, unendovi ghiribitzi architettonici; del che restano esempi ne' bagri di Tiolo, e in molle pareti di Pompej. Il gusto degli imperatori dovette pregiudicare alle arti: Therio piacevasi di oscenità; Caligola abbatteva le teste degli Dei per sostituire la propria, e fece ritagliare da due quadri la faccia di Giove per inservir quella d'Augusto; Nerone dovrava le onere di Lisipoo e i proprj palazzi. Pure conservasi una testa di lui e di Poppea, carissime di pensamento e di rondotta: e il busto di Seneca del museo Borbonico, probabilmente contemporaneo dell'originale e fatto a Roma, ove abitualmente quel filosofo visse, è una delle più belle fusioni.

Augusto, nel tempio da Giulio Cesare eretto in Campidoglio, collocò la Venere Anadiomena di Apelle, trasferita da Co., e stimata cento Istenti, modello della bellezza perfetta. Il Palazzo d'ovo di Nerone (pag. 97) abbraciava parte del colle Palatino, del Celio e dell'Esquilino: cominciava da un vestibolo, cinto da tre lait di portici d'un miglio ciascuno, che chiulevano prati, vigno, foreste: dapertutto oro, pietre, perfe: alle sale da mangiare ficeano sofilita lavode d'avorio mobili e vesstilh, per potenne far piovere fiori el acque odorose; e la più grande e rotonda girava di e notte come il mondo: cinque-cuto statue di branzo vi furnono portate dal solo tempio di Delle "0, 'tra le quali forse apparivano le famose dell'Apollo di Belvedere e del Giadiator Derghese: il coloso dell'imperatore era opera d'Atmondoro. Vespassimo trasse molte statue di Grecia, e i magnifici ornamenti del tempio di Gerusalemme per arricchire quello della Pace.

Affinchè il popolo non vi oziasse, nei teatri dapprima non si faceano gradini da sedere: ma Pompeo li fece tollerare col mettervi in cima un tempio di Venere, sicchè il popolo avea l'aria di sedere sulle scalce di questo. Più nazionali erano gli anfiteatri; e il Colisco o Colosseo, fabbricato forse dagli Ebrei che Tito menò schiavi, forma un'elissi, svolgentesi nell'interno ner ducentotrentanove metri, col ricinto esterno appoggiato sopra ottanta archi, che in quattro ordini architettonici sovrapposti elevansi fino a quarantanove metri; tutto marmo e statue. Dentro girano quaranta file di sedili, pure marmorei, da capirvi quasi novantamila spettatori; sessantaquattro vomitori danno sfogo alla moltitudine; corridoi e scale erano distribuiti di maniera che ognuno potesse. giusta il proprio grado, arrivare agevolmente ai posti assegnati. Un velario proteggeva all'nopo dal sole è dalla pioggia: zampilli di fontane rinfrescavano. e spesso profumavano l'aria; altr'acqua era guidata nell'arena in rigagnoli imitanti la delizia dei giardini, o dilagavasi per opportunità di conflitti navali: di sotto, per serbare le fiere, s'aprivano vastissimi sotterranei, che ai di nostri furono scoverti, ma tosto richiusi per le fetide esalazioni dell'acqua stagnante. Roberto Guiscardo, mille anni più tardi, temendo non divenisse cittadella contro di lui, demoli la metà del Colisco; il resto servi di petraja pe' successivi edifizi, e massime pei palazzi Farnese, di Venezia e della Cancelleria: eppure quelle sublimi ruine ancora rendono attoniti 12.

La colonna coelite di Trajano, la cui altezza di quarantarquattro metri indica di quanti il monte Quirinale si fosse spianato per formare il ñoro circostante, è la prima di tal genere che si conosca, imitata da tutte le seguenti, e basterebbe a rendere famoso quel periodo dell'arte. Dorica, del diametro di metri 3. G3, è in trentaquattro robici di marano lumachella, fissati con arpioni di bronzo: al terrazzo, che sulla sommità circonda la statua dell'im-

peratore, si ascende per centottantadue scalini a chiocciola ricavati nel vino, e rischiarati da quarantatre finestruole. La grossezza dei massi e la solidità del gradini mostrano come si chbe riguardo alla durata; e il tempo ne fece ragione. La fasciano venitire spire d'un bassorilievo, su cui contarono deuratico cinquecento figure, alle due piedi, che, con pensiero unico, raffigurano le due spedizioni di quell'imperatore contro i Daci, e illustrano i costumi di Roma e de suoi alleate i enenici: capolarom di composizione, ove sono espresse all'occhio le operazioni militari più importanti, come marcie, accumpamenti, battaglie, oppugnazioni; in tanta moltiplicità e piccolezza facendo variatissime le fissionomie, e ciascun popolo distinto per vestire ed armi particolari, oltre all'espressione di trionfo o di sconfitta. Il piedestallo è adorno di trofa; quide ed altri fregi, tutto così naturale e fintio, co con tale armonia delle particolarità coll'insieme, che formò la meraviglia e lo studio di Rafael Sanzio, di Giulio Romano, di Polidoro da Carvayazio i di Giulio Romano, di Polidoro da Carvayazio i da Carvayazio i di Giulio Romano, di Polidoro da Carvayazio i da Giulio Romano, di Polidoro da Carvayazio i di

La piazza era attorniata da fabbricati iusigni, fra cui un arco di trionfo, e la basilica Ulpia. A questa, dopo cinque gradini di giallo antico, si entro da mezzodi per tre porte, ciascuna con portico: quattro fille di colonne la divideano in cinque navi: il pavimento di marmo giallo evioletto; le mura increstate pur di marmo bianco; la soffitta di bronzo, e attorno statue. Architettolla Apollodoro di Damasco, al quale pure attribuiscono l'arco di Ancona portante la statua equestre dell'imperatore, e il famoso ponte sul Damubio da noi altrove descritto.

Adriano, passionato per le arti, in cui egli medesimo esercitavasi, trasportava o faceva copiare quanto vedeva negl'incessanti suoi giri: di molti edifizi abbelli Roma e la Grecia, e d'un anfiteatro Capua, La Mole Adriana, ora Castel Sant'Angelo, unita al ponte Elio, era vestita di rame, con quarantadue colonne, ciascuna delle quali sosteneva una statua, e sulla sommità una quadriga coll'effigie dell'imperatore, di tali dimensioni, che un uomo entrava nel cavo dell'occhio d'un cavallo. Aggiungono fosse d'un pezzo solo; il che però è a mettere a fascio col miracolo di Detriano architetto suo, che dicono trasportasse da luogo a luogo il tempio della dea Bona e il colosso di Nerone, ritto in piedi e sospeso, per forza di ventiquattro elefanti. Singolarmente si piacque Adriano di abbellire la villa di Tivoli, che abbracciava un giro di dieci miglia, con due teatri: il marmo v'era profuso, formandone persino letto al lago, nel quale rappresentavansi navali conflitti: simbolo materiale dell'eclettismo d'allora, v'erano copiate le situazioni meglio gradevoli e i più grandiosi edifizi di Grecia, oltre un'immagine degli Elisi; statue d'ogni paese, divinità babiloniche, sfingi egiziane, numi greci, idoli etruschi, vasi corinti; chi sa se anche bassorilievi indiani e porcellane della Cina?

Sull'esempio di questi imperatori, privati e città s'abbellirono di edifizi; e i più degli insigni che onorano quasi ogni città provinciale, vanno ascritta a quell'età; come gli andicatri di Otricoli, Cagliari, Agrigento, Alba, Verona, Capua, Pola d'Istria; i tempi di Assisi, di Todi, di Foligno, di Padova, di Rimini, e quello scoperto pocanzi a Prescia; l'acquedotto di Spoteto, il ponte di Narni. Buoni monumenti di allora sono il Marc'Aurelio a cavallo, posto sulla piazza del Campidoglio, e la colonna Antonina, quantunque scapiti da quella di Trajano per la distribuzione dei gruppi e per l'esceuzione delle (gare, mal compensate da alemi conecti felici, comi è la Fama che, scrivendo le gesta sopra uno scudo, separa le guerre germaniche alle marconanne. Per imitiscione si eseguirono statue di stile greco antico, altre di granito rosso all'egiziana: ma che si sapesse disegnare egregiamente bastano a provario le due statue di Antinoo, oltre quella del Betvedere, cui forse a torto il costui nome si attribusce. Piene di via e nobiltà sono le teste nelle monete de' Giulj e de' Flavi, e ingegnosi e ben esecutifi i rovesci.

Dopo quel momentaneo lustro ricaddero le belle artí. Gli Antonini le neglessero per la filosofia: però il Pio dispose a Lanuvio una villa, della cui splendidezza ci dà saggio una chiave d'argento per l'acqua dei bagni, pesante quaranta libbre. Alessandro Severo s'ingegnò di riftorire le artí, cinse di statue il foro Trajano, eresse molte fabbriche e le terme, dipingeva egli stesso, e invendi l'intarsiare marmi di vario cenere <sup>44</sup>.

Degli archi trionfali, genere ignolo ai Greci, il primo fu cretto a onore di Fabio, vincitore degli Allobrogi e degli Arverni, 439 anni avanti Cristo: dappoi per vittorie, per benefizi, per adulzione si moltiplicarono; quali ad na sola apertura, come quel di Tito a Roma, e di Trajano ad Ancona; quali ad a due o a tre, come quelli di Castantino e di Scuttimio Severo. Mirabile semplicità mostra quello di Susa per Augusto; e force all'età di questo va riportato quel di Pola, probabilmente funebre. Altri ne sono sparsi per Italia <sup>12</sup>. I bassorilievi su quello di Settimio Severo, detto il Settizonio, sono mal condotti, sebbene lodevolissima la sua statua di bronzo, ora nel palazzo Barberini.

I ritratti romani faceansi dapprima in figura di erme, cioè colla sola testa, poi si variarono; e talvolta sono busti armati con corazze adorne di trofoi, vittorie, leoni, quali il Lucio Vero del Valicano e uno della villa Albani; tal-altra togati, come il Claudio nel braccio nuovo del Vaticano, l'Augusto negit Uffigi di Firenze, oltre il Genio A'Aguston elles notonda del Valicano, e il Caligola della villa Borghese, aventi la toga sul capo. Ve n'ha a cavallo; ve n'ha in trono, come la statua di Cervetri e il Tiberio del museo Chiaramonti; ve n'ha di foggiati da eroi e semidei, nudi e stanti, come il bellissimo Pompeo del palazzo Spada, al cui piede vuolsi fosse trafitto Cesare, il Marco Agrippa de Grimani a Venezia. Al dechino delle arti prevalsero i busti con aggiunte le spalle e parle del tonce, alcuno anche colla mano e qualche panneggiamento, e finiscono in linea circolare. La gonfiezza vi appare, massime in quelli delle imperatrici e lana barba e capelli inanellati col trapano, e alcuna volta con marmo differente, come le vesti, e con occhi riportati, ed accessori studiati con affettazione, mentre l'espressione del viso casca ent triviale.

Eppure i ritratti sono quel che di meglio ci tramandò la scoltura romana, conservando l'individualità.

Le stesse medaglie, che al principio di quest'età erano migliori delle greche, riduconsi rozze e grossolane: pure ne restano di bellissime, massime di Gallieno e di Postumo, e un medaglione di Thomaino Gallo. Nendo solt'occhio tanti eccellenti modelli, poteva quando a quando taluno porre studio in quelli per modo d'emularit; falto isolato, e che nella storia dell'arte convien distinguere bene dal vero progresso.

Insomma se la Grecia nocque a Roma per la filosofia e pei costumi, ben al compario de l'entre la scollura romana è pesante, fredda, secca, copiaronsi con felicità gli originali greci; e v'ha chi crede che i capolavori tramandatici dall'antichità, salvo i modernamente scoperti, sieno copie eseguite a Roma, e che colla perfezione dell'originale vi si sena l'inferiorità del copista. Non conservavasi nè la grandezza a Fidia, nè la grazia a Prassitele, quali apparvero nella Venere di Milo o nei marmi del Partenone: nell'Apollo del Berdedere fu cancellata la natura e scomparvero i muscoli, mentre insigne è il concetto: la Venere Capitolina da certe configurazioni si conosce modellata sopra una romana, ma avendo presente l'opera d'un greco. E per verità, se fra noi ammiransi tanto le opere romane, chiunque viaggiò la Grecia e l'Asia Minore sa come colà vengano neglette a fronte delle indigene.

All'intento governativo de Romani meglio si confacevano le opere che noi ascriviamo al genio civile, e massime intorno alle acque. Già 415 anni avanti Cristo, Emilio Scauro asciugava le paludi del Po con canali tra Parma e Piacenza; vaste operazioni si intrapresero per sanare le Pontine, e Augusto vi savia un canale parallelo alla via Appia; a tacere i lavori finor d'ilalia, solto Tiberio si divisò di voltare nella Chiana l'Arno, che prima affluiva nel Tevere e cagionava piene: ma fa meravigita come i Romani non provedesero a incanalare questo fiume, che spesso allagava la loro capitale, e fin dodici volte nel l'alno 22. Nerone cominciò un cavo arditissimo, che per censessanta miglia dal lago d'Averno doveasi congiungere da un lato col lago Lucirino e il golfo di Baja, dall'altro con Roma per le paludi Pontine <sup>49</sup>. Cesare tentò, Claudio compi lo scool del lago Ficino nel Liri per l'emissario più grandioso d'Europa, traverso a montagne e terreni calcari, sostenuto con muri ed archi, e dove lavarono trentamita persone.

Roma era sostenuta sopra un labirinto di fogne, onde urbs pensiliti al chiamava Plinio; mentre file immense di archi reggeauo le doccie che da molte miglia Iontano guidavano l'acqua, e che ancora colle loro ruine inter-rompono pittorescamente la spopolata campagar nomana. Il primo acquedotto, fatto a stutio di Appio Claudio il 311 avanti Cristo, portava l'acqua da otto miglia lontano: per quarantatremila passi, sorretto da settecentodue archi, la portava quel di Ciajo Dentalo, di quarantani posteriore: poi Marcio Re condusse da Subiaco, per sessantunnille passi, l'acqua Marcia, aliq quales i con-

giussero poi la Tepulo e la Giulia. Frontino, che al tempo di Trajano descrisse gli acquelodti; conta che per 13,594 tubi distribuziona 1,332,000 metri cubici d'acqua ogni ventiquatti ore. L'acqua Vergine, dovuta ad Agrippa, venendo sopra settecento archi fuori di terra, con quattrocente colone marmore e trecento statue, alimentava centrenta cisterne <sup>17</sup>. Era uno sfoggio eccedente di forza, quasi l'acqua non dovesse giungere a il riconfanti che sopra archi triquita; ne à totte l'rontino antteponera queste opere alle piramidi egiziane. Di simili restano vestigia in altre città dell'impero; e delle più insigni era l'acqua Cidudia che, per cinquanta miglia, dal Principato Ulteriore provedva molte città e Napoli, e finiva alla Priscina Mirabile presso il capo Miseno, gran serbatojo per le navi.

Più di ottocento bagni contava Bonn sotto gli Antonini, di cui crano principali quelli d'Emilio, Cesare, Mecenate, Livia, Sallustio, Agrippina. Plinio rammenta Sergio Orata contemporaneo di Crasso, che invento d'introdur nelle camere acqua calda, per modo che evaporando scaldasse. Di Ninfei, grandi cupole con zampilli, erano sparse le rive dei laghi d'Allano, di Nemi, Lucrino, Fucino.

Talmente estese erano le terme, che Ammiano Marcellino le paragona a provincie (in modum porinciarrum extructa lucurara); el occupano ancora grandissimo sgazio quelle di Caracalla, alimentate dall'acqua Marcia che passa sull'aro di Druso. Oltre i bagni, servivano ad escrizigi ginastici, ginachi, accademie, altre riunioni: le ornavano perziosi capidarte, e vi furcuo revati l'Ercole di Glicone, la Flora, il toro Farnese, il turso di Belvedere, il musaico del Laterano, e quantità di vasi e d'altre preziosità. La colonna che sta in pizzaz Sonta Trinita a Firenze, è una delle otto che sorregegano la sid ai mezzo. Più vaste erano le terme di Biocletiano, con portici e sale capacissime, di cui una copre cinquantanove metri per ventiquatiro, e luoghi di divertimento ed un musso. Il Panteno formava solo un membro delle terme d'Agrippa; e i rabeschi di Rafaello nelle loggie Vaticane imitano quelli delle terme. Baja e daltre vicinanza di Xapoli ofitivano terme naturali; e bellissimo avanno i'è il Truglio, rotonda di venti metri di diametro interno, a volta elitica.

Mediante gli archi firono agevolati anche i ponti, che tabvolta erano decorati di statue e d'archi trionifii: ed otto ne avea la sola Roma si. Poco capaci erano i porti, destinati a navi ben più piccole dello nostre; ma fari, canali, bacini, cantieri, cale, piscine formavano un complesso di editiri nas-soso. Cesare propose, Claudio esegui un porto alla foce del Tevere, cui Trajano agginnse un bacino esagono di ducensessanta metri il lato, cinto di colonnette di marmo numerate, per attaccarvi le navi. Attribuiscono ad Augasto il porto di Miseno e quello di Ravenna con magnifico faro. Quel che chiamano ponte di Caligola, sono avanzi del molo a traforo che dovea proteggere l'antico porto di Pozzuoli.

All'unità, cui Roma aspirava, d'importanza suprema riusciva il costruire

strade; e alcune avanzano tuttora ad attestare quanto meritassero l'antica rinomanza (pag. 1971, Parlendo dal miliario aurrez, collecto in unezzo al firo Romano, si spiegavano queste fin alle Colonne d'Ercole, all'Enfrate e al Nia, vinceulo difficoltà d'ogni sorta, spropriando i possessori, colonando valli, accavalciando fiumi, spinando alture, forando montagne, perchè questa gran catena counettesse alla metropoli le provincie. Cinque metri eran larghe le maggori: per fondo gettavansi frantumi di pietre, legati con calce e pozzolana; poi un miscuglio di calcina, creta e terra, e talvolta anche di ghiaja e calcistruzzo; indi citotto i o pietre poligone informi; e nelle città etuti regolari: a Pompej ed Ercolano sono di lava, connessi con calce e pozzolana, e le vie sono litate a file con marziniste.

Magnifiche erano in Roma la Sacra e la Trionfale: la prima , conicando ad oriente del foro Romano, dal Colisco radeva il tempio d'Antonino e l'austina, e per gli archi di Osstantino, di Tito e di Settimio Severo ssiliva al Campidoglio. Entravano dall'altra i vincitori lungo i campi del Vaticano del Gianciolo, poi dal ponte e dalla Trionfale veviaron alla via Retta, al campo Marzio, al teatro di Pompeo, al circo di Flaminio, ai teatri d'Ottavia e di Marcello, e al circo Massimo: piegando quindi sulla via Appia, pel Cacisco uscivano sulla via Sacra, donde al Campidoglio. Le statue rapite alle nazioni vinte, quelle dei re trionfati, de' grand'inomini e degli Dei contornavano mu' marzini ci ammini.

La via Appia, finita sin dal 3H avanti Cristo da Appio Claudio Cieço ensore, in grandi macigni, moveva da porta Capena, or sostenuta sovra un terreno limaccioso, ora tagitando l'Apennino. Cesare la ristanzi cominciando a disseccare lo paludi Pontino; gl'imperatori seguenti la compirono e migiorarono. Col nome di via Campana prolungata da Capana ad oriente d'Aversa, qui bipartivasi: la moditerranea pel monte Cauro scendeva a Pozzuoli; la marittima si drizzava a Cama lungo i paduli di Inietrori: da Cama poi, uscendo per l'arco Felice, un altro ramo toccava Pozzuoli, e congiungevasi colla mediterranea per isboccare a Napoli, traverso alla grotta di Posilipo. Dalla via Flaminia, aperta dal console Flaminio Nepote nel 22/3, diramavasi presso Ponte Milvio la Cassia, dritta per Viterbo all'Etruria. Gl'imperatori ne aggiunsero altre molle per portare gli ordini e gli eserciti alle estremità dell'impero; e quarantotto ne contava la sola Italia, nove la Scilia, sei la Sardegra, una la Corsica.

L'ispezione delle strade spettava ai censori, che spesso vi diedero il proprio nome; dappoi ai tribumi della plehe; più tardi a curatori speciali; le spese cerano deretate dai senato, o da individui che ne traessero vantaggio, o volessero gratificarsi il popolo. Cajo Gravo avea fatto collocare pietre miliari, indicanti la distanza da Roma o dai punti principali; o lungh'esse situavansi pure i sepoleri, in vista, anzichè sotterranei come que' de' prischi Ilalioti. Vierano anche cuuponae e taberme, na forse ad uso sollanto della poveraglia: del resto quando Orazio peregrinò a Brindisi, nolla città di Mamurra gli prestarono Murena la casa, Capitone i cuochi; prima d'arrivare al ponte di Campania, pernottò in una villa, dove i proveditori imperiali lo fornitono di legna e sale, secondo il loro dovere; in un'altra villa presso Trivico fu affumicato da fascine verdi, e deluso da una fanciulla 19.

Allo città in generale davasi la forma dell'accampamento, cioè un parallelogrammo, per lo più di un quadrato e mezzo, tagliato pel lungo e pel traverso da una o due strade; e tali possono riscontrarsi i primitivi piani di Como, Piacenza, Parma, Pavia, Aosta, Torino; Verona forma un quadrato.

L'unione di case private, disgiunte dalle vicine, costituiva un'isola; il comlesso di alquante isole, un vico; e molti vichi, una regione. Solo i gran ricchi potevano abitare un'isola intera, massime da che il crescente lusso della fabriche incari i terreni. Molti dunque appigionavano le case; e Marzila abitava a un terzo piano <sup>20</sup>; Silla, non ancora famoso, pagava lire scicento l'anno di pigione: una Gicerone parla fin di trentamila sesteraj o scimila lire per un appartamento.

Nelle case de Romani, modellate fra l'antica italiana e la greca, erano due parti distinte, una per uso particolare del padrone, una pel pubblico. Un vestibolo oblungo (protugrum) menava dalla strada in un cortile interno (caractium), soporethiano en lemca. Le acque pioventi erano raccolte aul tetto sporgente, e per lo spazio scoperto (complurium) cadevano in un bacino rettangolare (implusium), spesso decorato d'una fontana. A destra ed a manca del cavelio disponevansi le camere: di fronte, una sala aperta verso la corte (tablimum) conteneva gli archivj e i ritratti di famiglia, e il padrone vi riceveva i clienti, che aspettavano il suo arrivo passeggiando nel cortile o seduti in salotti (alae): corridoj (fauces) mettevano all'interno della casa. Parte principale erano qii tri, ignoit ai freci; e distingevansi in tozoni quando i tetti fossero sostenuti solo da travi murate; tetrastiti quando avessero quarto colonne poste sotto ai punti d'intersezione delle travi; corrifi quando le colonne fossero di più; displuriata quando il tetto pioveva all'infuori; tettudinata se affatto coperti.

Il limitare della porta guardavasi con rispetto superstinioso; guai l'iniciamparvil vi si scrivano parole di felica sugurio, o tenensi papagatili e gazze che le ripetessero. Sovra la porta collocavansi ornati e segni del mestiero che vi si escricitava, di discrizioni. I battenti talvolta erano di marmo o di bronzo, e con bottoni, mascheroni ed altri capricci; in occasione di nozze o di solemitili ornavansi di ghiritande e festoni; gii amanti vi sospendeano fori; i cipersi indicavano ha morte. Eccetto quelle di tribuni, stavano chiuse, no vi s'entrava senza bussare: nelle case ricche inevasi il portiere, incatenato come i nostri cani. Oltre la principale, s'avea qualche porta di dietro [pusitea], che riusciva negli angiporta o vicoli. Di rado si trovano scale, e queste di pietra o di legno come oggi, fissate nel muro e per lo più buje; onde la frequente frase d'ascondersi in scalis, o in scalarum tenebris 21.

La casa in generale non aveva finestre o pochissime, e queste piccole ed alle; talora chiuse con pietre speculari, o con vetri molto grossi e non trasparenti <sup>22</sup>. Le parti interne comunicavano tutte fra sè mediante il cortile, da cui le camere riceveano lure per mezzo delle porte: le camere spesso non erano divise che da traversi o da cortiue. Nella biblioteca poneansi le effigie degli autori, d'oro, argento, bronzo, cera <sup>23</sup>.

Da principio il finco ardiva nell'atrio, ove e cocevasi e mangiavasi, e altorno a quello si racceplievano i nunereosi chiavi: dappoi nell'atrio si tenne un foculo o braciere, dove mettere incensi ai lari "1: talvolta riscaldavansi le camere con tubi chiusi nelle pareti o sotto al pavimento. Per cercare il fresco e merigiare si avenen apparamenti sotterranci, hen e'psitazi erano estesi, con molti corridoj e pitture a fresco e fregi a stucco, i quali da ciò appunto trassero il nome di grottecchi.

Ornavansi i palazzi con giardini. Di grandiosissimi n' ebbe Mocenate; e forsa e quie di Lucullo presso Xpopli servivano le Piscian Mirabile di Missone, e la nuova grotta, riaperta or fa poch'anni nel promontorio di Coroglio, lunga più di mille metri, alta e larga meglio che quella di Poslipo. L'arte industriavasi a procuravi ombre, variare l'esposizione, introcetare labirinti, distribuir acque, e nel ridurre le piante e i cespugli, massime di c\u00e4rpino e di bosso, in figure d'animali o di lettere (ars topiaria); della quale invenzione si attribuiva il merito a Cajo Matio cavalier romano, famigliare d'Amgusto. Altre volte i giardini erano pensili, e Sencea inveiva retoricamente contro questo dover gli alberi cacciare le radici ove a stento avrebbero innalate le chinome. \u00e3

Ai giardini aggiungevansi un vialo d'alberi dove passeggiare discorrendo fiestatiol, e l'ippodromo per le corse a cavallo. Nè ignoti erano i tepidari, dove correnti d'acqua calda mantenevano una temperatura tale che, malgrado del verno, vi facessero i gigli bianchi e rossi, le viole tusculane, le vigno, i popponi, e gli alberi da fratto. Coltivavansi pure delle piante bubbese, il croco, il narciso, il giactito, le iridi. A taluno erano unate uccelliere, e Alessandro Severo n'ebbe una che conteneva ventimila piccioni, oltre fagiani, pernici, altra selvaggina. Entro piscine conservavansi pesci vivi, con ingenti spese.

Non dimentichiamo che a nessun palazzo mancava lergastolo, destinato a chiudero i ghdiatori, gli alteti, gli schiavi. I primi erano ben nodriti, onde è a credere fossero anche hen alloggiali; ma gli schiavi si cacciavano la sera in tane sotterrance, senza distinzione di sessi. Altri ergastoli, come indica il none, servivano pei lavori foratti, e in citti à ravea di molti; e taltora i passeggieri venivano colli, e gittati a lavorare in quelle tane, senza che più se ne sapesse.

Le minori strade metteano sopra le vie, cioè le più grandi, le sole man-

lenute a pubbliche speso, e che legalmente doveano farsi larghe non più di toli poini romani, che sono due metri e mezzo, costeggiate da marciapiodi rialzati, da due in quattro piedi; ben necessarj ove l'angustia appena apernetteva il cambio de' carri, e dove piovendo corrova il rigagno. Sulla via s'aprivano le botteghe, e spesso in una totte quelle d'un esercizio, come a Roma nel foro i banchieri; nel vico Tusco e nel Velàbro i conciatori; profuenti, docchieri, mercanti di solfo; nella via Sacra i vendiori di minuterio domestiche, di ossetti d'avorio, di tavolette da scrivere, di stipi di legno prezioso, dadi e lavole da giocara. Nel 175 avanti Cristo i censori Fulvo Flacco e Postumio Albino fecero selciare di pietroni le vic interne di Roma, di ghiaja le esterne, e con margini rislatai <sup>20</sup>.

La primitiva Roma occupava sul colle Palanzio appena un miglio quarato, colle poste Rumena, Gapena, Magonia, Numa Pompilio essese quel recinto, inchiudendovi il colle Capitolino e la parte più prossima del Quirinale, e aggingacodo la porta Carmentale, detta Scollertal dacché ne usicrono i trecento-ci Fabj. Tullo Ostilio cinse anche il Celio per istanziarvi i vinti Albani; poi Anco Marzio collocò i Latini sull'Aventino, morrandolo. Tarquino Prisco asciuggi il Velduro, pualde nell'avvallamento tra il Palatino, l'Aventino e il Campidoghio; e meditava una nuova cerchia di mura, che fu poi compita da Servio Tullio, aggregando il resto del Quirinale e i colli Vininale ed Esquilino, sicché vi furono compresi sette colli; mentre il Gianicolo orgevasi di là dal Tevere a guisa di cittadella.

La mura, invasa andressa dalle abitazioni, serpegiava sul cigito dei coli: cominciando sulla sinistra del Tevere al foro Ollitorio presso il teatro di Marcello, e seguendo il lato settentrionale della rocca Capitolina, scendeva al sepolero di Cajo Bibulo, quindi per la valle che separa il Campidogito dal Quirinale, salvia in vetta di questo verso le Quattro Fontane, donde secondava il colle lungo il circo di Flora, piegando poi incontro alla moderna porta Salaria. Quivi cominciava Paggero su cui fondata era la mura, e continuava per l'altura sovrastante ai colli Quirinale, Viminale ed Esquilino, fin all'arco di Gallieno, ove esso argine terminava. Allora, sesso l'Esquilino, fin mal arco di Gallieno, cove esso argine terminava. Allora, sesso l'Esquilino, la mirinontava sul Celio presso il Laterno; indi per la sommità meridionale del colle, dove ora sta Santo Stefano Rolondo, seendeva a valle tra il Celio e Teventino; coronatti i quali, tornava a raggiungere il fiune ila dov'erano e sono tuttora le conserve del sale. Di ià dil Tevere le mura staccavansi dal fiume in due linee rette per congiungersi colla cittadella gianicolese di Arco Marzio. Vi attribusiono li giro di otto miglia, cio 242,500 metti.

Ventitre o ventiquattro porte le aprivano: la Flumentana presso il fiume; la Trionfale, donde entravano i vincitori pigliando la via Sacra verso il Campidogio; la Carmentale; la Rumena alle falde del Campidogio; una di nome increto, sull'altura occidentale del Quirinnle; un'altra sul colle medesimo presso il palazzo pontifizio; la Salutare in vetta ad esso colle, ove ora le Quattro Foutane; una presso gli orti Salbustiani; la Collina, da cui partivano le vie Sala-

ria e Nomentana, e fuor della quale staya il campo Scellerato; la Vinniade nella villa Negroni; l'Esquilina presso l'arco di Gallieno, donde moveano le vie Prenestina, Labicana, presso l'arco di Gallieno, donde moveano le vie Prenestina, Labicana presso il Santi Pietro e Marcellino; la Cedimontana presso San Giovanni in Laterano; la Ferontina sul Celio presso Santo Stefano Botondo, donde si usciva al bosco della dea Ferentina, oggi Marino, convegno dell'assemblea dei popoli del Lazio; la Capena, da cui partivano le grandi strade Appia e Latina, aprivasi nella gola fra il Celio e l'Aventino e de rati corso vespertino degli eleganti; la Nevia, al crocicchio dello vie Aventina e di Santa Balbina, nenava si boschi Novi, ricovero del malfatori; la Radusculana sotto la chiesa di san Saba, alla falda meridionale dell'Aventino; la Lavernale sull'Aventino; la Mavale accanto al bastione di Paolo Illi, la Minucia sulla sommità dell'Aventino; la Trigemina, ove d'arco della Salaria, così detta perchè avea tre fornici. Quelle del lato occidentale sono incerte.

Dentro e fuori restava uno spazio sacro, delto *Pomerium*, che non potevasi nè edificare nè coltivare. Silla e Cesare estesero il Pomerio, ma non dilatarono la mura.

Augusto parti l'antico recinto di Servio Tullio in quattordici regioni, che erano: 1º al mezzodi la Capena, ove il tempio dell'Onore, quello di Marte Estramurano, le terme di Severo e di Comodo; nº la Celimontana sul monte Celio, ove la casa de' Laterani, la Mica Aurea fondata da Domiziano, le scuole de' gladiatori, e il piccolo campo Marzio; 111º la Moneta nella valle fra il Celio, il Palatino e l'Esquilino, dove le terme di Trajano e di Tito, la Casa Aurea di Neronc, le grandi vie Suburra e Carina, il Colosseo: Iva la Sacra fra l'Esquilino, il Palatino e il Quirinale, dove i tempi della Pace, di Roma, d'Antonino e Faustina, il colosso di Nerone, gli archi trionfali di Tito e di Costantino, la via Scellerata, la Sandalaria abitata da' libraj, la Sacra dove Orazio solea passeggiare meditando e invanendo 28; va le Esquilie chiudeano parte dell' Esquilino e il Viminale, coi monumenti del Castrum pratorianum, la casa e i giardini di Mecenate, l'arco di Gallieno, il vivario delle belve per l'anfiteatro; viª l'Alta Semita sul Quirinale abbracciava le terme di Diocleziano e di Costantino, i tempi di Quirino, del Sole, di Flora, della Salute, i giardini di Lucullo, di Sallustio, d'altri; vua la Lata, fra il Quirinale e il campo Marzio, aveva il foro Suario, il portico di Costantino ed altri monumenti; l'villa regione era il foro Romano fra il Capitolino, il Palatino e il Tevere, e suoi monumenti il Miliario Aureo, il Comizio, la curia Ostilia, il tempio di Castore, la basilica Porzia, la colonna Mevia, il tempio di Vesta, i nuovi rostri, il tempio di Saturno, il Campidoglio, la cittadella, i fòri di Cesare, d'Augusto, di Trajano, ecc.; txa il circo Flaminio nella parte più settentrionale, col mausoleo d'Augusto, il Panteon, il teatro di Balbo, l'antiteatro di Statilio Tauro, il teatro di Marcello, la curia di Pompeo, la Villa pubblica, dove faceasi il censo e si riceveano gli ambasciatori

stranieri; xº la Palatina col palazzo imperiale; xwº il circo Massimo fra il Palatino e l'Aventino; xuº la Piscina pubblica fra l'Aventino e il Celio; xuuº l'Aventino, ove faceasi la rivista degli arnati (armiltatrium); intine il Transtevere, ove i giardini di Nerone, la Mole Adriana, le terme d'Aurelino. Sifatta divisione durò fino ndo oggi.

Criscitat Roma di magnificenza e d'estensione sotto gli imperatori, Auciliano la ciase di nuove mura lateritie, quali in molti loughi si vodeno tuttora, all'uopo principalmente d'inchindervi i nobilissimi edifizi circostanti al campo di Marte. Staccandosi dalla sinistra del finue presso porta Flaminia, I Samora mura atubiva verso oriente il Pincio, poi il Quirinale, il Vinimale, PEsquilito, ji Celio, l'Aventino, e allargandosi per abbracciare monte Testacio, toccava il fume; di ib dal quale tornava molto più in finori dell'odierna porta Portanse, donde salendo il fianco meridionale del Gianicolo, fiedeva alla porta San Panerazio, per scendere alla Settiminan. Non fu quindi più la città de'sette, ma dei dicci colli: il Valicano fu ricinto soltanto da papa Leone IV, formando la città Leonina.

Nella nuova cerchia Roma ebbe da quindici miglia di giro, con trentasette porte, che mettevano ad laterlanti sobhorpiti, e da cui partivano trentuna strade militari. In quel ricinto contavansi ventotto biblioteche, otto ponti, due anfileatri, tre teatri, tre ludi, cinque naumachie, quindici ninfei, due colossi, due colonne cocditi, sei oblesti, rentidue grandi cavalli, sette Dei d'oro e settantaquatiro d'avorio, trentasette archi di marmo, quattrocentoventitre vichi, quattrocentoventidue palazzi (edez), mille settecentonovanta case maggiori, quarantaseimila seicentodue isole, col qual nome, se pure la cifra non fu letta in fallo, non potrebbero intendersi che le case minori, duentonovanta granaj, ottocentoriquantaseb lagni, mille trecencinquantadue pozzi, duencinquantaquattro forni, quarantasei lupanari, quattrocento closche, cenquarantaquatto latrine.

Dei diciassette fori o piazze, qualtordici servivano per mercati diversi cenalia), gli altri per gli affari (civilia et j udiciaria). Il più antico era il Romano, ove si teneano le arringhe sulla tribuna ornata dei rostri tolti alle navi cartaginesi. Il foro di Cesare, presso campo Vaccino, costò un milione di eseterzì. Augusto nel suo foce il tempio di Marte Vendicatore, interiato di doppia galleria, colle statue de're latini da un lato, de're romani dall'altro. Domiziano cominciò quello di Nerva, dove poi Alessandro Severo pose colossi deeti inneratori e colome di bronzo.

Alla vita pubblica d'altora si addicevano i portici, formati di colonne che sostengono un soppaleo, disposte a più schiere; talvolta erano indipendenti da qualunque altro edifizio; da poi si chiusero con riciniti, e presero nome di basiliche. La prima basilica pubblica si edificò sotto la censura di Porcio Catone il 569 di Roma, onde fu detta Porcia; e tanto piacque che in venti amui se ne costruirono tre nuove, vicino al foro, poi altro altrove, e auche per tutta

Italia. Servivano ad usi pubblici, come di borsa e di tribunale, a tal uopo finendo in un semicircolo o abside, dove collocavasi il prefore sulla sedia cu-nle, circondato dai numerosi giudici e dagli avvocati. Dieci n'aveza in Roma, la Giulia, la Vestilia, la Nettunia, la Matidia, la Marciana, la Vascolaria, la Floscellaria, quelle di Paolo e di Costantino, e di tutte più famosa la Ulpia, opera di Trajano, che abbiamo pur dianzi describa.

Noi ci badammo su questi particolari perché, oltre essere la metropoli del mondo. Roma serviva di modello anche alle altre città dell'impero; sebbene non sia dimostrato quel che talini assersiscono, che in ciascana vi avesse e foro e leatro e circo e ginnasio e bagno e campidoglio, colle forme e coi noni medesimi della caniale.

E più ne sapremno se degli scrittori d'arte ci fosse restato altro che il solo Marco Vittovio Politone. Di patria e di casa ignono, e probabilmente schiavo greco, se argomentiamo dal suo scrivere cattivo e ingombro di grecismi, da Augusto fin adoperato alle macchine militari: ma de l'atti suoi nulla si saprebbe se egli stesso non avesso scritto. Più maestro che artista, più ingegnere che architetto egli si mostra, në di gran valentia dà saggio la basilica in Fano, unica che si ricordi da lui architettata.

Molti avendo scritto d'architettura ma confusamente, egli pensò ridure in copo compiuto tutta quella scienza, e ciascuna parte in singoli libri. E secondo si esprime ne preemiboli, nel primo spiega i doveri dell'architetto e le cognizioni a lui necessarie; nel secondo i materiali; nel terzo la disposizione del tempi ci vari ordini, e la distribuzione delle parti; nel quarto tratta specialmente dell'ordine jonico e del corinio; nel quinto reca la disposizione degli edilizi pubblici; nel sesto delle case private; nel estimo degli intonachi onde abbelire cd assodere gli edilizi; pietoltavo del trovare e condur l'acqua; nel nono di differenti processi pratici e di cossuli alla vita, come il peso specifico, la costruzione delle merdiane, i rapporti del diametro col circolo, del lato colla diagonale del quadrato; il decimo discorre delle macchine si per fabbrica, come per clevar l'acqua e per la guerra.

Ma il Trattato d'architettura qual oggi l'abbiamo, è prohabilmente una compilazione poco diversa da quella di Plino, fatta da qualche mal pratico che non avea visto co propri occhi i monumenti di Grecia. Nell'esecucione spesso confonde i soggetti, ed è peccato che le figure che accompagnavano il testo siano perdute 2º. Scarso di critica e filosofia, di stite vulgare, arido e spesso osruro anche per miautezza di particolari, a lacere i guasti venutigli dagli amanuensi, va consultato con grande servitità il protarrai al suoi precetti, è certo cora riconoscibili: ma se sarebbe servitità il protarrai al suoi precetti, è certo che, oltre le squisite notizie, di ottimi egli ne dà, desunti dall'osservazione. Sopratuto raccomanda all'architetto la lealtà e il disinteresse; ed egli medesimo si fa sama per la candidà intonzione con cui servie.

Turpilio, cavaliere della Venezia ai tempi di Plinio, è il solo nobile ro-

mano che coltivasse la pittura, la quale da Plinio stesso ò definita arte morente <sup>20</sup>, henchè ad alcuni egli sia cortese d'enconj, come foda Amulio pra nua Minerva, la quale guardava l'osservatore dovunque si mettesso <sup>31</sup>: meschina lode! Quinto Pedio, d'illustre famiglia, era muto, e perciò Messala l'oratore d'accordo con Augusto stabili di fargli imparar la pittura; e riusciva hene se morte non l'avesse randio.

Primeggiava tra i loro colori il ciastro, che Plinio pretende fatto col sangue di un drago schiacciato da un elefanto morente, in modo che i due sangui si mescolassero 32; e probabilmente era succo d'una palma. Il minio era stato scoperto quattro secoli avanti Cristo nelle cave d'argento d'Efeso: e per crezzez e nobilità garregiava con esso il pruprissimo, composto col liquore estratto dai murici che pescavansi in riva al Mediterraneo. Sul golfo di Napoli manipolavansi minerali indigeni e importati per uso di colori, quali l'azzurro denominato fritta di Pozzulo, e la porpora.

Si dipingeva per lo più sul legno; lablolta sulle pareti. Per animali e fiori e dove occorresse maggiori illusione, usavasi l'encausto; cioè (se pure fra tainte discrepanze possiamo prometterci lume di vero) con ferro caldo tracciavansi i contorni sopra tavolette d'avorio, o stendeasi la cera colorata sopra il legno d'argilla, ovvero con un penendo linto in cera e pece si dipingevano tavole. La pittura a fresco non pare fosse conosciuta, male colla calce fresca accopiandosi le lacche, il bianco di piombo, il minio, l'orpimento, colori consucti degli antichi.

Compositioni storiche ricorrono frequenti negli archi e sulle medaglie, ma rare ne'dipinti; e di tanti che n'ha il museo Borbonico, soli Sofonisha e Massinissa, e la Carità Great tengono alla storia. Le scene di vita domestica e civile sono sempre accompagnate da esseri simbolici, come Amore, la Vittoria, Minerva. Altre volte figuravansi sacrifizi, o processioni sacre, o giuochi ginnastici, e spesso oscenità.

Il marmo di Luni, che oggi diciamo di Carrara, è un calcare bianco, leggramente cristalino, sunza fossii, e e l'aspetto esteriore lo facea credere di formazione antichissima, dappoi si conobbe essere un'injezione dall'interno del globo fra roccie preesistonti, calcinatasi insieme con tutte le sostanze, onde apparterrebbe al periodo secondario del calcare giurassico. Se non per durezza, per candore supera i più belli d'Egitlo e di Grecia, non eccettuato il marmo pario, a delta di Plinio, che lo asseriese esoperto poco prima, e fit adoperato a tutte le opere grandiose, ove prima usavansi il gabinio, l'albano, il tiburino.

Il porfido, cosi detto dal suo colore di fuoco, è d'un rosso bruno mischiato, constando di silice combinata coll'allumina e la potassa, e molto ferro ossidato, e cristalli di quarzo. Non si sapea donde gli anlichi lo traessero; ma gl'inglesi Burton e Wilkinshon nel 1823 ne scopersero le cave in Egitto, a circa venticinque miglia dal mar Rosso all'altezza di Licopoli (Spouth), non lungi dal porto di Myoslormos, in montagne intilolate PorGEMME. 287

phiritie da Tolomeo, ed oggi Gebel Dobhan, cioè del fumo di tabacco. Il nome di porfido fu poi estesso ad lure pietre di simile fungato e durezza, e di colore diverso. Del rosso, tanto difficile a scalpellare, fecero poeco o punto uso gii Egiziani uè i Greci: i Romani ne presero passione al tempo di Claudio, e e sotto Costantino moltissimo se ne lavorava, probabilmente per mano di condannati; e non che colonne, statue, urne, riuscirono a trarne anche oggetti fini e zalanteria.

Plinio e Vitruvio fanno lamento del lusso de' marmi, ornandosi gli appartamenti con porfido, serpentino, agate, diaspri d'ogni qualità, e rilevandone lo splendore con macchie artifiziali, e copreudo le pareti di encausto; di modo che non rimaneva campo alla pittura.

Nelle gemme i Romani imitarono i Greci, ne adoltarono i soggetti, o se il desunsero dai fasti patri, vi diedero espressione allegorica. Forse ad artisti greci vanno attribuite quelle del tempo imperiale, che sono i più inisigui vanti delle gliptoteche: tal è quella del gabinetto di Vienna, rappresentante la famigla di Augusto; tale quella del gabinetto di Parigi, rappresentante Tuberio da dio colla parentela sua; e la sardonira del re d'Olanda, che offici il trionfo di Clandio in sembianza di Giove; e la tazza del museo Borbonico. Anelli, sicilli, coope attestano la finiteza della ciliotica in meti temoi.

Le arti belle però anch'esse vangono a confermarci la diffusa immoralida. Cessato ogni pudore nella socichi, ogni scrupolo cessava mell'arte; i tempi ramo antorni di lubrici atteggiumenti, i vasi delle mense foggiuvansi in figure disoneneste, e ciascuna stanza mariale dovero ormasi d'un dipinto osceno. Ordeni tratto rammenta le tavolette impudiche; Orazio dicono ne tenesse tappez-zata tutta la camera; a Properzio stesso facea scandalo il trovarne dapertuto <sup>55</sup>. Arte convertita in mestiero, nè ad altro ispirantesi che al gusto dei committenti; e. come sempre, la depravazione de' costumi depravara l'arte, impicciolendone lo scopo, degradandone le tradizioni, agevolandone la visscita.

Di capi d'arte abbondava la Sicilia, e Inngamente si disputò se vi fossero reunte di Grecia, o colà stesso l'avorate. Il dubbio non può sussistie quanto alla erdiciture; e poiché queste sono più antiche delle greebe, e vanno ornate di preziosi bassorilievi e di cariatidi, è ragionevole presumere che anche le altre opere fossero eseguite da Siciliani, o almeno da Greci stabiliti in ruell'isola.

Di statuette d'argilla una dovizia dissotterrarono a Catania, a Cela, a Canarian, a Tiudaro, ad Acre, a Centuriga, relative le più al culto di Gerere e della des Madre. Il Giove palliato, rinvenuto a Solunto, collo scettro nella sinistra, coi calzari ornati di foglie di quercia, e con due chimere che ne sostentano il trono; la Veuere, uscita dalle campagne di Siracusa, premente col piede sinistro la conclujita e il dellino, appartengono all'arte più squisita; la Venere Callipiga, al parere di alcuni, vince perfinio la Medicea. Aggrungi due Ercoli dalle ruino di Catania, il Giove Olimpico di Girgenti, i busti di Saturno, di Trittolemo, di Minere, a

Quante statoe metalliche possedesse la Sicilia, il provano le espilazioni de Cartsginesi, di Marcello, di Verre, o più tardi degli imperatori romani e bi-santini. Pansania ricorda un Errole in lotta coll'Amazono equestre, consacrato in Messina da Evagora di Zancle; e come essendo nanfragati trentacinque giovinetti col maestro e col sonatore di piva, che il sesseni psedivano a Reggio per una solennità, in memoria furono poste altrettante statue di bronzo. Cuattro aricit dello slesson metallo diccansi congegnati da Archimole in guisa, che il vento entrandovi facca uscire dalla loro bocca una specie di belato, che indicava da qual plaga esso vento spirasse: da Siracusa furono trasportati nella reggia di Paterno, ma per quanto si studiases, mai uno si trovò una disposizione che riproducesse quel fenomeno, sinchè ne'furori del 1848 fu-

Vi abbondavano pure bassorilievi e sarcofagi, moli de quali ornano oggi le chiase, henchè portino scene bacchiche o miologiche <sup>31</sup>. Pietre intagitate si trovano spesso, e specialmente a Centuripa; e poichè alcune vedonsi solo preparate per l'intiglio o non finite, ne siamo confermati a creedere a quella scuola di gliptica, che asservia essisteri Eliano di Cirene. Lo silte di queste apparterrebbe all'età imperiale; segno della durata di tale artifizio: alcune portano le sembianza di Gicerone, di Ovidio di Gomodo in veste d'Errole <sup>32</sup>.

Ricchissima di marmie di pietre fine è la Sicilia; di berilli i contorni di Castel Gratterio, di alabastri le falle del monte di Calatrasi e la terra di Gibellina, di coralline e cotognine ed altre mischie l'Erta, di agate molti paesi, e principalmente le spoude dell'Acate donde trassero il nome, e le viciampida di Alicata. Un'agata siciliana, delle cui macchie erasi tratto partito per disegnarvi Apollo e le Muse, fu legata in oro da re Pirro e tenuta in gran pregio. Disspri variegato ifforno i monti di Giuliana e le vicianaze di Palemo: diaspro tenero Trapani; Troina massi di porfido, de' quali vennero cavati i sepoteri doi re nomanni e svovi.

Un'altra dovizia artistica insieme e letteraria ci offre l'impero romano, vogliam dire le iscrizioni e le medaglie, fonte di preziose cognizioni storiche e civili; tanto che i maggiori eruditi v'altesero, nè avvi forse città, di cui i numismi e le epigrafi non abbiano avuto un illustratore particolare.

Le iscrizioni d'Italia alcune sono nelle linguo prische, alcune in greco, le più in latino. Delle italiche loccammo nel parlare de 'primordi della rata civillà (T. 1, pag. 1281); e ad esse si riduce quanto ci arrivò di scritto inforno a quella. Le greche più antiche stanno sopra vasi; e sopra uno grassolano, trovato a Centorbi in Sicilia, sono caratteri vecchissimi scritti a bustrofedon, cioè andando da sinistra a destra poi da destra a sinistra come fa il bue arando, redudi anteriori fin all'iscrizione Sigea 30. De'lempi successivi ne abbondano i paesi della Magna Grecia della Sicilia, Qualcheduna è bilingue, come nel monumento greco-latino di Eraclea ne Lucani, ove si fa memoria che, rivendicatosi un fondo appartenenta al dio Bacco, gil agrimensori posero i termini, e lo divisero in quattro porzioni, rilasciate

a vita a quattro privati, che rendessero un canone anuno, aggiunto l'obbigo di pinatar viti, ulivi, fabbricare capanne e stalle. Le greche tengono del dialetto dorico ne 'paesi colonizzati dai Corinti, quali Siracosa, Camarina, Gela, Agrigento, Megara, Selinunte; e dello jonico in quelli derivanti dalla Calcide, come Nasso, Zancle, Gallipoli, Eubea, Mile, Loentini, Queste sono assai meno, pur bastanti a provare che ciascun paese scriveva come parlava; tanto più che a Taornina se ne leggono d'ambo i dialetti, perchè la città d'origine calcidica rivevelle poi colonie siracusane. Non così può dirisi delle romane, che, in qualunque paese siano, non si discermono per lingua; attescohe i cittadini, sparsi per ogni ilòt, chenansi a norme milizali per ogni atto, e così per la lingua. Nell'espressione seguono le vicende de' tempi, incondite le prime, poi sempre più eleganti, infine irte di neologismi e barbarismi, e che tutte insieme presentano una portentosa ricchezza, persoche il campo dell'epigrafia latima estendesi quanto l'antico impero, cioè dall'Africa sin alla Bretzera. e dall'Oceano sino al lembo dell'India.

Infinite occasioni si presentavano da voler elernare con epigrafi; consacraone e invocazione di divinità, voti, processioni, dediche o sacrifizi, are, sacerdoti, magistrati civili o militari, dignilà conferite, applausi, vittorie in guerra o ne' giuochi, trionifi, benemerenze di parenti o di benefattori, ri-cordi mortuari, Ai monumenti si poneva un'iscritione, che, oltre commemorativa, era encomiastica o storica: le più vanno semplici, perfino nell'adulazione: talvolta le funerarie sono anche affettuose. Vi si univano figuro rappresentanti l'arte del defunto, come il deschetto e le scarpe sulla lapide di un calzolajo a Milano; e una fabbrica di pane nel monumento di Eurríace fornajo, scoperto a Roma il 4888 fix le porte Prenestina e Labiciano.

Quanto hume dalle iscrizioni polesse trarsi per la storia lo videro (tà il Petrarca e Cola Rienzi; poi rinato il genio dell'erudizione nel secolo xv, se ne trascrissero d'ogni parte in collettanee particolari, o si radunareno gli apografi stessi. Nacquereo così i musei, poco usati dagli antichi, pei quali l'arte rimanea intimamente collegata alla vita, per modo che i capolavori si trovano ne 'palazzi, nelle terme, nelle basiliche, nelle ville, principalmente nei tempi, dove mistagogi, noi diremmo ciceroni, mostravano le trardizioni relative a quelle. Nel portico di Ottavia eransi adunate molte statue: ne' circhi si ornava la spina con statue, obelischi, vasi tolti ni diversi loophi: ca du m masco poteva somigliaria la villa d'Adriano a Tivoli. Neppur allora mancavano ciarlatanerie ed imposture: Plinio ricorda che a Roma furono portate da Joppe lo cosa dell'orca marina a cui rimase esposta Andromeda, e il sasso dov'erano infisse le calenee con cui essa fu legata; Procopio descrive la nave con cui Enea approdò in Italia, quale conservavasi a Roma.

Per iscrizioni il museo più importante è il Capitolino: ma non v'è quasi città che non ne possieda alcuno; e ne fecero la descrizione Scipione Maffei per Verona, il Rivaudella per Torino, il Guasso pel Capitolino, il Gori per la Toscana, il Makasia per Bolgano, Olivieri per Pesson, Morisani per Reggio, Bianchi per Cremona, Noris per Pisa, Labus per Mantova e Brescia, Boldetti e Lupi per le egiprafi cristiane, e così altri, e più insigne di tutti Bondirio Visconii. A Palerno find al 1589 decretava il senato di affiggere al suo palazzo le epigrafi che si trovassero, meglio disposte poi nell'interno cortile, e illustrate dal Torremuzza: a Calania Geca altrettano il principe di Biscari: altri a Messina, Siracusa, Agrigento. Il quale Torremuzza, dopo altri, dodo Scielite et objacentium incustarem veterum inscriptionum nose coltectio, 1784. Infine vennero il Muratori col Tesoro delle iserizioni, l'Ordli a Zurigo colla raccolta di oltre cinquemila bene scelle e ben lette, Catto altri manuale (Edelberga 1850) utilissima perchè di piccola mole; aspettando che una società di Francesi raduni tute le antiche, aggiungendovi le tante che vengono in luce ogni girono.

Nelle monete, non considerandole qui che dal solo aspetto artistico, oltre la materia, sono a notarsi la grandezza o modulo, il tipo, l'iscrizione. Qualche moneta triangolare, rettangola, romboidale offrono i popoli dell'Italia centrale; alcuna ovale è forse dovuta a negligenza del fonditore; le più sono rotonde; nella Magna Grecia non ne mancano di concave, a guisa di coppe; quelle di Siracusa tirano allo sferico. L'ordinaria materia sono l'oro, l'argento, il rame o il bronzo. Le più antiche di Sicilia sono d'argento, seguono quelle di rame, ultime le auree appartenenti le più a Siracusa, altre a Gela, Agrigento, Taormina: alcune d'oro di Palermo portano lo stemma punico: Dionigi ne fece di stagno 37. Alcune sono di bronzo e piombo, rivestite poi di foglia d'oro o d'argento (bracteata): alcune son lisce tutte, salvo un piccolo tipo stampato nel centro: altre contornate di un orlo di metallo più fino (contorniata). Le più grandi si dicono medaglioni, e forse non batteansi che per onoranza o per fregiare qualche divinità o per ricompensa in guerra, benchè, passata l'occasione, entrassero anch'esse in commercio. I tre sovrintendenti alla zecca in Roma erano intitolati AAAFF, cioè auro, argento, are fundendo feriundo, dai tre metalli che s'adopravano, e dai due processi di fondere il metallo in una forma vuota portante le due impronte, o di fondere soltanto la botella, per improntarla stringendola fra duo morsi d'una tenaglia, o battendola con un punzone.

Prima anora delle iscrizioni, sulle monete ponevasi un tipo od emblema, che poi si conservi sempre sul rovescio, sanzionato dalla pubblica autorità; fosse l'effigie del principe, o la figura simbolica della città, o lo stemma di questa, molte volte parlante, cioè figurante un oggetto, il cui nome somigliasse a quello della città. Le tre gambe disposte a transgolo significano la Sicilia, il petroselino per Selimunte, il granchio (zepres) per Agrigento, un gomio (żepres) per Camarina il chemaropa humilis, cioè la piccola palma. Nel tipo s'incontrans pessos Vitorie alale in commemora-

zione d'una haltaglia o d'un giuoco vinto; lalora l'effigie del fiume vicino, come l'Arctusa pe Siracusani, l'Ippari per Camarina, l'Amenano per Catania; overeo del dio o dell'eroe titolare, come Ercole per Crotone, o di qualche cittadino illustre, come Timoleone pei Siracusani; sulle monete della Magna Grecla frequenta il bove colla testa umana, quanto i rosti sulle prime romane.

Fra lo allegorie in queste la più frequente è la Vittoria, poi la Salute, la Pietà, o lloma cogli attributi di Minerva. Nel chinare della repubblica crescono i tipi storici, talchè colle monete possono accompagnarai gli eventi e poetici e positivi; e non esprimendo capricci d'individui, ma idee nazionali, vi s'indaga la storia de' costumi e delle opinioni, viepiù preziosi degli altri monumenti perchè non soffersero mullazioni nè restauri. Spesso vi sono aggunti altri tipi, varatissimi e a capriccio, principalmente nelle monete delle famiglie; e da settantamila ne conoscono i numismatici. Le spintrie osteniano le lascivie di Tiberio a Capri.

Sotto i consoli, ed anche imperante Augusto, i triumviri monetari poteano mettere i prorpi nomi sulle unonete, che perció diconsi di famiglia; ne ne'tipi di queste compajono spesso figure allusive al nome loro, Pan pei Pansa, un vitello pei Vitelly, un martello per Malbodo, le muse per Atusa, un fiore per Aquisipo Floro, un Giove cornato pei Cornifici. Delle città alcune conitareno a porre il nome e il tipo proprio sulle monete, anche dopo sottoposte a Roma. Sotto gl'imperatori ono s'improtto più che l'effigie di questi; ma sul rovescio vedesi sc, il che fece credere che la monetazione fosse attribuita al senato. Bensi gl'imperatori vi posero auche l'effigie delle sorelle, delle mogli, delle figituole toro, e di parenti naturali o adottu.

Al basso della medaglia, cioè nell'esergo, viene indicato il luogo ove furono battute: ROMA E ROMARO si ha in mollissime anche forestiere, che forse faceansi a Roma; poi nel Basso Impero como o COMOH, che probabilmente significa constantinopoli sonota oussignata.

La Sicilia è uno de' primi paesi di cui abbiansi monete, come se ne haune le più belle e la maggior varieta, ogni città adoprandovi tipi distinti, secondo il genio municipale dei Greci. Le antichissime sono di Messina, e alcune anteriori al 560 vanti Cristo, e forse fino del 6920. Filippo Paruta, segretario del senato di Palerma, diede pel primo in luce il medagliere sicilano nel 1612; ma la descrizione che dovea seguivi, andó perduta. Alle imperfezioni di quello supplimo a Lonardo Agostini, Marco Meyer, Sigcherto Hauercamp, il principe di Torremuzza, infine Federico Munter 38. Della sola Siracusa il Torremuzza pubblicò trentasie monete d'oro, censessantatre d'argento, cenquarantanove di bronzo; e un buon terzo se ne aggiunsero dinoi.

Le prische monete italiane sono i nummi librali o αs grare, rotonde, a lente, con rilievo d'ambo i lati, e che indicavano e il peso e il valore d'an asse. Sono speciali dell'Italia, ma vi mancano segni per discernere a qual città appartengano, e i tipi rappresentano un cavallo, un delfino, una itra, un elefante, una troja, una testa di Cianone o di Cerere o dei Dioscuri, Romolo e Remo colla lupa, una Vittoria sulla quadriga, o simili. Quando Roma battè o pitaco sto fece battere nella Campania danaro propio, vi adoperò il tipo nazionale del Giano bifronte e la prora di nave. Plinio vorrebbe che solo nel 485 si battessero monete d'argento: il che vuol forse significare che quell'anno se no nonessero le fibbriche. Fina a Pomeo Marco ben poco oro fio coniato.

Gli avanzi di belle arti, guasti come sono dal tempo e dai casi, e disginuli di quelle minule particolarità il cini acordo cresse significazione all'insieme, erano ben lontani dal porgere adequata idae di ciò che allora fossero le arti, la ricchezza, l'edilizia, e dal rivelare gli usi della vita pubblica e privata, imperfettamente dinotati dagli scrittori che, come in coss nota, s'accontentano di allusioni. Per compiere l'istruzione, città intere uscirono dal sepolero. Il Vesvivo che, in tempi anteriori a do goni memoria, avea vomitato famme, tacque per secoli, finche, imperante Tito, rinnovò le sue cruzioni, colle quali più non cessò di minacciare i deliziosi contorni di Napol. In quella prima rovina, fra altre borgate e ville, rimasero sepolte Erzolano e Pompej, ma in maniera differente: la prima da lava e lapilli infocati, che raffrodadnosi acquistarono consistenza lapidea, sicchè vuolsi la mina per isfenderte; l'altra da polvere terrosa e scoria lezerara, che basta il rimovere.

Antor più che le lave, sedici secoli n'aveano cancellata la memoria, quando Enamuele di Lorena principe di Elbeuf, nel 1713, udito che un del paese avea tratto alcuni marni da un pozzo, comprò il diritto di farri scavi. Il pozzo dava appunto sopra il teatro di Eccolano, e ne levò fuori un Ercole, una Cleopatra, e sette altre statue, che spedite subito in Prancia, destarono la meraviglia. Continuando, ebbe finissimi marmi d'Africa, poi soperse un tempio rotondo con ventiquattro colonne e altrettante statue in giro. Carlo III di Nagoli ricomprò de asso principe quello spazzo, e sterando acquistò la certezza d'avere scoperta una città. Ma su questa venti metri di lava vata demolire co' regi loro palazzi. Forza fu danque limitarsi a pazziali escavazioni, e da ciascuna di esse trarre quel che si poteva, indi colmare di nuovo i vuoti per non iscaltare le città re

Anticaglie d'ogni genere uscirono così; affreschi, quadri, vasi, bassoriliero, fregi, rabeschi, le statue equestri dei consoli Nonio e Balbo, brouzi, tripodi, lampade, potere, candelsire, lattri, istromenti di musica e di chirurgia,
che or formano una ricchezza non rara ma nnica del musoo Borbonico. Molti
estesi edifizi si riconobbero, tempj, un teatro, il foro: tra il resto una bella casa
di campagna, con giardino che stendeasi fin al mare, abbellito d'una peschiera
che terninava in semicircolo alle due estremità; attorno ad essa scompartimenti
come d'ajnole; e tutto circondalo da colonne di mattone infonacci di gesso,
su cui appoggiavano travi, infisse nel muro di cinta, formando così attorno
allo stagno una pergola, sotto cui erano divisioni or triangolari ora a semicircolo, per l'avare e per baganarsi. Fra le colonne sorgano basti di marmo e sta-

tue mulichri di hvonzo, alcune grandi al vero, della fusione più perfetta; un canaletto d'acqua lambiva il muro di cinta. Annessa era la camera dovo si tro-varono i famosi rotoli di papiro, che svolti con ingegnosissima lentezza, ci regalano tratto tratto qualche novità, ma nulla finora d'importante; e ciò chè notevole, un solo è in latino, frammento d'un poena sulla guerra di Azio. Le sei danzatrici, il Pauno dormente, il Mercurio, sei busti creduti de l'Olomei, altri di Platone, Archita, Saflo, Democrito, Scipione Africano, Silla, Lepido, Cajo e Lucio Cesare, Augusto, Livia, Clandio Marcello, Agrippina minore, Caligola, Seneca, due incogniti, due daini, varie figurine, l'Omero, l'Ariside, chè delle migliori statue antiche, due busti di Bacco indiano, il preless Silia, il Satiro colla capra, tutti di marmo, si trovarono in questo giardino, che pure apparteneva ad un filosofo privato. La Pallade, scoperta ad Ercolano stesso o dell'elà di l'Dida, va ben imanazi ai marmi eginetici: e antichissima è pure l'Artenisia, che l'esser fatta di marmo di Carrara ci lascia supporre eseguita i lulais equita in lulais equita ella esta en lula e

In quel medesimo torno di tempo, l'aratro d'un villano urtò contro una satun di brozzo, e questa dicele spia dell'altra citti di Pompaje "O. Lapili e coneri la ricoprono, talchè poco a poco ella potrà ritornarsi intera alla luce: ma per non nuocere a tanti fini avori e perchè nulla vada perduto, lenti procedono gli scavi, talchè un quinto appena della città è scoverto; ma è la regione principale, trovandovisi due teatri, un tempio d'iside, uno d'Esculapio, uno greco, una porta della mura colla via delle tombe, i floro, la basilica, in breve spazio raffittiti edifizi, che oggi basterebbero ad una grande città. All'altra estremità è l'anticator; o mura pelasgiche la circondano.

Le case si somigliano per distribuzione e ornamenti; a uno o due piani; camerette di appena tre in quattro metri, ed alte da cinque a sei, malagiate di comunicazioni e disimpegni, con poche finestre e simili a feritoje, eccetto quelle che danno sul giardino, e che forse erano serbate alle donne. I cortili sono cinti da portici, anche nelle abitazioni di minore importanza, onde godervi il rezzo. Negli appartamenti non usavasi legname alle costruzioni. eccettochè per le imposte alle finestre ed alle porte; pavimenti a musaico; soffitta e pareti con medaglioni di stucco, e con pitture e musaici, rappresentanti vivande, libri, utensili, mobili, storie, secondo il genio e l'arte del padrone, Quella del poeta tragico, sullo spazio in largo di quindici metri e del doppio in lungo, è divisa in diciannove membri, compreso l'atrio : il musaico alla soglia rappresenta un mastino alla catena coll'iscrizione cave canem. Dal corridojo passi nell'atrio, cortile scoperto, sui quattro lati adorno di pitture, tratte dall'Iliade o allusive ad arte drammatica: all'intorno sonvi camere pe' forestieri. anch'esse a dipinti, spesso osceni: rimpetto all'ingresso il tablinio, o sala di ricevimento, porta la figura d'un poeta tragico che declama a due astanti, mentre sul pavimento a musaico è figurata la prova d'un'opera; esecuzione squisitissima. Vi succede il peristilio o seconda corte aperta, in cui un giardinetto cinto da portico di sette colonne doriche, esso pure dipinto. Al fondo sta il larario o

cappella domestica, con un graziosissimo Fauno di brouzo; a manca un gabinetto di riposo, con Diana, Narciso al fonte e Amore che pesca; un'altra cameretta è a paesi e marine, e sui muro principale sta dipinta un schiera di libri, che il tragico forse non possodeva se non col desiderio. In faccia trovate Fescatra, o sala di conversazione, decorata di baldierne, di frutti e 'animati, con Leda, Arianna abbandonata, il sacrifizio d'Ifigenia: da canto la cucinetta, con tutti gli attrezzi dipinti, oltre i reali, comunica col triclinio anch'esso pitturato: di sopra era il gineceso.

Diresti che quelle case ieri appena sieno state deserte. Nel tempio d'Iside hai disposti gli utensili delle cerimonie; gli scheletri dei sacerdoti, sorpresi tra quelle, ancor portavano gli abiti pontificali; i carboni stanno sull'altare; e candelabri, lampade, patere per le libazioni, lettisterni per la dea, purificatoj ornati a stucco, e un capace vaso di bronzo colle ceneri dell'ultimo olocausto, miste al grasso delle vittime. Ancora l'insegna invita al fondaco del . mercante; leggendo alla soglia la voce salve, credi udirla dal padrone, cui il motto ben augurato non preservò; là pozzi in mezzo alla via, qua cloache sboccanti al mare; sull'angolo d'un crocicchio una spezieria coll'insegna del serpe che morde un pomo; altrove un altare coll'aquila di Giove, esposti in vendita: l'uffizio d'un pubblico pesatore; gli spacci di bevande calde, corrispondenti ai nostri caffe; altrove una casa di bordello, indicata da priapi e dal motto HIC FELICITAS, che rivela una filosofia gaudente 41. I pani hanno il marchio del fornajo; alcuni non cotti ancora, altri già rotti; nel pistrino hai macine singolari; nella madia, preparata la farina col lievito; nel forno, una torta entro la sua tegghia; altrove, fave, noci, olio, vino in fiaschi col nome dei consoli e che non doveva esser bevuto; biche di grano, il quale piantato spigò dono mille settecento anni di sonno vitale. Entri negli appartamenti delle signore? eccoti scarpe 42, spilli, aghi, ditali, forbici, gomitoli, rocche, oricanni di balsami, e gli arnesi onde anche oggi si accresce o ripara la bellezza, e monete forate che recavansi al collo; in altre parti, dadi da giocare, palle e ballocchi da fanciulli. Ma in tante abitazioni, non carta, non libri.

S'una casa, poco lungi dalla porta, leggesi in rosso il nome di Sallastio, o storico che qui appunto avveru na villa: colà si alliggevano i decretti de' magistati, le vendite, le aste e simili avvisi: dentre era un portento di quadri, marmi rosci, musaici, anfore, vasi d'immenso prezzo. La via del sobborgo, spaziosa e allineata, fiancheggiano case di campagna, tombe, scellit di pietra, ove gli abitanti venivano sulla sera fra i sepoleri degli amici e dei parenti per rospirare il fresco e osservare i viandanti. Nal sobborgo sorgea la villetta, di cui tanto Gierono si compiaceva; e la presso quella del liberto Dionede, benissimo conservata, cola porta aprentesi sopra un verone e fianchegiata da due colonne; cortile quadrato, cinto da portici a colonne, sotto cui si aprivano qui apapariamenti.

Non v'è abitare, ove non si trovino pitture. Queste sono opera di quadratari, ma probabilmente riproducono tavole famose; e certamente l'Ercole fanciullo e il sacrifizio d'Ifigenia sono desunti da quelli di Zeusi, come dalla scola cortiata proviene l'Achille in Scirci stelle di la possiamo prender idea della disposizione delle pitture, con pose tranquille, figure non aggruppate, fondo d'un sol colore, e poche lince prospettiche. Anche qualche espolavoro doveva esser copiato a mussico; e quello che serviva di pavimento a un tri-clinio, e che figura la battaglia fra Alossandro Magno e Dario, è il pezzo più insigne che l'antichità ci tumandasse.

Nè minor fasto spiegavasi nelle tombe. In quella eretta da Tuche vivente pei liberti e le liberte sue, sotto al ritratto di essa vedi l'iscrizione e un bassorilievo, portante da una faccia la famiglia, dul'altra l'efligie de' magistrati municipali; accanto sta scolpita una barca, simbolo del passaggio; e daccosto è il triclinio pei pasti funerei 3°.

Se tale era una città di provincia, si argomenti qual doveva essere la metropoli. Pure ammirando la magnificenza e il gusto, abbiam troppo a congratularci delle maggiori comodità odierne. Gabinetti di meraviglioso lavoro mancavano di luce, ed era bujo quello a Roma da cui uscì il gruppo del Laocoonte: gl'illuminavano lampade di elegantissime forme, ma dove neppur si era introdotta la corrente doppia, talchè affumicavano le volte. Se stupende strade erano destinate a trasportare e trasmettere le contribuzioni agli eserciti, mancavasi però di quelle tante, che oggi mettono in comunicazione ogni minimo villaggio. Le vie di Roma furono sempre anguste e montuose 44; quelle interne di Pompej sono strette, allagate dalla pioggia, senza fogne. Indarno poi vi cercheresti uno spedale, un albergo de' poveri; e la plebaglia doveva esser confinata in catapecchie, che non resistettero al tempo, e disgiunte dalle abitazioni civili. Le camere stesse de'ricchi sono bugigattoli senz'aria në luce, në bellezza di specchi e di finestre: i ginecei delle donne somigliano a prigioni. Eleganti i sedili e i letti, ma duri: senza molle nè cinghie i carri, del resto ben rari, come lo prova l'angustia delle strade: ivi non lampioni per la notte, non pompe da aspirar l'acqua, non difese contro la pioggia e i fulmini, non tovagliuoli ne forchette a tavola, neppur bottoni e occhielli al vestito; non earte geografiche o bussola i viaggiatori, non colori a olio i pittori. Che diremo dell'infima classe, priva di quelle innumerevoli comodità oggimai a nessuno negate, libri, quadri, oriuoli, vesti di seta, camini, acquajuoli, zuccaro e caffe, stoviglie ben verniciate, biancheria che dispensi dalla frequenza de' bagni, e macchine che scusino le più dure fatiche, e libertà di spendere come si voglia il danaro acquistato con libero lavoro?

Ammiriamo dunque, ma non invidiamo il passato, e figuriamoci che l'età dell'oro sta davanti a noi, non dietro, comunque sia vero che per arrivare al desiderato avvenire conviene afforzarsi nella scuola del passato.

- Chiamansi le coefore, e sono di ... di chi dunque? Ah si i dicevano di Policleto ».
   In Ferrem, de signia.
- (2) Statue, che potrebbero aliettare non solo un intelligente come Verre, ma fin ignoranii, e come chiamano nol: un Cupido di Frassitele; giacché nell'indagine ho imparalo anche nomi d'artisti. 5 fc.

(5) Excudent alii spirantia mollius ava, Gredo equidem vivos ducent de marmore vultus.

Orabent melius causes . . .

Il cortigiano d'Augusto dovea passare sotto silenzio Cicerone. Veramente Orazio , Ep. 1, 1,

captava: Pingimus, atque

Psallimue, et luctamur Achivis doctius unetts :

ma è notevole questo porre il dipingere a paro col sonare e lottare.

(4) Il Panicon fu dedicato a Giove Uitore , e detto così perchè alle due statue di Marie e

Vecree rezon sagionii gii altribuil di luite le divisità. Gusto da incendi, fin restaurato di Adriano, poi de Stulino Sevren nei 20 c., e a d'uso di quaire instauti probabilismete sono edipa le neiono che dividono lo papzio interno, troppo calil a proporzione della grave cupio. Al 600 venne dellocio a nasia Maria di Martiti. La operatre di brozzo della cupola fu tolita uni medio evo: qualla del portico da Criano VIII per far fondere ta tribuna dei Valicano dil Ferrinco, del quale pure sono i do porori canapatili, e dei vedeno sul fronteso positico.

(5) Cicenone ad Attico, lib. t. ep. 4. 6. 8. 9.

(6) VITRUTIO, II. 8.

(7) PLINIO, Hist. nat., XXXV. 4. 40. 11. 42.

(8) San Pieiro di Roma copre 20,000 metri quadrali; invece ii più grande della Roma anlica, cioè quel della Pace, ne copre 6240, 3182 il Panteon, 874 il Giove Tonante, 405 quel della Fortuna Virie; e fuor di Boma, 1426 il tempio maggiore di Pesto, 656 quei della Concordia ad Agrigento, 434 quel di Giove a Pompej.

(9) En quatuer aras:

Ecce dass tibi. Daphni. duas atteria Physic.

Su questo passo di Virgilio pretesero che gli aliari si consacrassero agli dei, a' semidei ed eroi le are; ma non sembra provato, ne soddisfa la distinzione che ne fece Raoul-Rochette nei Monuments fediti d'antiquité fopurée, lax. xxv. 2.

(40) — Benché Inferiore in semplicia de armonte all'architettus greca (der Bohker), is comma e révisciemme de dais sens inselligi, distitute per securizore più aciti, e el estiornia i profissione d'ornamenti. Il groto delle due nazionè e expresso dal dorico pel primo, dal criatio per l'altre viu ne émoleti di semplie garandeza, pertite noire particular convenieure, re inspilicables el orgetio diverso; l'altre è mes rafficio, ma moito adorne; singula selfre-chie del capitolita de l'architetta dell'architetta del l'architetta della della

(II) PAUSANIA, Z.

(42) Ecco il paragone d'alcuni di tali edifizi:

| 11 | neco a paragone a arcant |           |       | phezza | larghessa | spellatori |  |
|----|--------------------------|-----------|-------|--------|-----------|------------|--|
|    | Colliseo                 |           | metri | 207    | 471       | 87,000     |  |
|    | Anfilentro di            | Caracalia |       | 226    | 146       | 20,000     |  |
|    |                          | Marcello  |       | 132    | 152       | 30,000     |  |
|    |                          | Verona    |       | 154    | 122       | 23,000     |  |
|    | Circo Massim             | 0         |       | 660    | 190       | 231,000    |  |

(13) Non é vero che le figure reneaso regolamente di graziezza militivastral. Nel 1388 alla dell'imperciper los surregulas quiest, dia sur Pietro i pius and ilipsi, sidato d'imperciper los surregulas quiesta della principalista. Napeleone free demoitre le unili coderziani e he e liapolistezzano il contorno, e i e pipolistezzano il predi della statua di Tripino, e che dagli servi futti une la testa di bronzo, la quale conservazia di accellanto Della Visibili, e o s'igionen dei ne dia avenuto.

# (44) Laurainio, in Alexandro , 27. 28.

(13) Rossini, Degli archi trionfali onorarj e funchri degli antichi Romani, sparsi per iutta lialia.
Roma 1786. Ecco un parallelo:

aliczia larahezia grossesza

| Arco | in | Roma d  | 1   | ito  |      |     |       |   | melri | 24 | 16  | 5 |
|------|----|---------|-----|------|------|-----|-------|---|-------|----|-----|---|
|      |    | d       | 1 ( | ost  | anti | no  |       |   |       | 23 | 22  | 7 |
|      |    | d       | 1 8 | etti | mio  | S   | er ci | 0 |       | 24 | *21 | 7 |
| Arco | di | Benever | ito |      |      |     |       |   |       | 25 | 17  | 5 |
|      | ď  | August  | 0 4 | R    | mir  | ıl. |       |   |       | 16 | 16  | 9 |
|      | di | Aocona  | ٠.  |      |      |     |       |   |       | 13 | 44  | 3 |

A Roma v'erano pur queili di Orazio Coclite, Camillo, Druso, Tiberio, Gailieno.

(16) Monenique vestigia irritar spei. Taerro.

(17) Dureau de la Malie / De la distribution, de la relever et de la legislation des essur dons practicates Rome. Parigi 1851 calcade che i condedul che mensuano sequia finoline, literater i sieme 422,000 metris, di cui 32,000 supra arcete; e sutrarendone la derivazione fraudolenta, produziono (1,475 pibli di Arcean, dei cui 1388 renderima il auto pirstal. Rondelle, sopra Frontino, raggazgilo l'acqua veneta in Roma per gli acquedatti a un flume largo trenta piedi, profundo est, e delta vedetta di trenta pottille pre-secondo.

(18) Paragone del ponti in Roma :

|                                | unga | targa | costruito da |
|--------------------------------|------|-------|--------------|
| Milvlo                         | 126  | 9     | Silla        |
| Senatorio o Rotto              | 25   | 13    | C. Scipiona  |
| Salaro sul Teverone            | 77   | 9     | Tarquinio    |
| Sisto o del Gianicolo          | 70   | _     |              |
| Fabricio o da' Quattro capi .  | 23   | -     |              |
| Cestio o Ferrato               | 50   | -     | Valente      |
| Ello o Sant'Angelo             | 113  | 45    | Adriano      |
| Mammea presso Roma             | 60   | 9     | Antonino     |
| Di Rimini sulla Marecchia      | 46   | -     | Augusto      |
| Sulla Narina fra Roma e Loreto | 194  | 34    | Augusto      |
|                                |      |       |              |

(19)

Murana prabente damum, Capitone curinam... Proxima Campano ponti qua villula tectum Prabuit; et parochi, qua debent, ligna salemque.

(20) Scalie habito tribus sed attis. Epigr. v. 22.

(21) CICERONE, pro Milone, 45; Philip, II, 9; - Onizio, Ep. II, 2, 45.

(22) Che si chiudessero con imposte doppie è chiaro da quel di Ovidio , Amor. 1. 3: Pars adaperta fait , pars altera clausa fenestra.

Plinio parla d'una porta a vetri nella sua villa, la quale separava e riuniva due eamere.

(25) Ex aura, argentave aut certe ex are in bibliotheca dicantar illi, quorum immortales anima
in itidem locis loquentar. Plinio.

(24) Quanto al cambia, senza ricorrere al Manazio nel Commercial ille episiole di Gereno, al Filindico oppor Nirucio, van. 5, al Birmano soppor Felecolo, Sulyo, 133, p. 66 lo regano, cal al Ferrario, Electrono illo, 1, 1, 9, che lo averrice, può rederei una discertazione di Scipionena Madie nella reccalia d'opposcial del Competento, inc., xixxx, p. 140, por sostiane che gli antichi con on avano cumini al modo norizo, Pare in Artichone (Perpe, 1, 2) è accemnate una cenno di cambio, in cui plore altre nancono communi al modo norizo. Pare in Artichone (Perpe, 1, 2) è accemnate una cenno di cambio, in cui plore altre nancono communi al modo norizo. Pare in Artichone (Perpe, 1, 2) è accemnate una cenno, in cui plore altre nancono communi cambio, in cui plore altre nancono cenno, in cui plore altre nancono communi cambio con conserva communi.

- (25) Non vivuni contra naturam qui pomaria in summis turribus ferunt? Quorum spiva in tectis domorum ac fastiglis nutant, inde artis radicibus quo improbe cacumina egissent? Ep. 122.
- (26) Centores via sternendos silice in urbe, glarea extra urbem substruendas marginandasque, primi omnium locaterinsi. Livio, XLL 27.
- Sopra tavole di rame si trovarono leggi, che il Corradi e il Mazzocchi eredeano essere le Senpronie di Cajo Gracco, ma ora si asseriscono agli ultimi lempi della Repubbllea, e portano regolamenti Intorno alle strade.
  - Chi ha u avrà, sia in Roma, o a un miglio in giro dal suo abilato, una easa, davanti a' cul passi ia strada pubblica, dovrà mantenere essa strada a requisizione dell'odile, cui spelta quel quartiere. L'edile regilerà perché clascun proprietario mantenga come deve la strada dinanzi la sua casa, sicché l'acqua non s'impozzi e non la renda incomeda.
  - Gli edili curuli e plebei dovranno, fra cinque giorni dopo eletti, trarre a sorte le regioni della cilià, dove abbiano a sorvegliare la riparazione e li selciato delle strade pubbliche a Roma e ad un miglio in giro.
  - « Se la via passi fra un tempio od un luogo pubblico qualunque e una casa privata, l'edile farà conservare a spese dello Siato metà di questa parte della via pubblica.
  - Se un proprietario non intertenga la strada avanti la sua casa dopo l'intimazione deil'edici, quesi l'affiderà a un appaltatore; ma dieci giorni perima l'annunzierà nel foro, e ne farà indimar l'avviso ad esso proprietario ed a' suoi procuratori; e l'aggiudicazione al farà pubblicamente nel foro, mediante il questore urbano.
  - Esso proprietario o proprietari saranno scritti come debitori sui libri di finanza per una somma eguale all'aggiudicazione, c all'intraprenditore verrà assegnalo un credito esigibile di plen diritto sui loro beni.
  - Se, fra trenta giorni dall'assegnazione notificata at proprietario, esso non pagò l'imprenditore o non diede cauzione, dovrà pagare metà di più.
  - Il proprietario che abbia davanti alla casa un marciapiede, lo manterrà tutt'al lungo di essa in pietre connesse, intere, ben piane, secondo ordinerà l'edile di quel quartiere •.
- Le tavole trovale ad Eraclea nei goifo di Taranto il 1732, contengono motti ordini sul mantenere agombre le vie, e proibiscono i carri dall'abba fin a declina, salvo poche eccetioni. Inoltre si obbligavano gli abitanti a conservar nette le vie scopando e anaffiando. Nauner, Sur la police chez les Romains. Mém. de l'Institut, vol. 17.
- (27) Dionigi d'Alicamasso (ilb. 1v) diee difficile misurare il perimetro di Roma sopra le mura, altesoché son poco facili a seguire in grazia delle case che v'aderiscona da fulte parti. Secondo Paolo Digett., ilb. 11) Roma esprimeva tutto l'indeterminato spazio dov'erano case , urbi il solo richito lezale del Pomerio. come oral Londra e la City.
- Di Roma abbiamo due descrizioni fatte sotto Valentiniano e Valente, riferite da Garvio, Thesaurus antiquidatum rom., tom iii; ed una a mezzo il v secolo, in calce alla Notitia dignilatum utriugue imperii.
- L'area della etità occupava da cinque milioni di metri quadrati, dopo l'ampliazione d'Aureilano; sierdo apol casa tenera, per un di mezzo, cercioquatre metri quadrati. Odo motte quand'enno piecole: oppure biosparenble mettere venticique esadjani per elascuna, se si volesse giungere a soli um miliono diventoninia abiunii, i che è assa imeno di quei che alcuni supposposo. Londra ba la superficie di ventimita ottocento ettari, con doceasessaniamita fabbricati.
- Giusto Lipsio dichiacò de quattre în eixque milioni la populazione di lloma, e i successifi capiracon questi finiciaturie : la Malic, da catelos dello posto la prasque coste ditti moderan, non giine di più più di cimprecettoessentunila. Si avveta però che la mura d'Aureliano mon con consecuenza questi paria bolicettemisto che pur chiamara si stitti, che con tanti schiari, con con contra capitali della productiva della contra capitali della contra schiari, con contra schiari, capitali della contra capitali della contra con

(28)

Forte ibam via Sacra, ricul mess est mos, Nescio quid meditane nugarum, totus in illis.

(29) La prima edizione fu fatta a Firenze il 4496, poi a Venezia l'anno successivo. Dopo d'allora moltissime traduzioni e commenti ; e la più illustre è l'edizione in otto vol. in-4º a Udine 4825-30, con trecentoventi tavole, commenti e dissertazioni dello Stratico di Zara e del Polini.

- (30) Hist. not., xxxv. 5.
- (31) Speciantem aspectans quocumque aspicerel.
- (32) Hist. nat., EXXIII. 38.
- (33) Scilicet in domibus vestris, ut prince virorum.
  Artifici fulgent corporo picta mana.

Sic que concubitus varios Veneriaque figuras Exprimot, est aliquo parva tabella loco.

Ovine, Trist., II.
Usque velis, Fenerem jungunt per mille figurae,

Inveniat plures nulla tabella modos.

Ars am., II.

Ars am., i Non istis olim variabant tecta figuris, Tum paries nullo crimine pictus erat... Illa puellarum ingenuos corrupil ocellos,

Illa puellarum ingenuos corrupit ocellos, Nequilizque sua noluit esse rudes etc. Paoreazzo.

Systemio, in Horatio: Ad res venereus intemperantior traditur: nam speculato cubiculo scorta diribur habutsee disposita, ut quocumque respezieset, ibi ei imaga coinu referretur etc.

zione a Parigi, Cabinei secret du munie royal de Napler, con sessanta tavule a colori che rappresentano le pitture, i Pronzi, le statue eroliche d'esso galinetto.

(34) Nel dummo di Mazzara e in San Francesco di Messina due roi ratio di Prosirpina; nella chiesa di Sciafani con Bazcanti: e più biello il fonte batteianale di Girzenti colla storia

- di ippolito.
  (35) France, Storic di Sicilia, tom. ven. p. 412.
  - (36) Caisri, Opusc. di letteratura e archeologia, 4856.
- (37) Asistotela, Econom., lib. ii. 4. 2. Nel Digesto, lib. iii. 10, e ordinato: Ne quie num mos stagneos plumboos emere vendere dolo molo relst.
  - (38) Auctorium Sicilia munismation. Copenaghen 4816.
  - Le cilià o repubbliche sicule, di cui si banno medaglie, sonn:

Abatenum, presso Tripi. Abolia, presso Avola. Acres, presso Palazzolo.

Adrenum, oggi Adernò. Agrigentum.

Agyra.

Alentium, sul monte San Fratello.

Amestratum oggi Mistretta.
Apoltonia Pollina.
Assorum Asaro.

Atna, o Inessa presso Licodia. Calacta oggi Caronia. Camarina.

Catonia.

Centorbt. Centuripa oggi Cephaladium Cefalù. **Drepanum** Trapani. Emporium Castellamare. Castrogiovanni. Enna Entella Eriz Monle San Gluliano. Gela? Iccara, presso Carini. Leonlinum oggi Lentini. Lillbarum. Macella Macellaro. Megora Augusta. Mena Minno Messana, già Zancle, oggi Messina. Morguntium, nel golfo di Catania. Motus, pell'isola San Pantaleo. Nazus, al capo Schifò, Neetum, oggi Noto. Nissa, poi Petilia. Panarmus, oggi Palermo.

Segesta o Egesta, sul monte Barbaro. Selinus, oggi Selinunte.

Stracuse. Talaria? Touromenium, oggi Taormina.

Therma. Tyndarium.

Thracia o Trinecia, presso Potica,

Possono aggiungersi le vicine isole di Melita, Malia; Gaulus, Gozzo; Melingunis, Lipari; Lopadusa,

Lampedusa; Coryra, Pantellaria. Non si creda però che qui sieno tutte le città siciliane ; Vincenzo Natale, ne' Discorsi sulla storia untica della Sicilia (Napoli 4843), ne da il catalogo ragionalo, distinguendo le certamente sicane da quelle che li sono probabilmente : le prime sarebbero Camico, Inico, Onface. Crasto, Iccarl, Eucarpia, Macara, Vessa; le altre, Indara, Ippana, Macella, Schera, Jele, Triocala, Scirtea, Cabala, Giorgio, Ambiche. Altre quaranta ne adduce, edilicate dal Siculi, e poi divenute greche; e di tutle cerca la geografia, I fondatori, le vicende. In testa alle Antichità di Sicilia del duca di Serradifalco sta un Quadro comparativo de' nomi antichi e moderni delle città siciliane. Alia geografia di questo paese giovano immensamente le otto carte di Alfonso Airoldi, che la rappresentano nei tempi favotosi fin alle colonie greche e alla conquista de' Romani. sotto di questi, sotto gl'Imperatori, sotto i Saracini, sotto i Normanni, sotto gli Aragonesi; e l'ultima le rieplioga tutte, col nomi che in clascun'epoca portarono le città.

Le monete della restante Italia si classificano così : Italia superiore, Etruria, Umbria, Piceno, Vestini, Lazio, Agro Realino, Samnio, Frentani, Campania, Apulia, Calabria, Lucania, Bruzi,

(39) Delle statue antiche convien ricordarsi che molte sono restaurate. A dir soio delle più celebri, nel Laocoonte, capolavoro, che l'espressione esagerata del dolore colioca ai limiti ove l'arte comincia a decadere, è moderno il braccio destro del padre, e furono fatti dal Cornacchini l'antibraccio destro del figlio maggiore e lutto il braccio destro dei minore : nei toro Farnese sono restauro la parte superiore di Dirce, le teste e le gambe di Zeto e Anfione : Michelangelo rifece le gambe dell'Ercole Farnese, che poi furono trovate : dell'Apollo di Belvedere son moderne le mani : alla Tersicore del Vaticano si sovrappose la testa di un'altra statua. Le statue di Ercolano e Pompej han questo insigne vantaggio d'essere state immuni da restauri,

(40) Net 4755, e gli scavi cominciarono nel 4799. Domenico Fontana, che nel 4592 guidò le acque del Sarno alla Torre dell'Annunziata, dovette coi cunicoti inconirarsi ne' monumenti di Pompei che attraversava : or come non nacque curiosità di scoprirli ?

(11) Forse non era che un simbolo e un moito di buon augurio, the si ha pure nel mu-

saico di Salisburgo, coll'aggiunta Nikil intrei mali: ma di un postribolo si ha a Pompej un' iscrizione, ch'è bello tacere.

(42) Le serge de Tomani soniglivano agli ofierel coluret, giunennéo fin al polyaccio, pastel divanti, e fusión di scruegle o locciouli. Es vanci l'avezi bes neresti; na dada spro, netle persone eleganti, lascivani trasparter la caiza, per lo più blance o rosso, e sonienni da un segeccio. Lo sunti laviolis est risidarda da vavore, che anche oggi trovet colo oppertune a teser ascettori il piete. La molta varie la forma e il cuiner del tonoglo; se mode formo di nel von. e la colore del tonoglo; se mode formo di nel von.

(45) Delle tante opere relative agli scavi di Pompej il frutto vien ora raccolto in quella di Fausto e Felice Niccolini: Le case e i monumenti di Pompej disegnati e descritti.

Una particolarità bizzarrissima di Pompej sono le iscrizioni, che graffivano sul nuro ragazzi e soldati petuianii, o amanti, o soliecitatori di voti. Un giovinetto seriase:

Candida me docuit nigras odisse puellas:

e una donna, o fingendosi donna , vi soggiunse :
Oderis, et iteras non invitus ;

Scripsit Venus Fysica Pampejana.

Un amante posposto scriveva: Alter amat, alter amatur, ego fastidia; e un arguto vi soggiungeva: Qui fastidit, amat. E molte ricorreano dichiarazioni amorose; per es.: Auge amat Arabiesum; Methe Cominicas

atellosa (commediante) amet Chrestum corde. Sit utrelique Venus Pompejana propilia et semper concordes vivant,

Spesso sono scherzi, come questa lettera: Pyrrus e, Heja contegu sal. Molaste fero quod auditie temorium: Hopue cole. Sul polazzo di giustizia uno scriveva: Quot pretium legi? « Quanto si vende la giustizia? »

Taiune sonn manifesti di spetiacolo:

Hic venatio pugnabit

v kalendas septembris

Et Felix ad ursos pugnabit.

Un venditore di zampetti assicura che, serviti che siano, i canvitali leccano la pentnia ove furoo cotti :

Uni perma cocta est si convivez apponitur

Non gustat pernam, lingit altam ant cacabum.

Ci sopo affissi per trovare robe perdute, come questa:

Urna vinicia periot da taberna

Si eam quis retulerit Dabuntur

HS lzv , eel furem

Quis abduxerit
Dabit decumum ( li dappio)

Januarius

Qui hic habitat.

In prordits julio ap. felicis

n prordits julior sp. felicis Locantur

Baineum venerium et nongentum taberna

Pergula

Canacula ex idibus aug, primis in idus Aug, sextae

Annos continuos quinque

e q d l e n c a Smettium verum ade.

Le quali ultime sigle devono forse leggers! Si quie daminum feci qius non cepnorerit, adra ...
sono sirace quelle novecento holtegite in una sola città. Pergole chiamavansi i terrazzi
dove i venditori esponeano le loro merci: i cenacoli equivalgono alle trailorte.

Un ghiotto esciama: Qua gula quarumque in vina nascilar: un altro: Ad quem nan cono, barbarus ille mihi est. Uno schiavo ilberato: Labora, Aselle, quomodo ego laborari, et proderit

tibi; uno impreca: Assitia tabescas; un aliro taccia di ladro: Oppi embolari (lacchino) fur furuncule; e con espressione più mercation: Miccio cocio tu tuo patri cacanti confregisti peram.

Anche Cicerone (In Verrem, 111. 33) ei fa sapere che contro l'amasia di Verre I Siciliani scriveaco satire fin sopra le pareti del tribunale e in testa del preiore: De qua mullere vernus plurimi supra ribunal et supra pratorio caput scribebante.

Quelle incrition dioder mode di captires allre, che prims non intendensat alludencere allribiolithe di graffici eni muri con un esped o con encheno ninio. Coda a Perilimpopoli lesguari: TRA GANNIATES PLAT ROGERTE TYPE ET TRA GENTRE ENER TRAVE TYPE AVENABLES ET FURLE NOMINO SIN DE ME CANTENDES. I PLOS CONTROLLES AND SIN DE CANTENDES EN SIN DES CANTENDES EN SIN DES CANTENDES EN SIN DES CANTENDES EN SIN DES CANTENDES EN SIN DE CANTENDES EN S

PARCE OFFS HOC SCRIPTOR TITYLA QUOD LUCYINUS UNDERT

SIC TVA PRETORES SEPE MANVE REPERAT

è la fine d'un epitato di Moin di Gueta, riferito di Mommene (Faut-tybione regui sopolemi); come quest'allari, incerpris nodo et vi t'albare de Convergente (allari, and quote facilità norma del moi del convergente del conv

Alle volto l'incrinione è tais, che chi la legge imperchi a ne stesso; come la 4410 dell'Ordille.

L'AUTRIS GOALEI, E. E. P. S. 18 de la 1900 ENVENTO VILLUS CARRISONI TORRIS DISCUSSIONI
NE VALERA, Mel mi capilli se a questo monumento incrirerò il none di quandre condidioni; menimo in 5170 delso interesò dice; 172 ALLES SEGENZIONI DEI CONTROLLE PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI DEI CONTROLLE PRESENTI PRESENTA PRESENTA

Pompej era cilità oce, a preò gli nomuni e la iodicazioni forenni ipeno in quella linguana, ciò di c'è gli notorici, essendo gazilla le appirati di persona tencule, vi alimentano sorenticoi: così nel programami di un grammatico, domenius era dicentar repui: versi di Viggilo, di Propersita, d'Ordio I sensuso d'Orazilo, losori firiletti con ereri e reticuli. E quegli abagii vilgare, c. cilis ras soniglianza col moderno litalino. Girmes seguitire est seguisiene, sectioni uno; un altiro i d'effer sera voi terrori. Intérie que de la petitica cutifir.

Dopo altri, più compiulamenie ne trallarono or ora Garbucci, Inscriptions gravées au trait sur sur de Pompi; Fioralli, Monumenia epigraphico pompiana ad fidem archetyporum expresso. Napoli 1854, editione di soil ecuto esempiani a spece di Alberto Deiken.

(44) Romo in montibus posita et convaltibus, conaculte sublata et suspensa, non optimis vils, anguetiesimis semitis. Cicenone, in Rallum, 33.

### CAPITOLO XLIII.

### Da Comodo a Severo, Despotismo militare,

Di chi la più felice del genere umano furono da alcuno qualificati gli orlanataguattro ami della morte di lomiziano a quella di Marc'Aurelio; e il nome degli Antonini restò così caro ai Romani, che i successori l'aggiunero al proprio, non curando gran fatto di meritarselo. Anzi da quel punto si manifesta più apertamente e senzi ammanti di giuristione civile il despotismo militare; pessima fra le tirannidi, perchè sofloga le passioni che sono vita della società.

Lo aveva preparato Augusto coll'incarnare nello Stato la forza militare per mezzo delle guardie pretoriane. In onta dell'antica costituzione erano acquartierate in Italia; poi Tiberio, col pretesto d'esimere le altre città dagl'incomodi alloggi, e di mantener meglio la disciplina, stanziò le loro dieci coorti sui colli Quirinale e Viminale, in un campo fortificato donde padroneggiavano e minacciavano Boma: Vitellio le crebbe a sedicimila. Erano niù che bastanti a tener in freno qualche milione d'inermi; ma guaste negli ozi d'un'opulenta città, vedendo dappresso i vizi del regnante e la fiacchezza del governo, si persuadevano che nulla resisterebbe alla loro forza, e come arbitri assoluti, davano e toglievano l'impero, non per altro sovente che per la speranza del donativo. Gl'imperatori per connivenza ne dissimulavano l'indisciplina, ne compravano il favore e il voto, che esse pretendevano poter dare come fiore e rappresentanti del popolo: i loro capitani nei casi di Stato sedevano giudici 1. col qual mezzo superarono di potenza i consoli stessi, e contribuirono a sfasciare il senato. Quando poi Comodo nel prefetto del pretorio uni al militare comando un'autorità civile, come ministro di Stato e preside al consiglio del principe, quella dignità divenne la prima dell'impero, e se ne gloriarono Ulpiano, Papirio, Paolo, Modestino ed altri giureconsulti di primo grido.

Se la suprema podestà apparteneva alla forza, perchè anche le legioni di provincia non sarebbonsi arrogato di salutar imperatore quello che fossero disposte a osstenere colla spada? Massime dopo il tempo che descrivemno, essendo gli eletti per lo più stranieri, spesso contendenti un coll'attro, scelli fra soldati, e costretti a vivere nei campi, l'impero vesti sembianera affatto militari, e l'imperatore non fu il primo magistrato di Roma, ma il generale degli eserciti, o sua principale e quasi unica cura il contentar questi o freanti. Ma attesoche l'estensione dell'impero obbligava a mantenere molti eserciti, l'uno per gelosia chiarivasi nemico all'imperatore che fosse eletto dall'altro. Dopo che, coll'estinguersi in famiglia di cesari e le saccediatei del Flayi e degli

Antonini, neppur un'ombra di legittimità sosleneva que' principi di ventura, i soldati sentirono di poterti fare e disfare, alzar sullo scudo o trafiggere colle snade.

L'esercito poi e nel fondo e nelle forme era ben altra cosa da quello che vinse il mondo. Augusto lo ridusse stabile, distribuito nelle provincie di frontiera, di cui egli riservossi il governo, siccliè lo stato civile rimaneva distinto dal militare: supremo difetto della costituzione imperiale. La nobile gioventù di Roma e d'Italia non aprivasi più la via alle magistrature col militare a cavallo, ma coll'amministrar la giustizia e le rendite pubbliche: se si applicasse alle armi, otteneva, non per merito o per anzianità, ma per danaro o nobiltà, il comando d'un'ala di cavalleria o d'una coorte di pedoni. Già Tiberio si lagnava non vi fossero volontari, e mal si soffrisse la disciplina. Trajano ed Adriano sistemarono la milizia quale si conservò sino alla fine dell'impero: e sui loro regolamenti è fondato il compendio di Vegezio De re militari. Augusto aveva assegnato a ciascun pretoriano due dramme al giorno, cioè ottantadue centesimi; Domiziano portò la paga a novecensessanta dramme l'anno: sotto Comodo ne ricevevano mille ducencinquanta, se ben leggiamo un passo confuso di Dione al libro LXXII, discusso da Valois e Reimar. Quanto alle altre truppe, fra il 536 e il 703 di Roma ebbero venticinque centesimi il giorno, sotto Giulio Cesare cinquantuno, sotto Adgusto quarantanove, quarantotto sotto Tiberio, quarantacinque sotto Nerone, quarantaquattro sotto Galba, quarantatre sotto Otone, quarantaquattro sotto Vitellio, Vespasiano e Tito, cinquantasette sotto Domiziano.

Delle venticinque legioni che erano sotto Augusto, sedici farono poi liceniate o incorporate nelle altre: ma Nerone, Galba, Vespasiano, Domiziano,
Trajano, Marc'Aurelio ed Alessandro Severo ne formarono tredici altre. Ciascuna componevasi di cinquemila uomini; e al tempo di quest'ultimo impernore, tra ecampavano in Bretagra, una nell'Alta Mesa Germania, una in Italia; una nella Spagna, una nella Munidia, una fra gli Arabi,
den nell'irrequieta Palestina, altrettante nella Mesopotamia, e così nella Cappadocia, due nella Bassa ed una nell'Alta Mesia, una nel Norico, una nella
Rezia: dell'altra non sappiamo il posto. Il numero ne variò poi, e fin trentasette
fronto imperante Diodeziano. Ad alcuni passi imponevasi d'offrier truppe ausiliari, che si esercitavano colla disciplina romana, ma nelle armi cui ciascuno
averano avvezzato la patria e l'educazione; il che metteva ogni legione in grado
d'affrontarsi con qualsifosse altra gente, contunque armata. Inoltre si menava
appresso un treno di dieci grandi macchine militari e cinquantacinque minori
da avventare protetti; ofter l'ocorrente per piantare un campo.

Corruzione agli uni e scoraggiamento agli altri recò la distinzione delle fruppe in palatine e di frontiera; quelle destinate agli ozi cittadini, queste agli stenti del campo con soldo maggiore; sicchè mal sentivansi animate a respingere il nemico quando pensassero che i loro commilitoni marcivano in pincui riposi.

Le prime guerre Roma sostenne coll'armi proprie e dei popoli vinti, obbligati a tributare nu certo numero di caralli 6 nataccini, di navi e marinaj. Obbedivano questi a capi di loro nazione; e sebbene talvolta eguagliassero, taltara eccedessero anche in quantidi Sesercito romano, li teneva in rispetto Pessere sedii ciacamo da gente diversa, secreti dalle legioni, dipendenti dal generale supremo. Cesare pel primo assoldò Barbari; Augusto imitò ed estes Pessupio, e per sicurezza propria ne introdusse fra le guardie pretoriano. Progredendo, l'Italia si trovò esausta di forze, i socji ridotti a provinciali e privati dell'uso delle armi; onde fu necessario ricorrere ai Barbari. I Germani, gente robusta ed agguerrita, volentieri ponevano a servizio altivi il propio valore, contenti di tenes soldo e scarsa prebenda; sicché furono prefertit dagl'imperatori, cui sembrava anche vantaggioso il decimare così quei formidabili:

Però la tirannide uccide se stessa. Coll'escludere dall'armi i provinciali e tittalnin, separavasi la forza dall'inderesse d'adoprata; attenevasi per avventura la quiete, ma si spegneva il valore; nel mentre si rendevano più formidabili i nemici coll'aggiungere la disciplina al naturela coraggio. Costo ben presto entarrono anche tra le privilegiate file legionarie; poi, non più bande, ma popolazioni intere vennero assoldate: infidi ajuti, che nel françente ricusavano travagliarsi contro i propi fristelli; saidi, preforivano il sacco alla battaglia; capricciosi, costringevano il generale a far giornata quando e dove meno convenisse; infine lotrevano le armi contro i propri masetti.

Insomma le minaccie dei Barbari avan reso necessario l'esercito, e perio l'oninpisotana imperiale; vero governo militare, parailelo al quale svolgeasi un'altra civilità pacifica, quella opprimendo, questa costituendo leggi sapienti. Una serie d'insigni guerrieri portati all'impero ritardo per avventura l'invasione da ogni parte minacciata, ma recavano sul trono le dispotiche e feroci abitudini dell'accampamento e della guerra. Dalle spade alzati, da questa abitutti, qualvoglisar informa restava impedità adll'effimera loro durata, e dall'obbligo di vegliar sempre in armi contro gli stranieri, e più contro gli surpatori, che con altrettanto diritto si sollevavano, e che si sostenevano col tenersi amici i soldati per gratitudine del passato e per apprensione dell'avvenire.

Comodo, figlio di Marc'Aurelio, ricco solo di forza, Jussuria e codardia, fu immo imperatore nato da padre regnante; ma si credè generato da uno dei giadiatori, che Faustina dalla sanguinosa palestra chianava a contaminare il talamo di Marc'Aurelio. Gli esempi e le lezioni di questo non ne corressero l'indole; e a dodici anni trovando soverchiamente scaldata l'acqua del bagno, ordinò di gettar nel fornello il bagnajuolo.

Arrivato al trono di venti, benchè non avesse nè emuli da tor di mezzo, nè ambizioni o memorie da sradicare, sbrigliasi a tutte le crudellà <sup>17 mar.</sup> che potevano suggerirgli il carattere atroce e fomenti malvagi: si compiace di veder uomini alla tortura; vantandosi esperto chirurgo, fa sue prove sogra infelici, cui costrigue ricorree a 'suoi consuli; girando notturno per le vio, a chi taglia per celia un piede, a chi cava un occhio; gitta alle belve une, perchè avea detto lui e Caligola esser nati lo stesso giorno; un altro fende in due di netto, per mostra di sua gagliardia; vestito da Ercole compare in pubblico, ondo intitolarsi vincitore de'mostri. Per ostentare al genere umano le suo virti, second igundo nell'arena che i predecessori suoi avvano interdetta ai senatori, e non essendo mai rimasto ferito in settecentorentacinque combattimenti, assume il titolo di vincitore di mille gladiatori.

Di forza prodigiosa, trapassò fior fiori un elefante colla lancia; accise in un giorno conte leoni nel circo, ciascuno d'un solo trar d'arco; colle frecce levava di netto il collo a struzzi correnti, e trafisse una pantera senza toccar l'uomo con cui essa era alle prese. Perché non mancassero belve all'ir diricari d'occider leoni, ne respingerii qualora affamati si accostassero ai villaggi. Di tutto ciò si fa gloria, vuo son to tenga memoria ne giornali. Degli applassi del vulgo s'inebria, e per serbarselo amico, stitusce una compagnia di mercadanti e una flotta che rendi grano dall'Africa, se càpiti male quella d'Egitto; ma immagiantosi un giorno che il popolo lo schernisca, comanda un generale macello c'lincendio della città, e a gran pena il prefetto de' pretonia nel dissuade. Non meno segnalato per lussurie, tenne a sua posta trecento concubine e altrettauti cinedi; viobi le mororie sordle: al resto si tiri nu volo 2.

A tante pazzie occorrevagli danaro: onde rincari le imposizioni, traficò delle cariche, per danaro assolse rei, e permise assassinj e vendette. Lungo sarebbe ridire le vittime innocenti del forsemato, che ben presto, dato lo sfratto ai tutori impositifi da Marc'Aurelio, Issciò ogni arbitrio ai compagni di sue disolatzeze, salva o difasrane non appena il contrarissero. Perenne, entratogli in grazia col fomentarne le passoni, assisteva con esso ai giuochi Capitolini, quando un filosofo cinico compare nel teatro e grida a Comodo: — Mentre ti tuffi nelle voluttà, alla tua vita insidiano Perenne o suoi figliuodi s. Detto fatto, Perenne fece gettar nel fuoco colui: ma all'imperatore restò sospetto ch'egli aspirasse veramente a regnare perchè n'era capace; indi le legioni britanne deputarono mille cinquecento uomini che venisero a Roma chiedendo la morte del ministro; il quale, roe o no, fu ucciso colla moglie, la sorella e tre figliuofi: condiscendenza che rivelò la debolezza del coverno all'escrizio fontano.

Gli sottentrava Cleandro, che dalla Frigia nativa portato schiavo a Roma, appartenne prima a Marc'Aurelto, poi a Comodo, i quale gli diede una sua concubina a sposa e la libertà; poi non avendo a temerne ne l'abilità ne la virtà, gli concesso sconfinato potero. E colui ne abusava per vender cariche, provincie, entrale, giustizia, vite d'innocenti. Patto incetta del grani, affamò la città per arricchirsi e per acquistar favore colle distribuzioni. Creò patrigu moli schiavi appena dolti alla calenna, e gli assissi in senata; e în reuticinique

307 COMODO.

consoli elesse in un anno: chi osò portarne richiamo all'imperatore, pagò l'ardimento col sangue. Ma mentre celebravansi i giuochi circesi, ecco entrare una turba di fanciulli capitanati da una viragine, e mandar feroci grida contro Cleandro: il popolo vi fa eco, ed accorre al palazzo suburbano ove questi era coll'imperatore, e ne chiede la morte; a tegoli e ciottoli volta in fuga i pretoriani; e Comodo che, immerso in sozze lascivie, ignorava il caso, sgomentato fa gettare ai tumultuanti la testa del favorito, che con la moglie, i figliuoli, gli amici è trascinato per le vie,

Altro consigliatore de' suoi delitti era il liberto Antero di Nicomedia; e quando i pretoriani lo uccisero. l'imperatore se ne vendicò col mandar a male quanti di essi potè. Gli stessi prefetti del pretorio erano mutati si può dire ogni giorno: alcuni non durarono che sei ore: i più colla carica perdettero la vita Scaricandosi d'ogni cura su cosifatti , l'imperatore ricusava persino appor

la firma a' dispacci; e appena sotto alle lettere degli amici scriveva il vale. Eppure questo basso infame nelle medaglie attribuiva a sè il titolo di felice, e al secolo suo quel di comodiano, di colonia comodiana a Roma; il senato piacentiero chiamò il luogo di sue assemblee casa di Comodo; i nomi dei mesi furono mutati in aggettivi a lode di lui; ed egli scriveva al senato: - L'im-· peratore Cesare Lucio Comodo Elio Aurelio Antonino Augusto felice, leone, · pio, sarmatico, britannico, germanico, pacificatore, invincibile, ercole ro-· mano, padre della patria, pontefice massimo, console per la VII volta, im-

· peratore per l'viii, tribuno per la xvii, agli illustri senatori comodiani salute . Mossa da privata ambizione, Lucilla sorella sua presunse di voltare lo 483

Stato congiurando coi principali senatori; ma il sicario, preso mentre vibrando il colpo diceva - Questo dono t'inviano i senatori ., fu coi complici messo a morte; la principessa esigliata a Capri, ed ivi uccisa: dove pure fu relegata e morta l'imperatrice Crispina, propostasi d'imitare le scostumatezze del marito.

Le parole del sicario, il quale seppe dire e non fare, invelenirono Comodo contro il senato; e se dapprima, feroce per inclinazione non per calcolo, sapeva anche perdonare, e sull'esempio paterno avea gittato al fuoco le

rivelazioni offertegli da Manilio, segretario dell'usurpatore Avidio Cassio, allora fece rivivere i delatori e i processi di maestà e, solito corredo, i supplizi degl'innocenti e di quelli la cui virtù facesse raffaccio all'imperiale corruttela. Ricorderemo fra questi i due fratelli Quintili Massimo e Condiano della Troade, unanimi a segno che operavano come un uomo solo; insienie governavano le provincie e comandavano gli eserciti, insieme sostennero il consolato ed altri onori, insieme da Comedo furono uccisi.

Avesse almeno costui saputo usare la brutale valentia a tutela de' confini. Ma al primo arrivar al trono cedette quante fortezze serbava sul territorio dei Ouadi, patto che questi si tenessero inermi e cinque miglia discosto dal Danubio, nò s'adunassero che una volta il mese in presenza d'un centurione. 
Anche da altri Germani comprò la pace, e lasciò che i Saracini (qui per la 
prima volta nominati) riportassero vantaggi sopra l'impero. Poi un semplice 
soldato, di nome Malermo, che a capo di disertori avea messe a soquadro 
Spagna e Galila, vedendosì circuito d'ogni dove, sparpatiò i suoi, e con 
ssa alquanti di essi si spinse fino in Italia col proposito di scannare Comodo 
e farsi imperatore. Gli alcuni suoi eransi mescolati alle quardie di questo, 
allorchè altri li tradirono, e il supplizio di Materno sedò il tumulto. Però il 
valore de' generali polè reprimere i Prisoni, e respingere i Caledoni che 
aveano superato la muraglia di Trajano; e Comodo menava tronfi, e intiolavasi imperatore senza voder mai gli accampamenti. Solo una volta mostrò 
voler passare in Africa; ma come ebbe raccolto danari assai, li sciupò in 
gozzovigite.

Naturali infortuni aumentarono i mali del suo regno: tremuoti; peste, che fin due o tre nigliaja d'uomini al giorno mieteva in Roma; andò in fiamme il tempio della Pace, dove erano riposte le spoglie della Giudea, le opere dei leterati, preziose spezie d'Arabia e d'Egitto; perfino al palazzo s'apprese l'incendio, e al tempio di Vesta, da cni fuggendo, le sacre vergini esposero per la prima volta agli cochi profani i Palladio, salvaguratia dell'impero.

Il privato pericolo polè più che la pubblica indignazione; poiché Marcia concubina di Comodo, Leto capitano delle guardie, ed Ecleto suo ciambellano, 192 sapendosi designati a morte, avvelenarono Comodo, di appena trentun anno, vi depor regnato quasi tredici. Il senato, che ver lui era disceso all'infimo dell'abjezione, come il vide morto, ripigliò coraggio, fece abbatter le statue, radere il nome suo dalle lapidi, negar sepoltura al vile gladiatore, al parricida, al tiranno più sanguinario di Nerone; ma fra poco Settimio Severo lo farà riporre fra gli Dei, istiturgii sagrifici; e solenniti anniversarie pel suo natale.

I conquirati corsero alla casa di Publio Elvio Pertinace, vecchio senatore consolare, el allora prefetto della città, il quale utilo chimarasi di mezzanotte, suppose venissero per ordine di Comedo ad uccidedo; onde fattli entare, disses: — Da buon tempo vi aspettavo, giacchè io e Pompejano siamo i soli amici di Marc' Aurelio, lasciati sopravivere . Pompejano era virtuoso marito della trista Lucilla sorella di Comodo, il quale ricusando assistere all'anfiteatro, ne vederi lifigliuolo di Marc' Aurelio prostituire la persona sua e la dignità, stava per lo più in campagna, pretestando malattie che cessarono solo nel breve regno del successore.

Pertinace era nato presso Alba del Monferrato, da uno schiavo carbonjo, che gl'impose quel none per la pertinacia sua nel volera bbandonare il mestiero paterno, e mettersi a Roma maestro di greco e latino. In questa professione peco vantaggiando, diede il nome alla milizia, divenne centurione, poi prefetto di una coorte nella Siria e nella Britannia. Marc' Aurelio per un'accusa il degradò, poi scopertala falsa, creollo senatore, e il mandò colla prima legione a guerreggiare il Cermani. Ritolta a questi la Rezia, fia fatto

console: poi regnando Comodo, si vide a vicenda atazto e depresso, in fino assunto governatore di Roma. Dabbene, assiduo agli affari, grave senza dispetti, dolce senza fiacchezza, prudente senza 'astuzie, frugale senz' avarizia, grande senza orgoglio, amatore dell'antica semplicità romana, parve a Leto e ai congiurali poportunissimo a riparare ai guasti dell'ucciso.

Lo portarono dunque al campo de pretoriani, i quali, sebbene affezionati 482 a Comodo dalle largizioni, accettarono il nuovo imperatore perchè prometteva tremila dramme per testa, e il condussero con rami d'alloro al senato, perchè so n'approvasse l'elezione. Qui cogli applausi interrompendo i rifiuti di Pertinace, gli fin conferito il tilolo d'augusto, di padre della patria, di prin-8 gencipe del senato, e recitato dai consoli il panegirico. Egli non permise si chiamasse augusta la moglie sua che nol meritava, nè cesare il figlio sinchè non ne venisse degno. A questi cedette ogni suo possesso perchè non avessero ragione di chieder nulla allo Stato; poi, perchè l'accidioso fasto della corte noi guastasse, mandò il figliutolo a dedicaren presso l'avo materno.

Le virtì private conservò sul trono. Schietlo nel vivere, usava come prima co' migliori senatori, e gl'invitava a cene famigliari, derise da quelli che preferivano le sanguinarie prodigalità di Comodo. Per risanguare l'erario fece voltare in moneta le abbattute statue del prodecessore, vendere all'asta l'armi, i evatili, le vesti di seta, imobili, fra cui na carro che indicava l'ora e il cammino percorso '; le concubine e gli schiavi, eccettuando solo i nati e rapiti a forza; costriuse i favoriti del tiramo e rendere parte del male acquistalo, con cui pagò, oltre i pretoriani, i creditori dello Stato, le pensioni maturate e i danneggiati; aboli i pedaggi nocevoli al commercio, edecrebò per dicci anni immune chi rimettesse a coltura le sodaglie d'Italia; professò non accetterebbe legati a danno di legittimi eredi; ai banditi per fellonia restitui patria e beni, castigo i dedatori, e impeti si apponesse il mome suo sugli celtifia dicendo: — Sono pubblici, non dell'imperatore ·

I buoni godeano di veder rivivere Trajano e Marc'Aurelio: ma troppi erano quelli cni giovavano il disordine e il silenzio delle leggi; e i pretoriani, temendo riformata la disciplina, ribramavano Comodo. Ottantasette giorni appena dopo la sua elevazione, aleune centinaja di essi precipitaronsi traverso a Roma nel palazzo, peperto dalle guardie e dagli infidi liviti. L'in-so mar. peratore, vilmente abbandonato dai cortigiani, colla maestà della presenza e l'autorità della parola arresto i furibondi, che già si rittiravano, quando un Gallo, o non avesse inteso il discorso, o fosse di passione più violenta, gli cacciò la spada nel corpo, dicendo: — Eccoli un dono del tuoi sobdati ; negli altir rinasce la sete di sangue; e l'imperatore, avvoltosì il capo nella toga, pregando il cielo a vendicarlo, spira sotto mille colpi, e per la sgomentata città è portato dai pretoriani.

Così la forza militare sormontava il contrasto oppostole dall'impotente senato e dagli Stoici, e stabiliva il despotismo de' pretoriani in Roma, degli eserciti fuori. Lo rivelò una scena di beffa tremenda. Perocchè il popolo infuriato corse al campo de' pretoriani, assediandolo minaccioso: ma non avendo capi, non comparendo i consoli, non adunandosi il senato, la folla si disperse. I pretoriani non aveano ucciso Pertinace per alcun fine, o per inalzare qualc'altro; ma non troyando raccolto il senato per eleggere un successore, pubblicarono che l'impero era in vendita, si darebbe al miglior offerente. Sulviciano, suocero dell'imperatore, ch'era stato spedito da questo nel campo a clietare il tumulto, non aborrì di concorrere a un seggio stillante di tal sangue; altri competerono; finchè ne venne voce a Didio Giuliano, vecchio e ricco milanese, che or favorito or disgraziato dagli imperatori, avea traversato senza rumore le principali dignità, e adesso nel lusso e ne' bagordi consumava una delle più sfondolate fortune. Stava allora spensieratamente banchettando cogli amici, i quali lo animarono a concorrere; ed egli va al campo, comincia a dirvi, promette ripristinar le cose come sotto Comodo, e dalle cinquemila dramme offerte per soldato, sale a seimila ducencinquanta (4300 lire), pagabili all'atto.

O Giugurta, Roma ha trovato il compratore!

Didio, a piene voci acclamato, è fra' pretoriani condotto per le deserte vie di Roma, indi nel senato, che uditolo enumerare i propri meriti e vantare la libertà della sua elezione, ossequiosamente si congratulò della pubblica felicità. Collo stesso corredo guerresco portato in palazzo, vide il trono di Pertinace e la frugal cena che s'era disposto: eppure imbandi con più splendore che mai, e consumò la notte in banchottare, trarre ai dadi, e ammirar Pilade ballerino.

Ma il popolo non un applauso avea levato; anzi, qualvolta egli comparisse, gli avventavano ingiurie e sassi, indignati da quel turpissimo mercato; e provocavano a sempre nuove risse i pretoriani. Poi fra breve la folla si ammutina, ed avventatasi nel circo dove egli assisteva ai giuochi, gli rinnova le imprecazioni: ricorrendo anch'essa fatalmente alla forza armata come i tiranni. fa appello agli eserciti lontani perchè vengano a vendicare la prostituita maestà dell'impero. Quel grido d'angoscia trovò eco in tutto l'impero, e gli eserciti di Britannia, di Siria, d'Illiria, comandati da Clodio Albino, Pescennio Nigro e Settimio Severo, disdissero l'indegno contratto, fosse orgoglio, o invidia doi soldati, od ambizione dei capi.

Clodio Albino, nato nobilmente in Adrumeto d'Africa, avea scritto d'agricoltura, poi, abbandonato lo stilo per la spada, allora comandava l'esercito di Britannia. Mai non aveva perdonato; crocifisse centurioni per colpe da nulla; uggioso in casa e con tutti; in un pasto logorò cinquecento fichi, cento pesche, dieci poponi, centó beccafichi e quattrocento ostriche. Ricusata obbedienza a Didio, si sosteneva nella Britannia senza assumere il titolo d'augusto, anzi esortando a ripristinare la repubblica, e asserendo non si acconcerebbero le cose finchè il potere civile non prevalesse al militare, e al senato non fosser rese le antiche prerogative.

Di poca ricchezza e meno studio, ma ardito soldato e buon capitano, Pe-

scennio Nigro d'Aquino era salito ai primi gradi della milizia ; mantenitore della disciplina, non tollerava che gli uffiziali maltrattassero i soldati, fece lanidare due tribuni per avere sottratto alcun che della paga, e appena a suppliche dell'esercito perdonò la testa a dieci che avevano rubato del pollame : non permetteva il vino in campo; viaggiava a piedi e scoperto la testa; voleva i suoi servi portassero fardelli onde non parere oziosi nelle marcie. Nel governo importante quanto lucroso della Siria, procacciossi amore colla fermezza non discompagnata da affabile compiacenza; onde appena s'udi assassinato Pertinace, tutti l'esortarono ad assumere l'impero, le legioni orientali si chiarirono per lui, per lui il paese dall'Etiopia all'Adriatico, e di là dal Tigri e dall'Eufrate gli vennero regie gratulazioni. Nella solennità dell'acclamazione proferendosi il consueto panegirico, Pescennio interruppe l'oratore che il paragonava a Mario, ad Annibale, a non so quali altri canitani, dicendo: - Nar-· raci piuttosto quel che han fatto costoro d'imitabile. Lodare i vivi, e mas-· sime l'imperatore che può ricompensare e punire, è da adulatore. Vivo, · desidero di piacer al popolo : morto, mi loderete .. Virtù moderate, pregevoli nel secondo posto, non sufficienti al primo. Invece di difilarsi sopra l'Italia ov'era invocato. Pescennio si rallentò nella voluttuosa Antiochia, persuaso che la sua elezione non sarebbe nè contrastata, nè macchiata di sangue cittadino.

Eppner un emulo superiore sorgeva in Settimio Severo, di Lepti nell'Africa Tripolitana e di famiglia senatoria; spetto nell'eloquenza, nella filosofia, nelle arti liberali e nella giurisprudenza, sostenne magistrature e comandi; faticante di corpo e di mente, alieno dal fasto e dalla gola, violento e tenace nell'amore come nell'odo, provido dell'avvenire e dei mezzi onde profittaren disposto a sacrificare fama e onestà all'ambizione, inchine all'ingordigia e più alla crudeltà. Lastrologia, passione de 'suoi nazionali, lo aveva Insingato dell'impero; sposò una Giulia Domna sira, perché gli astri aveano promesso a costel, diverrebbe mogite d'un sovrano; e sotto Comodo ebbe accusa d'avere interrogato indevini sul diveni imperatore.

In Pannonia, udita la morte di Pertinace, raduna i soddati, svela il turpe mercato de pretoriani, e gli incita a vendetta con un'orazione eloquente e colla pini eloquente promessa di un donativo doppio di quel di Didio: poi colla prontezza richiesta dal caso, scrive ad Albino promettendo adottarlo e chiamando cesare; non tento b'igro, perché sapeva no loptrebbe sedurer; e mosse senza riposo vorso l'Italia, che con isgomento vide le legioni di Pannonia sbucare per Aquilei.

Didio sgomentavasi; i pretoriani, buoni solo al tunullo, tremavano delle invitto legioni di Pannonia e d'un tal generale; e se dai teatri dei bagni correvano alla armi, a pena sapeano maneggiarle; gli elefanti sbattevano dal collo gl'inesperti condottieri; la flotta di Miseno mal volteggiava; ei lipori ordeva, il senato gongolava. Didio in tentenno, ora faceva promaiare Severo nemico della patria, ora pensava associarselo all'impero, oggi gli spediva messi, domani assassini: cridio che le vestali e i collegi sacerdolati uscissoro incontro alle legioni, ma ricusarono: armò i gladiatori di Capua, e con magiche cerimonie e col sangue di molti fanciulli 4 fece prova di sviare il nembo. Ma i soldati che custodivano l'Apennino, disertarono a Severo: diserta-

rono i pretoriani, appena esso gli assicurò da ogni castigo, purchè consegnassero gli assassini di Pertinace. Avvertito che questi erano presi, il senato decretò morte a Didio, il trono a Severo, a Pertinace onori divini. Illustri sunstori furono deputati a Severo, sicarj a Didio, che piagmucolò purchè gli lasciassero la vita: "Che male fec'irò I mai tolto di vita alcuno? Ma do-2 dia. vette ripagare col sangue i sessantaquattro giorni di regno che coll'oro avea comprati.

Severo, che in quaranta giorni avea coll'esercito Iraversate le ottocento miglia che corrono da Vienna a Roma, consegui l'impero senz'altro sangue. Uccisi gli assassini di Pertinance, rese a questo segnalate eseguie, e diede lusinghe al popolo e al senato. Prima d'entrare in Roma raccolse i pretoriani in gran parata, e ricinto de suoi guerrieri, salito in tribunale, li rimbrotiò di predidi e codardità, e norivandi del cavallo e delle insegne. li concedò come

felloni, e li sbandi a cento miglia.

In loro luogo ne elesse quattro tanti, cernendoli dai più prodi suoi, di qual fossero paese: onde a tutti i soldati fu aperta la speranza d'entrare fra pretoriani. Questi cinquantanila uomini, fior degli eserciti, doveano dalle legioni essere considerati come loro rappresentanti, e togiere le speranze d'una ribellione. Il prefetto del pretorio crebbe d'autorità, non solo restando apo dell'esercito, ma e delle finanze e delle leggi. Per gratitotine o per politica condiscendenza Severo concesse ai soldati l'anello d'oro, aumentò le paghe, e con ciò il lusso, la mollezza, l'indisciplina, mentre l'itala gioventi, sturbata da quel suo privilerio, si dice al ladro o al gladiatore.

Ciò più lardi: per allora, con truppe valorose e devole egli mosse ad assicurarsi l'impero no da Bartari; ma dai due emuli, pari d'arri, di forza, d'artifizio. Prevalendo di rapidità e d'accorgimenti, appo Isso e Nicca sconfisse Nigro, e quando il seppe ucciso dai soldati presso Cizico, crudeli vadete esercità sugli amici del vecchio e generoso amico suo; spense la famiglia di esso e i senatori che l'avevano servito da tribuni o generai, gil altri sband, e i beni al fisco; molti di grado inferiore mise a morte; condannò coi padri i figil degli uffixiali che avea tenuti ostaggi; alle città fautrici dell'emulo bose i privilegi; quelli che, buono o mal grado, l'avevano servito di danaro, ne dovettero il quadruplo a lui; lamenti scoppiassero pur d'ogni parte, egli mon v'ascollava.

Nel caldo della vittoria passa l'Eufrate, vince ggi abitanti dell'Osroene e dell'Adiabnen che, fra l'ultime discordie, avevano trucidati i Romanie e scosso il giogo; penetra nell'Arabia che avea parteggiato con Nigro, fa guerra anche ai Parti, conquista una porzione della Mesopotamia che riduce a provincia, assedia ed espogna Bissanzio, principale baluardo contro i Barbaria.

Sapendo che Albino era caro al senato quant'egli odioso, Severo non

osava romperla seco apertamente, e gli scriveva lettere lusinghiere, ma al tempo stesso mandava per assassianci x Soporta la sleatila, Albino la proclamò, assunse il titolo d'imperatore, e tragtitato nella Gallia, vi fece nodo di autorevoli persone. Severo allora sacrifica una fanciulla per cerare nelle viscere di essa l'esito della guerra <sup>3</sup>: presso Lione s'affrontano ecciniquantamila Romani: dopo lunga e incerta battaglia fra eserciti di pari valore, Albino pia-197 gato a morte, spira ai piedi di Severo, che con barbara gioja il fa calpestare dal suo cavallo e lascira ri cani sulla soglia della sua tenda.

La sicurezza non sopi in lui il desiderio di vendetta. La moglie ed i figliuoli d'Albino, già perdonati, fe trucidare e gettar nel Rodano, come tutti i parenti e gli amici, coi beni de quali arricchi i guerrieri suoi e se stesso. Mandando al senato la testa d'Albino, si lamentò con lettera beffarda del bene che i senatori gli avevano voltot, vambi il governo di Comodo, e — la questo teschio (soggiungeva) voi che l'amaste leggete gli effetti del mi risentimento . Giunto poi, sicoinio in senato vilipendi contro Albino, lesse lettere a quello dirette, encomiò le precauzioni di Silla, Mario ed Augusto, mentre Pompeo e Cesare erano periti per inopportuna clemenza. Consegnente alle parole, in pochi giorni quarantadus esnatori, consolari o preteri mimolò on altri assai alla vendetta, alla gelosia ed all'avarizia sua; fece deificare Comodo, uccidere Narissos che l'aveva attossicato.

La dieciplina era il suo scopo; la volova come un generale d'esercito, dispoticamente; giusto coi piccoli per deprimere i grandi, valendosi de' giureconsulli per organizzare l'obbedienza, e associando la giurisperizia coll'assolutismo; i soldati viepiù voleva sottomessi, quautunque obbligato a condiscendere in parte ad essi perché stromenti di sua elevazione e consorvazione.
Il popolo, contento di vederlo uccider ladri, masnadieri, prepotenti, prusea a
henvolergit; lo chiamava il Mario o il Silla punico, mentre gil Africani lo
amavano come vindice dell'antica Cartagine, il cui nome ricompariva sulle
medaglie che la nouva battava in riconoscenza de vantaggi da li decretailie.

Mosso per nuove battaglie, da Brindsis fu nella Siria ed a Nisiba di Mesopolamia per respingere i Parli: varcato l'Eufrate, press Scleucia e Babi-188 lonia abbandonate, e la capitale Clesifonte, dopo lungo contrasto e gravi malattie, causate da déficienza di cibo. A honna è comandato esuttare di questi trionif, fra i quali esso dichiara suguesti Caracalla e Geta soni felipioni. Riposato alquanto in Siria, visita l'Arabia e la Palestina, ove proscrive la religione chera o cristiana: vede i monuementi dell'Egitto, e raccolli dai tempi i libri di arcane dottrine, li chiude nella tomba d'Alessandro Magno, perchè ne quelli ne questa viù fossero veduti.

Fra ciò non dimentica di spigolare, come dice Tertulliano, i fautori di Nigro e d'Albino e chi gli desse ombra: poi abbandonasi tutto a Flavio Plauziano, su prefetto del pretorio, cui ne' domestici ragionari e in senato lodava più che Tiberio non facesse di Sejano. Senatori e soldati offivano a costui statue, voti, sacrifai, come all'imperatore, e ciuravano per la fortuna di Plauziano: solo

per lui arrivavasi all'imperatore e ai posti; ed egli alussva dell'autorità, fino a mandar a morte illusti personaggi senza lampoco informare Severo il quale, 200 credendolo un sant'uomo, il crescova d'onori, e ne faceva sposare la figlia Plautilla al suo Caracalla. Costei porth'u na dode che sarbbe bastata, dico Dione, a cinquanta regine; e cento persone di nobili case, alcuni anche padri di famiglia, forono falti camuchi per servirla. Ma non sempre spirò quell'aura. Ingelosito di Plauziano, Severo comando s'abbattessero le statue erttegli: vero è che alcuni governatori, interpretandolo per segno di disavore, essendosi affretati di far altrettatto nelle provincie, furono tolti di posto o shanditi, e Severo dichiarò che guai a chi facesse affronto a Plauziano. Caracalla, nojato del fasto di Plautilla, prese tal doit o al lei dal suocero, che ne ginrò 201 la ruina; e nel regio appartamento avventatosegli, lo fece quivi stesso trucidare, dopo, fui per dire, un regno di dicie anni. La figlia e i confederati di confederati di

esso furono relegati o morti, dicendosi che macchinava assassinar l'imperatore. Eppure Severo rifori il paese; corresse gli abasi introduti dopo Marc'hu-relio; il tesoro trovato esausto, lasciò riboccante, e grano bastante per sette anni \*, olio per cinque, avendo disposto node alquanto distribuirme in perputo a ciasceni cittàdino. Alzò mouvi monumenti, e riparò i vecchi a Roma e nelle maggiori città, sicchè molle presero il nome di sue colonie; largheggiò col copolo e neti isottanoli: mantenne la paece interna.

Controi Caledoni sollevati e vincitori accorse nella Britannia, traendo seco i due suoi figli per istrapparti dalle lascivie: e benchè gottoso e vecchio, inseguiva a foco e ferro i nemici ne' più fitti loro recessi, li costriuse alla pace, e per separare le conquiste nuove dal passe indipendente, tirò una mura sull'istimo tra i glofi di Fordt Fodorira astratirum je la foce della Clyde (Glota). Poco durarono in quiete i Caledoni, e saputo che Severo stava malot, irruppero, ond'egli mando Carrealla che ii guerreggiasse a sterminio. Costui, che già aveva tentato assassinar il padre in battaglia, ora a capo d'un esercilo colori gli empj disegni, inducendo soldati e tribuni a disdire bobedienza al veccilio inferno. Severo rimbrotto l'esercito, fece decollare i più rei, ma al figlio perdono; e l'unico suo atto di clemenza nocque al mondo niù che tatte le sue crudeltà.

Limato dall'infame condotta di Caracalla, a York (Eboracum) sentendosi morire, Severo fece leggere ai due figiuni di discorso che Salhustio metto in bocca a Micipsa per esartare i suoi eredi alla concordia: raccomandò quella ch'è principale arte de'tiranni, conciliarsi i soldati colle liberalità, poco curandosi del resto: fece trasferire la Fortuna aurea dalla sua nella camera di Caracalla, poi in quella di Geta, ed esclamo, — Pui tutto, e il lutto è nulla -?: chiesta l'urar preparata per le sue ceneri, soggiunso, — Tu racciniderai quello a cui la terra fu piccola . Non reggendo agli spasimi, domandò veleno, que enezdogli, mangiò tanto da sofficare.

Accostavasi ai sessantasei anni, e regnò diciassette e otto mesi. All'effigie cerea di lui, in Roma collocata sopra letto d'avorio e coltrici d'oro, per sette giorni fecero corteggio senatori in bruno e dame in bianco; i medici proseguivano regolari visite, anunuriando i progressi 'del male, finche il settimo pubblicarono la morte. Allora il feretro fu per la via Sacra portato a spalla di cavalieri nel foro, accompagnato dai senatori e dalla gioventi che inneggiava l'Estinto. Sul campo Marzio erasi elevata sphendida piramide di legno, contenente quattro camere sovrapposte e decrescenti: nella seconda fu collocato il simulacro, sparso d'aromi ed ifoni; e poichè i cavalieri ebbero attorno gareggiato in corse di cavalli, vi fu messo fuoco, e di mezzo alle vampe un' aquila, sciocilindo il vilo, simbolegziò l'anima di Severo salente aci libe.

Avea pubblicato leggi di grande, quantunque severa giustizia, cui dettava e de conserva seguire egli stesso como despoto; poichè, avvezzo ai campi e sapendosi essos al senato, sprezzò e conculcò questo simularo di autorità intermedia fra l'imperatore e i sudditi. Così svellendo gli ultimi resti della repubblica, insinuò colla dottrina e colla pratica il sistema despotico, e agevolò gli abusi del suoi successori e il tracollo dell'impero.

<sup>(1)</sup> LAMPRIDIO, Fila di Alessondro.

<sup>(2)</sup> Sororibus suis constagratis, ipnas concubinas suas sub oculie suis stuprari jubebat, nec irruentium to se fuvenum carebat infamia, omni parte corporis alque ore in sexum utrumque pollutus. Historia Aug., 47.

<sup>(5)</sup> Ivi . Fita di Pertinace.

<sup>(4)</sup> DIONE, in Giulio Didio.

<sup>(5)</sup> SUIDA, pag. 257.

<sup>(6)</sup> In ragione di settantacinquemila moggia l'anno.

<sup>(7)</sup> Omnia ful, et nihil expedit. Historia Aug., 74.

### CAPITOLO XLIV.

## I Trenta Tiranni. Diocleziano. Imperatori colleghi. Costituzione mutata.

Caracalla e Geta, uno di ventitre, l'altro di ventun anno, all'indolenza di chi nasce nella porpora aggiungevano mostruosi vizi ed un reciproco escerarsi. Il padre adoprò consigli e rimproveri per mitigare quell'accanimento; s'ingegnò di nguagliarli in tutto, fin, cosa inusata, nel titolo d'augusto: ma Caracalla tenevasi oltraggiato di ciò, e del veder Geta conciliarsi il popolo e l'esercito.

Appena Settimio Severo chiuse gli occhi, i due sugusti abbandonarono lo conquiste per giungere a chi primo in Boma, e prochamiti entrambi dggli eserciti, ebbero eguale dominio indipendente. Già in via non aveano mangiato mai insieme, mai dorratto sotto il medesimo tetto; in città a divisero I palazzo, ch'era più grande di tutta Roma ¹, forticando la porzione dell'uno contro quella dell'altro, e postando sentinelle; nè mai s'incontravano che coll'ingiuria sul labbro, col pugnos sull'esba. Per ovivare l'imminente guerra fraterna, fu pro12 posto di spartire l'impero; ma Caracalla tolse le difficoltà col trucidar Geta in febbs, grambo a Giulia loro madre.

Fra rimorso e soddisfazione, quel mostro fugge al campo de pretoriani, prostrasi agli Dei, e dicendosi scampato dalle insidie fraterne, protesta voler vivere e morire coi fedei soldati. Questi proditigevano Geta, ma un donativo di mille settecento lire ciascuno sopi le mormorazioni. Caracalla non aveva udito as uo padre, — Tienti amici i soldati, e basta? Del senato non restavagli a temere; per dare un osso al popolo, lasció deficar Geta, dicendo, — Sia divo, purchè non sia vivo ; e consacrò a Serapide la spada con cui l'avea trafitto.

Ma le furie vendicatrici straziarono il fratricida, che tra le occupazioni, lo adalazioni, le lascivici, vedevasi incontro i finatani del padre e del fratello. Per cancellare ogni memoria dell'estinto, ne abbatic le statue, e fuse le monete; a Giulta che lo piangeva, minacciò la morte; la diede a Fadilla, nltima figlia di Marc' Aurelio; ventimila persone fe trucidare, come amici di esso. Ad Emilio Papiniano giureconsullo, già odioso a lui perche Severo gli aver arcomandato l'amministrazione del regno e la conocrida di sua famiglia, comandò di serivere un'apologia del suo fratricidio, come Seneca avea fatto con Nerone; ma questi rispose: — E più facile commetterlo che giustificario -, e con intrepida morte suggellò la fama acquistata colle cognizioni, colle opere colle cariche.

Fattosi al sangue, Caracalla ne agogna sempre di movo, e bastava per colpa l'esser ricco o virtuoso. Girò le varie provincie, massime le orientali, 218-16 sfogando l'ingerdigia di supplizi contro tutto il genere umano. O rumque fosse, i senatori doveano preparargli e banchetti e sollazzi d'immenso costo, cil egli poi abbandonava alle sue guardie, ergergli palazzi e teatri, che o ne dguardava tampoco o comandava di demolire. Per acquistare popolarità, vestiva sconodo il paese; in baccodonia, attestando ammirazione per Alessandro, ordinò un corpo del suo esercito a modo della falange, attribuendo agli uffiziali il nome di quelli dell'eroe; in Asia idolatrò Achille; dapertutto buffone e carnefice; nella Gallia fece ucidare sino i medici che l'avesno guartic; per una satira ordinò di sterminare gli Alessandrini, e dal tempio di Serapide dirigeva la starge di miciliata d'infelici, tutti, come ergi iscrissa al senato, colnevoli.

Del resto nessuna cura nó degli affari né della giustizia; a giullari, cochieri, commedianti, ghdiatori profondera oro; a liberi, istrioni, eumechi dava i primi posti: che importavano i lamenti dei mondo intero? 'Tenti amici i soldati, e lusta · A costoro Caracalla largbeggiò ancor più che suo padre, del quale poi non avea la fermezza per fenarii; setanta mitioni di dramme all'anno distribuiva ad essi, oltre la paga aumentata; il isaciava pollurie no quartieri, e ne provecava la famigliarità, imitandone il vestire, i modi, i' plopo sprecato l'immenso lesoro di Severo, dovette fin battere moneta falsa, e a Giulia che nel rimproverava, rispose impugnando la spada: — Finchè avrò questa, mai non me ne mancherà · .

Menò qualche guerra, ed essendosi i popoli di Germania sollevati di conserva, volendo o parte del suoi tesori o guerra eterna, egli scelse il primo
patto: non ricevette però gli ambasciatori, ma i soli interpreti, che subio
free ammazzare peròch non testimoniassero della sua vergogna. Assassinò il
re dei Quadi; e chiamati i giovani della Rezia alle armi, il fece scannare.
Avendo invitato Tiridate re dell'Armenia e dell'Osroene ad Antiochia, lo gittò
in carcere, e l'Osroene ridusse a provincia; ma l'Armenia non pole. Senz'altra dichiarazione entrato sulle terre dei Parti, ne sterminò gli abitanti, fin
collo shandare bestie feroci e sebbene non avesse visto nemico, si vantò vincitore dell'Oriente, e il senato gli aggiunse i titoli di Germanico, Getico e
Partico, edi l'inofo. Elvio Pertinace, figlio dell'imperatore ucciso, disse che
il solo soprannome di Getico gli conveniva, per allusione a Geta ucciso; e pagò
il molto colla vita.

La prefettura del pretorio, che allora abbracciava tutte le funzioni del dominio, era stata divisa, pel militare ad Avvento, pel civile a Marco Opilio Macrino avvocato di Cesarea in Mauritania. Un africano indovino predisse a quest'ultimo l'impero: del che fu mandato avviso a Caracalla mentre in Edessa guidava un occhio, ed egli consegnò il dispaccio a Macrino stesso. Questi vide inevitabile il morire o dar morte; onde comprò il centurione Marziale, che trafisse Caracalla intanto che pellegrinava al lempio della Luna a Carre.

Giulia Domna sua madre, che Severo avea sposata perchè le stelle predi-

ceanle regio marito, oltre bella, era di vivace immaginativa, di fermo animo, di squisito giudizio, insegnata nelle arti e nelle lettere, e protettrico degli uomini d'ingegno, le cui lodi però non sopirono certi scandali. Sull'austero e geloso marito mai non avea preso ascendente, ma sotto il figlio amministrò con prudezza e moderazione; poi per non sopravivere alla digotià, lasciossi morir di fame.

Questo mostro è memorabile per avere dichiarato cittadini romani tutti i sudditi <sup>2</sup>, non per generosità, ma per sottoporre anche i, provinciali alla ventesima delle eredità, che pagavasi dai soli cittadini.

Tre giorni vao l'impero del mondo: al quarfo, i pretoriani non trovando a chi darlo, acchiardo, accumarono Macrino, che se ne mostava alieno de accorato dell'uccisione di Caracalla, e che subito sparse doni, promesse, amnistia. Il senato, fin allora estimate, prodigi imprevazioni al morto, a Macrino più onori che a verun altro mi, cesare il figlio suo, augustà la moglie, e il supplicò di punire i ministri di Caracalla, e sterminare i delatori. Macrino gli permise d'esigitare e sanstori e alemni cittadini, crocifiggere gli schiavi o liberti accusatori de padroni; poi all'esercito consenti la deificazione di Caracalla, che il sempre docile senato approvò.

Tentando riparare i disordini, annullo gli editti repugnanti alle leggi di Roma; punt col fuoco gli adulteri, chiunque fossero; gli schiavi fuggiaschi obbligava a combattere coi gladiatori; talvolta i rei lasciava morir di fame; condannava nel capo i delatori che non provassero l'accusa; se la provassero, lasciava loro l'ordinaria riconpensa d'un quarto dei beni dell'accusto, ma li dichiarava infami; i cospiranti contro la sua persona ora puni, ora perdonò, Questo rigoro, e il surrogare talvolta nelle cariche a persone illustri gente sprovista di nobilità e di merito, eccib scontenti; trovossi indecoroso il vedere in trono uno che ne lampoco era senatore, ne con veruna qualità ricattava la bassezza dei natali.

Giustizia o paura, l'imperatore rimando i prigionieri rapiti da Caracalla:
ma Artabano IV re dei Parti, che faceva armi per vendicare il costiu affonto,
pretese ricdificassero le terre da Caracalla diroccate, restituissero la Mesopotamia, e un'ammenda per le sepolture dei re Parti diraggiate; e non oticamo doi, assait i Romani presso Nisiba, li ruppe, ne concedette pace che al prezzo di cinquanta milioni di dramme. Gli Armeni furono mitigati col rimettere Tiridate in Irono.

Causa principale delle rotte era l'indisciplina degli eserciti; onde Macrino, ingegnandosi di ristabilirla, dai molti quartieri delle città li trasferi alla canpagna, vietando anzi d'accostarsi a quelle, e puniva irremissibilmente ogni lieve fallo: volle anche attenuare la paga ai soldati, che allora levarono il grido, rinfacciandogli l'oziare suo suntuoso in Antiochia, e l'ipocrisia onde avea finto piangere l'assassinio di Carcalla, opera sua.

Sofflava nel fuoco Giulia Mesa, sorella di Giulia Domna, scaltra come donna, e come uomo coraggiosa, alla quale Macrino avea lasciato le molte ricchezze,

relegandola però ad Emesa in Fenicia, coi nipoti Vario Avito Bassiano di tredici e Alessandro Severo di nove anni, nati quello da Giulia Soemi, questo da Giulia Mammea sue figlinole. Il primo, detto Elagabalo, dal nome del dio Sole di cui essa l'aeva fatto sacerdote, dai soldati del non lontano campo di Macrino si fece ben volere per dolcezza e affabilità, tanto più dopo che Mesa sparse fosse generato da Caracalla, e puntello tal opinione con larghi donativi; -indotti dai quali, il proclamarono imperatore col nome di Marco Aurelio An- 218 tonino Elagabalo. Ulpio Giuliano prefetto del pretorio, spedito contro di esso, fu trucidato: Macrino, in tentenno fra il rigore e l'indulgenza, alfine lo dichiarò nemico della patria, proclamò augusto il proprio figlio Marco Opilio Diadumeno, e promise a' soldati cinquemila dramme, al popolo cencinquanta per testa. Non ostante ciò, i soldati si chiarirono pel giovinetto; trucidavano gli uffiziali per succeder loro nei beni e nel grado com'era promesso; poi in battaglia sui confini della Siria e della Fenicia, Macrino con intempestiva fuga decise della giornata. Côlto presso Archelaide in Cappadocia, mentre era condotto all'emulo, avendo inteso che il bilustre figliuolo Diadumeno era stato pubblicamente decollato, si precipitò dal carro, e le guardie ne finirono i dolori e la vita. I pochi che resistettero, perirono: in venti giorni cominciata e finita la rivoluzione.

Elagabalo consumò di molti mesi in frivolo viaggio e pomposo dalla Siria in Italia, ove intanto spedi le solite promesse, e il proprio ritratto in abita cerdotalti di sela e d'oro, ondegiani all'orientale, sul capo la tiara, moniti e collane e gemme per tutto, le ciglia tinte in nero, le gote in rosso; talchè Roma dovette accorgersi che, dopo la militare brutalità, le sovrastava il molle desnotismo orientale.

E veramente il sacerdote del Sole sorpassò in empietà, prodigalità, impudicizia e barbarie i mostri che l'avevano preceduto. Fra le sei mogli che in quattro anni menò, e ripudiò od uccise, contò anche una Vestale, colpa inaudita. Non d'altro che di stoffe d'oro conrivansi i suoi appartamenti: nudo guidava il cocchio tempestato di gemme, cui aggiogava donne seminude, e per giungere a quello non dovea calcare che polvere d'oro: d'oro i vasi a qualunque uso, e la notte distribuiva ai convitati quelli usati il giorno: le vesti, de' drappi più fini, nè mai portò due volte la stessa, mai due volte un anello. Le peschiere empi d'acqua di rose, di vino il canale de' conflitti navali: un indistinto di fiori ricreava le camere, le gallerie, i letti suoi: imbandiva pranzi di sole lingue di pavoni e rossignuoli, d'ova di rombi, cervella di papagalli e fagiani, talloni di camelli, mamme di cigni; non assaggiava pesci se non quando si trovasse lontanissimo dal mare, ed allora ne distribuiva al vulgo quantità de' più fini e più costosi al trasporto: nutriva i cani con fegato di paperi, i cavalli con uva, le fiere con fagiani e pernici. Chi inventasse qualche pruriginoso manicaretto, n'avea premio; ma se non incontrasse il gusto dell'imperatore, era condannato a non mangiar altro che di quello, finchè non ne scoprisse uno più avventurato. Servivansi inoltre a quelle mense piselli misti con grani d'oro, lenti con pietre di fulmine, fave con ambra, riso con perle; mescevasi mastice al vin di rosa, spolveravansi d'ambra i tartuli e i pesci. D'argento erano le tavole, g'i vasi in forme impodiche; di marlo alimentavansi le lampade; rose e giacinti piorevano sui convitati, alcuna volta in tal quantità da sofficarii, per divertimento dell'imperatore.

A infamie le più sozze, di cui il suo palezzo fu un ridotto, invilava gli amici, che chiamava commilitoni per l'indegno consorzio; e le salaci prodezze acquistavano gdi amasi suoi le prime carriche dell'impero. Repente cacciò tutte le meretrici, e vi surrogò garzoni, e si fece sposare da un unfaziale e da uno schiavo, consumando le bestiali nozze actospetto del munfaziale avandolo questi eservalo amaggiori decenza, lo trucidò: altri assai mandò a morte nella Siria e altrove, come disapprovassero la sua condotta. Quando apparve la prima volta nella curia, volte sua madre fosse annoverata fra i padri coscritti, con voce al par di loro; anzi institul, sotto la presidenza di lei, un senato di done, che risolvessero sugli abiti dei Romani, i gradi, le visite, e sifatte importanze.

Pazo pel dio al quale dovera il nome e il trono, e che era adorato sotto forma d'un cono di pietra nera, gli alzò tempio magnifico sul Palatino, con riti forestieri; Giove e gli altri Dei gli fossero servi; anzi a nessun
altro che a quello si prestasse adorazione. Profanati adunque e spogi i tempi, al suo firono recati il finoco eterno di Vesta, la statu adella Gran
Madre, gli scudi Ancili, il Palladio; e do Cartagine trasferita la dea Astarte
quello, non che astenesi egli medesimo dalla carne di porco e farsi circoncidere, sagrificava fanciulli, rapiti ad illustri famiglie. Menando in processione la rozza pietra s'un carro a sei bianchi evalli, fere spolverar d'oro
la via; egli, tenendo le briglie, camminava a ritroso per non torcere gli
occhi dalla predietta divinità. Nei sacrifizi suoi vini squisiti, rarissime vittime, preziosi aromi si consumavano, e tra le lascive danze che sirie fanciulle menavano al suono di barbarici stromenti, i più gravi personaggi di
toca e di suada ademinivano ritiodo ed abitete funzioni.

Mesa tentava indarno frenare quel forsennato; e prevedendo che i Rogu mani, ossia i solatai, no daritrebbero a lungo, lo indusea a odattera il engino
Alessandro Severo, acciò, diceva, che gli affari nol distraessero dalle divine
sue cure. Elagabalo, come vide costai non pigliar parte alle sue dissolulezze,
e rendersi caro al popolo e al senato, tento ucciderlo: mai i pretoriani si sollevarono, e uccidevano l'imperatore se a lacrime non avesse impetrato gli
lasciassero la vita e lo sposo; onde sfogranono la loro indignazione sugli altri
compagni di sue dissolulezze. Quando l'anno vegenete attentò ancora alla vita
d'Alessandro, i pretoriani di movo tumultuarono, e avendo Elagabalo dovulo
portario nel loro campo, a quello profusero applassi; a lui insulti. Irritato,
comanda la morte di alcuni, mai loro comagni li stranona ol acranefice:

si fa baruffa; Elagabalo si nasconde nelle fogne, ed ivi scoperto è ucciso. 222 Aveva diciott'anni!

Alessandro Severo di quattordici fu gridato imperatore, augusto, padre della patria, grande, prima di pur conoscerlo <sup>5</sup>. Egli, dolce e modesto, lasciossi recoglare dalla madre Mammea <sup>4</sup>. la quale gli pose attoro un consiglio di sedici senatori, e a loro capo il celebre Domizio Ulpiano, affinchè risarcissero lo scompiglio del governo e delle finanze, rimovessero i tanti indegni impiegati, e formassero il giovane imperatore.

Rispettoso ad essa e ad Ulpiano, aborrente dagli adulatori, Alessandro amò la virtù, l'istruzione, il lavoro. Sorto coll'alba, dopo le devozioni nella domestica cappella, adorna delle immagini d'eroi benefici, dava opera agli affari nel consiglio di Stato e alle cause private, donde ricreavasi coll'amena lettura e collo studiare poesia, filosofia, storia, massime in Virgilio, Orazio, Platone e Tullio, senza trascurare gli esercizi del corpo. Rimessosi poi agli affari, dava spaccio a lettere e memoriali, fin alla cena, frugalmente imbaudita per pochi amici, dotti e virtuosi, la cui conversazione o la lettura gli tenesser luogo de' ballerini e de' gladiatori, condimento ai banchetti romani. Vestiva positivo, parlava cortese, a tutti dava udienza in certe ore, e un banditore ripeteva quella formola de' misteri eleusini: - Qua non entri chi non ha animo castigato ed innocente . Avea scritto sulle porte del palazzo: - Fate altrui quel che a voi vorreste fatto ». Di Cristiani avea piena la corte, e v'è chi dice adorasse in secreto Cristo ed Abramo, e neusasse alzar tempi al vero Dio, se gli oracoli non avessero riflesso che ridurrebbe con ciò deserti que'degli altri. Come vedeva usato dai Cristiani nella scelta de' sacerdoti, pubblicava il nome de' governatori che eleggeva alle provincie, invitando chi avesse alcun che da opporre. Moderato il lusso, diminui il prezzo delle derrate e l'interesse del danaro, non lasciando al ponolo mancare nè largizioni nè divertimenti. I governatori, persuasi che l'amore de' governati fosse il solo modo di piacergli, tornavano in lena le provincie; e così ricreavasi · l'impero da quarant'anni di diversa tirannia.

Restavano, pessima piaga, i soldati, indocili d'ogni freno. Alessandro gli amicò coi donativi e con alleviarli da qualche peso, come dal portar nelle marcie la provisione per diciassette giorni; ne diresse il lusso sui cavalli e sulle armi; alle loro fatiche sottoponevasi egli stesso, li visitava malati, non lasciava alcun servizio senza memoria o compenso, e diceva premergii più il li conservar loro che se stesso, in quelli consistendo la urbblice astleveza.

Ma val rimedio a male incancrenito? Ai pretoriani venne a noja la virtù del loro creato, e tacciavano Ulpiano loro prefetto di consigiiario alla severità; onde infuriati orsero Roma per tre giorni come città nenica, ficcando anche il fuoco, sinchè ebbero Ulpiano, che trucidarono sugli occhi stessi dell'im-250 peratore, indarno buono. Egual fine minacciavano qualunque ministro fedele; nel Dione storio campo, che con colarsi nelle sue ville di Campania. Le lecioni

Cauro, St. degli Italiani. Tom. II.

imitarono il tristo esempio, e da ogni banda rivolte e uccisioni d'uffiziali atte stavano che nulla più giovava la bontà in tanta sfrenatezza.

223-24 Al tempo suo una grande rivoluzione ristorò l'impero di Persia, o Ardesci-Babegan o Artaserse, figlio di Sassan, re dei re, all'unità dell'amministrazione e del culto del fuoco secondo la dottrina di Zoroastro ridusse quanto paese giace tra l'Eufrate, il Tigri, l'Arasse, l'Oxo, l'Indo, il Caspio e il golfo Persico. Erano movi tremendi nemeii all'impero romano; giacelle Ardescir disegnò ricuperare quanto avea posseduto Giro; e senza riguardo ad 222 Alessandro Severo, passò l'Eufrato, soldomise molte provincie contigno, ed all'imperatore che s'avvicinava coll'esercito mando quattrocento uomini, i più atanti di loro persone, i quali dicessero: — Il re dei re mando ordine ai 8 Romani e al loro zoro: scombrino la Siria e l'Asia Minner, e restituisarono.

Alessandro s'irriò a quella tracolanza, e tolti ai messi gli ornamenti, li zar relegò nella Frigia; la Mesopotamia senza battaglia ricuperò; e sconfisse Ardescir, che contava cenventimila cavalli, diccimila soldati pesanti, mille ottocento carri da guerra, e settecento relefanti. Alessandro divisei il suo esercito in tre corpi, che per diversi lati invadesero la Partia; e la concorda del hen disposto attacco avrebbe potuto fiaccare i Persi, se l'esercito romano non za vaesse ricusato lo fatiche e trucidato gli utiliziali. Reduce a Roma, e vanate le sue imprese in senato, Alessandro trionfò condotto da quattro elefanti, ed

· ai Persiani i paesi di qua dell'Egeo e del Ponto, posseduti dai loro avi ..

ace imprese in escalability research training to an account of quality cleaning, to obbe il sopramone di Partico e di Persico in a poco stante Ardescir rippici quanto i Romani aveano acquistato, e in quindici anni di regno consolido la sua potenza minacciosa alla romana. Alessandro disponevasi a rinnovare le ostilità, da cui lo distrassero i Gerstranti. Accorso al Beno. nel irressimse: una l'arrestà lo scommiello del suoi oser-

Acessanto opponeessa a rimovare te ostantia, act un to usus arecero i Ger-225 mani. Accorso al Reno, no il respinse; ma l'arrestò lo scompiglio del suoi eserciti, intolleranti delle fatiche, della disciplina e del rigore ond'egli puniva qualunque oltraggio recassero nelle marcie, lungo le quali faceva ripetere dagli araldi quel suo — Fate come volete che a voi si faccia ·.

Quando Alessandro, reduce d'Oriente, festeggió nella Tracia con giuochi militari il natogli Geta, si presendò un garzone balioso, in barbara lingua implorando l'onore di concorrere alla lotta. La sua corporatura dava grand'indizio di vagoria; laonde, affinche non avesse, egli harbaro, a trionfare d'un soldato romano, furongoli opposti i più forzasi schiavi de campo: ma un dopo l'altro, sedici ne abbattè. Compensato con regalucci ed arrolato nelle truppe, al domani i odiverti con astabellare a modo del suo passe: e vedendo che Severo gli avea posto mente, tenne dietro al cavallo di lui in una lunga corsa, senzi ombra di stanchezza; al fine della quale avendegli l'imperatore esiblo di lotter, accettè, o viuse sette robusti soldati. Alessandro il regalò d'una collana d'oro, e lo serisse fra le guardie del suo corpo con paga doppia, l'ordinaria non bastando al suo mantenimento.

Costui chiamavasi Massimino, di padre goto, di madre alana: alto otto piedi, trascinava un carro cui non bastava un par di bovi, sradicava alberi, fiacaval al tibia di un carallo con un calcio, spiaccicava ciotolo fra le mani, mangiava quaranta libbre di carne, bevea ventiquattro pinte di vino al giorno, quando non eccedesse. Nel trattare cogli uomini vide la necessità di frenare la natia fierezza; e sotto i succedentisi imperadori si conservò in grado: Alessandro il costitul tribuno della quarta legione; indi, per la disciplina che serbava, lo promosse al primo comando, lo ascrisse al senato, e pensava dare sua sorella a Giulio Vero figlio di lui, bello, robusto e coraggioso quanto sunerbo.

Tanti benefizi, non che ammansassero Massimino, l'invogliarono a tutto osare quando tutto potea la forza: spargeva cronache e risa su questo imperator siro, tutto senato, tutto mamma; e formatasi una fazione, lo assall presso Magonza, e lo trucidò con Mammea, di soli ventisei anni. I soldati 235 uccisero gli assassini, eccetto il capo: popolo e senatori piansero Alessandro quanto meritava, e con annua festa commemoravano il suo natale. Massimino, gridato imperatore, si associò il figlio, cui i soldati baciarono le mani, le ginocchia, i piedi: il senato confermò quel che non poteva disfare: e tosto cominciarono le vendette e la crudeltà. Come chi da infima perviene ad alta fortuna, Massimino temeva il dispregio ed i confronti; quindi la nascita illustre o il merito erano colpa agli occhi suoi, colpa l'averlo vilipeso, colpa l'averlo sovvenuto nella sua povertà. Un sospetto bastava perchè governatori, generali, consolari fossero incatenati sui carri e portati all'imperatore, che, non sazio della confisca e della morte, li faceva o esporre alle fiere entro pelli fresche di bestie, o battere sinchè avessero fil di vita. Nè i Cristiani cansa- 256 rono la sua ferocia

A pari con questa andava in hii l'ingordigia; e incamerò le rendite indipendenti che ciscunta città amministrava per le pubbliche distribuzioni e per sollazzi, spogliò i tempi, e le statue di numi e d'eroi volte in moneta. Dapertutto fu indeprazione, in quakche luogo tumulor. Nell'Africa, alcuni giovani ricchissimi, spogliati d'ogni ben loro dal procuratore ingordo, armano schiavi e contadini, trucidano il magistrato, e gridano imperatore Marc'Antonio Gor-237 diano processolo di quella provincia.

Questo ricco e benefico senatore, discendente dai Gracchi e da Trajano, occupava in Roma il palazzo di Pompeo, adorno di trofei e pitture: aveva sulla via di Prensete una vilial di magnifica estensione, con tre sale lunghe cento piedi, e un portico sorretto da ducento colonne de' quattro più stimati marmi: nei giucchi dati al popolo, non esibiva mai meno di cencinquanta coppie di gladatiori, talora cinquecento: un giorno fece uccidervi cento cavalli siciliani ed altrettanti cappadoci, e mille orsi, a non dire le fiere minori: e sifatti giucchi, essendo edille, rinnovò ogni mese; fatto console, gli estese alle principali città d'Itlaia.

Qui tutta la sua ambizione; placido del resto da non eccitare la gelosia de' tiranni, attendeva alle lettere, e cantò in trenta libri le virtù degli Antonini. Toccava gli ottant'anni quando gli sopragiunge codesta sventura dell'impero; e poichè preci e lagrime adoprò invano a stornarla, volendo non camperebbe altrimenti o dai soldati o da Massimino, accettò e pose sede in Cartagine. Imperatore con esso fu dichiarato suo figito Gordiano, il quale avea raccolto ventidue concubine e sessantaduemila volumi: da ciascuna delle prime ebbe tre o quattro figliudi; degli altri si valse per fare egli stesso libri, di cui qualcano ci rimane.

Daido contezza al senato della loro elezione, i movi imperatori protestavano deporrebbero la porpora se così a questo piacesse; dei decreti ordinavano la pubblicazione soltanto qualora il senato vi acconsentisse; richiamavano gli esuli, promettevano generosamente ai soldati e al popolo, iavitavano gli amici a soltraris dal tirano. La risolutezza del console vinse l'esilarza del senato, che dichiarò nemici i Massimini e chi con loro, e ricompense a chi gli ucci-desse; e per tutta Italia si diffuse la rivolta, contaninata di troppo sangue. Il senato, avvilito a quel modo sotto il villano goto, ripejtiava allora spiriti e dignità, disponeva la difesa e la guerra, per deputati invitava i governatori in ajuto della patria. Dapertutto erano i ben accolli; ma Capeliano, governatore cas della Mauritania e privato nemico de' Gordaini, fatto massa, aggrediva i nuovi imperatori in Cartagne. Il fligio periva combatendo; i plader all'annunzio si strangdava, regnato appena sei settimane: Cartagine fu presa, e forrenti di sangue saziarono la vendetta di Massimino.

Il quale, all'udire le prime nuove, infuriando a modo di belva, rotolavasi per terra, dava del capo nelle muraglie, trafasse quanti gli erano intorno, finche a viva forza gli si strappò la spada, poi mosse verso Italia. Proclamava intera perdonaura: ma chi si sarebbe lidato? Il senato, spinto dalla diserazione da un coraggio che la ragione rinnegava, proclamò imperatori due vecchi senatori, Massimo Pupieno e Claudio Balbino, uno che dirigesse la guerra, l'altro che regolasse la citti. Il primo, figin d'un carpeniere, rozzo ma valoreso ed assennato, era salito di grado in grado fino ai sommie al la prefettura di Roma. Le sue vittorie contro Sarmati e Germani, e il tenore austero di sua vita, non disgiunta da umanità, il faceano riverito dal popolo; come amato n'era Balbino, oratore e poeta di nome, integro governatore di molte provincie, ricco sfondolato e liberale, amico de jiacori senza eccesso.

Ma appena costoro in Campidoglio compivano i primi sagrifizi, il ponolo tumultua, vuol fare esso pure un'elezione, e che ai due s'aggiunga un nipote di Gordiano, fanciullo di dodici anni, anch'esso Gordiano di nome. Quelli accettarono il cesare, e rabbonacciato il tumulto, pensarono a consolidarsi.

Massimino, a capo dell'esercito col quale avea più volte vinto i Germani, e mediato stendere l'impero fino al nar Settentrionale, movea subliando sopra l'Italia, che mai non avea vista dopo imperatore; e sceso dall'alpi Giulie, trovava il paese deserto, consumate le provigioni, rotti i ponti, volendo così il senato logorarie le forze sotto i castelli nel miglior modo muniti. Prima Aquileja gli abbarrò la marcia con risoluco coraggio, fidata nel dio Beleno, che credeva combatteses sulle sue mura. Se però Massimino si fosse lascatta alle

spalle quella città, difilandosi sopra Roma, che cosa avrebbe potuto opporçil Pupieno, proceduto sin a Ravenna per tenergii testa? E che valevano i politici accorgimenti di Balbino contro gl'interni tunulti? Ma le truppe di Massimino, trovando il paese desolato e un'inattesa resistenza, s'ammatinarono; e un corpo di pretoriani, tremando per le mogli ed i fingi loro rimasti nel campo d'Alba, trucidarono il tiranno col figlio e co' suoi più fidati.

Aquileja spalanca le porte, assediati e assediatiori abbracciansi nella esallanza della ricuperata libertà, e in Ravenna, in Roma, per tutto la gioja, i mirallegro, i ringraziamenti agli Dei sono in proporzione del terrore occitato dagli uccisi e dalla fiducia nei nuovi. Questi abolirono o temperarono le tasse imposte da Massimino, rimisero la disciplina, pubblicarono legri opportune col consiglio del senato, e cercarono rimarginare le fertie sanguinose. Pupieno chiedeva a Balbino: — Qual premio aspettarci per aver liberato Roma da un mostro? — L'amore del senato, del popolo e di tutti a, rispose Balbino; na l'altro più veggente: — Sarà piuttosto l'odio dei soldati e la loro vendetta.

E indovinò. Ancor durante la guerra, popolo e pretoriani si erano in Bona levati a stormo, innondate le vie di sangue, gittato il fonco ne' magazzini e nelle botteghe. Il tumulto fu sopito, non estinto, talchè i senatori andavano muniti di pugnali, i pretoriani adocchiavano l'occasione di vendicarsi; tutti al pari belfinadosi dei deboli argini, che gl'imperatori mettevano al torrente delle fazioni. Crebbe il fermento allorche i pretoriani si trovarono riuniti in Roma; e fermendo che agl'imperatori de assi eletti fossero aurrogate questo creature del senato, e che si pretendesse rimettere le leggi e la disciplina, trucidano gl'imperatori, e recano al campo il giovine Gordiano III, procla-2200 mandolo unico padrone.

Quel fanciullo pareva nalo fatto per riconciliare i rissosi: egli bello, egli soave, egli rampollo di due imperatori, morti prima di divenire malvagi: egli detto figliuolo dal senato, come dai soldati; egli dalla plebe amato più che qualunque suo predecessore. Misiteo, suo maestro di retorica poi suocero e prefetto al pretorio, dato lo sfratto a ribaldi confidenti del giovine imperatore, meritò la fiducia coll'onestà e colla valentia. Ma poco appresso mori; e il comando de' pretoriani fu commesso a Marco Giulio Filippo, che non contento di quel posto, brigò fra i soldati tanto, che obbligò Gordiano ad assuratore compagno nel dominio, poi lo depose, infine lo trucidò a Zait mentre guerreggiava il re assasanide Sciapur o Sapore, figlio di Ardesto.

Filippo era nato a Bosra nell'Idumea, da un capo di carovane arabe, e v'è chi lo diec cristiano, sebbene le opere nol mostrino. Acconciatois con Sapore, tornò in Antiochia, dove volendo assistere alla solennità della Pasqua, il ve-215 scovo Babila lo dichiarò indegno, finchè non subisse la penitenza. Giunto a Roma, si conciliò il popolo collo dolcezza, e celebrò il millennario della città groco giucchi ove combatterono trentade celfanti, dieci ossi, guaranta cavalli carava marino, un rinoecronte, dieci eloni bianchi, dieci assin, quaranta cavalli

selvaggi, dieci giraffe, oltre belve minori e duemila gladiatori. Sanguinose dovean essere le commemorazioni dell'eroica città.

Ma d'ogni parte rampollavano nuovi imperatori, il più fortunato de' quali fu Gneo Messio Decio di Sirmio, governatore della Mesia; marciando contro <sup>220</sup> del quale, Filippo fu trucidato a Verona per mano dello stesso Decio, dopo cinque anni d'impero.

Aveva egli lasciato progredire la religione cristiana, contro alla quale invece 230 Decio bandi severissimi editti; e chi ne faceva professione, era sturbato dalle case e dai beni, e tratto al supplizio. Rinnovaronsi allora gli orrori delle proscrizioni: fratelli tradirono i fratelli, figliuoli i padri: chi potea sottrarsi a quel furore, si riduceva nelle selve e negli eremi. V'era mosso Decio dall'amore dell'antica disciplina, che, attribuendo le sciagure dell'impero alla corruttela, tentò ripristinare. Avea pensato ripristinare la censura; quasi la rugginosa instituzione fosse applicabile quando su tutto il mondo incivilito sarebbesi dovuto estendere l'ispezione, e chiamare a giudizio inerme l'armata depravazione. Pure volendo che il senato eleggesse un censore, l'unanime voce acclamò Valeriano; e l'imperatore, conferendogli il grado, disse: - Te fortunato per l'universale ap-· provazione l ricevi la censura del genere umano, e giudica i nostri costumi. · Eleggerai i meritevoli di seder nel senato, renderai lo splendore all'ordine · equestre, crescerai le pubbliche entrate pur alleggerendo le gravezze, divi-· derai in classi l'infinita moltitudine de' cittadini, terrai ragione di quanto · concerna le forze, le ricchezze, la virtù, la potenza di Roma. Al tuo tribu-· nale sono soggetti la corte, l'esercito, i ministri della giustizia, le dignità dell'impero, eccetto solo i consoli ordinari, il prefetto della città, il re dei · sacrifizi, e la maggior vestale sinchè casta ..

Prima che al fatto apparisse ineseguibile quel disegno, lo interruppero i Goti, che invasero la Bassa Mesia, poi la Tracia e la Maccdonia. Ora vincendo a forza, ora giovato dai tradimenti, l'imperatore li ridusse a tale estremità, che offirinone di rendere i prigionieri ed il bottino, purde fosser lasciati ritirarsi. Decio, risoluto a sterminarfi, s'attraversò sul toro passo. Mal per lui; giacchè, assaito in disperata battaglia, vide cadere tratitto il proprio figituolo. Decio gridò ai soldati: — Non abbiam perduto che un uomo; si liere man-canza non ci scoraggi : ed avventatosi ove più fervea la mischia, vi trovò la morte.

Dell'esercito sharagitato le reliquie si raggomitolarono al corpo di Vibio Teboniano Gallo, da lui spedito per tagliare la ritutta ai Goli. Questi, che forse avea colpa della sonnitta, finse volerla vendicare, e così amicossi l'esercito che l'acclamò imperatore: ed egli si associò Ostiliano figlio di Decio, e, morto fra breve costui, il proprio figlio Volusiano. Ma non appena il senato lo confermò, conchiuse vergognosa pace coi Goti, promettendo ini un tributo; serbatosi a manifestare il suo corraggio col perseguinter i Cristiani.

Nel suo regno d'un anno e mezzo, peste e siccità desolarono; Goti, Borani, Carpi, Burgundioni irruppero nella Mesia o nella Pannonia; gli Sciti devastarono l'Asia, i Persiani occuparono fino Antiochia. Il mauro Emilio Emiliano, comandante della Mesia, horisos d'aver vinto i Barbari, e sprezzando Gallo che marciva a Roma ne' piaceri, si fa salutar imperatore, e prima maggio che questi ben si sdormenti, entra in Italia, e scontratolo a Termi, il vede ucciso di ligilo Volusiano di suoi sistesi solduti. Ma l'esercito uccide lin pure presso Spoleto, dopo quattro mesi di regno, e s'accorda col senato e coll'esercito della Gallia e Germania che avecano acchamba Licinio Valeriano.

Illustre nascita, modestia, prudenza faceano caro costui, che forbendosi ani vizji d'allora, applicava alle belle lettere i suoi ripusi, devodo dei costumi antichi, alsortiva la tirannide, talchè parea degno dell'impero. Ma come l'ottenne, si senti inabile a tanto peso; ne altro ajuto sepes sergliere che il proprio figito Egnazio Gallieno, effeninato e vizioso. Pure dava miti ed opportuni provedimenti, quando il chianaarono all'armi i popoli, che dal Settentrione call'Orisnie tirompevano.

Valeriano, vittorioso dei Goti, combattendo Sapore nella Mesopotamia restò zavinte e prigioni cope tra tailmento di Pulvio Macriano suo favorito. Il re dei re, invanito dell'opimo trionfo, il menò ratenato per le città principali, sul dasso di lui metteva i piedi per montare a cavalle: morto dopo parecchi anni di prigionia, lo fece scorticare, e dedicarne la pelle in un tempio, perpetuo monumento di vergegna. Altri storici attestano che rispettò il prigioniero, a cui lo strazio peggioro fii i vedere sun figiti o sultare d'una sventura che antici-pavagli il regno. I Cristiani vi ravvisarono la punizione dell'aver perseguitato i Fedeli, come fece ad istigizazione di Marciano, famigretto mazo egizio, il quale gli persuase non potrebbe mai prosperare l'impero, finchè non annichi-lasse un cullo, abbonianto dai patri numi.

All'annunzio della sconfitta, tutti i nemici dell'impero, quasi d'accordo l'assalgano, e invadano anche l'Italia. Dal pericolo ridesti, is entatori postro in essere la guarnigione protoriana, arrolandovi i più robusti plebei, sicchè i Barbari diodero volta. Gallieno, rimasto solo all'impero, 3 adombrò di quest' accesso marziale; onde interdisse ai senatori qualhunque grado militare, e fin l'accostarsi ai campii delle legioni: esclusione, che i ricchi ammolliti accettarono come un favore.

Gallieno procurò imbonire i Barbari anche con parentele, sposando la figlia

di Pija re dei Marconanni, nozze sempre tennte per profane dalla romanavanità. Nell'Hiris sconfisse e necise Ingenuo acciamato imperatore, ei nvendetta mandò per le spade gli abitanti della Mesia, colpevoli o no. — Non basta (scriveva a Veriano Celere) che tu faccia morire semplicemente quelli che portarono le armi contro di me, che avverbero poluto perire nella zuffa: vogito che in ogni città tu stermini tutti gli uomini, giovani o vecchi: non risparmiare pur uno che m'abbia voltor male o sparlato di me, figlio, padre e fratello di principi. Uccidi, strazia senza pietà, fa come farei io stesso che di propria mano li sorivo - 3

Al furibondo decreto davasi esecuzione, talchè i minacciati, per dispe- 261

razione, gridarono imperatore Nonio Regillo. Daco d'origine, e discendente da Decebalo che guerreggió con Trajano, era prode a segno che, Claudio, futuro imperatore, gli series: — Un tempo ti sareble stato decretato il trionfo; ora ti consiglio a vincere con maggior precauzione, e non dimentare che v'ò cui le tue vittorie darebhero sospetto . Questo valore lo portò al trono. ma non cile conservio, e ben tosto fu cuciso dai prorri soldati.

Un altro imperatore sorto nelle Gallie, Cassiano Postumio, di bassa na-230 zione, ma sommo capitano, assediò in Colonia Salonino figlio di Gallieno, e l'uccise, ed ebbe omaggio dalla Gallia, dalla Spagna e dalla Bretagna, per otto anni conservandole la tranquillità, e facendosi amare.

Tanti tumulti interni lasciavano agevolezza al persiano Sapore di devastare a baldanza l'Oriente. Anicio Balisto, capitano del pretorio sotto Valeriano, raccolte le reliquie dell'esercito di questo, osa tenergli fronte, e supplendo al numero colla rapidità e l'arte, libera Pompeiopoli in Cilicia, fa macello de' Persi in Licaonia, molti rendendone prigioni, e tra questi le donne di Sapore; poi ritirandosi prima che questi il raggiunga, sbarca come un lampo a Sebaste e a Corissa di Cilicia, sorprendendo e trucidando gl'invasori. Lo aveva soccorso Odenato di Palmira, sceico d'alcune tribù di Saracini, educato dalla puerizia a caccie e battaglie; e che respinto Sapore e toltigli i tesori, entrò nella Mesonotamia, e innoltrossi nel cuore dell'impero per liberare Valeriano, Vinto 264 Sapore in campale giornata sulle sponde dell'Eufrate, lo chinde colla sua famiglia in Ctesifonte, e forse gli sforzi suoi erano coronati, se le rinascenti sedizioni dell'impero non avessero resa impossibile qualunque impresa grande. In ricompensa de' segnalati servigi, nominato da Gallieno capo di tutte le forze 263 romane in Oriente, Odenato assunse il titolo di re di Palmira, città del deserto, che per la cintura delle solitudini isolata dal mondo, erasi serbata indipendente fra Roma e i Parti, straordinariamente arricchita dall'essere la posata delle carovane che andavano e venivano fra l'impero romano e lo Indie.

Mentre quivi Odenato e Balisto faceano mirabili prove, Gallieno logorasai fra meretrici: la crudeltà esercitava, non contro i senatori, ma contro i
sodiati, faceadone morire fin tre e quattromila al giorno. Una volta menò ridicolo triondo con finti prigionieri vestiti da Goti, Sarmati, Franchi e Persiani;
ode alcuni, inopoprtumamente lepidi, si diedero a squadrare costaro, e chiesti
che cosa esaminassero tanto minutamento, risposero: — Cerchiamo il patre
dell'imperatore ·. Gallieno li fece buttare nel fuoco, ottimo modo di aver
ragione. Poi si dilettava a disputare col filosofo Plotino, e ideava di commettergii una città ove ridurre in atto la repubblica di Platone; faceva anche bei
versi ed orazioni; sapeva con pari maestrio oraru na giardino o cuocere un
prauzo; iniziavasi ai misteri di Grecia, sollecitava un posto nell'areopago
d'Atene; e nelle solennità d'immeritati trioni o nel lusso di sua corte profondeva tesori, che la pubblici miseria e le grandi calamità reclamavano. Singolarmente memorabile fu il trionfo da lui menato a Roma il decimo anno di
son impero, e desritudo da Trebellio. L'imperatore, corteggiato dal senato,
son impero, e desritudo da Trebellio. L'imperatore, corteggiato dal senato,

dai cavalieri, dalle milizie biancovestite, preceduto dal popolo, da donne, da servi con torcie candele, ando processionalmente in Campidoglio. Cento bovi colle corna dorate e con gualdrappe di seta, preziosa rarità, e ducento pecore bianche precedeano, ond'essere sagrificate. Vi fecero pur mostra dicci elefanti, milleducento gladiatori, carrette con ogni maniera di buffoni e commedianti, forza ciclopiche, feste e giuochi pertutto, infine alquante centinaja di persone essite da Scitti, da Franchi, da Sarmati, da Persi: Fra ciò, nessuna cura de' pubblici interessi: se gli si dice morto suo padre, — Sapevo ch'egli era mortale : şe gii ai anunziano perduto l'Egitto, — Fraremo senza delle sut ele «; se occupata la Gallia, — Perirà Roma senza le stoffe di Arras? » se predata l'Asia dagli (Sciti, — Non potremo noi l'avarci senza le sonne di nitro? »

Quest'indolenza suscitava d'ogni parte usurpatori, che nella storia sono conosciuti col nome di Trenta Tiranni, sebbene quel numero non si ragguagli col vero: ma come senza noja e confusione seguire tutti costoro nel breve tragiito dal trono alla fomba?

Fulvo Macriano, meritati i primi gradi della militia, coll'appoggio di Balisto i fice gridari imperatore. Appena l'udi, Valerio Valente, proconsole nell'Acaja, prese il titolo stesso: lo imitò Calpurnio Pisone, speditogli contro, zet Era quest'ultimo d'illustre casa e di grandi virti, taleta ell'ultirio neciso, Valente sclambi: — Qual conto dovrò rendere ai giudici infernali della morte d'anno che non ha l'eguale nell'impero! - Il senato ne decreto l'apoteosi, dichiarando non essersi mai dato nono migliore nè più fermo.

Macriano sul confine della Tracia fu sconflito e morto. Balisto, chiamatosi imperatore in Emesa, è du un sicario di Gallieno tolto di vita. In Egitto un 24 Emiliano fu pure sconfitto e spedito a Roma, e quivi strangolato in prigione, secondo il rito degli avi. Nell'Asia Minore gl'Isauri acclamarono Claudio Annio Trebelliano, e morto questo in campo, ricussorno sottometteris, devassimo Trebalismo, na frica pira de la represenza de la respecta del respecta de la respecta de la respecta del respecta de la respecta

Postumio nelle Gallie associossi Pianvonio Vittorino, resistendo a' replicacati attacchi di Gallieno, e vincendo un Lucio Eliano, erettosi imperatore a Magonza: ma non volendo assentire ai soddati il saccheggio di questa città, fu tracidato col figlio. Servilio Lolliano che gli successe, cadde ucciso per issi- 246 gazione di Vittorino, che resto unico padrone delle Gallie, finche un marito oltraggiato non lo scanno. Erasi egli destinato successore il figlio: però i Galli, sdegnando obbedire ad un fanciallo, elessero Marc'Aurelio Mario, armajuolo di forza e valore straordinario; ma tre giorni dopo, un suo garzone gli confisse la spada nel cuore, dicendo: — Fu fabbricata nella tua fucina · 1 soldati gli surrogarono Peavior Tetrico, senatore consolare, che restò in possesso della Gallia, Spagna e Britannia. Questi efimeri erano elevati ed abbattati da Vittoria madre di Vittorino, che a Gallieno opponeva virile coraggio e immense richezeze.

Anche Odenato che, pel merito d'aver conservate le provincie orientali,

era stato da Gallieno assunto socio all'impero, e che continuava prosperzamente zer contro i Persi, mentre accorreva per riparare alle invasioni dei Golf in assassinato ad Emesa da un suo nipote; e in nome dei tre figli che lasciava, governò la sua seconda moglie Zenobia, forse complice dell'assassinio, col titolo di regina d'Oriente e colle insegne imperiali.

Acilio Aureolo, generale di Gallieno nell'Illiria, era stato obbligato dall'eservito ad acettare la porpora, e passate le Alpi, battuol' Eservito imperiale sull'Adda fra Bergamo e Milano, ove gettò un poute che ancora conserva il zoso no une (Pona Aureoli, Pontirolo), occupò Milano. Quivì asseliava Gallieno, quando una congiura olse questo di vita il decimoquiato anno del suo regno, trentesimoquinto d'età. Sulle prime i soldati voleano vendicarlo, poi vinti a danaro il dichiararono tirano; il senato lo pubblicò nemico della patria, fece trabalzare i suoi amici e parenti dalla rupe Tarpea, poco dopo lo deficò.

Il suo fu de' più infelicit tempi che la storia ricordi; tutto incendio di guerra dal Nilo alla Spagne, dall'Enfrate alla Bretagna; orde di Barbari irrompovano, gli schiavi agricoli insorgevano, i tiranni faceano a chi peggio devastasse: e poichè ogni movo che saltasse su, doveva profondere coi soldati, bisognava sunugesse il poolo; come in ogni Stato movo, comedica vessarione e crudeltà; poi rapidamente cadendo, avvolgeva nelle ruine l'eservito e la provincia. Talvolta ancora questi istantanoi signori davano mano ai Barbari per sostenersi contro i rivali; sempre la loro disunione ne fomentava le correrie. La fame e la peste durata dal 250 al 05 faceano del resto; poi tremuoti, eclissi di sole, cupi maggiti della terra accresevano le sogmento dei popoli.

A un impero costituito sulle armi, dalle arnii potea venire qualche ristoro: e ne arrestò di fatto il tracollo una serie di prodi imperatori, ventti dall'Ultira 200 dopo di tristi venuti d'Africa e di Siria. L'esercito acclama Marc'Aurelio Claudio, come il più degno di sostenere il nome e la dignità imperiale; e i sonatori lo confermano, adunnadosi nel tempio d'Apollo: — Augusto Claudio, gli Dei il conservino per noi (ripetuto sessanta volte). Te o un par tuo noi abbiamo sempre desiderato (quaranta volte). Tu padre, tu fratello, tu amico, tu senatore eccellente, tu vero imperatore (quaranta volte). Tetrico è un unila avanti a te (sette volte). Liberaci da Aureolo, da Zenobia, da Vittoria (cinque volte) ·

Quest'ilirico, acquistato il trono senza delitti, continuò l'assedio di Milano finchè vi prese Aureolo, en concesse la morte alla domanda del suo estrcito; scoufisse i Germani inoltratisi fino al lago di Garda: ma Tetrico si sostema nella Gallia anche dopo morta Vittoria. Claufio in Roma attese a ricomporre come meglio poteva idrordini causati dia precedenti tumulti; agli amici e alla famiglia di Gallieno, dal senato condannati a morte, impetrò il perdono; e fi usporannomato il sesondo Trajano.

Mosso contro i Goti che, saccheggiate le provincie, ritiravansi per l'Alta Mesia, scrisse al senato: — Mi trovo al cospetto di trecentoventimila nemici. · Se n'esco vincitore, confido sulla vostra riconoscenza: se l'esito non risponde

alle speranze, vi ricordi che dal regno di Gallieno l'impero restò snervato,
 colpa sua e de' tiranni che desolarono le nostre provincie. Nè lancie abbiamo,

nè spade, nè scudi; le Gallie e la Spagna, anima dell'impero, sono in mano
 di Tetrico; gli arcieri, occupati contro Zenobia. Per poco che otteniano.

di tetrico; gli arcieri, occupati contro Zenobia. Per poco che ottemano,
 sarà già assai
 Pure, dopo alquanti giorni, potè scrivere di nuovo: — Ab-

biam disfatto i Goti e distrutto la loro flotta di duemila vele; i campi sono

 coperti di scudi e di cadaveri; e tanti prigioni, che due o tre donne toccarono per ciascun soldato.

Faceva mestieri di viltorie così segnalate per puntellare il vacillante impero. Ma Claudio durò appena due anni: il senato gli decretò divini onori, 270 e sospese nelle sale delle adunanze uno scudo d'oro coll'effigie di esso; il popolo gli alzò una statua d'oro alta sei piedi, una d'argento pesante mille cinquecento libbre; e unanini chiamarono a succelergii il fratello Marc'Aurelio Quintillo: il quale, dopo diciassette giorni, fu trucidado dall'eservito, o si uccise all'udire che l'esercito aveva proclamato Lucio Domizio Aureliano.

Quest'umile pannone era segnalato per forza e valore, sicchè i soldati il conosceano col soprannome di Mano al ferro, cantavano ad onor suo canzoni, il cui ritornello era Mille, mille, mille uccise, e diceano che in varie battaglie ammazzasse di suo pugno novecentocinquanta nemici. I Goti gli chiesero pace: ma Alemanni, Giutongi e Marcomanni malgrado suo penetrarono in Italia, e presso Piacenza voltolo in fuga, si difilarono sopra Roma. Lo spavento allora andò al colmo, si consultarono i libri Sibillini, e l'imperatore stesso si lagnò col senato perchè ne' riti religiosi procedesse a rilento. - E che? · (diceva) siete forse radunati in una chiesa cristiana, non più nel tempio di tutti · gli Dei? Esaminate; e qualunque spesa, qualunque animale od uomo vi ordi-· nino i sacri libri, io ve ne fornirò ·. Processioni di sacerdoti biancovestiti, tra cori di vergini e garzoni, che lustravano la campagna e la consacravano con mistici sacrifizi, ravvivarono il coraggio de' Romani, sicchè Aureliano, raccozzate le reliquie, presso Fano ruppe i Germani, poi in altre battaglie li sterminò. Anche i Vandali che avevano varcato il Danubio, furono da lui 271 sconfitti, e costretti a dare ostaggi i figli dei due loro re. Cercando però vantaggio reale, più che lusinghiera apparenza, abbandonò la conquista di Trajano di là dal Danubio.

Ripristinata la disciplina °, ogni leggier falle de' soldati puniva severissimamente; avendo un d'essi violato la donna dell'ospite suo, lo fece legare a due alber i piegati, e sparare. I soldati pertanto, in canzoni diverse dalle prime, cantavano: — Costui versò più sangue che altri non bevesse vino · Se non che faceva sembrare meno pesante quella disciplina col sottoprovisi egii stesso. Anche in Roma dovette ricorrere ai partiti più rigorosi, e varj senatori mandò a morte per lievi accuse nè provate. Riparò la mura attorno alla città, per modo che ventum miglio circuiva: il che, se blandiva l'orgoglio

romano coll'estensione, l'umiliava, avvertendo come la capitale dell'impero dovesse provedere con munizioni alla propria sicurezza.

Disposte le cose per la pace e la guerra, drizzò contro la regina Zenobia, che scaltra e coraggiosa restò padrona della Siria e della Mesopotamia, ebbe anche l'Egitto, prese gran parte d'Asia. Aureliano la vines presso Antiochia 272 ed Emesa, l'ebbe prigioniera, distrusse Palmira di modo, che fin le immense sue rovine si ignorarono, finchè el secolo passato ridestrano la maraviglia degli artisti e de' curiosi. Domo anche l'Egitto, la cui conservazione tanto importava per vettovagliare l'Italia, determinato il grano, il papiro, il lino, il vetro che annualmente dovea tributare, Aureliano si volse all'Europa per recuperare Segura, Gallia e Britania delle mani di Tetrico. Questo, che per cinque anni avea piuttosto obbedito che comandato a turbolenti soldati, 270 venne a darglisi spontaneo, onde dopo tredici anni quelle provincie si ricongiunese o all'impero.

Il trionfo d'Aureliano fu pomposo se altro mai. Precedeano venti elefanti. quattro tigri, oltre ducento fiere delle più rare e curiose dell'Oriente e del Mezzodi; poi mille seicento gladiatori destinati all'anfiteatro. Seguivano i tesori dell'Asia e della regina di Palmira in bell'ordine e disordine; e sopra carri innumerevoli, elmi, scudi, corazze, insegne militari. Gli ambasciadori di remotissime regioni, etiopi, arabi, persi, battriani, indi, cinesi, venuti al rumore delle sue vittorie sopra Palmira, attraevano gli occhi sì per la stranezza loro, si ner la dovizia e la singolarità dell'addobbo, I prodotti di tutte le parti, e le corone d'oro regalategli dalle città riconoscenti, attestavano l'obbedienza e la devozione del mondo a questa Roma sull'orlo del sepolcro. Seguivano lunghe file di Goti, Vandali, Sarmati, Alemanni, Franchi, Galli, Siri, Egizi incatenati: dieci guerriere gotiche, prese coll'armi alla mano, e intitolate nazione delle Amazoni; l'imperatore Tetrico, colle brache galliche, la tunica gialla e il manto di porpora, accompagnato dal figlio e dai gallici cortigiani : Zenobia regina, tutta gioje e con catene d'oro alle mani e al collo, sorretta da schiave persiane, con dietro il magnifico carro, in cui avea sperato salire trionfalmente al Campidoglio, e i due suntuosi di Odenato e del re persiano. Nel quarto stava Aureliano, tratto da quattro cervi o forse renni, tolti a un re goto. Senatori e illustri cittadini chiudeano fra un suono di viva; poi giuochi scenici e circesi, battaglie di gladiatori, di fiere, di navi fecero memorabile quella solennità.

Sebbene l'esercito avesse a gran voci domandato in Siria la morte di Zenobia, Aureliano le donò assai terre nei contorni di Tivoli, dove vivere conforme al grado; collocò nobilmente le figlie di essa, e all'unico maschio sopravissuto conferi un piccolo principato in Armenia. A Tetrico consenti il titolo di collega e il governo della Lucania, e gli diceva celiando che il governare una provincia d'Italia dava più onore che il regnar nelle Gallie.

A porre in qualche miglior assetto la pubblica cosa, bandi leggi contro l'adulterio e il concubinato, eccetto se fosse con schiave: i liberti e servi suoi puniva severamente, e se delinquessero li consegnava al magistrato ordinario. Cercò reprimere il lusso, principalmente la profusione dell'oro in ricani; e fin alla moglie e alla figituola sua nosofiriva gi abiti di seta, perchè questa vendevasi a peso d'oro 7: altò in Roma il tempio del Sole, riboccante di metalli 
preziosi e di perte, con vasi d'oro pel peso di quindicimila libbre: il Campidoglio e altri tempi ornò con doni speditigli da principi stranieri, e assegnò 
stipendi pei sacerdoti e pel cullo, ravvitato in ogni modo. Oltre l'olio e il pane, 
distribuiva al popolo carne di majale; voleva aggiungere il vino, mai il profetto 
del pretorio notò che presto il popolo avrebbe preteso anche polli. Rimise 
ogni debito do privati verso l'erario, facendo bruciare le polizze, e ogni colpa 
di Stato. Ma una sollevazione, eccitata da non sappiamo quale riforma della 
moneta, e che fin a fatica soflogata in torrenti di sangue, ridestò l'indole severa 
di Aureliano, il quale empi le carceri e i pattòni, massimamente di senatori.

Non altro diritto conoscendo che la spada, trattava l'impero non altrimenti che passo di conquista. Perciò i sendo recossoli nodi oquanto l'amava l'esercito; eppure da questo trovò la morte. Mentre s'accingeva a vendicare in Persia Valeriano, Manesto suo liberto e segretario, minacciato da esso per alcune estorsioni; prevenne il castigo col mostrare ai principali dell'esercio una finta lista di nomi proscritti, e persuaderli a fuggire la morte col darla all'imperatore. In fatto tra Eractaca e Bisanzio fi trucidato dalle sen guardie: 27 scoperta poi falsa la scritta, i congiurati getlarono Minesteo alle-fiere, ed eressero un tempio al restaturatore dell'impero. E veramente in que'cinque anni Aureliano avea rimarginato le piaghe aperte dall'infingardo Gallieno, schermito l'Italia da Barbari, tornato l'unità all'impero, ricevulo omaggio da Ormisda successore di Sapore; e se l'eccessivo rigore nol lascia noverare fra i principi buoni, sta fra gli utili, in tempo che la spada sola poteva rinfrancar un impero sulle spada fondato.

I primarj uffiziali, trovandosi rei del sangue d'Aureliano, non osarono sociapi i successore, e scrissero al senato perché esso inedesimo eleggesse uno, pari al presente bisogno, e mondo di quell'assassinio. Marco Claudio Tacito, principe del senato, dissuase dall'accettar un incarico che susciterebbe turbolenze se la scelta spiacesse all'esercito: onde la rimisero a questo, e questo di nuovo ai senatori, e cosi fin a tre volte; sicchè otto mesi vacò l'impero. La quiele interna non ne pativa, ma prendevano baldanza i nemici dall'Eurite al Danubio; onde alfine esso Tacito, discendente dallo storico, dolec di natura, ammiratore dell'antica semplicità, vecchio di settant'anni, si lasciò indurre ad accettar la primazia dello Stato e del mondo, decretatagli per autorità del senato, e meritata pel grado suo e per le azioni.

Il suo patrimonio, del valore di un milione seicentomila sesterzi, vendette cesses al pubblico <sup>2</sup>; francò quanti schiavi aveza in Roma; e dalla sua temperanza e dal risparmio trasse di che fare liberalità. Chiuse i postriboli affatto, i pubblici bagni prima di sera; ordinò tempi e sacrifizi per gl'imperatori buoni; sectuse gli schiavi dal testimoniare contro i padroni; vicile dorature e l'amalgamare i metalli. Ai senatori rese le attribuzioni antiche; de che esultanti menarono processioni, e scrissero a tutte le città e popoli amici che a loro si dirige-sero gli appelli dai proconsoli, non più all'imperatore nè al prefetto del pretorio: essi destinavano i proconsoli, e conferivano le magiristature con tale indipendenza, che negarono i consolato a un fratello di Tacito, da lui raccomandato; e davano forza agli editti imperiali coi loro decreti. Ultimo lammo dell'autorità esentoria.

Anche l'escretio si amicò Tacito con largizioni e col condurlo contro i nemici: ma da una parte la rigidezza del clima, dall'altra le turbolenze dei 21s soldati, imbaldanziti dalla dolcezza di lui, il trassero in Cappadocia alla tomba, dopo appena sei mesì. Antonio Floriano suo fitatello si fece vestire della porpora, ed ebbe obbedienza dallo provincie d'aropa e d'Africa: ma tre legioni d'Asia si chiarirono per Valerio Probo sirmiese; quindi guerra civile, sinchè, due mesi dopo, il primo resbi trucidato.

Probo, colle doti di gran principe, i Barbari invasori della Gallia rincacciò fin oltre il Reno; costrinse Goti e Persi a chieder pace; soggiogò gil'Sauri,
spargendoli fra le provincie più lontane; roppe i Bemmi, stanziati in l'Etiopia
e l'Egitlo; contro i Germani tese una linea, non più d'alberi e palizzale come
rizajano, ma di muro vivo, che, dalle vicinanes di Neustade di Ratisbona
sul Danubio, stendeasi traverso a monti, valli, fiumi e paludi simo a Wimpfen
sul Neckar, e dopo ducento miglia riusciva al Reno. Costrinse anchei Germania dare sedicimila dei loro giovani più ribusti, che scompatti fra le truppe
nazionali, cai ogni giorno più difficile riusciva il reclutare fra le ammollite popolazioni d'Italia e delle provincie interne. Nel trionfo suo del 281, Roma
vide il circo mutato in selva, trasportandovi alberi colle loro radici, e quivi
mille struzzi, altrettanti cervi, cignali, capriuoli, ibis abbandonati alla caccia
del popolo: il domani poi cento loeni, cento leonesse, ducento leopardi, trecento orsi, coi ruggiti, cogli urli, colla morte divertirono la plebe, non meno
che le trecento coppie di glidalistori.

Quando le guerre esterue e i rinascenti competitori gliel consentissero, Proba, non volendo i soldati mangiassero il pane a tradimento, gli adoprava in utili lavori, piantar di vigne le pendiri della Gallia, della Pannonia e della Mesia, ricostruire più di dicci citi di diroccate, appiri cranali: ma avendo detto che sperava fra poco metter pace dapertutole far senza de soldati, questi lo 2524 trucidarono, catastrofe ormai consueta degl'imperatori, fossero ribaldi come Gallieno, o prudenti, giusti e rispettali come Probo <sup>10</sup>.

E gridarono Marc'Aurelio Caro, prefetto del pretorio, che nominò cesari i figli suoi Carino e Numeriano, sconfisso i Sarmati nella Tracia, assicurando così l'Illiria e l'Italia, indi mosse ai Persi una guerra, divenuta omai di necessaria difesa.

Varane II, succeduto su quel trono, aveva già invaso la Mesopotamia; ma come udi che i Romani avanzavano, indietreggiò, e mandò a Caro ambasciadori. Questi il trovarono in abito guerresco con un rozzo manto di porpora, che assiso sull'erba cenava con un pezzo di lardo e pochi piselli; e quando chiero esposto la legazione, egli, cavatosi un copolino con cui copriva la sua calvizie, rispose: — Se il vostro principe non si piega ai Romani, io ridurrò la Persia così unda d'alberi, come vedete di capelli la mia testa .

Perché non paresse vuola millanteria, v'entrò vincendo; ma sul meglio mori a Clesifonte, regnato sedici mesi. Il suo secretario Calpurnio scriveva assa al senato; — Il veramente caro nostro imperator Caro giaceva malato nella sua tenda quando scoppio un nembo, e tutto fu tenebre; lampi e tuoni ci

- · tolsero di conoscere quel che accadeva; ma al cessar di quelli odesi gri-
- · dare L'imperatore è morto. Gli uffiziali di camera, desolati di tal perdita,
- miser fuoco alla tenda, onde corse voce che l'imperatore fosse colpito dal
  fulmine: a quanto possiam giudicare, non mori che della sua malattia .
   Che che ne fosse, l'ebbe per sinistro augurio l'esercito, e costrines Numeriano, figlio dell'estinto, a retrocedere dal Tigri, termine fatato alle conquiste

Luc che ne losse, l'ebbe per sinistro augurno l'esercito, e costrinse Numeriano, figlio dell'estinto, a retrocadere dal l'igri, termine fatato alle conquiste romane. Era questo ricco di hellissime qualità, poeta e oratore: ma nella ritirata anch'esso fi ucciso.

244
Carino, dalla Callia dove avea condotto la guerra non senza abilità, venne

Carno, dalla Galha dove avea condollo la guerra non senza abilità, venne a Roma, ed occupò l'impero: in pochi mesi condusse er ipudio nove donne, troppe più ne contaminò; in musiche, balli, oscenità logorava il tempo; amici e consiglieri di suo padre, e chianque poteva esser rindeccio à suoi vizò e gli era stato pari in privata fortuna, mando a morte; superbo coi senstori, vantava voler distribuirne i poderi alla plobe, che trastullava colle feste, e tra la quale schiumò i favoriti, ministri e complici a un tempo, sopra i quali scaricavasi d'ogni cura, fin dell'apporre le firme.

Oziava e godeva sopra l'abisso; poichè l'esercito che con suo padre avevan commentator Aurelio Diocleziano, come nel ritorno fu giunto a Calcelonia d'Asia, actuadi imperatoro Aurelio Diocleziano, comandante alle gardie del corpo, dalmato di bassa gente, prode in armi, lontano da ogni fasto e mollezza, destro agil affari, amico del bel sapere, benche null'altro intendesse che guerra. Correndo qualche dubbio ch'egli avesse avuto parte all'assassimo di Numeriano, giurossene puro, indi falto venire Arrio Apro, suocero dell'estinto, disse: — Costui fi Tassassimo dell'imperatore e, e gl'immerse la spada in petto. Con ciò intendeva di dare una prova all'esercito, che se n'accontentò, e adempiere la predizione fattagli da una druidessa, ch'egli diverrebbe imperatore quando uccidesse un cinghiale, che in latino diresi apro. Peretò nelle caccie egli in-seguiva sempre questi animali; e allora colpito l'emulo, sclamò: — L'ho pur ucciso l'aro fatale .

L'esercito si dispose a sestenerne l'innocenza e l'augurio colla guerra civille; per assicurare l'esito della quale, Diocleziano fomentò il malcontento fra le truppe di Carino; ed essendo questo ucciso per vendetta d'un tribuno, Dio-255 cleziano si trovò padrone dell'impero, ed ebbe la generosità o la politica di perdonare. Nei novantadue anni da Connodo a Diocleziano, di venticinque volte che vacò l'impero, ventidue fiu per violenta fine di chi l'occupara; dei trentaquattro imperadori, trenta furono necisi da chi aspirava succedere; elettori, carnefici, padroni di tutto i soldati: bisognava dunque un riparo, e Diocleziano vi pensò col mutare la forma dell'impero, e ridurlo, da comando soldatesco, a principato despotico.

Incominciò dall' associarsi Massimiano, contadino sirmiese, una delle apr. migliori spade d'allora, crudele però tanto, che Diocleziano potè comparire generoso interponendosi a moderarne gli atti severi, forse da lui medesimo suggeriti. Assunsero Massimiano il titolo di Erculeo, Diocleziano di Giovio: quegli risnettava per genio superiore Diocleziano; questi trovava necessario il valore del collega fra tanti nemici sbuffanti. Anzi per essere più pronti ad 292 ogni occorrente, Diocleziano suddivise ancora l'autorità, scegliendo a cesari due generali sperimentati: Galerio, detto Armentario forse dal prisco suo mestiere, e Costanzo Cloro, soldato venuto su col proprio valore, e che allora si volle far discendere da Claudio II. A Costanzo diede Massimiano una figlia. Diocleziano una a Galerio: e così questi quattro illirici spartirono tra loro, se non l'amministrazione, la difesa dell'impero, Gallia, Spagna, Bretagna furono affidate a Costanzo, che sedeva a Treveri od a York: a Galerio le provincie illiriche sul Danubio, la Mesia superiore, la Macedonia, l'Epiro, l'Acaia, facendone centro Sirmio: l'Italia, colle due Rezie, i due Norici, la Pannonia e parte dell'Africa a Massimiano: a Diocleziano la Tracia, l'Egitto e l'Asia. Nè per questo si scomponeva la monarchia, poichè riguardavano spontaneamente come primo e come un gran dio quel che gli aveva assunti; in concordia rara fra' potenti, unica fra quattro guerrieri diversi di patria, d'età, d'inclinazione, si assistevano di consiglio e di braccio: le provincie erano più da vicino guardate; le legioni imparavano a rispettare la vita dei capi, quando l'assassinio d'un solo nulla avrebbe fruttato; e mentre capitani che proclamavansi augusti. Barbari che d'ogni parte irrompevano, faceano difficilissimo il governare, i quattro sovrani mantennero l'autorità sul Danubio come in Africa, nelle Spagne come in Persia. Ma se più pronti erano all'interna sicurezza e alla difesa esteriore, s'indeboliva il sentimento dell'unità, e preparavansi gli animi alla divisione dell'impero, che presto si effettuò.

Diocleziano dall'Egitto ai domini persiani estese una linea di campi, forti di mone armi, dalla foce del Reno a quella del Danubio, antichi accampi menti e nuove fotezzes i ben custodi, che i Barbari non s'arrischiarono quasi mai a superarle. I prigionieri venivano scompartiti tra i provinciali, e massime dove le guerre avevano decimato la popolazione, adoperandoli alla pastorizia ed all'agricoltura, talvolta alla ermii.

Meglio di Roma parve conveniente Milano per tener d'occhio i Barbari della Germania; popolosa, ben fabbricata, con circo, teatro, zecca, palazzo, terme, portiri adorni di statue; onde fu munita di doppia mura, e Massimiano vi pose sua residenza. Per sè Diodeziano abbelli Nicomedia sul confine dell'Europa coll'Asia, e se ne compiaceva, quanto lo disgustavano di Roma la plebe insolente el i senato che anorva volva arrocarsi malche diritto. in mezzo all'onninotenza del brando. Fuori dell'antica metropoli non v'erano memorie: onde nell'accampamento o ne' consigli delle provincie gli augusti polevano spiegare
assoluta podestà; risolvevano co' propri ministri, senza nè render conto nè
domandar parere al gran consiglio dolla nazione. Per istrappare a questo le
tilime apparenze di considerazione, Diocleziano lascio che ii collega singliasses
il natural rigore col punire immaginarie cospirazioni. I pretoriani che, senendosi fiacare da questa rolusta amministrazione, inclinavano a dar mano
al sentao, furono scemati di numero e di privilegi, surrogandovi nella custodia di Roma due legioni dell'Illiria col nome di Gioviani ed Erculei: i nomi
di console, di censore, di tribuno più non parvero necessari per esercitare
con titoli repubblicani una potenza, da cui la repubblica era stata distrutta: o
Timperatore, non più generale degli eserciti parti, ma capo del mondo romano, fu intitolato dominus anche negli atti pubblici, con titoli e attributi
divini.

E questa imperiale autorità, scaduta nell'opinione, rapina di viziosi, trastullo dell'escrito, Domiziano possi ristaurrala dala radice. Italiano egli non cera, sicobè gli rincrescesse di tocliere alla patria la primazia con tanto sangue acquistata; nei campi erasi avvezo alla disciplina indisputata e alle pompe al-letatrici, sicobè tutto foggiò a sistema orientale. Alla semplicità d'abbigliamenti, di corte, d'udienze, serbata dagl'imperatori quando si consideravano come primi cittadini e nulla più, l'incleziano surrogò il fasto sasitore; si cinse il diadema ch'era costito la vita a Cesare; seta, oro, gemme coprirono dal acpo alle piante la secra persona; seudo di utilizità idomestici exolotivano gli accessi del palazzo; e chi traverso a questie ad infinite cerimonie s'accostasse alla maestà dell'imperatore, dovera prostrarsi in adorazione.

Tutto insomma dovea dirigeresi a circondare la dignità suprema d'un gran lacto, a scapito dei poleri subdulerni : l'imperatore dovea diriger ogni cosa cogli ordini, eppure non iscemare la dignità coi particolari dell'esecuzione e colle comunicazioni troppo immediate: i magistrati non doveano esser altro che esecutori: e poiché non si poteva accordare quell'immensa estensione con un governo temperato, bisognava studiare di rendorbo forte insiemo e dolte. Due umperatori e due cesari mobiliparcano queste apparissemeze, e ministri del lusso, udiziali, servi; e gareggiando di splendidezza, da una parte crebbero griturighi, dell'altra la spese e in consecuenza i tributi.

L'autorità eccessiva de'prefetti al pretorio fu ridotta a giusti limiti, introducendo i maestri della milizia, ispettori generali della cavalleria e della fanteria. Alla corte potca portarsi reclamo contro la decisione di qualsifosse magistrato. Le provincie furono suddivise, e perciò sminiutà la potenza di quei che le reggevano: a cagion d'esempio, la Gallia che ne formava un solo, fu tagliata in quattordici governi. Conseguentemente cessava l'autorità del senalo sopra le provincie; le cariche civili restavano separate dai comandi militari; represse le vessazioni caussate dalla prevariazione o dalla negligenza de' magistrati; tolte le ingiustizie che nascevano dai privilegi conceduti ad alcuni. Insomma il despotismo militare dava luogo al despotismo governativo, appoggiato sopra innumerevole quantità d'impiegati amministrativi.

Diocleziano, autore del nuovo sistema, conservossi moderato, continuò le distribuzioni al popolo, fabbricò splendidamente a Carlegine e Miano, oltre Nicomedia, e meravigliose terme a Roma, bastanti a tremila persone, alle quali uni la biblioteca di Trajano. E quando nel ventesimo anno di suo regno menò un trionio, il popolo, vodendo portate le immagini di fiumi e città persiane non prima soggiogate, e del figit o della moglie del persiano re, potè illudersi ancora sull'eternità del ciove Capitolino. Ma i Romani guardavano di mal occhio chi gli avea tolti dall'esser capi del mondo; onde lanciavano motti, intollerabili all'autocrato, che mostrò il suo dispetto abbandonando per sempre i sette colti.

Girando per le provincie illiriche, contrasse una malattia che il portò a fil di morte. Riavutosi, nè sentendosi la pristina vigoria per reggere l'impero, 505 risolse abdicare. In una pianura presso Nicomedia, salito sopra eccelso trono, dichiarò la sua intenzione al popolo ed ai soldati, nominando cesari Massimino Daza e Severo. Il giorno stesso Massimiano, per adempiere il giuramento datone già prima al collega, abdicava in Milano. Diocleziano ritiratosi in uno splendido palazzo a Salona, sopravisse nove anni in privata condizione, rispettato e consultato dai principi cui aveva ceduto l'impero. Spesso esclamava: - Ora vivo, ora vedo la bellezza del sole · ; e quando Massimiano, ch'erasi ritirato nella Lucania, il sollecitava a ripigliarsi il governo, rispose: - Non · me ne consiglieresti, se tu vedessi i bei cavoli che ho piantato in Salona di · mia mano ·. Meditando sui pericoli di chi regna, - Quanto spesso (diceva) · due o tre ministri s'accordano per ingannare il principe, al quale, separato · dal resto degli uomini, rara o non mai giunge la verità! Non vedendo o · udendo che ner gli occhi e gli orecchi altrui, egli conferisce i posti a viziosi · o inetti, trascura i meritevoli, e benchè savio, è traviato dalla corruzione · de' suoi cortigiani · .

Al lentarsi di quella mano robusta, le discordie ripalularono ad agitare per diciott'anni l'impero, disputato fra varj. Massimino Baza cesare, nipote di Galerio, rozzo di parole e d'atti, governo l'Egitto e la Siria; Sovero, l'Italia e l'Africa: e Galerio, valorosso ma scaltrito e arrogante, dominando su queste sue creature e sul malaticcio Costanzo, confidava restare unico signor dell'impero, e trasmetterio alla sua famiglia.

Costanzo amministrò la Gallia, la Spagna e la Bretagna con generosa e modesta dolezza, dicendo voler piutolsot ricchi i sudditi che lo Stato. Narrano che, avendo Diocleziano mandato a querelarlo perchè non avesse danaro in cassa, Costanzo pregò i deputati tornassero fra pochi giorni per la risposta. In questo mezzo informò i primari delle sue provincie, accadergli bisogno di alanaro; ed essi a gara gliene recarono. Mostrando allora quei tesorì si l'egati, li pregò a riferire a Diocleziano con'egli fiosse i megli provisò de quattro

dominatori, se non che lasciava quelle dovizie in deposito presso il popolo, considerando l'amor di questo come il più pingue e sicuro erario del principe. Partiti i messi, rinviò il danaro a di cui era. Quando infieriva la persecuzione, sos mossa da Diocleziano contro i Cristiani, egli die loro ricetto, che perciò il lodarono a cielo, come fuor misura aveano demigrato Diocleziano.

Da Elena , donna oscura, egli avea generato Costantino; e per riguardo, o per timore della nuova regal moglie, l'avea mandatoalla carte di Diockeziano. Questi lo fece educare, allettato dalle rare qualità del giovinetto, che hello di sua persona, generoso, affabilo, temperava il giovanil ardore con virile prudenza, e facevasi amare al popolo da i soldati. Galerio ingelosito indusse Diocleziano a scegliere altri cesari, con vivo dispiacere del campo; poi fatto augusto, tenne sempre di occhi Costantino, e l'avrebbe morto se non avesse tenuto l'esercito a lui favorevole, o non gli fossero usciti a vuolo i tradimenti. Quando il padre lo ridomando, esso gli frappose indugi, finchè il giovane fuggi, e raggiunto il padre, mosse con lui felicemente contro i Pitti e i Caledonj delle sois obserbitantiche.

(4) Enomano. Bisognerà intendere compresi I giardini.

Fecisti patriam diversis gentibus unam, Urbem fecisti qua prius orbis erat.

RCTILIO , Ilinerario.

V'è però chi ascrive questa legge a Marc'Aurello (Maxanar, Commentatio de Marco Aurelia Antonno, constitutionis de civilate universo orbi data auctore. Alla 1772) Forse v'avea posto restrizioni, che Caracalla levò.

(3) Non è senza preglo il riferire il processo-verbale della sua elezione, quale Lampridio lo trasse dagli archivi della elità:

— Il giorno avasti le nonce di marzo, essendosi in falia raccolio il sensito nella curia, cioni eliopia acca di Ganontia, a revolto pergola Aurolio Nessaudro Cossar Augusta à interviniri, el avendo egli ricussio perche aspera iralianti di coner suoi, poncia essendo resulo, atestando i o Oloquito innoceria, gii fiel il conestrico. Gii brit u tiotero dalle impure mana, gili brit il prepetitoro. Piur sovietta l'impure concernio. Gii brit il respectivo official l'impure contra l'impure de occeso; gii brit io vectere, gii brit il conservino. Gii brita impuratore, giudicali proprio de occeso; gii brit io vectere, gii brit il conservino. Infine impuratore, giudicali respectivo. Piur si insure si proprio della p

E svendo Alexandro ringuratio, si acciamo: - Antonino Alexandro, gill Del il conservito. Ti prepliamo ad assumere il nome d'Autonino. Neclate il riligiuria d'Autory, rendine « to l'ingüria di Vero; vendica tul'ingüria di Bastino. Peggior di Conodo fu il solo Elazbalo, no imperioro, ne Autonino, ne cilifizion, si estonice, rei robile, ne romano. I tempi - degli Antoniai un Antoniai un Antoniai dellete; il esato riceva il servo nome, il nome di Antonino. Il nome degli Antoniai.

E dopo le acciamazioni, Aurelio Alessando Cesare Augusto proferi : « Vi ringrazio, o pa« dri coscritti, non ora primamente, ma e pei titolo di Cesare, e per la vita salvata, e per

Il nuovo fu accianato come supra, e l'imperiore diase: ; Qual sia stato il nome desili. Antonina, frecoli il cinsuena votav. Se pietà, chi più scolo dal Fol re doltrian, cili più robusto di Bassiano 7. Di nuovo si acciano come il para, e l'imperiora posignare: c'ecto vi ricorda; come teste quer più lado di tutti il bipelli e non solo ma e dei quadrupoli, portasse il nome di Autonino, e in turpitoline e insursia sur persuent l'avera, l'ittili, L'omodi, qual remo i gami di tuttili e più eritori del popolo e dei nobili una sola voce fosse, che accursamentenente e' si chianava Antonino, e che da vitte obbrendo e revisibili tutti e più eritori del popolo e dei nobili una sola voce fosse, che accursamentenente e' si chianava Antonino, e che da vitte obbrendo e revisibili tutta nome.

Mentre parties at accinent : . Gil Del allocatino t mali; le imperante, di ciò non temismo; ne siano sicuri di duce. Niccutal i vid, i stenetti dissonori, cometti finomo d'Annion. Certi siamo, him presumitano; nol te fin dalla parrisin approximmo ed orgi approsimon. Allora l'Imperatore: . Se lo estion di assumer questo nome a tutti venerabile, percito siamo, allora di l'imperatore i se lo estion da assumer questo nome a tutti venerabile, percito siema che no tid prosivati in mia via, o abbita a vergognamene; um ni spiaco prima il prendert il none d'altra fantichia, no credo di uranzare no siesso ;

E dli succo gli fi accionato, ed egli persegui: - Ferenchi, se occido li ome di Antonia, pono anche quello sumaree di Trajono, di l'Ito, di Vaspatiano - E gli fin grillo - i Come - Augusto, così anche Autonia: - Allara l'Imperatore: - i video che cesa vi spina a tale aggiunta. - Augusto è il prime fondato dell'arco, e nel come di lui triti succediamo quand per ado-zione speri dello revoltario: anche gli Antonia finesso detti Augusti. Ma fi nome fo revoltario - anche gli Antonia finesso detti Augusti. Ma fi nome fo revoltario: - E gli fin perimento - Mersandro Augusti. Ma fi nome fo revoltario: - anche gli Antonia finesso delli Augusti. Ma fi nome fo revoltario: - anche gli Antonia finesso delli Augusti. Ma fi nome fo revoltario: - anche gli Antonia finesso della Augusti. Ma fi nome fo revoltario: - anche gli Antonia finesso della Augusti. Ma fi nome fo revoltario - allo supportione di Antonia finesso della Augusti. Ma finesso della Augusti. Augusti.

» prudenas, all'innocenza, alla tua castiti. Di qui comprendumo qual diversal; to final che II senando hen elega pirricipi. Sil incidero i sil anno i regano per moitti anni i. Alexanadro sogizimos: "Vedo, o padri coscritti, d'aveze cultanaio qual che danditerare, e va ne rizzarsio, e procurenche che questo nome che portio con l'ilimpero sia la the che al alti si desideri, el diricasi al bonoi stiligi della vostra pietà». E avendolo pià volte ripetetto, c' disse: "Più fircile sia strebbe stalo cerettare il nome della fantonita; piethe condistrendere in parena lala pareni-tat, o alla comunanza del titolo imperiale. Ma il cognome di Magno preche in adoptarè de cosso ha fotto d'agmode l' es del poble limpero el beda besanadro, dopo grandi trionti
» l'omogo. Chet d'ausqua, e vol dessi, magnifiel, contate me per non di vol, anni che darmi
« il none di Magno.

Dopo di che fu acciamato: — Aurelio Alessandro Augusto, gli Dei ti conservino. —
Tail erano le discussioni del giorisos scento; in tali atti si sfogava in mania delle mozioni,
iriviale occupazione degli inetti.

(4) Il vescoro Eusebio la chiama religiosissima e di gran pietà (vi. 21), to che da aicuni la fece credere cristiana. La vita d'Alessandro, nella Storia Angusta; è pintotan un romanzo sul fare della Gropedia. Erodiano sembra più altendible, e s'accorda coi frammenti di litone.

### (5) Ved! Manso; I Trents Tironni (ted.), dietro alta sua Fita di Costantino.

(6) Delle minutazze cui senudera Aurelianu in fatto di disciplina militare, sia aegonemo quanta kitera su muo lonogiannette - Sar vois ossera ribmon, andi ari è e con di vivere, steri in ferno le mani dei oddati. Nian d'assi rapica i polli altrui, nituno tocchi te attetti percere. Sia posibili di ribar une i fine dunno ai seminiari, r'esigne dalla general olo, sale, legas, siovando ognomo consentari della provisiono del principo. Ilamo i sobalti a ribigarati del bottiano fatto ogno i sonatic, non della ingrana del voiditi ressoni. Ognomo chibiti aruni vano ben terre, le spade ben aguzza ed affinite, a le serge ben cectic. Ain veati topera successi, con consentato del principa del provisiono del principa del provisiono del principa del provisiono del principa. Ilamo serio del principa del provisiono della compagnia, a non si venda i bishalo for efattanta. L'uno all'arce provisio della compagnia, a non si venda i bishalo for efattanta. L'uno all'arce provisio della compagnia, a non si venda i bishalo for efattanta. L'uno all'arce provisio della compagnia, a non si venda i bishalo for efattanta. L'uno all'arce provisio della compagnia, a non si venda i bishalo for efattanta. L'uno all'arce provisiono del provisiono della compagnia, a non si venda della provisiona della compagnia, a non si venda della provisiona della compagnia.

- « senza spesa; non gettino danaro in consultare indovini. Vivano costantemente negli alloggi; « e se attaccheranno lite, non manchi loro un regalo di buone bastonate ».
- (7) Absil ut auro fila pensentur: libra enim auri tunc libra serici fuit. Voresco, in Aureliano.
  - (8) Se pure va inteso così il publicarit di Vopisco.
- (9) Da Claudio II a Diocleziano non st batterono più monete d'argenio, ma di rame argentato. Quelle d'oro continuarono ad essere di titolo fino, perché il tributo era pagato in oro.
- (10) Vopisco soggiunge che i discendenti di Probo andarono ad abitare nelle vicinanze dei laghi di Garda e di Como.

### CAPITOLO XLV.

# Nemici dell'Impero, I Germani. Costantino.

Questi nomi di Barbari ci avvertono ch'è tempo di far conoscere coloro, contro cui l'impero oggimai non tentava conquiste, ma cercava difese.

Nell'immenso spazio occupato dall'impero (p.ag. 1962) poche città e poche provincie conservaraou ni'ndipendenza di puro nome, come sarebbe nelle Alpi il re Cozio, possessore di dodici città, di cui era capo Susa (Segussia): il resto obbediva agli ordini ed ai magistrati che venivano da Rouo o da Milano. Ma chi scorresse quel confine, senitva d'ogni parte fremere popoli, che minacciavano rialtarsi contro questa universale tiranna, non appena la compressione si rallentasse.

Dell'Africa settentrionale occupavano i Romani si può dir tutto il terriorio abitabile, spinitisi anche più volte tra le gole del monte Atlante. I Bereberi, i Getuli, i Mori o si sacgliavano nel deserto rubando, o collivavano le oasi, non domabili perchè non istanziati: e da essi il Romano travez gli agruni, la porpora delle loro rupi, le fiere per gli anfletari, l'avorio e gli schiavi negri. Ma di mano in mano che l'oppressione e l'escribitanza de tributi sminuivano la popolazione ne' paesi sudditi a Roma, Mori e Getuli ricon-ducevano gli armenti sulle campagne abbandonate, saccheggiando e fuggendo, e vendicando come un'ingiuria i supplizi che di loro pighasse un'autorità che non riconoscevano. Crescinti d'ardimento ollo semane della polenza romana, respinsero la civilità sempre più verso le coste; e all'aprire del ve secolo, alcuni principi mori già avevano piantato domini alle falde dell'Atlante e fra il deserto e la risorta Cartegine. Aspiravano però all'indipendenza non alla conquista; sicchè Roma non aveva a temerne che di vedersi sottratto qualche terreno.

Nubie e Abissinia non erano soggette ai Romani. Altri Barbari circondanon l'Egitto, quali i Mori Nasamoni sulla riva occidentale del Nio, e sull' orientale gli Arabi. Sulla grande penisola dell'Asia meridionale, che gli Europei initiolano Arabia, i Homani vantarono qualche trionfo: all'effetto s'avvidero come natura non abbia fatto quei popoli per rimamere soggetti, he acconci ad una stabile civiltà. Valeansi dunque di loro per trafficare coll'India; talvolta ne prendevano agli sitiopadi la cavalleria, senza pari al mondo per l'instancabile ardore e la docitità dei cavalli: ma nulla più che scorrerie pareano a temersi da un popolo, che, trecencinquant'anni più tardi, svegitiato alla voce di Maometto, doveva in men di uno conquistare più paesi che non Roma in otto scolli. I Parti aveano soggiogato l'Armonia, che allora stendessi ad oriente del Fledrate, da Satlal fino alla spina di monti che costeggia il mar Caspio; e col porre un ramo degli Arsacidi sul trono d'Artaxata, erano venuti a cqulatto coll'impero. Ma quando li rimise al giogo la risorta schiatta persiana, anche l'Armenia ricappor l'Indipendenza, e si strinse al Romani coi legandi della religione. I Sassanidi, che aveano rinnovato l'impero della Persia, lo crebbero a segno, da sembrare il solo emulo formidabile del Campidogcio.

Ma più che i quaranta milioni obbedienti al re dei re doveva riuscire funesta a Roma la libertà de' popoli del Settentrione, che vergini ancora e vigorosi, aspettavano il cenno di Dio per avventarsele e vendicare l'universo. Dai primordi della civile società, la stirpe che denominano indo-germanica si stese in diverse direzioni sopra la terra (T. 1. pag. 22); e gli uni, volti alla Persia, all'India, al Tibet, crearono o conservarono una civiltà maravigliosa; altri costeggiando il mar Nero e il Caspio, si spiegarono dalla Siberia all'Eusino, e da tre bande inondarono l'Europa, Gli uni, per le montagne di Tracia, la Macedonia e l'Illiria vennero assidersi fra gli ulivi e i laureti della Grecia: e a quei miti soli e alla limpida aria indocilendo la natia rozzezza, e temperando la fervida fantasia coll'armonico sentimento, crearono la più eletta immagine del bello, mercè della quale primeggiò la stirpe greca. Ma questa, all'ora ove siamo col nostro racconto, ha compiuto la sua missione, non più s'inorgoglia che di rimembranze, nè s'occupa che di litigi come i popoli decaduti: mentre sul teatro politico appaiono la stirpe gotica e la teutone. che la lunga separazione rese affatto disformi dalla prima, benchè il linguaggio, anche dopo tante modificazioni, ne attesti la comune origine.

L'arrivo de' Germani in Europa rimonta forse a mille quattrocent'ami avanti Cristo; ed otto o nove secoli tennero a dilatarsi dal Duiester al Prut, e sul paese fra l'Ural e i Crapak. Tendendo continuo verso Occidente, spingendo i Cimri, e spinti essi medesimi dagli Slavi, trovaronsi arrestati dall'impero romano al tompo d'Augusto, sicche voltarno al fornic contro gli Slavi, e rincacciabili, poterono assodarsi nel vasto paese, che poi collettivamente si chiamo Germania o Alemagana.

Solo da quel punto la storia si prende cura di essi, e ci addità la stirpe ottica nelle montagnose foreste della Scandinavia; la teutonica sulle rive dell'Elha e del Reno, attenta ad esercitare la naturale vigoria, e mantenere ge-losamente l'indipendenza, fidando nell'indomito suo coraggio. I primi di questi popoli che i Bomania ibbiano conosciuti, sono i posti avanzati che Cesare tro-vava sulle frontiere della Gallia; erranti, scompigliati, senza proprietà fissa, ne agricoltura, nè vanto che del distruggere. Tacito conobbe quelli sulle rive del Reno, e seppe che dietro alle popolazioni nonadi corseggiani al confine n'esisteno di fisse, aventi lavoro, proprietà, poteri creditari, culto pubblico: ma le sue cognizioni non arrivavano che dove gli eserciti romani, onde fermavansi all'Elba, nè di là seppe altro che noni.

Quando, imperante Augusto, i Romani ebbero particolarmente a fare coi

popoli sul Danubio, il designarono col nomo di Germani, che probabilmente i Galli avvano applicato a qualcho orda centual i qua dal Reno, e che poi fu accomunato a lutta la gente che nel primo secolo abitava dal Rono ai Carpazi e alla Vistola, e dal Baltito e dal mar Germanico fino al monte Cezio (Kalenberg) e al Danubio; oltre quelli diffusi lungo questo fiume sin all'Eusino, e pinatati nella Scandinavia. Probabilmente questo popolazioni diverse attribuivansi la generale denominazione di Daci (Poutacho) o Teuloni, ma nonii speciali deducevano da particolari circostanze; come gli Svevi da schuestfenerare, o da succe, see il marce; l'assoni, da sizten stare seduti, o da saka spada corta; i Longobardi dalle labardo o dalle barbe prolisse; i Franchi da franke lancia; i Marcomani dallo star vicini alla frontiera (marca); i vandali da wenda acqua, perché forse da principio abitassero al mare o su mustelle errosso fiume.

Queste medesime denominazioni son però male determinate, e nuova confisione provine adl'uso degli anlichi d'attribuire ai mpodi deboli e vinti il nome del potente e vincitore. Per quanto ri è dato scorgere tra quel bujo, questi popoli si unirono in federazioni, simili a quelle degli Etruschi antichi e degli Svizzeri moderni, accordate in prima per resistere, in appresso per nuocere alla potenza romana. Sembra ancora che, verso il secondo secolo, alle varie genti prevalessero alcune, in modo da comparire otto nazioni, che paragoneremmo ad otto corpi di esercito; cioè Vandali, Burgundi, Longobardi, Goti, Sveri, Alenanni, Sassoni e Francia.

Anche popolazioni sarmate, cioè di quella che or chiamismo Russia, scesero in Europa; e principalmente formidabili furono i Rossolani e gli Jazigi, scorridori inarrivabili, contro cui i Romani alzarno un vallo fra il Theiss e il Danubio, senza per questo ottenere sicurezza.

Secondo l'Edda, libro sarro e poetico in cui è deposta la mitologia scaniava, Heindall figliuolo d'Odino. (Wodanla, socretado il mondo, generò tre figiti; primo il Servo, nero, colle mani callose e gobbo; secondo il Libero, con capelli biondi, viso rossto, occhi sfavillanti; terzo il Nobile; col guardo penetratte di un dragone; goto vermiglie, capelli argenteti. E quei che nacquero da ciassuno, furono servi, liberi o nobile mon essi. I figli del nobile aguzzarono le freecie, domarono cavalli, brandiri con dessi. I figli del nobile aguzzarono le freecie, domarono cavalli, brandiri cui lulino fui il re che conobbe i numi, comprese il canto degli uccelli, seppe calmare i flutti, estinguere gl'incendi, soprie i dolori 4.

Qui avete delineata la costituzione primitiva della nazione scandinava, la si riprodusse nelle principali raze germaniche. Un Dio padre; tre Caste d'uomini, diversi per natura; vero e assoluto liberi o no, e i figliuoli seguivano la condizione del padre. Correar però divario tra le famighé semplicemente libere ed i tenitori delle grandi possessioni, ai quali soli spettava il voto nelle adunanze, fors'anche il sacerdozio, e tra essi eleggevansi i re 2. I liberi erano capaci di tutti i diritti.

La nobiltà, fosse patriziato religioso, o privilegio delle famiglie e dei conti, sembra fosse ridotta ad una distinzione affatto personale, che non dava prevalenza nel governo o nell'amministrazione della giustizia; se non che ad essa erano privilegiate alcune dignità, come in Roma ai cittadini d'ottumo diritto. Non potevano i nobili sposarsi con liberi, nè questi con schiavi. Il restante popolo serviva in guerra cel titolo di liti / lette, gente), o con quello di coloni izvorava i campi. I coloni avevano casa e famiglia propria, coltivando il terreno cui erano affissi in perpetuo, senz' altro che pagar al signore un canone in derrate, in bestiamo o in panni. A costoro, e a servi, affirancti, donne, vecchi, infermicci lasciavansi i campi e le arti, mentre ai liberi restavano la guerra per occupazione, la caccia per divertimento, il saccheggio per industria.

È antico il vezzo de' malcontenti di cercare fra i Barbari quella moralità, che dicono scomparsa d'infra la gente civile. Così lo storico Tacito esagerò la bontà morale de Germani onde farne raffaccio ai Romani : anche i santi Padri gli elevarono sopra di questi, perchè non ne aveano la raffinata corruttela: ma vuolsi distinguere l'ignoranza de' vizi dalla pratica ragionata delle virtù. Appena cessassero dalla caccia o dalla guerra, piombavano, come tutti i Barbari . dall'eccesso della fatica nell'inerzia assoluta; restavano poveri, perchè nulla si esaurisce più presto che il saccheggio; e ignudi e sudici passavano l'intero giorno al focolare sguazzando la preda, e poltrendo, bagnandosi, straviziando, alle violente emozioni del giuoco abbandonandosi con tale frenesia, da mettere s'un trar di dadi l'avere, la moglie, i figli, se stessi. Tra i conviti, loro delizia, ponevano in discussione gli affari di maggior momento. serbandosi a deciderne il domani a mente riposata. Qualunque capitasse, otteneva franca ospitalità, e dava occasione di banchettare gli amici, e d'eccedere in voracità e bagordi. Mentre i meno ricchi mesceano bevande forti in tazze formate del cranio di nemici, i doviziosi traevano il vino dalle terre dell'impero, e scaldati da questo, rompevano a risse ed a violenze mortali, dimenticando le accordate paci, e ridestando antiche vendette.

Non bollenti di voluttuosi istinti come nell'Asia, più che la bellezza l'uomo la prudenza, il valore, la castità. Sposate in età abbastanza matura, non venivano al marito, come in Asia, con vezzi e cervello e passioni fanciullesche, ma tali da ragionar l'obbedienza; onde inspiravano più saldo affetto, e ottenevano grand'ascendente suglii oumini. In casa attendevano all'ago, al pennecchio, ai campi; in guerra seguivano gli uomini incorandoli, talora combattendo, sempre pigliando in cura i feriti. Una fanciula macchiava la verginale onestà l'osso pur bella e ricca, più non trovava nozze; l'adultera era severamente punita; la poligamia permessa soltanto ai ro ed ai grandi come distintivo d'onore. Non che le mogli recassero dote al martio, questo le comprava dal futuro suocero con doni; che consistevano per lo più in un par di bovi, un cavallo bardato, e scudo e lancia; cui la sposa ricambiava con una compita armadura, simbolo della comunione di beni e di fatiche.

Quando un garzone se ne fosse reso degoa con qualche bella hole, riceveva asla e scudo dal padre o da alcun ragguardevole Germano nell'adunanza degli uomini; e d'allora più non li deponeva, assistendo armaio alle assemblee, a banchetti, a giuochi, a giudizi, a sascrifizi; sulle armi giurava come sacre: coll armi e col cavallo era secolto.

A tutti i liberi possidenti era un dovere, anzi un diritto il militare; e in cocasione di guerra nazionale tuti convocavansi ob hando militare co eribanno per proteggere la patria. Altre volte un capo qualunque radunava in handa armata i suoi clienti, o chiunque preferisse i rischi al riposo ed al lavoro, e s'avventurava in nuovi paesi. Supremi loro distintivi erano l'amore dell'indipendenza, e il diletto d'esercitare liberamento le forze: quindi il mettersi a pericolo con baldazaa spensierata, non curarsi della sorte dei vicini, combatter donnani quelli con cui jeri trovavansi in lega; mania di libertà, che associandosi colla dipendenza militare, diede origine alla feublatii.

Tra gente sifatta doveano frequentare occasioni di guerra; e quand'anhe gli storici nol dicessero, la mobilità di quelle tribiò è attestata dalla
grande migrazione. Questa a torto vien dipinta quasi un'improvisa vertigine
generale, un subito levarsi de Germani ed irrompere sull'impero, o perchè
giurati in lega d'armi a guerra finita, o perchè rincalzati da un'onda di
Jung-nu che fossero espuisi dalla Ciria, e che a torto si confondono cogli Unni.
Il movimento er continuato da secoli, e queste popolazioni derivate dall'Oriente (matrice dei popoli, più vera che non il Settentrione), or più or meno,
ma incessantemente si erano dillatate pel nord dell'Europa, spingendosi e respingendosi a viccoda, contrastate da indigeni, da leb, da Lettoni, da Celti.

Forse per incalzo dei Germani i Galli erano piombali sui paesi meridionali e nella nostra penisola, fin a distruggere Roma col loro Brenno (T. 1, pag. 416), e preadere stanza nell'Italia superiore. I Teutoni al tempo di Mario valicarono le Alpi: Cesare impedi che con Ariovisto occupassero l'Elvezia. Incontralisi con quest'altr' onda romana, che in senso contrario invadeva il paese, ne restarono lungo tempo frenati, non però quietti.

Il Dambio, divenulo frontiera settentrionale dell'impero, come il Reno finuntio con una schiera di fridicazioni e con uno spalto di terra da Ratisbona fin al confluente del Lahn, le quali impedissero le correrie dei Germani non soggiogati, mentre quelli di qua dal fiume accettavano i modi, l'industria e l'oppressione dei vinctiori. Questi sulle prime eransi proposto di sottomettere i Germani come avean fatto dei Galli, svellendone i costumi, il governo, la lingua: ma lo sterminio di Varo (pag. 47) mostrò impossibile l'impresa, e che invoce d'assaliri a visiera alzata, conveniva alimentare fin essi le discordit, or questi or quelli favorendo. Con coi i Romani riuscirano a farsene alleati alcuni, come i Cherusci e i Batavi; alcuni tributari, come i Frisoni e i Caninesti; o sorravere i lor capis coj godimenti della cività.

Non però rimanevansi tranquilli alle lor sedi; ed ora i Cherusci insorgevano pel valore di Erminio, ora Macoboduo snidava i Boj dall'antica sede e vi piantava nuove genti, ora Claudio Civile rialzava la fortuna dei Batavi. E furono vinti spesso; ma se l'orgoglio romano si vantava d'avere volta per volta distrutti questi popoli, essi lo smentivano col risorgere più rigogliosi di prima a lanciare nuovi coloji contro il non più immobile sasso del Campidoglio.

Trajano, spintosi ben addentro nel nord-est, potè ridurre a provincia la Dacia, ponendovi numerosa colonia di soldati, che misti coi natii, formarona la gente dei Valachi, superbi anche adesso della romana origine. Sotto Marc'Aurelio i Marcomanni riuscirono fino ad Aquileja, e d'allora crebbe il numero degli Alemanni che Roma adoprò in guerra, nelle magistrature e nelle colonie.

Duravano dunque da molti secoli e i molt interni e le migrazioni. Fane, peste, diluy, allettamento di patria migliore, barnfie intestine, oracoli, cum-lazioni di re, avidità di bottino, di conquiste, di sangue, traevano alcun popola a respingere un altro: lalvolta un capo, colla numerosa banda de' suoi feldeli, o con una tribiù, cominciava correrie; e dal fare preso ardimento al fare, spingeva le imprese più che prima non avesse immagianot. Il pasce che abbandoavano non lasciava ad essi nei rimembranza ned desideri, giacche portavano seco gli Dei, le famiglie, le ossa dei progenitori, tutte le cose che fano cara al patria.

Allora poi che videro i Romani indeboliti lentarsi nella resistenza, cedere alcune provincie, in altre non opporre che una murgila, più inanzai s'ardirono; ed allettati dal predare passi colti e ricchi, e dall'umiliare la nazione che li chiamava harbari, irruppero tutti insieme; come al fiuczais della diga precipita il nostro Po sulle circostanti campagne, senza che per questo si dica esserne allora cominciato il corso e la foga. Che però l'impulso venisse di lontano, parrebbe provato dal vedere che i primi urivasori non sono già i popoli confinanti, hensi i più remoti; gli Unni dal Volga; poi gli Alani dal Tanai e dal Boristene; poi i Vandidi dalla Pananonia; seguono i Goti dalla Germania settentrionale, indi dalla centrale Emile Turingi, in appresso i Franchi dalla meridionale, e il Borogono il dal grande Polonia.

I più segnalati fra questi popoli sono i Goti, che provenivano essi pure dall'Asia, e precisamente dai contorni del lago Aral, dove obbero il nome di Messagetto Gelt': poi sembra gigliassero stanza nelle panisola Scandinava e attorno al Baltico, divisi in Ostrogoti od orientali, e Visigoti od occidentali, secondo la posizione loro colà; nomi che conservarono poi nelle successive migrazioni. Aggiunge la nazionale leggenda, che in tre vascelli uscirono dalla Scandinavia, uno dei quali essendo rimasto indietro, a quei che lo salivano restò il nome di Gendi, cicò infinaradi.

Sarebbero dunque tre famiglie della nazione stessa: ma qual conto fare di tradizioni, alterate sulle bocche, e spesso mutate di gente in gente? Fatto è che i Goti ci appojono una nazione battagliera e numerosa, che meglio d'ogni altra germanica ebbe il concetto della monarchia creditaria, dipendendo, non obbedendo gli Ostrogoti alla stirpe degli Amali, i Visigoti a quella dei Balti, della discontanta della discontanta della contra con che si vantavano progenie degli Ansi loro semidei, e tra essi la nazione sceglieva il re.

Dapprina seguirono il corso della Vistola, poi la datena de Carpazi; al tempo degli Antonini altitaxno quella che orgi è la Prussia, donde mossi, abbracciarono o sospinsero Eruli, Bargundi ed altri, hevettero alle foci del Boristene e del Tanai, e trovaronsi dinanzi la Daria, ove un popolo laborioso ottivava campi gratissimi s'arricchiva colle industrie, e nella diuttura pose avea trascurato le difices contro nemici che reputava abbassanza discosti. Con poca difficoltà i Goti la invasero, e Decio imperatore, venuto im persona a combatterli, vii perdè la battaglia e la vita. Il successore di milla si mostrò più premuroso che di isseiar liberamente tornarsene i Barbari, carichi di preda e di baddanza; che più s'obbligò a loro di anno tributo. Non era il modo d'invogliar altri all'attacco? Sempre nuovi sciami irrompevano in fatto sulle provincie limitrofe come a preda sicura, respinti talvolta, reducci sempre, tanto più mentre gli eserciti si trovavano impegnati tra emili imperatori.

Pinatatsis nell'Ucrania, i Goti vennero ben presto signori della costa settentrionade dell'Estino, donde corsegiarono le ricche e molli provincie del l'Asia Minore. Usciti poi dall'Ellesponto, serpeggiarono tra le isole Eger, e sorti nel Piros, s'impadronicono della città di Minerra, sparsero il quasto per tutta la Grecia, e si ditilavano sull'Italia, quando Gallieno, scosso dalle torpide voluttà e comprata una banda di Eruli, al cui capo concesse gli ornamenti consolari, icente testa aggli invasori. La dissensione e l'indisciplina del l'esercito romano diedero agio ai Goti di rittrarsi, e sui rimasti vascelli devastare il lido ove Troja (n. poi ritopassis nella Tracia.

Aureliano, dope giornala campale, gli indusse ad una pare, ove obbligavania i fornire di demile cavalieri gli eserciti romani, lasciando ostaggi i figliuoli de' caporioni, cui Aureliano fece educare convenientemente al sesso e al grado, poi le fanciulle impelmò a primarj suoi uffiziali affine di saldar l'unione tra le due genti. Egli poi rittirava le guaragioni dalla Dacia, i cui coloni rinvigorirono la parte meridionale del Danubio, mentre sull'abbandonato passe dilagrano Vandali e Goti, che dai coloni rimasi impararone quiche arte di pace, mantenmero relazioni di commercio coll'altra riva del fiune, e funono barriera a nuovi invasori.

Come dall'oriente i Goti, vosi dal nord-est della Germania uscl una seconda invasione, quella dei Franchi, che sotto Gallieno tragittarono il Reno, invasero le Gallie e la Spogna. Gli usurpatori, che non iscrupoleggiavano sui mezzi per sostenersi nell'impero, ricovsero più volte al costoro braccio; mi nifine Aureliano li ricacciò di la di Reno. Poco tordarono a ripassaroi; e avvegnachò Probo ne trionfasse, non per questo mitigò la loro fierezza. Gran prova rinnovarono di loro ardimento allorchè dal mar Nero, ove esso imperatore gli aveva relegati, osarono sopra fragili legni tragittarsi nel Bosforo Tracio e nell'Egeo, e sharcati prodarono molti looghi della Grecia e dell'Asia Minore, sorpresero Siracusa, aporodarono in Africa, indi ustrii dallo Isretito di Cadice per l'Oceano tornarono in Germania <sup>4</sup>. Corsa appena credibile a chi non abbia osservato anche ai di nostri quanto ardimento possa infondere la navigazione da corsaro. Rapdidissimi si vedevano i Franchi piombare sulle coste dell'Armorica e della Belgica, saccheggiare e sottrarsi; poi quando Caransio si fu valso di loro per usurpare la Bredagna, divenuti più audaci, ocuparono tutta l'isola de Batavi. Colà furono vinti da Costanzo Cloro, e trapiantati lungi dal Reno; ma poro indugiarono a sorgere terribili contro di Costantino e di Crisno.

Altra o lega o gento principale fra'-ennici di Roma, sono gli Alemanni. Con questo none compartero primamente sul Meno ai giorni di Garacalla, il quale non solo scelse fra loro le sue guardie, ma ne imitò il vestire e la bionda capellatura. Benchò non ossasvor travalicare le larriere dei Homani, molestavano senza tregua il confine o le opalente contrade della Gallia; poi alcuni, varcato il Danublo, per le alpi Retiche sessero in queste nostre parti, ed accamparono fin sotto a l'atvenna, donde con lautissimo bottino ritirarono il passo davanti all'escretto romano. Un'altra volta ben trecentomia di essi giunsero a Milano.

Mentro poi Aureliano componeva coi Goti le cose sul confine illirico, gli Alenanni si scagliarono da capo nell'armi, e con quarantamila cavalieri e il doppio di fanti invasero la Rezia, menarono guasto dal Danubio al Po; ma intanto che si ritiravano, l'imperatore intervettò loro i passi con tanta maestria, che chiesero patil. Appena però dalle incalzanti necessità fu egi chiamato altrove, gli Alemanni ruppero quella siepe d'armi, e si difilarono sopra l'Italia, sperperando fin a Milanono, e spargendosi a branchi per le valli dell'Adda e del Ticino: presso l'acenza sconiissero i l'Iouani, ma a Fano rimasero vinti: poi disfatti interamente a Pavia, shrattarono l'Italia. La subitanca invasione fece avvissta Aureliano della necessità di circondare di mura Roma, ridotta a difenderis sul Tevere, non più sul Volga o sull'Enfrate. E gli Alemanni sequistarono tanta preponderanza, che il nome loro venne estesa a tutti que' Germani che non s'appigitarono alla lega dei Franchi; laonde essendo spesso scambiati Alemanni e Germani, mal si possono sceverare le imprese di questi e di quelli.

Fu per tenere questi Barbari in sogrezione che Diocleziano collocò un imperatore el una corte sul loro stesso confine, nell'alta Italia. Costanzo irruppe sul terreno dei Franchi, e rattenne gli Alemanni dal riversarsi sulle Gallie; ma a molte orde di Sarmati, di Carpi, di Bastarri fu concesso stanza nelle provincie consumate d'abitanti. Da ciò rimaneva blandita il vanità romana; e una politica di corta veduta s'appagava di questi efineri trionfi, serza vevdersi che l'impero si educava in seno la serpe che lo morderebbe.

I Franchi diedero assai a tribolare a Costantino, il quale contro di loro eserciti ble legioni che doverano renderlo signore del mondo; e, in memoria de' ben riusciti successi, istitui giuochi detti Franchici. Crispo suo figlio si rese formidabile a questi ed agti Alemanni; campeggiò egti medesimo i Goli, che rifattisi nella lunga pace, si unirono ai Sarmati della palude Meotide, e devastarono l'Illirico, finché forono costretti a vergognosa ritirata. Anche nei loro paesi gl'insegui Costantino, passando il Danubio sul ristorato ponte di Trajano; e ridusse i Goti a cercar pace, e a tributargli quarantamila soldati.

Di molti allori già era dunque glorioso Costantino, quando, morto e deibe ficato Costanzo, egli fu salutato imperatore; e secondo il costume, specii all'altro augusto e ai cesari la propria effigie in addobbo imperiale. Galerio ne montò in superbissima collera; pure, onde evitare la guerra civile, gli mandò la porpora e il solo titolo di cesare, quello d'augusto serbando a Severo.

Ma la inumanità di Galerio, la lunga assenza, e un censimento delle ricchezze fatto con tal rigore da ricorrere fin alla tortura per iscoprire gli averi
nascosti, aveano mossa a rumore l'Italia, ove Massenzio, figlio di Massimiano
e genero di Galerio, si fece gridare augusto, comprando i pretoriani col danaro, i Romani colla speranza di redimerti da Galerio, i Gentili con quella
sor di restaurarne il culto. Massimiano, uscito dal ritiro, ripigitò gli affari, e qual
collega di suo figlio ricevette omaggio dal popolo e dal senato, vinse u eccise
Severo, chiese amico Costantino dandogli sposa sua figlia Fausta e il titolo
d'augusto; poi vedendo di esser considerato men di quello che desiderasse,
si recò a Galerio, chi dice per incitarlo contro il proprio figliono), e chi per
trovar luogo e tempo a tradirlo. Galerio intanto era penetrato in Italia; ma
come vide l'immensità di Roma, o piuttosto la risolutezza di questa a servirsi
delle ricchezza per respingere colui che voleva rapirgitele, non ardi assediarta,
e si ritirò, devastando la nostra patria, che peggio i Barbari non avrebbero
notuto.

Ini valoroso dei gnorante, lascivo in vecchia età ed avaro. Massimino Daza, che governasci Pictito e la Siria, pretese anchi egili itilo di Argusto: per modo che sei imperatori presedevano al mondo romano, non rattenuti dal combattersi se non dal reciproco linore. Massimiano, rejetto da Galerio, rannodò con Costantino: ma mentre questo campeggiava i Franchi, ne divulgò la morte, 2000 e schiuso il tesoro d'Arles, colla prodigatità e col rammemorare l'antico splendore mosse i Galli a voler tornare in dominio, e stesse la mano a Massenzio. 210 Costantino sopragiunto, ed assediatolo in Marsiglia, l'ebbe in balia, e non zii lasciò che la scelta della morte.

Al posto di Severo collocò Licinio Liciniano dace, amico suo e al par di

Galerio divise la vita tra opere di pubblica utilità, piaceri e servizie. Geleso del aspere e della franchezza, shandi gjurconsulti, rowacti, letterati;
aflidava i giudizi a guerrieri, digiuni delle leggi: ma ulceri vergognose e schifosi insetti il consunarono, senza che trovasser sistoro on ei medici che spesso
mandava a morte, o nei voti moltipiteati ad Apollo e ad Esculapio. Credendosi castigato dal Cielo per la persecuzione contro i Cristiani, la sospose
su con un editto in nome suo, di Licinio e di Costantino, e poco stante mort.
Massimino volò dall' Oriente per occuparne le provincie, volò Licinio a
contrastario, poi secsero ad accordi, satuendo per confine l'Ellesponto e il

Bosforo di Tracia. Accordo di nemici, poichè le due rive stettero irte d'armi, e Licinio cercò l'alleanza di Costantino, Massimino quella di Massenzio, e guatavansi con terribile aspettazione dei popoli.

Massenzio tiranneggiava l'Italia smungendola con pazze prodigalità; di senatori esigeva sonatanei donativi in moltipitache cazsioni; pel minimo so-spetto sfogava il suo rancore contro di questi, mentre colla seduzione o la violenza ne disonorava le mogli e le figliuole. Costrinse il governatore della città a cedengli Sofronia sua sposa: ma questa, cristiana e vitutosa, chiese lempo per addobbarsi; e orato, si uccise. Lasciava che i sodiati lo imitassero, scacheggiando, uccidendo, lascivendo; lalora ad alucuo concedeva la villa, ad altri la donna d'un senatore; mentr'egii nel voluttuoso palazzo, gittando magia e indagando l'avvenire nelle viscere di femmine e di fanciulti, vantavasi d'esser unico imperatore, gli altri sostener solo les uveci. Il contrasto dava spicco alla felicità delle provincie, soggette a Costantino, assicurate dai Barlari, e meno essuste dagii inporti tributi.

Udendo questi che Massenzio radunava gagliardo esercitio per lorgli l'impero col prelesto di vendicare il padre, lo prevenne e mosse verso Italia, soliecitato dal popolo e dal senato a redimere l'antica regima del mondo. Massenzio, fidando tutto ne' generireri, se gli era amicatt; tornò i pretorania il pristino numero; pose in armi ottalamita Italiani, agiungendovi metà tanti Mori d'Africa, oltre i Siciliani, talchè comandava censettantamia pelonia ediciotimila exatili<sup>2</sup>. Costantino non armava in tutto che movantamita de' primi ed ottomila degli altri; onde, distribuitine ove occorreva, proveduto alla difesa del regno suo, non potè moverne che quarantamila, prodi però, secricatia contro i robusti Germani, e condotti da capitano esperto-d'a amato.

Il quale, mentre la sun flotta assaliva la Corsica, la Sardegna e i porti d'Italia, valicò le alpi Cozie, e, prima che Massenzio il sapesse partito dal l'ieno, pel Moncensios calò a Susa. Pressla di viva forza, nelle pianure della sua Dora scontra un corpo italiano, coperti uomini e cavalli di ferro, e li rompe; entra in Torino, poi in Milano; ha Verona a distrezione, dopo sconfito Pompiano che con grand'arte la difendeva. Massenzio intanto si stordiva o lusiagava, finchè i suo iuffiziali furono spinti a mostrargli imminente la ruina. Posto in piedi un terzo esercito, egli se ne mise a capo, vergognandosi dei rimbrotti della moltitudine, e confortato dai libri Sibillimi che avevano ambiguamente risposto:— In questo giorno perirà il nemico di Roma . Incontratisi a nove miglia da Roma (ad Saxa Rubra), Massenzio vide l'esercito suo tagliato a pezzi, e fuggendo precipitò dal ponte Milvio nel Tevere: e Costantino, cinquantotto giorni dopor mosso da Verona, ebbe compila la guerra.

Padrone di Roma, estirpò ogni sence e razza del tiranno. ma per quanto la moltiudine gridasse, non consenti l'uccisione de primarj amici di quello; e sospesa la crudellà quando più non era necessaria, dimenticò il passato, direde il congedo ai pretoriani e ne disfece il campo, impedi i delatori, sollevò gli oppressi da Massenzio, e in due mesi, dicono i panegristi, trimarginò le piagho recate da sei anni di tirannia. Al senato restito i lo splendore, e ne fu ripagato con ogni modo d'onoranze; il primo posto fra gl'imperatori, arco di trionio che tuttora sussiste, dedicati a lui molti editigi cominciati da Massenzio, a non dire le feste che attirarono infinito concorso. Diede sua sorella all'imperatore Licinio: mosso sopra i Franclii, devastò le loro terre, e molti prigionieri gettò alle beber.

Quando Massimino Daza mori a Tarso, rimasero padroni Licinio delle provincie orientali, delle occidentali Costantino. Poteasi prevedere una scissura, che non tario; e Costantino disfece l'emulo nella Pannonia e nelle pianure di 314 Tracia, indi gli concesse pace. Ma avendo Costantino, nello scondiggere i Sarmati e i Goti, insegniti quesie ultimiti in sulle terre di Licinio, si rimovarono lamenti, che finirono in guerra aperta. Licinio fu novamente hatutuo presso Adriranopoli, e la sua foltan nello stretto di Gollipoli; onde chiese patti, e gli cottonne. Avendo però Costantino asputto ch'esso allestiva nuovo armi, e chiesasi con considera del proporto. Costantino la proporto costantino l'accolse benigno, e lo inviò a Tessalonica con ogni cortesia; ma poco poi mando a strangolarlo. Così l'impero restava unito nella robusta mano di Costantino, che, padrone del mondo, potè trarre ad effetto i lunghi divisamenti, e dargii obilica nova, nuova canalale, nuova relicione.

<sup>(1)</sup> Edda Samundar, Rigimal.

<sup>(2)</sup> Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Taciro, cap. vii.

<sup>(3)</sup> Il Muratori laivolta scrive: --- Gil Scili, o vogliam dire i Goll \*, al 267, 274 ecc.: e tal altra: --- Gil Scili, cloè l Tartari \*, al 261.

<sup>(4)</sup> Zosino, I. 67; Panegyr. veteres, v.

<sup>(3)</sup> Romagnost /Dell'indote e dei fattori dell'incivilimento, part. 11. c. 232) accolse l'opinione d'alcunt, che, per avversione a Costanlino, presentano quella di Massenzio come un' » opposizione armala in seuso nazionale ». In onn trovat il minimo appoggio a tale asserzione.

### APPENDICE VII.

## Favole intorno a Virgilio.

La tradizione che trasfigurò san Giorgio in un cavaliero, il filosofo Abelardo nel libertino Pietro Bagliardo, Carlo Magno in un capo d'una banda di venturieri, Silverto Il papa in un mago, e pose in cielo Seneca, Plinio e Trajano, fece una trasformazione ancor più degna d'essere studista; nuella di Virgilio in un pegromante.

Al suo tempo, diversissima correva la fama de' costumi di lui, chiamato verginale ds chi per castità, da chi per troppo amore alle ragazze, e non alle ragazze soltanto. Ma già allora veniva onorato sovranamente: Properzio prenunziava in lui qualcosa maggiore d'Omero: Nescio quid majus nascitur Iliade; commentatori e biografi di poco posteriori dicono che il popolo si alzava al comparir sno in teatro, come all'imperatore : la vita sobria e ritirata, cui la gracile salute lo induceva, aggiungevagli il prestigio dell'ascetiano e del mistero. Narrossi ben presto che sua madre avea sognato partorir un Isuro; ch' e' nacque senza vagiti; che il platsno, piantatosi secondo il costume del suo paese al pascer di lui, trascese tutti gli altri in grossezza. Gli s'attribuiva una scienza portentosa, e la facoltà di scoprire i difetti nascosti e le qualità arcane degli animali. Appena morto gli furono poste statue, e alcuni imperatori, come Alessandro Severo, ne teneano fin nel sacrario domestico: al tempo di Plinio celebravasi il natalizio di lui; al suo sepoloro venivano a raccomandarsi le gravide e i poeti; coll'aprir a caso il suo poema si chiedeva risposta a quesiti, detti sortes virgiliana, tali perfino da decider uno ad accettare o no l'impero (p.a.g. 177). Proba Falconia con emistichi di lui tessè un poema sul nuovo Testamento; e i Cristiani vollero leggere una predizione della venuta del Messia nella famosa Egloga IV.

E davvero fa stupore l'incontrare nella limpida facilità de Bucolici quell'egloga, , tanto misteriosa, che gli sforzi per intenderne il concetto generale uscirono vani fin ora. Festeggia essa la nascita vicina d'nn bambino, che è figlio del cielo, ebe rinnovellerà il mondo, che redimerà i peccati:

Ille deum vitam accipiet...

Cara deum soboles, magnum Jovis incrementum.

A chi potevano mai convenire presagi tanto superbi?

S'accordano i critici en fare quest'egiosa scritta II 714 di Roma, e vorrebbero attribuire questi vanti a un figlio di que Politone, cui e diretto il canto, come ad autore della pace in quell'anno conciliata a Brindisi fra Antonio ed Ottaviano: ma prima 4 ignoto che quell'anno acome figlio assesse al console; poj, come mai accomuniare sul capo d'on ponato tanti auguri, quel Virgilio che tanta sobrietà di lodi uso fin con Augusto e colla famiglia di questo; Pertanto altri (enotro l'asserziono di Servio) supposero afludesse a Marcello, gra vida del quale Ottavia, sorella d'Augusto, andava alfora spossa d'Autonio: ma per quanto quecto pegoo di pace potesse parre meribevele di canti, bisogen considerare che' non era germe del trimuviro, lensi dell'antevedente marito d'Ottavia, sicché oulla eva a fare collo sperato posicificavice del mondo. Altrip inesarano che Virgilio alludesse alle nozze alfora conchiuse fra Ottaviano e Scritionia: ma come potenzi prosocierer l'impero del mondo al figlio di quell'Ottaviano, che alfora lolare avas spartito le provincie coi due colleghi, e lasciava sperare rintegrata la repubblica, anziché stabilire una monacchia?

Non trovandosi fanciullo cui s'appropriassero tali auguri, si credette che il poeta indioasse l'intera generazione migliore, che la benevola aua immagiazione gli dava fiducis di vedere. Chi cosi la pensa, voglia spiegarci di grazia queste frasi:

Tu modo nascenti puero... Casta fave Lucina...

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem;

e la culla sotto cui sorgono l'ellera e l'acanto ; e l'aggirarsi del giovane fra gli eroi e gli Dei , prima di frenar i venti e pacificare il mondo.

De Vignoles immagino che il poeta celebrase l'èra alessandrina, ordinata nel 724 di Roma dal senato romano: e ae rifetteremo ch'essa non fu introdetta se non il 29 agosto 728, ci potrà benissimo rispondere che a quest'anno va rifetta l'egloga. Ma che ragion v'era di tanto magnificare un'era arbitraria e speciale d'un popolo vino? che novità assettarre c'he proreguie dovra senadere dal cielo?

Cadendo tutte le altre sipposizioni, alousi cruditi ritorranzo all'antica, che verve in quel fancibile il Cristo. Non giù che Virgilio losso profeta, na la trudizione d'un vicino redentore era molto diffusa in quei tempi per l'Oriente; potes Virgilio verta datis, a civavalta bels sugestito di casto, ove dipinigere estesa a tutto il mondo quella ficicità, che segli incliava a vedero ne anoi pastori. Virgilio tutte o quas tito il mondo quella ficicità, che segli incliava a vedero ne anoi pastori. Virgilio tutte o quas tito di nesso de la respeta pera arresse tratta da alcuno a noi ignoto, il quale degli Ebere, albora nuascia esti di la considera della considera de

E soa accettiano volentieri Vizillio come il più insigne interprete degli jasegamenti delle Billite, quali che cotteste si siano (Appendi cei VI). Il libro y tell'E-motir palesa credenze elevite, quali in nium parte riscontransi del pazanesimo; um tilisono che seste di cristiano; quani che il Verbo divito sala già necestito alla terra rattato, da laberare a qualche intelletto privilegiato. Ebbene, tutti que' dogmi poor Virnitio in bocca alla Sidilla.

In essa egiosa poi egli dipinga con colori pastorali o milologici un'età dell'oro, ma sul fino susume un diverso tono i sicheb Schmidt, nella Radeismon del grante unanno, vi pose a fronte le due professe di David e d'Issia sulla ventut del Salvatore, come prova d'un'origine comune. Sain seclama: — Un finaciulla e i ancho, che porterà sulle spalle il segno della dominazione. Sarà detto l'Ammirabilo, Dio forte, Principe della pace; il suo impero si seutenderà gonza più, nel space sua non avrà fior. Saches sul trano di Davide. La giustizia sarà ciaggio alle suo reni, e la fede sua bandoiene. Il hopo dimoratro dil'eggiolo, il leoparde corricherassi col capriola, si lona e la pecon stabbieranno inaienne, e un fincicillo il guiderà. . . Il deserto s'alla-rena; la soluticia», nella gioja, forri come il eggio, germoglierà d'agni parte in amadianiona di lutias, e di lode; nella caprena, dove stanno i dragoni, crescerà la reverza delle canne e dei giunchi ecc. »

E David; - Tu vinci in bellezza i figli degli uomini, e grazia ammirabile è diffusa

sulle tue lableza, lo percibè lodio il la benedetto in eterno. Tu onnipoteute, ciagi
la spada sopra il tuo Suagoo, l'armi e trionil, e atabilisci il tuo regno mediante la
oloceza, la verità, la giustizia. "u indicibi i popola secondo la giustizia, e i povert
cone equità. Le montagne ricevano la pace pel popolo, e le collice la giustizia. Esissalveri li figli de 'poveri, e umilità il caluminatore. Discorderà come pioggia sul
vello, e come acqua dal colmo de' tetti. La giustizia apparria al suo tempo con na'ubondanza di pace, che durerà quanta la terra, e remera dall'umo all'altro mare ».

È evidente che il fondo è il medesimo come in Virgilio, sol differendo nelle diverse idee di grandezza fra i due popoli, e nella maggiore incerteaza che avvolge i Gentili, Fra i quali è notevole come si fossero allora diffuse le profezie a segno da sgomentare i potenti : Augusto bruciò duemila libri di vaticini, gli altri riveduti ed appurati chiuse sotto al piediatallo dell'Apollo Palatino: vivo Augusto, erasi annunziato a Roma che la natura partoriva un re al popolo romano (Regem populo romano naturam parturire. Systemio, in Au a. 94): la credenza antica e costante in tutto l'Oriente d'un liberatore del genere umano erasi rinfrescata, e che la Giudea diverrebbe signora del mondo ( Percrebuerat toto Oriente vetus et constans opinio... esse in fatis, ut eo tempore Judaa profecti rerum potirentur. Sykronio, in Vesp. 4. - Eo ipso tempore fore ut valesceret Oriens, profectique Judma rerum potirentur. Tacito, Hist. v. 43): indovini predissero a Nerone che stava per perire il regno di Gerusalemme e l'impero d'Oriente (Svetonio, in Nor. 40): poco dopo, l'oracolo del Carmelo con promesse di gloria eccitava gli Ebrei all'ultima ribellione: e Giosello ehreo al generale Vespasiano per adulazione applicava gli oracoli relativi al liberatore dell'uman genere. Plutarco poi riferisce che, verso l'età di Tiberio, veleggiando una nave presso l'isola di Paxo, mentre tutti erano avegli e a tavola, i naviganti da una delle isole udirono una vece che chiamò il piloto Tamo, in modo si chiaro che tutti stupirono : alla prima e seconda volta e' non rispose, alla terza si, e allora la voce soggiunse: -- Arrivato all'altura di Palode, annunzia che il gran Pan è morto ». E così fece, e allora parve udire esclamazioni di meraviglia, e chiassosi lamenti di molte persone: e i testimoni del fatto lo raccontarono a Roma, e Tiberio il seppe e lo tenne per certo (De oracul. defect. 14).

In somme tutto em officione o ispirate o meatifrice di spirito fatilice, e Virgilio ne accobe e pocizio, qualche parte in subiluni veri. Vi acceppio l'altra tradicione di usa grand'amo revolventesi, nel quale alta feder ipposvano gli Etrucchi, e il credevano il fionani, come poi vederi nel Sopio di Scipione. E i nomo è cosi fatto, che suppone al una grande innovazione di celesti fenomeni dover accompagnarsi un matamento o un'altrazione di quaste l'asse venture unane.

Tale interpretazione cristiana fu accosta dai Padri della Chiesa; e Costantino, nell'arringa che recitò davanti ai vescovi radunati a Cesarea, ripetè quell'egloga tradotta in greco, siccome un argomento della divina missione di Cristo, provata fia da testimonianze pagnie.

E notevole che Virgitio proclama così aublimemente la gran legge del progresso, allorché poetizza le ispiraznosi profetiohe, gli oracoli: ma gli mancaso questi? ricade nella persuasione degli autichi; che il mondo vada continuamento in peggin, eche gli sforzi degli uomini non valgano contro quella corrente che secotrae il navigito umano: Sic omma fatti:

In pejus ruere ac retro sublapsa referri; Non aliter, quam qui adverso viz flumine lembum Remigita subigit, si brachia forte remisit, Atque illum in pracceps prono rapit alveus annei.

Nelle Georgiche, lib. 1.

Comunque aia, questo presentimento d'un avvenire diverso, d'una rinnovazione del secolo, attirarono il rispetto, anzi il culto popolare a un poeta si poco popolare qua fu Virgilio. Nel medio evo l'ingeguo, perchè raro, otteneva moggior venerazione, e cre-

deasi capace d'ogni virtù; sicchè Ovidio, Orazio, Livio furon tenuti per grandi sapienti; e, il che allora vulgarmente vi equivaleva, per maghi Aristotele e Ruggero Bacone. Perocchè qual sapienza più utile che l'arcana, potente a signoreggiar con parole e con atti la natura e gli apiriti? E già per gli antichi carmen esprimeva i versi non meno che il fascino; lo che fu ritenuto nella lingua francese (charmer).

Virgilio studiò la natura, come il mostrano le sue Georgiche; nei Bucolici accenna spesso a superstizioni dominanti al suo tempo:

> De carlo tactas memini pradicere quercus ... Aspice; corripuit tremulis altaria flammis Sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Bonum sit! Nescio quid certe est, et Hulaw in limine latrat ... Quod nisi me quacumque novas incidere lites Ante sinistra cava monuisset ab ilice cornix;

il vi libro dell'Eneide, chi vulgarmente lo consideri, è uno spettacolo di negromanzia ed uno afoggio di scienza arcana. Virgilio non aveva ordinato morendo di bruciare il suo poema? ora tutti gl'incantatori si davano premura di non lasciar sopravivere i libri che attestassero i loro patti col demonio, o v'addottrinassero altri.

Virgilio avea predetto la venuta di Cristo; laonde nelle feate spettacolose si facea figurare l'immagine di lui insieme colle Sibille. In quell'inclinazione ad acquistar al cielo gli apiriti più elevati, alcuno suppose che san Paolo intraprendesse un viaggio a bella posta per andar a convertire Virgilio, ma lo trovò già morto; avrebbe desiderato tanto acquistare i libri magici di esso, ma non riusci. A Mantova era tenuto a vicenda per mago e per santo; e fin nel secolo xv vi si cantava un inno nella messa di san Paolo, aupponendo che l'apostolo delle genti, nel giungere a Napoli, volgesse uno sguardo verso Posilipo, ove riposavano le gloriose ceneri di Marone, dolendosi di non esser giunto in tempo per conoscerlo e convertirlo:

> Ad Maronis mausoleum Quem te, inquit, reddissem, Ductus, fudit super eum Si te vivum invenissem,

Piæ rorem lacrimæ: Poetarum maxime!

Ma poichè non potevasi ammettere in paradiso chi fosse mancato di fede ne' piè passi o ne' passuri, si volle almeno a Virgilio attribuire la massima potenza che nom possa avere in terra, e ch'ei se ne servisse soltanto a vantaggio altrui. Pertanto egli fu supposto fondatore di città ed autore de' benefizj, che Italia tiene dalla natura. I Napoletani narravano mille storie intorno alla grotta di Posilipo, ove additano la scuola di Virgilio, e dove suppongono si ritirasse a far sortilegi ed insegnare le arti segrete a pochi adepti, che con quelle principalmente riuscivano a prosperar le campagne. Con quelle il poeta, in una notte sola, apri nel masso la famosa grotta; costrul i bagni di Pozzuoli, e au ciascuna vasca il nome dell'infermità che guariva; fece una atatua che soffiava in modo, che le ceneri del Vesuvio (per verità non ancora ignivomo) restavano respinte dalle campagne napoletane; fece un cavallo di metallo, che guariva ogni cavallo malato; e una mosca pur di metallo, mercè della quale nessuna mosca più v'ebbe in Napoli. Fu sin detto ch'egli fondasse la città di Napoli, il cui greco nome di Partenope sarebbe traduzione di Virgilio: e sogginngeano che Augusto l'avesse donata a quel poeta con tutta la Calabria. Altre volte egli fa del male, ma contro Augusto, presentato in tal caso come un tiranno o uno stupido, e che lo avea spogliato dell'aver auo; e cootro il soldano di Babilonia, aggiunta fatta al tempo delle crociate, quando pure vien fatto educare a Toledo, invece di Atene come diceano i precedenti. Fin al principio del secolo xvii mostravasi a Firenze lo specchio di cui ai serviva per le operazioni di negromanzia, e uu altro nel tesoro di San Dionigi a Parigi: l'immagine di lui portavasi al collo come un taliamano contro gl'incanti; il suo sepolero credeasi recar felicità al paese; e qualvolta fosse toccato, ne seguiva tremuoto.

Innumerevoli poemi, racconti, romanzi, storie narrano questi prodigi di Virgilio;

ma nessuno ha baje più strane che I fatti merovigliori di Virgilio, figliuolo d'un caculiere delle Irdenme, nella Margherita positica di Alberto di Eyh (Norimberga 1472). Un rozzisimo Bonamete Aliprandi, vissuto al fine del uva secolo, a tese unas-Cronea manterona in terzine, ove le favole più assurde sono accumulate sopra Marone: e ci perdoni questo genio dell'ordine e dell'armonis a aleune che ne produciano.

La madre di Virgilio fu avvertita in sogno che dovrebbe partorire un gran poeta: La donna fece l'animo jocondo;

E quando venne lei al partorire, Nacque il figlio maschio tutto e tondo.

Seguono le tirannidi escrcitate sopra Mantova da un tal Arrio centurione; per eui Virgilio mutatosi a Roma, ottiene il favore d'Augusto e la restituzione de'beni auoi, e ai mette tutto al poetare:

Ciascuno gli facea grande onore; Filosofo, e poeta di grandezza, Di retorica si era lo maggiore. L'avvenimento di Cristo profetoe, Nella Bucolica sus di valore...

In mezo a Bona fece un gran fuoco che ardeva continuo, a giovamento de porte, co nu na resiero che ver quello tendra una freccia; un impentora sperando che questia indicasse qualche teasor. fece acoccare quella freccia, ed esas colpi il fuoco e lo aprease per sempre. Nel palazzo imperiale inanale tanto attate quante erano le provincie dell'impero, con campanelli al collo; e qualtuque volta una provincia si ammatinasse, i a sinhua corrispondente socierasi e sonava, nialche gli imperatori saprevano ed ritipero l'escretao, Falberico una specchia olto hen ecuto piedi, siche illuminando in richiarva tutta la citta, ottre che indicava i ladri, i nemici, le guerre. Combinò pur una golo di rame, nella quade dei fiose sospettad di colps unettera la mano per purgarsi; e se era innocente, la ritirava senza pericolu; se mentiva, non potes ripi-giaria funche non avesse palesta la verita.

Ma l'uomo è soggetto a peccare, massime per amore, e Virgilio vi cascò: il quale da una nipote d'Augusto si lasclò gablare in modo, che essa, consigliata da un cavaliero suo rago, il persuase a saliri da lei entre un paniere che gli calo dalla finestra: un come fu a meza faria, ivi lo tenne sospeso, talche la mattina tutti si preser la laja di li (i). Il poteta se ne vendicò in terrilibi modo, facendo che in tutta Roma non si potesse più aver fuoco o lume, se non dalle parti posteriori della sua tirnana: leffando heffas.

La donna in quattro piè posta si giace,

Per foco va a chi bisogno face.
L'uno all'altro dar foco non potta,
Perchè e l'uno e l'altro s'ammorzava;
Per sè ogni casa tor ne convenia.
Moit igiorni passati già si stava
Anzi che Roma di foco fornesse;
Lo cavalier gran dolore portava.
Ma Virgilio che a lui non ineresse
Per vendicarsi allegrezza facha,
Contrato era che ciascun sapesse
Che quello incanto lui fatto l'avia,
Per voler la sua beffa vendicare,
Non curnodo di quel che si dicial.

(4) Una bella e rarissima incisione di Luca d'Olanda rappresenta ii poeta in quest'atto, spenzolante a mezc'aria; e una femmina alla finestra vicina pare che inviti i viandanii a berteggiario.

Di foco fornita senza mancare Che fece Roma tutta a compimento,

La donna a casa fu fatta tornare.

Dolse ad Angusto dell'oltraggio; e istigato dal cavaliere, fece cacciar prigione Virgilio. Ma tener rinchiuso un negromante sarebbe stato difficile: e

Virgilio d'andarsene pensava.

Nel cortile una nave disegnoe;

Li prigionieri tutti dimandava, D'andar seco tutti loro pregoe,

Dicendo se con lui volta andare:

Alcun per bessa andar accettoe. In quella nave sì li fece entrare;

A ognun per remo un baston dasia, Ed egli in poppa se mise a settare;

E a ciascun di loro si dicia:

- Quando comanderò che navigati,

" Ciascun di voi a navigar si dia, « E niento a farlo non ve ne indusiati,

« Ba le prigioni tutti ci usciremo.

« Condurrovvi , e sarete liberati ».

Quando gli parve, disse: - Date a remo ».

Ciascun mostrava forte a navigare.

La nave si levò. Disse: — Anderemo ».

Fuor del cortile al vedea andare,

In verso Puglia la nave tirava, Per aria la detta si vedea tirare.

I prigionieri, obe in prigione stava.

Che nella nave non vollero entrare, Veduto il fatto, tutti lamentava,

Augusto si querelò co suoi baroni d'averlo indotto ad offendere un uomo, cui il cielo « accordoe Tutte le seicenze che il mondo avia », e promise, se ternasse in corte, usar-gii ogni onore.

Virgilio intanto, sceso dalla nave, s'avviò a Napoli, ma fallata la via,

Passati li vesperi, ai se trovava Appo una casa, chiedendo albergare.

Non c'è vino; che importa? Virgilio ordina che ammaniscano una corbella d'uva ancor ghezza, c la mettano in un tinozzo con acqua. Non c'è prehenda; che importa? Virgilio manda uno spirito che proprio dinanzi ad Augusto tuglie

Un gran taglier di carne allesse

Con molti polli, e si see portò in mano. Augusto comprese che Virgilio solo poteva avergli giocato quel tiro: e a spese di lui si ceuò a dovizia e si bevve a josa.

In Napoli fur le feste grandi quando si seppe che Virgilio vi stava s'un'osteria, e il pregarono

Che in Napoli memoria lasciasse Del gran saper, che di lui fa parlare.

Egli adunque scrisse a un tal Melino « suo discepolo valente », che da Roma venisse a lui tosto; e come ci fu,

Tornare a Roma si gli comandoe:

— A Roberto di' che 'l mio libro ti dia ».

Di non legger su in quello lo pregoe.

Melino tosto si se mise in via ;

Di e notte non cesso di camminare

l'into che lui a Roma giuznia.

Andò a Roberto a dimandare

Lo libro del maestro, che i mandava:

Gliel diè Roberto senza dimorare. Avuto il libro, indietro ritornava :

Di Roma uscito voglia gli venia

Di legger la libro lui si bramava. Come a legger lo libro si mettia,

Di spiriti moltitudine granda

Contro di lui tutti se ne venia:

- Che vnni tu? che vuoi tu? » tutti dimanda.

Melino allor tutto si spaventoe E de morir ebbe la tema granda.

Melina si prese ad argumentare,

E di presente a loro comandava

Che quella via debban salegare (selciare)

Da Roma a Napoll a compimenti, Che sempre quella netta debba stare,

Gli spiriti si furon ubbidienti.

Quella strada si fece salegare Di sassi vivi senza mancamenti.

Melino a Napoli vien a arrivare:

Virgilio multo forte 'l riprendia; Dicea: — Rett' hai lo min comendamento:

« Pena ne porterai per fede mia ».

Eccovi come le cronache fanna fabbricare la via Appia.

Virgilio, risoluto di dare più bella prova di negromanzia, fece compiere un altra fabbrica meravigliosa:

Castel dell' Ovn quelin ai fe fare,

E nell'acqua quelin ai fabbricoe,

Che ancur si vede e per upera pare.

Ancora oltra di quello si incantoe, Una mosca in un vetro incantava.

Clie tutte l'altre mosche si caccioe.

Alcuna mosea in Napoli non entrava,

Questo si popol grandemente piacia. Ma un'altra fece che più si muntava:

Una fontana d'incanto facia , La quale sempre nlin si gittava ,

E dal gittare mai non s'astenia;

E dai gittare mai non s'astenia E quell'ulin si continuava

A bastamento di quella cittade: Grand'allegrezza il popolo menava-

. Altre cose e di grandi navitade Virgilia in quella terra facia

Maravigliose e di grande beltade.

Preso dalla fama di tanti portenti, Augusto chiamò risolutamente a Rama Virgilio.

Ma quando l'imperatore ritorawa d'Asia vincitore, il poeta se gli fece incontro fin a
Brindisi, e e dal gran caldo si fu cambattuto e che ammalò e morì.

Ottavian, che venia con sua schiera, Come la morte di Virgilio udia, Di gran dolor fe lamentanza fera.

Ai suni baroni allora sì dicia:

- Di scienzia è morto lo più valente,

« Non credo che nel mondo il simil sia.

I moralisti del medio ero da tutti questi fatti trevano busoni insegnamenti; e anche la fine di Virgilio, secondo nan tradizione diverse, dovera istirure quasto sia fallace la scienza amana. Persocobà avendo promesso (dice) ad Augusto di fare che gia laberi portassero tre volte l'anno, e di niseme fiori e rituti insutri a scortia, e che i vascelli rimontassero i fiumi, e si guadagnasse danaro colla facilità con cui al prede, e de conne participarse coll'agrochaza con cui concepione, e da time envarigile, pessi tornar giovane per avec tempo a compierle. A un fodeliasimo servo insegni dunque eli tugliasse a pezet, poli no silasse in un harifa, entendo la testa socia e il conservo eli tugliasse a pezet, poli no silasse in un harifa, entendo la testa socia e il conservo. L'imperatore, impuito dalla lontannaza di Virgilio, feet tanto e institu, che obbligò inservo a menari nel existello difico da incantissimi, ovel I posta giacerva a pezai: il che vedendo, e credendolo assassinato, egli ucciae il servo. L'opera restò interrotta, e virgilio più non risisse.

Traverso alla mistologia del medio evo arrivò la consoceaza di Virgilio, come degli atti satichi, a banto, il quale non sepse scaglieria guida migliore per giungere, fra i pericoli del mondo, a vedere le pene dei reprobi e le spernaze de' purganti, e fin alla conguinzione delle cose superne e della rerece bestitudione. Conformavari eggi alle cre-denze popolari allorchè facea dirgili, per nina altro peccato aver perduto il cide o, che per non avere posseduo la feder, e fic che Stazio rimanga convertici alla verità pel lume appunto venutogli dia viaticiti dell'egioga citata, sicchè dice a Virgilio:

"Tur prima m'invistati.

Verso Parnaso a ben nelle ane grotte,
E poi appresso Dio m'alluminasti.
Facesti come quei che va di notte,
Che porta il lume dietro, e sè non giova,
Ma dopo sè fa le persone dotte,
Quando dicesti: Secol si rinnova,
Torna giustità e primo tempo umano,
E progenie discende dal ciel nuova.

Per te poeta fui, per te cristiano. Purg. xxii.

Ad Amsterdam nel 4502 fu atampata Ene schone historie von Virgilius, von zijn
leven, doot, ende van zijn tvonderlike verken di hi deede by nigromantien, ende by

dat Behulpe des Dugrels. Görres, nei Volksbücher, ragiona a lungo l'istoria popolare di Virgilio nel medio evo. Vedanai pure Genrus, Virgil als Zaccherer in del Volkssage.

SIEBENBAAR, De fabulis, qua media atate de Publio Virgilio Marone circumferebantur.

EDELSTAND DU MERIL, De Virgile l'enchanteur.

Fauxciscus Michel, Qua vices, quaque mutationes et Virgilium ipsum et ejus carmina per mediam atutem exceperint, explanare tentavit. Un capitolo di questa tesi per laurea è initiolisto De scriptoribus medii avi, qui quardam de magica Virgilii scientia retuterunt.

# LIBRO QUINTO.

#### CAPITOLO XLVI.

## Il Cristianesimo perseguitato, combattente, vincitore.

Allorchè Costantino movera verso l'Italia contro Massenzio, tutto l'esorcio vide, sopra del sole, uno splendore in forma di croce, dove leggeasi:

Per questo segno vincerai. Dappoi in sogno esso imperatore fu avveritio che
dottasse la croce per insegna; ond' egli fece farne una col monogramma di
Cristo Z, e la attaccò al labaro, cioè allo stendardo imperiale, invece degli
Dei che soleano portarsi innanzi alle legioni. Dall'lobbrobrio del Golgota passa
danque la croce a guidare gli esecriti; presto solgorerà in fronte ai re,
aprendo una nuova civilla; ma traverso ai contrasti e ai patimenti, che sono
indispensabili pel trionfo del vero.

Gli apostoli e i primi loro discepoli, colla voce, coll'esempio, col martirio, colla Grazia propagazono la redentice morte in pari tremotissine; giovati unanamente dalla grande concentrazione del mondo civile nell'Impero, per cui erano tolle le barriere delle nazionali nimicizie, e rese universali le lingue greca e romana.

Come le antiche città voleano derivare le proprie origini da semidei, così le Chiese aspirarono al vanto d'essere fondise da apostoli e dai primi for discepoli. Che san Paolo, allegando d'essere cittadino romano, declinasse i giudigi provinciali, e si facesse condurre a Roma, consta dagli Atti apostolici. Un'antica fama vi porta anche san Pietro (pag. 44.7), il quale, secondo le tradicioni napoletane, venendo da Antiochia approdò a Brindisi, quindi a Otranto; in Taranto lasciò vescovo Anastenai e visito Trani, Oria, Andria; per l'Adriatico navigò a Siponto, indi pel Tirreno giunse a Napoli, e convertitala, vi pose vescovo Aspreno; s'addentrò pura ca Gapua, facendon vescovo Prisco, e Marco ad Atina, ed Epafrodito a Terracina, e Fotino a Benevento, e Simisio a Sessa, altri a Bari e altrove. Reggio vanta per primo pastore Stefano, ricevulo dall'apostolo Paolo; e Pozzooli Patroba, discepolo di questo. Farebbero discepolo di Pietro sa Paolino, che battezzò i Lucches. A Miliano vorrebbe dissi piantata la croce dall'apostolo Branaba: Inche Nerezia da san Marco

evangelista, il quale avendo convertito ad Aquileja Ermagora, in Roma lo presentò a Pietro, che destinollo vescovo di questa città i, di Trieste, di Concordia; come san Massimo d'Emona, san Prosdocimo di Padova, Vicenza, Altino, Feltre, Este.

Pie tradizioni, che la critica non poi tutte accettare, ma neppure senza leggerezza repudiar tutte. Certo in Roma, trentate anni dopo Cristo morto, Nerone trovava Cristiani in quantità f'multitudo ingens j; e non si poleano più reprimere che coll'inventare contro il toro insane calunnie, come l'incendio di Roma (pag. 79 e 148). I grandie i dotti continuavano come l'incendio di Roma (pag. 79 e 148). I grandie i dotti continuavano come l'incendio alla corruzione, credendo quello che avevano crednoti i oro padri, frequentavano i tempi, e sentivano il tisogno della divinità che socorre, che consola, che rimunera. Fra gli schiavi, se molti riduceansi turpe strumento ai vizi del padrone, altri, più remoti dal lezzo signorile, mantenevano la moralidi natorale. A costoro dunque come riusciva consolante l'udire parlarsi d'un Dio, equale per essi se pie loro tiranti; e che colla parienza polezano le dure fatiche, gl'iniqui strapazi tramutare in tesoro per un'altra vita, ove ad un giudizio incorruttibile serabeber chiamati no meno di convessori che di convessi!

Il più de' Cristiani cernivasi dunque tra costoro: ma ben presso Plinio ne contrava d'ogni ordine ed età; Tertulliano asseriva al proconsole:—Se persisti a sternimare i Cristiani, puoi decimare la città, o fra colpevoli troverai molti del tuo grado, senatori, matrone, amici : ¡ Peditto dell'imperatore Valeriano sunoneo battezati e senatori c cavalieri romani e dame di grado.

Neppure ai popoli più abbandonati la Providenza non avea lasciato manare mini per iscorgere la verità, e per almeno rispettare quel che non aveano forza di seguire. L'orroglio degradasse pure lo spirito, la concupiscenza invilisse la carne, gli uomini si stordissero fra cure e votuttà; non polema seperner la coscienza prepotente che porta a cercare chi è Dio? chi l'homo? quali relazioni fra questo e quello? come il peccatore può rigeneraris? che cosa s'incontrerà dopo morte? A sistate domande niuna risposta soddisfacente adduccano l'orgoglio degli Stoici, la depravazione degli Bipicurei, la grossolanità de' Cinlci, lo scetticismo degli Accademici; e soltanto dubbj o sottilità estivana e a hi invocava il riposo della certezza.

Nè meglio appagava una religione, dove professavasi o un Dio imperfetto, o la creatura perietta; il che equivale a negare a la creatura o Dio; e che, spoglia di dogmi, riusciva mancante d'efficacia. Fra que' sacerdoti, se eccetuate alcuni fanatici eciri e siri, chi mai arrebbe patito disagi non che tormetti pel suo Dio? chi voltos girare predicandone i evalto, più di quel che giovasse ad acquistare credito e ricchezer? Tenevano la loro dignità non altimenti che un impiego dello Stote; prunti, se il senato lo deretasse, e assitiuro Giove a Tina, Mitra ad Apollo, ed erigere altari al firanno ed alla merettica.

Or ecco il cristianesimo, dalle tenebre chiamando nell'ammirabile sua

luce », e rivelando Colui che è la chiave di tutti i secreti, la parola di tutti gli enigmi, il compimento di tutta la legge, proclamava di nuovo la fede perchè fondato sulla rivelazione, la speranza perchè appoggiato a promesse divine. la carità nerchè mostra tutti fratelli e solidari in quell'ordine universale. ove ogni cosa si armonizza al fine supremo che a ciascun impose Iddio, e a quel supremo bene che è la manifestazione esterna delle perfezioni divine 2. Gente. non natavi per accidente, ma entrata nel cristianesimo per intima persuasione e dono lunga lotta e duri sacrifizi, e persuasa non darsi salute fuori di esso, restava impegnata a conservarlo e diffonderlo coll'esaltamento d'una profonda fiducia: scendere al vulgo, alle donne, ai fanciulli, per illuminarne l'intelletto. dirigerne la condotta, comunicar a tutti la cognizione più essenziale, quella de' propri doveri : sicchè i principi importanti all'ordine sociale diventano unlversale eredità per via di catechismi, omelie, professioni di fede, cantici, preghiere: forme diverse d'una fede sola, d'una sola speranza, adattate alla comune capacità. Il padre convertito trae la famiglia ad una credenza, fuor della quale sa che non si arriva a salvamento: il soldato predica alla sua coorte, uno schiavo all'ergastolo e talora al padrone.

A quest'apostolato potea lungamente resistere la gentilesca indifferenza? Roma avea provato ogni bene terreno, la potenza e la gloria, poi la ricchezza e le voluttà; e non se ne trovava appagata. De' suoi pensatori, alcuni deploravano ancora Farsaglia, ed oscillavano tra una avventata resistenza e il disperare della pubblica cosa: altri in represso fermento aspettavano misteriosi avvenimenti predetti dagli oracoli, e creduti come si suole in tempi e da nomini infelici tra quell'avvicendare d'anarchia e despotismo, tra la brutalità degli imperanti, la feroce licenza de' guerrieri, le rapine de' magistrati. All'annunzio d'una religione, divina nella sua origine, semplice e vera nell'insegnamento, pura e generosa nell'applicazione; a quella dottrina semplice, chiara, umana e insieme sublime, l'intelletto s'apriva, se ancora la volontà esitava; quand' anche la Grazia non trionfasse delle abitudini e dell'interesse, il cristianesimo palesava virtù, a cui non poteasi ricusare ammirazione; colla fratellanza procurava i gaudi d'una vita interioro; coi purificati sentimenti sapeva occupare le anime robuste, esercitare le immaginazioni attive, soddisfare a' bisogni intellettuali e morall, repressi, non isradicati dal sofisma, dalla tirannide, dalle sventure. Prova di questo bisogno di virtù si è, che coloro i quali tentarono ringiovanirle, dovettero alle credenze antiche mescere alcun che di nuro ed elevato, che non traevano dalla loro essenza, che mai non aveano avuto nella pratica; il grossolano politeismo avvicinare al dogma d'un Dio solo, restringendo il culto quasi unicamente a Giove, e facendo di Apollo un mediatore fra Dio e gli uomini per mezzo degli oracoli, un salvatore dell'umanità, il quale si fosse incarnato, vissuto servo in terra, sottoposto a patimenti per espiazione.

Ma per quanto s'industriasse a rifarsi dei dogmi cristiani, forse che l'idolatria soccombente offriva la consolante dottrina della remissione de' peccati? Rimorso dalla coscienza, uno noteva attutirla attrimenti che con olocausti, col farsi piovere sul capo il sangue di vittime scannate, o con altre espizioni, di cui sentirula suspentitiosa vaniai<sup>2</sup> o rhe bionan norbillo l'udire che un Dio aveva radunata in se solo quell'ira ineffabile, e che ciascuno può appropriarsi i meriti infiniti del sacrifizio della croce mediante la fede nel divino Redentore? I fedeli di quelle legalità, dove allo societtaro non serbavasi che il castigo, ben faceano colpa ai Cristiani dell'accogliere i peccatori; ma i Cristiani rispondevano col restituri innovati dalla penienza.

Di buon'ora i Cristiani si costituirono in società con capi e regolamenti, entrate e spese (pag. 152); legami violontari e morali, eppur tenaci, che davano prevalenza sopra le fiacche e disperse aggregazioni religiose degli antichi, nelle quali ciò che in Elruria si credeva, bell'avasi in Sicilia, ed i sacerdoti de vari delubri e de' molepicia muni, non che fra loro indipendenti, crano gelasi e nemici. Ne' Cristiani invece, uno lo spirito, una la morale, uno il culto; devoti fin alla morte alla cause stessa; • nell'unità della fede e nella cognizione del l'igiluodi bito - 3, recelevano infallibile il concilio de' loro sacerdoti, perchè lo Spirito Santo avea promesso d'esser con loro; dipendevano da capi che avevano conversato coll'Umon Dio, o con chi gli era vissuto a' finachi. Vedendo quell'intima comunanza, quel legame fraterno, saldato dall'unità delle credenze e delle speranze, i Gentili esclamavano, — Ve' come si amanol • Ed a 'ragione, dice Tertulliano, ne fan le meravigite, essi che non sanno se non odiarsi.

I miracoli sono generalmente attestati, prodotti in apologie nelle quali troppo importava non mentire, e dai nemici stessi non negati, bensi attribuiti a magia; tanto che anche l'incredulo di buona fede s'arresta prima di rigettarii o volgerdi in riso. Si agenat? più grande diventa il miracolo di convertire il mondo, d'ispirare agli ignoranti la cognizione di si elevate dottrine, ai dotti la sommessione a tauti misteri, agli scredenti la fede di cose incredibili; e tutto ciò a fronte di stacchi ottoritissi.

E ostacolo dei più robusti era l'abitudine. Colle prime idee, colle prime parole, il Gentile avea bevuto il policismo; gri li oe erano associati alle impressioni di sua gioventù; ne' bisogni s'era rivolto ad essi, ricorso ai loro oracoli nel dubbio, sciolto ad essi il voto dopo campato da malattia, da naufragi, dalle-manie di Caligida o dalle vendelte di Sejano.

Le immagini della mitologia ridono di tale squisitezza, che, anche perduta ogni fede e trascorsi ianti secoli, losingno luttora le nostre immaginazioni. Che doveva essere allora, quando tutte le arti valtingeano? quando n'erano pieni i libri, con cui si coltivava l'ingegno, s'incantavano gli ozi, si distraevano le malinconie? Il Cristiano, che negli Dei protetori della musica, della poesia, dell'eloquenza non riconosceva altro che demoni, era ridotto a privarsene: perchè ad ogni piè sospinto trovava pericoli e contaminazione, non dovea fesegiar i giorni di ricciprosi auguri o di solenni commenorazioni; non sospendere lampade e rami di lauto alle porte, nè coronarsi di fiori quando tutto il popolo s'inghirhandava; anzi protestare ad ogni atto che inferiese idolatria. A nozze si cantano Talassio ed lunere? alle esoque si fanno espiazioni?

nei banchetti si liba agli Dei ospitali? nelle case si riveriscono i Lari? il Cristiano deve foggire, mostrarne orrore. Da ciò continui disgusti; e il convertito obbligato a lasciar le più care distrazioni, ridursi alle abnegazioni, all'isolamento.

Ad impieghi e dignità era unica via il piacere al principe; e il principe bruciava i Cristiani, e ue faceva fanali a' suoi orti. Per rinfrancare il debole sentimento morale, eransi muntii di religiuse cerimonie tutti gli atti della pubbitca vita. Quelli duaque che già occupavano magistrature, come poteano prestare il giramiento? come sacrificare? come intervenire nel sennoto che radunavasi in un tempio, e le cui tornate cominciavano da libagioni alle divinità? come presodere ai ginochi gentileschi?

E ai giuochi ripetemmo quando traessero ingordi i Romani. Or bene, ii cristianesimo secreva speltacoli ore per diletto si versava sangue, e i movi convertiti venivano conosciuti all'allontanarsi dal circo; ma ciò quanto costava! Alipio (ce lo racconta sani'Agostino) convertito rinumziò agifi spettacoli sanguiarj; pure un giorno i suoi amici lo trascianono al circo romano. Egit vi si tenne ad occhi chiusic immobile durante la lotta; quando improviso il si tenne ad occhi chiusic immobile durante la lotta; quando improviso il si eluzio ansisso degli spettatori e totto da applansi feroci, perchò un gdalatore aveva atterrato l'altro. Vinto dalla curiosità, Alipio schiude gii occhi, e la vista di quel sanque gli ridesta la crudele voltuti; ani suo grado s'affissa su quel corpo boccheggiante, e l'anima di lui s'inebria del furore del combattimento e degli omicid) dell'arena. - Più non era l'uomo strascinatovi a forza, ma uno anch'esso della folla, commosso del pari, del pari grialnet, elbro di grigio come essa, e impaziente di ritornar a godere i finori del circo · . Tanto l'abitudine prevaleva sopra le migliori risoluzioni.

L'idolatria sfoggiava la solennità d'un pubblico culto, con feste patrie e regie; il cristianesimo non esibiva che povera e semplice austerità: quella, connessa a primerdi della storia nazionale, delicivari i fondatori e legislatori del popolo; questo li sbaltzava dall'are per sostituirvi il figlio di un fabbro, uno morto sul patibolo. Il vulgo stesso nel culto della patria vedeva quello della sua gloria ¡talche s'innestavano pietà e patriotismo.

È chi erano costore che venivano a dar il crollo a credenze, antiche quanto il mondo, diffuse quanto il genere umano? Non sapienti Greci, non Pitagorici o Ginnosofisti, ma delta genia degli Ebrci, rinomata per corriva o nata al servaggio, derisa per la singolarità de' costumi e per le astinenze. Il loro fondore non avec, come gli altri autori di religioni, usalo lo secttro o la spada, nè tampoco la cetra o la penna: i suoi discepoli, levati dal remo o dal banco, erano una marmaglia pezzente, che si raccogliera altorno poveri schivit, giovani inesperti o vecchi mentecatti, per contar baje d'un Dio che si umana, d'uno che crocifisso risorge; vietava di discutere le ragioni dell'adorare e del credere; giudicava un male la sapienza del mondo, un bene la folla; riponeva la sapienza (come Giuliano li rimproverava) nel ripetere stupidamente, — lo crede o .

Pertanto la religione di Cristo era dis Latini chiamata inaunia, amentia, dementia, stullita, furione opinio, furoria incipientia; l'rospejimos repugava dall'accomunarsi con artigiani e schiavi; i dotti trovavano ridicoli que mistori, la cui sublimità non s'attinge che mediante la Grazia; la povortà e i supplizi de discepoli davano argomento della debolezza del fondatore in una società che tutto riponeva nell'estio, tutto conchiudova con questo mondo. Esa-grando poi e falsando, dievano che i Nazareni adorassero il sole, una genello, una forca, una testa di giumento: ci il vulgo, sempre numerosissimo, rideva, e il giudicava stolti ancor più che malvagi 4.

Ma anche malvagi ii credeva. Costretti com'erano a tonere le assundhes in secreto, i Cristiani davano appigito alle accuse, solite apporsi a tutto ciò che è arcano; e nel più sinistro senso venivano intesi i riti loro. Le sobrie agapi sono inverecondo stravizzo; nei silenzi delle catacombe violentano il upudore e la natura: un fancibilo coperto di farina è presentalo a lnocito, il quale lo trafigge senza sapere che si faccia, se ne raccoglie il sangue in catici che passano da un labbro all'altro, e se ne mangiano le carni. Ritraggonsi dalle magistrature per non dovere far omagion agli Del? Il sentenziano
d'infingardi: sono stregonerie i miracoli; malelizio la loro costanza nei suppiù: anzi sono acti perchè no nano sacrifici, non tempi 3.

Eppure cotesti ribaldi qual morale insegnano? la più pura ed austera; povertà ad un mondo idolatrante le ricchezze; umiltà al secolo della superbia; castità in mezzo alle ostentate lascivie; abnegazione tra il filosofico egoismo. Invece di quell'assenza d'ogni dogma, così comoda all'accidia umana, che permetteva tutte le contraddizioni all'intelligenza, tutti i vaneggiamenti all'anima, tutte le superstizioni ai cuori, tutti gli eccessi alle passioni, intimavasi un dogma preciso, assoluto, universale, che richiedeva l'intensità dell'intelletto, la sommessione del raziocinio, l'obbedienza del cuore; al panteismo filosofico o al popolare l'idea della spiritualità di Dio e dell'individualità dell'uomo: agli Epicurei la fede nella Providenza e nelle retribuzioni postume; agl'increduli e agli indifferenti la necessità del culto; agli egoisti la solidarietà del genere umano; ai gaudenti le austerità e l'umiliazione; allo schiavo di ritenere le sue catene, sebben al padrone intimi ch'egli è eguale al servo; al povero di non esigere i soccorsi, sebbene al ricco imponga di dare volontariamente, La gente, che da tanti mali erasi rifuggita nelle voluttà, senza tampoco sospettare che queste offendessero divinità tuffate nello stesso brago, vedevasi allora non solo interdetti gli atti, ma riprovato il desiderio; riprovata la fornicazione anche colle libere, anche colle schiave; riprovata la vendetta, che prima era dovere e religione; riprovato il fasto, e detti beati coloro che soffrono. beati gli umili di spirito; esclusi dalla gloria i molli, gli adulteri, i pederasti. Questa guerra alle passioni, questo freno agli istinti naturali, quanti non dovea stornare dal cristianesimo?

Mercanti e artieri assai vivevano del somministrar vittime, dell'allestire giuochi e simulacri: sacerdoti, auguri, re sacrificuli, incantatori, astrologi re-

cavansi in odio chi guastava lor arte, e facevano prova di sostenerla col ravvivare il fervore pel culto antico. l'attenzione degli oracoli, la scaltrezza dei prodigi. Così invalse una quantità di maghi e prestigiatori, tra cui famosi Simone samaritano in patria e Apollonio di Tiane a Roma. Quegli offerse a san Pietro del danaro se gli partecipasse la facoltà di conferire lo Spirito Santo; donde fu nominata la simonia, cioè il vendere le cose sacre; prima eresia che comparve, ultima che sparirà. Vogliono capitasse egli a Roma regnante Claudio, e co' suoi prestigi talmente s'illustrasse, da meritare una statua nell'isola del Tevere 6; ma avendo voluto librarsi a volo, si ruppe la persona. Anche Apollonio venne a Roma imperando Nerone, il quale, comunque nemico ai filosofi, gli permise di rimanere, e d'alloggiar ne' tempi, secondo soleva; poi a Vespasiano diede consigli sul ben governare l'impero. Accusato da un Greco a Domiziano, tornò a Roma a giustificarsi, ma il giorno medesimo fu visto a Pozzuoli e ad Efeso; e trovandosi in quest'ultima città al momento che Domiziano cadeva trafitto a Roma, sospese di parlare, e stato alguanto assorto, agli uditori meravigliati, disse: - Il tiranno è morto . Nerva succeduto imperatore, e che già eragli amico, l'invitò; ma egli scusossene, e mandogli de' pareri; indi sparve, nè più fu veduto vivo o morto.

Persone devote al nome di costui, e a quel di Pitagora, cui egli s'apopegiava, professavan che un'infinità di egni occupassero il vuoto fra l'uomo e Dio, partecipi in vario grado alla natura di esso; e poter l'uomo contrarre patti con quelli per via di cerimonio, digiuni, purificazioni. Il popolo li temeva e pagva, i grandi vi credevano; non Caracalla soltanto, ma fin Mart'Aurelio ne aveva sempre agli orecchi; e la malignità li confondeva coi Cristiani, e i miracoli del s'anti cio costoro restita.

La più grave imputazione però ai Cristiani, vorrei dire la più romana, era d'odiare il genere umano, il che significava odiare l'impero 7. Le istituzioni di Roma traevano lor forza dallo spirito di famiglia, sopra il quale era sorta la gran città, e dalla conseguente venerazione per gli antenati. Or ecco il cristianesimo, che, per guadagnare gli spiriti volgendosi principalmente alla gioventù, la sottraeva ad una generazione frivola, logora, ignara del vero bene, nimicava il padre ai figli, il fratello al fratello; donde eseredati figliuoli, repudiate mogli, puniti schiavi, scassinata l'autorità domestica. Non che opporre agli antichi nuove glorie, nuove virtù, proferivansi dannati eternamente gli uomini più cari e venerati, i conquistatori ed i sapienti, i Cesari e i Ciceroni; chiamati demonj gli Dei, pel cui auspicio era ingrandito il Campidoglio. Mentre Roma intitolava eroi quelli che aveano sterminato maggiori popoli, grandezza il rapire a molti l'indipendenza, principal fonte di potere e di gloria la guerra, unico scopo di questa la conquista; ecco predicarsi la pace, la fratellanza, la giustizia, condannarsi cioè tutta la politica antica e nuova di Roma; dall'angustie d'una patria terrena sollevati gli animi ad una invisibile, della quale erano cittadini gli uomini tutti, anche il vinto, anche il barbaro, anche lo schiavo.

La religione de' Latini era essenzialmente nazionale, e inearnata colla repubblica; Roma, città santa, inorgetivasi di civavre dagli Die; a sette cose sacre annetteasi la conservazione dell'impero (T. I., pag. 90); nei maggiori frangenti consultavansi i libri Sibililini; senza auspizi non si tenevano assenble, senza feciali non s'imitere la guerra o saldava la pace, senza asartizi, non s'imagurava imperatore o console; a comuni solennità si congregavano le deferazioni; e le teorie, portando l'annuo omaggio della lontana colonia alla madrepatria, teneano stretto ii nodo fra questa e quella. Infaceare perfanto la religione era infaceare lo Stato, era un dicibiarsia menti del genere unano.

Augusto, fondando l'impero, trovò la necessità di rinnobilire le svilite idee religiose, e « ristorare i tempi e le crollanti immagini degli Dei » (Orazio); e in testimonio dell'alleanza fra lo statuto e la religione, uni il sommo pontificato alla potenza imperiale, e collocò nel senato l'altare della Vittoria. Allora fu imposto silenzio alle voci, che nella Roma repubblicana sbraveggiavano gli Dei e la vita futura; si moltiplicarono sacrifizi, iscrizioni votive, delubri. Mecenate, consigliando Augusto sul modo di governare, gli aveva detto: - Onora sempre · e dapertutto la divinità secondo le leggi e gli usi aviti, e costringi gli altri · a farlo. Quelli che introducono alcun che di stranio nel culto, detesta e pu-· nisci, non solo per riguardo agli Dei, ma perchè questi novatori trascinano · molti cittadini ad alterare i costumi, donde vengono congiure, intelligenze, · associazioni pericolose · 8. Le assemblee erano vietate, anche quando tendessero a pubblica utilità; e tanto più se di scopo religioso. I giureconsulti · custodi delle divine ed umane cose · pronunziavano doversi conservare ad ogni costo il culto avito, e Ulpiano radunò tutte le leggi in proposito 9. Ben è vero che ai numi patri e ai greci si erano aggiunti ora l'Iside egizia, ora il Mitra persiano, poco importando al politeismo che gli Dei fossero venti o cento, anzi alla costituzione essendo consono l'adottare gli Dei stranieri, ed alla politica l'assimilarsi i vinti coll'accettarne le credenze. Ma tutt'altrimenti andava il caso con una religione che ogn'altra escludeva, che diceasi universale, e destinata a fabbricare il suo tempio colle macerie delle nemiche.

La lirannia fin allora aveva colpito gli uomini nel corpo, ne'beni, nella via no s'era rivolla all'amina, al peraisco, mai non avendoli incontrati sulla sua via. Era la prima volta che desse di cozzo in una fode seria, profonda, pronta ad obbedire finche le si chiedessero gli averie il sangue, ma risoluta a resislere quando n'andassero di mezzo la credenza o il dovere: in quella gara di farsi vili al pie' di vili regnanti, insegnano che l'uomo è soltanto di Dio "e; quanto ai dogurie da ll'esercizio di loro religione, non conossono su-periorità terrena; adoprano sinecrità e pazienza, non forza o scalterzze, non calore a transszioni, non guadagnar lempo; persuasi che tutte le cose visibili sono un nulla a petto delle areane, che l'unico hone consiste nell'acecttar la croce, l'unico male nel peccato, e che la follia del Calvario trionferebbe dell'ostinazione d'Israde e della superbia di Roma: gl'imperatori o i proconsoli vogliono forzatri? se debbli, fuggeno; se no, solfrono, non prigano: contro vogliono forzatri? se debbli, fuggeno; se no, solfrono, non prigano: contro

la barbarie raddoppiasi la loro costanza, la quale diventa ad altri eccitamento, siechè i il sangne è semenza di Cristiani

Pure cotesti settari dal loro Cristo aveano imparato a rispettare la potestà: sotto imperatori che disonoravano la natura, i loro dottori gli esortavano alla docilità, non essendo ancora in tal numero che bastassero a rappresentare un voto nazionale e mutare un reggimento. San Vittore interrogato da un prefetto. risponde: - Nulla ho fatto contra l'onore o gl'interessi dell'imperatore o della · repubblica; non ricusai di assumere la difesa ove il dovere me l'imponeva; ogni giorno offro il sagrifizio per la salute di cesare e dell'impero; ogni giorno in favore della repubblica immolo vittima spirituale al mio Dio . Peracche il cristianesimo, improntato della universalità, attributo incommunicabile delle soluzioni divine, collocò la religione ben disopra della parte contingente e variabile della società, fermandolo nell'essenziale e permanente, sicchè l'uomo, in qualunque clima e qualunque governo, possa operare il perfezionamento proprio e meritarsi il cielo : sotto principi crudeli e scostumati non si ribella alla società, da' cui peccati rifugge; non pretende sovvertirla, ma cerca emendarla; combatte i vizi del secolo, ma senza staccarsi da esso.

Pertanto i Cristiani, ignorati o tollerati, erano cresciuti. I padroni degli schiavi s'accorgeano d'un mutamento, non cominciato dalle sublimi, ma dalle infime parti della società : alcuni sofisti tolsero a sillogizzare sopra quelle credenze: i sacerdoti vedeano diradarsi i tempi, sminuire le offerte. Allora, aperti gli occhi, si conobbe che costoro, nati appena jeri, già empivano i fòri, i tribunali, le legioni: senz'armi, senza difesa, negavano obbedienza ad ordini così semplici, come pareano il bruciare un grano d'incenso sull'ara di un dio o d'un imperatore; e piuttosto accontentavansi di morire. Alla romana legalità, che faceva delitto il contrariare un decreto qualunque, come dovea movere sdegno questa inobbedienza! Gli statisti, che sentivano non poter più Roma prosperare dacchè era spoglia di morale ed abbandonata ai baccanali della forza, sapevano però che nel cadavere d'un grande Stato le istituzioni antiche conservano una vita galvanica, perchè e l'aristocrazia si ricorda qual fu, e l'esercito è abituato ad una certa disciplina, e il popolo ad un'amministrazione qual ella sia, e nel principe si concentrano la forza e l'opinione. Di qui la tenacità alle forme vetuste, che è propria de' domini deboli; di qui l'odio dei politici contro il cristianesimo.

Sopragiungevano intanto sempre nuove traversie; peste, tremuoti, fame, correrie di Barbari: e i Cristiani predicavano, — Sono avvisi del cielo; Roma e il mondo, sommersi in un mare di vizi, mentian questi e pegigiori castighi: Fremeano i Gentili a tal voce, quasi desiderassero o si compiacessero de 'mali di cui adducevano la ragione; i politici si confermavano nel crederti avversi allo Stato: i religiosi pensavano che le costoro bestemmie irritassero gli Dei, i quali, destri un tempo agl'incrementi di Roma, lasciavanta allora sfisciarsi.

Adunque ne si plachi la collera col sagrificare i loro nemici; il Cristiano . pel solo suo nome, sia considerato « nemico de' numi, degl'imperatori, delle leggi, de' costumi, di tutta la natura , 41,

Derivavano dunque dalla legalità romana le persecuzioni, che quella civiltà ci presentano in un aspetto troppo differente dal classico; quistione politica più che religiosa, dove, poco curando la dottrina, punivasi la disobbedienza; e dove gl'imperatori buoni, cioè ispirati dall'antico genio romano, imperversarono più che non i malvagi, quali Comodo ed Elagabalo.

La Chiesa noverò le sue vittorie dal numero delle sue tribolazioni. Sotto Nerone vedemmo la prima volta perseguitati i Cristiani, e non pare fosse soltanto per dar una soddisfazione al popolo, nè che si limitasse a Roma 12. Domiziano, quando voleva rifabbricare il Giove Capitolino, tassò gli Ebrei un tanto per testa; e i Cristiani, compresi sotto quel nome, non volendo a verun patto contribuire per idolatrie, ne nacque nuova persecuzione, in cui caddero Flavio Clemente, cugino dell'imperatore e collega di lui nel consolato, colla moglie e la nipote Domitilla. Il cristianesimo era già dunque arrivato ai limitari della reggia.

Plinio Cecilio (pag. 232), stando proconsole della Bitinia e del Ponto. senti contrasto fra il dovere d'eseguir la legge che condannava i Cristiani, e la coscienza propria che glieli mostrava incolnevoli: laonde interpellò l'imperatore Trajano come comportarsi, e se fossero a punire indistintamente giovani e vecchi, se perdonare a chi si pentiva. - Gl'interrogai (soggiunge) se fossero cristiani ; e quei che confessarono, escussi due o tre fiate con · minaccia del supplizio se perseveravano, gli ho condannati, giacchè meri-· tano castigo la disobbedienza e l'ostinazione. Alcuni denunziati negarono; · altri dissero aver cessato d'essere cristiani, ed affermavano che tutto · il loro errore o delitto consisteva nell'adunarsi un giorno prefisso avanti · l'alba, e avvicendare inni a Cristo come fosse dio; si obbligavano con giura-· mento di non commetter furto, adulterio od altro misfatto, nè negare il de-· posito: poi raccoglievansi a mensa comune, innocente. Credetti bene chiarir · la verità col mettere alla tortura due giovani schiave che diceansi addette ai · ministeri di quel culto: non vi ho scoperto che una superstizione trasmo-· data, laonde ho sospeso tutto, aspettando tuoi ordini. Gran numero di per-· sone d'ogni sesso e grade sono e saranno comprese in tale accusa, poichè · questo contagio non ba soltanto infette le città, ma si è dilatato pei villaggi · e le campagne ». L'imperatore, rispondendo, collauda l'operato del suo ministro, ma essere impossibile stabilir regola certa e generale in questa sorta di cause. - Non bisogna fare indagini : ma se accusati e convinti . punirli : · se l'imputato nega d'esser cristiano, gli si perdoni ».

Strana rivolazione del contrasto fra la legalità e la giustizia! Il proconsole, uomo onesto, non trova rei questi settari se non del nome, pure non domanda che siano salvati, sibbene con qual misura deva castigarli; e li mette al tormento per iscoprirne delitti, di cui non sono accusati. L'imperatore, un de' migliori,

anch'egit lentenna ira il proprio sentimentoe la ferrea rigidezza delle leggi. E come! la leggie è tanto vara che i prudenti stessi non samo come interpretarla, e può essere sospesa non solo dall'imperatore, ma fin dal proconsole: eppure a' diabbi di questo, l'imperatore non risponde se non che ha fatto bene! Se sono colepvoli, perché declianze l'indagine? perché assolvetti sulla semplice negativa? Se innocenti, perché punitri di confessare ciò che non è colpa ? Che legislamone è octesta diore si castiga non un fatto, ma un sentimento? Qual sanguinoso testimonio del niun conto che gli antichi faccano della vita dei loro simili! <sup>5</sup>

Che se tanto lasciavasi all'arbitrio de' tribunali, e sotto un Plinio ed un Trajano, che doveva essere delle assemblee tumultuarie, quando la plebe, nei giorni devoti agli Dei o fra la sanguinaria ebrezza dell'anfiteatro, chiamava a gran voci, - I Cristiani alle fiamme, alle fiere? . Editti d'Adriano e d'Antonino vietarono di far fondamento sulla semplice diceria per condannarli: ma che, se i rei medesimi confessavano, anzi gloriavansi? Come doveva inviperire l'orgoglio degl'imperatori o de' loro ministri allorchè vedeano un fanciullo, una donna, un oscuro cittadino confessare apertamente il delitto apposto; e a lusinghe, a promesse, a minaccie resistendo, ricusare non un delitto, ma l'atto il più semplice del culto nazionale, un granello d'incenso al dio Giove o al dio Antinoo! Li straziavano allora colla tortura, non per istrapparne la confession del delitto, ma acciocchè il negassero; oppure mettevano a lubriche prove la continenza dei giovani e la castità delle vergini; e infieriti della resistenza, gli abbandonavano a' manigoldi e al vulgo, in cui la ferocia, ispirata dall'abitudine de' supplizi e de' ginochi circesi, veniva infervorata dal fanatismo.

Talvolta governatori umani respingevano le accuse, o con sotterfigi salvavano gl'imputati; talvolta li cacciavano solumente a confine; ma altri li chiudevano negli ergastoli e nelle miniere, oppure esercitavano su loro l'estacerbazione che permetteva la legge, inquissima perchè indeterminata. Alla prova soccombevano? riportavano applausi dai Pagani, orrore e compassione dai Ciristani. Chi subisse generoso i tormenti, restava in venerazione; i fodeli baciavano le catene portate e le cientrici risuste; pei morti sittiluvano annue commemorazioni; e il sangue e le ossa, raccolte studiosamente, venivano poste sotto gli altari che servivano di mensa al viatico di quelli che si professavano pronti al minarti, ce he in impeto generoso ambivano il martirio fina a deunziarsi da se stessi, a sturbure a bella posta i riti idolatrici, a ricusare la clementa, e negli unificati provoca l'ira delle fiere e del manigoldi.

A malgrado degli scrupoli di Trajano, consta che sotto di esso molti subirono il martirio. Clemente papa fir shandito dalla sua sede. Ignazio, vescovo di Anticchia, fi da quell'imperatore mandato a Roma, perchè vi fosse ucciso: sul viaggio dell'intrepido confessore di Cristo accorreano vescovi, diaconi, fedeli; in Roma tanti mustravano interesso per lui, ch'egli temeva riuscissero a camparò dal martirio: ma come vi si seppe destinato, coi fedeli pregò il Figlinal di Dio per le Chiese, per la carità fra' Cristinai, per la cessazione delle persecuzioni: esposto nell'antiteatro alle fiere nelle feste Sigillarie, mentre i Gentili applaudivano ai leoni che lo sbranavano, i fedeli pregavano per esso, e ne davano avviso ai fratelli d'ogni paese, affinché quel giorno tenessero in perpetuo solenne.

Adriano, spinlo al sangue da zelo per le superstizioni e la magia, e da odio er gli Ebrei, ordinò processure, nolle quali caddero i paffi Alessandro, Sisto e Telesforo. Fabbricata la villa di Tivoli, cominciò magnifici sagnifiqi per decicarla: ma che? le vittime, gli anspizi, gli angurji uscivano a vnoto o in sinistro. Interrogati on più vigorose evocazioni, gli Dici risposero: — Come renderemmo oracoli, se ogni giorno Sinforosa co'suoi setle figli ci oltraggia, invocando il a suo Dici. L'Imperatore ebbe a sè costic, che richiesta dell'esser suo, risposes: — Mio marito Getulio, con Amanzio fratel suo, tribumi militari, patimono per Gesù Oristo, ed anzichè immolare agli Dei, lasciaronsi recidere il capo, acquistando infamia in terra e gloria fragi angeli. E. Intinandole l'imperatore, — Tu sagrificherai agli Dei, o sarai a loro sagrificata , non estiò nella scela, anetando di ricongiunegri collo sposo. L'imperatore que la fece condurre nel tempio d'Ercole, quivi schiaffeggiare, sospendere pei capelli, e durando pur ferma, gettare nelle cascatelle, memori delle voluttuose canoni d'Oracol. I felimoli in miatrono la costanza.

Era Aglae una romana fanto ricca, che tre volte diede i pubblici spettacoli; amministravano le sue entrate setantatre agenti, ai quali soprantendeva
Bonifazio, uomo ospitale e largo coi poveri, ma licenzioso, e che con essa
viveva in peccato. Avuto da Aglae commissione di andare in Oriente, e recare
reliquie di martiri, per cui interessione ottenere perdonanza, egli parti con
dodici cavalli, tre lettighe e molti profumi; e per via cominciò a pensare seriamente ad un'opera assunta con leggerezza, e ad orare e far astinenza. Giunto
a Tarso, vide il martirio d'alcuni. Cristiani, e preso dalla costoro fermezza,
ii pregò che per lui pregassero; siccihè il governatore fece esporre loi pure ad
goni peggiori tormento, che egli comportò pazientissimo in ammenda del passato. Aglae, avvertita del martirio dell'amante, ne ricomprò il cadavere a
molto prezzo, e ritorata allo spirito, diede ogni aver suo ai poveri, e con
poche donzelle si ritrirò dal mondo.

Cecilia romana, obbligata contro voglia al matrimonio, converte il marilo, il cognato ed altri, ed è condannata a perdere gli occhi da un governatore rui troppo erano piaciuti. Maria, schiava d'un Tertullo senatore romano, sola della casa adorava Cristo, ed era tollerata per la fodeltà e l'esatto servire. Sopragiunta la persecuzione di Diocleziano, il padrone, per non essere costretto a denunziarla e così perderla, la fa battere a verghe onde muti fede, e sepellire in carcere, ma senza smoverla. Il giudice informatone, la volte a se, la fece matrorare tanto, che il popolo incompassionito volle si cessassero i tormenti. Il giudice la dioce matrorare tanto, che il popolo incompassionito volle si cessassero i tormenti. Il giudice la dioce altora in custodita ad un soldato, ed cessa temendo per la sua onestà, fugeti tra i monti, ove fin pio s'antamente 15.

Molte altre donne col santo eroismo assicuravano la libertà della femmina, e etompravano dall'obbrobriosa servitir il loro sesso, elevandolo alla dignità della donna cristiana. Così la bellezza domava la forza, la morte intimoriva i viventì, e la fede trionfava dell'orgoglio.

Que Homani che non voloano stordrai sull'avvilinento della patria, ci compiacevano nel rimembrare gli Secvola, i Bruti, i Catoni, prodighi delle grand'anime per una libertà, che sembrava più bella dacchè perduta; e nel segreto vantavano i pochi che ancora gl'imitassero o li contraffacessero resisendo ai cesari e affrontando la morte. Or eccoli una setta che proclama la libertà; non la libertà che rinega l'ordine e che si acquista per sommosse, ma che ridiula nualsivoglia restrizione alla cocienza, e per la quale cotesti Galikei sanno, non darsi la morte, ma intrepidi aspettarla 16. Ma gli eroi, subfituando la passione umana, operavano cose straordinarie per l'acquisto di gloria: i santi, rinunzialo ad orgi passione, senza calcolare le proprie forze, inerni ma intrepidi affrontavano le potestà umane e le infernali, nulla curando della olde, e la vlondita propria rimettendo affatto a Dio.

Vero è che i Ilonani erano avvezti a quotidiani supplizi, a conflitti di gladiatori, a battaglie nella città o sui campi, a stoici suicidi: ma coloro o lasciavano la vita costretti, o la gittavano come un carico importabile, al più la deponevano con indifferenza, come cosa che saziò. Ne Cristiani al-liricontro, fangiulli che non distinguono la destra dalla sinistra -, vecchi, donne morivano non coll'orgogliosa dignità delle scuole, ma con semplicità; non per erudizione di dottrine morte, ma per le parole della vita; non per se stessi, ma pel genere umano: fra supplizi squisti non metteno lamento, gioivano, perdonavano. Il vulgo (dice Lattanzio) vedendo le persone lacerate.

con varj tormenti, e mentre i carnefici si stancano, esse durare nella pazienza,
 fa giudizio che non sia vanità questa perseveranza dei morenti, e che senza
 Dio non potrebbero sopportarsi tanti spasimi. Masnadieri, persone robustis-

- sime non reggono a pari torture, gemono, urlano, soccombono al dolore,
   perchè vi manca l'ispirata pazienza. I nostri, non che uomini, ma fanciulli
- perché vi manca l'ispirata pazienza. I nostri, non che uomini, ma fanciulhi
   e donniciuole, tacendo vincono i loro tormentatori, nè il fuoco stesso può
- strappar ad essi un gemito; il sesso debole, la fragile età soffrono d'essere
   sbranati a membro a membro, e non per necessità, giacchè potrebbero evi-
- sbranati a membro a membro, e non per necessità, giacchè potrebbero evitarlo, ma per volontà, giacchè confidano in Dio • <sup>47</sup>.

L'antica società facez dunque il suo dovere, e il suo la mova; i Cristiani subiscono la pena di morte, ma la dichiarano iniqua; si crederebbero contaminati pur dalla vista d'un supplizio, e interdicono il sacerdozio à chi uccise de sercitò diritto di sanque <sup>12</sup>; sublimando per tal guisa il carattere dell'uomo, no più soltanto quand'è ravvolto nella toga senaloria o nel mantello filosofico, o devorato dell'anello equestre, ma anche povero, ignorante, nudo, perfin colpevole; è uomo, e basta. Questa tacita ma costante resistenza rivelò la vigoria del cristianessimo.

Ai propagatori del vero più che le persecuzioni e la morte pesano la ca-

lamia o la non curanza; e queste porsero nuovo esercizio alla pazienza de primi Cristiani. Giovenale descrise uno dei loro supplizi cell'indifferenza d'un franco pensatore al cospetto di fanatici "e; Tacito confuse questa setta odiosa colle tante che infestavano Doma, clocar di tutte le immondezze "e; Plinio graniore non può crederli rei, espure li punisce; Plinio maggiore, Pultarco, Quintiliano nè tampoco li nomianno; nè la lunga storia di Dione Cassio, nè quasi a più angia Storia Augusta; il satirico Luciano ne fia sasurde celie; i dotti gli accusano di prodicar a donne, fanciulti, schiavi, evitando di scontrarsi con pensatori.

Ma intanto la parola, soffocata o derisa, echeggiava da mille parti; e già penetrava nelle scuole, sostenuta con eloquenti scritture e incalzanti argomentazioni; ne più fu lecito alle persone colte ignorarla quando veniva a provocar l'esame e chiedere giustizia. Alcuni antori vi attingevano verità daporima ignote, sicchè qualcosa di più puro ed elevato inserivano in libri di fondo pagano. Singolarmente in Seneca, fra tante debolezze e vanità, s'incontrano rudimenti di precetti e persino frasi, che accertano avesse cognizione de' libri cristiani, anzi alcuno disse amicizia con san Paolo 24. Il suo non è niù il Dio cieco ed impotente degli Stoici, ma uno incorporeo, indipendente, che è sua propria necessità, e che prima di far il-mondo lo pensò 22; abita in cuor dell'uomo virtuoso 25, vuol essere amato 24 perche ci ama; noi siamo soci e membri suoi 23: la maestà degli Dei è nulla senza la loro bontà: la Providenza governa il mondo, non da madre cieca, ma da padre prudente, laonde obbedire a Dio è libertà 26: supremo bene è il possedere un'anima retta e una lucida intelligenza. Romano, egli seppe compassionar l'uomo esposto alle belve e agli stocchi dell'anfiteatro. - Voi dite, egli commise un delitto e merita morte. Sia; ma voi, qual delitto avete voi commesso per meritare d'essere spettatori del suo supplizio? . 27 Proclamò che « il divino spirito appartiene allo schiavo come al patrizio; schiavo, liberto, cavaliere son parole inventate dalla vanità o dal dispregio : la virtu non esclude veruno : ognuno è aobile perchè discende da Dio. Non li chiamare schiavi, ma uomini, ma commensali, ma men nobili amici, ma consorti di schiavitii, giacchè la fortuna ha su noi i medesimi diritti come su loro. Quel che tu dici schiavo, viene dal ceppo stesso che tu. Consultalo, ammettilo a' tuoi colloqui, a' tuoi pasti; non voler essergii formidabile, e ti basti quel che basta a Dio, rispetto e amore . 28.

Per verità le azioni sue furono poco cristiane, ma certo egli miglico su line della sua vita: le lettere a Lucilio tengono più del serio; nella sesta accenna ad un cambiamento avventto in lui, ad una trasfigurazione; gli manda libri dove ha segnato i passi più degni d'approvazione e annuirazione. Pur nelle lettere stesse colloca il saggio più in alto che Dio, esalta il suicidio, dubita dell'immortalità, e affatto da gentile fu la sua morte; oude possiam conchiadere con Erasmo:—Se si legga come pagano, scrisse cristianamente; se come cristiano, scrisse a crailiceso.

Ma la sapienza, che in lui e in altri moralisti si trova a frammenti e tra contraddizioni, veniva insegnata nella sua pienezza dai santi Padri, e col carattere dell'universalità. Quella manifestazione di Dio rendeva inescusabile il paganesimo 29; quella fede indomita a terrori e lusinghe, quelle virtù più che umane infondeano nel mondo uno spirito nuovo: sicchè la Chiesa, poc'anzi appena sperante, si estende trionfatrice, e s'accinge a riformare la società con nuovo sistema di credenze e di morale. Chè, sebbene il cristianesimo non tendesse a cambiar le relazioni e la condizione esterna dell'uomo, dichiarasse anzi non voler portare la mano all'edifizio della società, e rispettasse le grandi ingiustizie d'allora, la tirannide, la schiavitù, la guerra, pure sin da' primordi si mostro fruttuosissimo al civile progresso. Non cambiando la società, bensì il modo d'apprezzarla; non togliendo i patimenti, ma trasformandoli in meriti, non mirando a riformare il popolo per mezzo dei governi, ma questi per mezzo di quello, migliorava la morale e gl'intelletti, incivilimento importantissimo giacchè intimamente connesso col civile. Ove dominavano l'anarchia, l'empletà, la dissolutezza, l'egoismo, eccolo sostituire un gerarchico ordinamento, la fede, la sautità, l'amor generoso ed universale. Il potere, anche mentre restringe e comprime la spirituale società, ne prova il virtuoso ascendente: i giureconsulti, meditando sulla lettera tenace delle leggi, sentonsi da un'anna diversa lor malgrado ispirati: nella costituzione, ove tutto possono l'esercito e l'imperatore, appare un esempio delle due supreme garanzie della libertà, l'elezione e il dibattimento: si sciolgono gli uomini dalle leggi umane arbitrarie, per sottometterli alla legge razionale e divina 36.

Tali beneliri non furono allora întesi dai forti ne dai savi; e quelli, indispeltiti e meravigliati del trovar gento che, contro il volere imperiale, sostenesse l'indipendera delle proprie convincioni, lossero a perseguitarla, dapprima per antipatia, senz'ira, senza timore, fin senza fanatismo, per secondare il gusto che il popolo prendeva al supplizi; pol per un deliberato proposito di sterminarla.

Sotto gli Antonini, che • erano la stessa bontà •, come dice il dabben Miratori; che erano • i migliciri dei principi o imigliori degli uomini ·, come dice il redorico Gibbon, non mancarono martiri. Pare che del lore tempo venisse a Roma Luciano, nativo di Samosata in Grecia, il quale per universal ironia ben fu peragonato a Voltaire. Ricco di cognizioni, potenta di stite, arguto di riso, fece una trista pittura de' costumi romani, poi volse in befai tuto quanto si credova e venerava, il potere come il sapere, le religioni come la filosofia; gli lbei perseguita con fizzai che doveano sconficcarli non meno dei ragionamenti, o attesta che negl' intelletti serj ne dgi arguti più non vi prestavano fede o rispetto; e se ancora se no frequentavano gli altari, più non era se non per convenieza sociale.

Marc'Aurelio fra tante virtù non ebbe quella di resistere ai filosofi che l'accanivano contro i Cristiani; e come rei di attentare alla religione dello Stato, e nutrire spiriti avversi alla pubblica cosa, li perseguitò o lasciolil per-

seguitare, finché, dicono, il riferito miracolo della legione fulnitante (pag. 188) sospese lo stragi. Risparmitata sotto Comodo e à successivi, si ditable la credonza nostra. Se n'adombrò Settimio Severo sul finire del regno, e confondendoli cogl'irrequieti Ebrei, promulgò un editto contro i nuovi proseltit, ma che facilmente si estendeva anche agri altro, e massime a quelli che andavano a convertire: onde la persecuzione cominciata in Egitto, si propago pel resto dell'impero.

È ingagliardita assi un'opinione quando la parte che può opprimenta a forza, seniesi tratta a combatteria con argomenti. Trasforita che fu la quistione nel campo della parola, i Cristiani pioterono accettare quella battaglia, per la quale, più che per pacifiche conunciazioni, si propaga la verità. Adunque, mentre i matriti col sangue, altri coll'ingeno diffesero la verità in una serie di apologie, dirette le più agl'imperatori onde distorti dalla persecuzione collesporte de la morale e i dogmi cristiani. Le più rinomate sono quelle che san Giustino samaritano indirizzò ad Antonino e Lucio Vero, al senato e al popolo romano, poi a Marc'Aurelio, lagnandosi che, dove si tolleravano tante assurde crigioni, soli i Cristiani veniscore perseguitati, essi tanto meglio costumati che i Gentili, e che con orribiti torture si estorcessero confessioni di colpe buciarde.

Tertulliano cartaginese, il più eloquente padre in lingua latina, commentando l'accennata lettera di Trajano a Plinio 31, mostrava che ingiustizia fosse il punirli pel solo nome, toglier ad essi la difesa e gli avvocati che a nessun reo si negano, nè appurare i delitti confessati, la qualità, il tempo, il modo, i complici. All'illegalità delle processure aggiunge la sconvenienza di castigare tante persone, e - Che farete delle migliaja d'uomini, di donne, d'ogni età e · condizione, che presentano le braccia alle vostre catene? di quanti roghi, di · quante spade non avrete bisogno? Ci si accusa di mangiar fanciulli. Come! · bensi in Africa durò l'uso d'immolarne a Saturno, fin quaudo Tiberio non · fece crocifiggere i sagrificatori agli alberi che ombreggiavano il tempio. Ma « se l'uso pubblicamente è cessato, praticasi ancora in segreto; uomini si · scannano a Mercurio dai Galli; sangue umano versasi in Roma stessa per · onore di Giove; mentre noi Cristiani ci asteniamo perfino dal gustare qua-· lunque sangue 52. Ci calunniano di lesa maestà: ma sebbene i Cristiani non · manifestino la devozione con giuramenti e bagordi, pregano il Dio vero · acciocchè all'imperatore conceda lunga vita, regno riposato, sicurezza nei · palazzi, valor nelle truppe, fedeltà nel senato, probità nel popolo, pace in · tutto il mondo. Coloro che più profondono di tali testimonianze agl'imperatori, · gli sono i meno fedeli e meglio disposti alla ribellione; al contrario i Cristiani · perseguitati obbediscono; e quand'anche il popolo previene gli ordini supremi · per ucciderli, e viola perfino i cadaveri, essi non pensano alla vendetta... · Dilaga il Tevere? non dilaga il Nilo? difettasi d'acqua? trema la terra? git-· tasi una carestia, una peste? tosto si esclama, I Cristiani ai leoni. Simili · sventure non venivano esse anche prima di Cristo? e sono effetti dello sde- guo di Dio contro gli uomini colpevoli e ingrati. Intanto, quando il seccore fa temere di sterilità, voi sacrificate a Giove, frequentando i bagni, le osterie, i postiriboli; noi cerdinano placare il Giolo colla continenza, colla - frugalità, con digiuni, col coprirci di sacco e di cenere; e ottenuta misericordia, ne diamo nonre a Dio. Ma queste sciagure non ci scompongono, - aò in questo mondo altro desiderio abbiamo che di partirne il più presto - possibile -.

Così la Chiesa dogmatizzava e disputava, soffriva e protestava; venerava i martiri, ma facea sentir le ragioni ai popoli ed agli imperatori.

Alla morte di Settinio Severo tanto s'erano assodati i Cristiani , che mentre prima adunvanani in case private e di maccola, poternon eriger chiese, comprare terreni in Roma, pubblicamente far le elezioni. Alessandro Severo gli anniuse nella reggia come sacerdoti e come illosofi, e a vascoti dottori concesso le sue grazie: ma quaudo Massimino succeduogli puni gli amici del predecessore, molti Cristiani andarono avvolti nel castigo, poi altri in occasiono di un tremuoto.

L'imperatore Filippo li favori tanto, che si credelte ne avesse abbracciata la fede: ma sotto Decio, un fanatico poeta usci in pubblico, deplorando l'abbandonata religione; il vulgo chiese fosse riparata col sangue degli empi; o i magistrati cercarono l'aura popolare col concederlo. Anche la peste, che in ungel tempo devastava l'impero, azizo la foria del popolo e la supersticione dei ministri ad isfogarsi sopra queste innocenti vittime, che rendevano il ricambio ol profondere assistenza, preghiere, cartià. Allora i principali vescovi forono morti od esigliati; per sedici mesi impedito al clero di Roma d'eleggere un successore all'ucciso papa Fabiano; i preti di questo messi in carcere; sistemata la nersecuzione ner via di decreta.

Valeriano al fine del regno, per istigazione del prefetto Macriano, eginio dotto di magia, perseguito aovamente i Cristiani, tra i quali caddero illustri vittime, e Stefano e Sisto II papi. Gallieno sospese le persecuzioni; e quantunque alcune vittimo cadessero sotto Aureliano, la Chiesa potè assumere quell'aspetto di legalità che il tempo conferisce.

È nella natura dell'oomo di Iasciar illanguidire una crodenza allorchè non contrastata, ravviyarla quando combattuta. I Pagani guardavano con indifferenza o spregio la loro religione; ma quando i Cristiani si presentarono a mostrarme la faistia e l'indecenza, per reazione vi si affezionarono; le dottrine o le pratiche che bastava conoscere per disapprovarle, chichiararono non essere che vulgari aggiunte, oppure simboli di arcana sapienza e di morale sublime. Si rifresco pratuno la venerazione alle antiche favole; e il dispetto di vederie malmenate dai nuovi settari, insegnava mille arti di sostenorle. Allora dunque rianovati più pomposi che mai i sagrifid; introdotti di movi, proposte intiziazioni de ospiamenti, con cui suppiture a ciò che la Chiesa prometteva col lattesimo e colla confessione; poi si moltiplicarono miracoli, e profeti, e oracoli, guarigioni si ascarari di Esculapo e d'Ifigia; e tanto so n'esaltò il fantismo

del popolo, che città e comuni a gara domandavano agli imperatori che adempissero le antiche leggi, cioè sterminassero i Cristiani.

Galerio e Diocleziano, abboccatisi dopo la guerra persiana onde prendere un partito sopra un punto ormai divenuto capitale, da un'accolta di pochi primari vennero persuasi di toglier via una setta, che formando uno Stata nello Stato, ne impacciava il movimento, e poteva minacciarne l'esistenza. Ed era vero che il cristianesimo cresciuto scomponeva l'unità così necessaria delle leggi e delle credenze; e chi volesse rintegraria, trovavasi obbligato a questa scelta, o di rendere dominante la nuova religione, o di distruggeria. Di far il primo non ebbe senno o volontà Diocleziano; tentò il secondo, e professando voler abolire il nome cristiano, pubblicò la proscrizione generale: - In tutte le provincie si demoliscano le chiese; pena il capo a chi tenga · conventicole secrete; si consegnino i libri santi per essere bruciati in forma · solenne; i beni ecclesiastici venduti all'asta, o tratti al fisco, o donati a · comunità e a cortigiani : quelli che ricusino omaggio agli Dei di Roma, se · ingenui rimangano esclusi da onori e impieghi; se schiavi, dalla speranza · di libertà; tutti sottratti alla protezione della legge; i giudici accolgano qua-· lungue accusa contro i Cristiani, e nessun richiamo o discolpa ». Se non fosse attestato concordemente da tanti storici, appena si potrebbe

credere publicato da nazione civile un docreto di si tirannesca perversità, che avvolgere tanta parte dol mondo nella persecuzione, shripliando le private violenze e le frodi coll'interdire aggi officsi di portare querela, e l'ultilio del giudice riduceva non a librare l'accusa colle prove, ma a sosprire, perseguitare, cruciare eti fosse cristiano o un cristiano volesse salvare.

E la persecuziono di Diocleziano rimase famosissima 53, e la chiesa d'Italia vi diede larga messe: in Roma Genosio commediante, Pancrazio di quattordiel anni. Agnese di dodici. Sebastiano milanese. Marcello sacerdote. Pietro esorcista; a Benevento Gennaro vescovo, ingloriato dai Napoletani; a Bologna Agricola gentiluomo con Vitale suo schiavo; in Milano Nazaro, Celso, Naborre, Felice, Gervaso, Protaso; in Aquileia Canzio, Canziano e Canzianilla, di casa Anicia; - glorie nuove nel paese ove la gloria fin allora s'era dedotta dall'uccidere, non dal patire. Il diacono Cesario, venuto d'Africa a Terracina, vi fu testimonio dell'empio rito, per cui a certe solennità sagrificavasi un giovane ad Apollo gettandosi in mare: e levò la voce contro questo suicidio, onde meritò il martirio. Vuolsi che la legione Tebea negasse idoleggiare, e agli ordini imperiali rispondesse: - Noi siamo sol-« dati dell'imperatore; da lui riceviamo la paga, ma da Dio la vita. Dob-· biamo versar questa contro il nemico? si il faremo; abbiam l'armi alla · mano, ma non opponiamo resistenza, e preferiamo morire incolpovoli che · uccidere gl'innocenti ». Distinzione ignota al soldati antichi, e per la quale furono trucidati a San Maurizio del Vallese 54.

Gli editti di Diocleziano furono dai successori suoi modificati secondo l'indole loro o le circostanze; chè ormai la quistione non era più religiosa ma politica, e gl'imperatori ai Cristiani recavano pace o guerra, per calpestare o alara una fazione, già preponderante nella fortuna dell'impero. Galerio, forsa dalla malattia richiamato a sentimenti migliori, in nome proprio e di Costantino e Licinio, pubblicò na editto ove, asserendo « d'aver adoperato a ristabilire l'antica discipita romana, e face che si ravvedessero i Cristiani, i quali, presuntuosamente disprezzando la pratica dell'antichità, abhandonarono la religione dei padri; e avendone molti fatti patire e perire, vedendoli però sotinarsi a non rendere il culbo debito agli Dia «, permette che professino liberamente le privato opinioni, e uniscansi nelle loro conventicole, purchò serbino riscelto alle lezri e al everno stabilito.

L'opinione dianzi perseguitala, era ancor vilipeta, ma tollerata; onde i confessori vennero schiusi dagli ergastoli e dalle miniere, gli apostati toruavano a penitenza, i raminghi rivedevano le dotci esse, e nella pubblica professione della fede e del culto loro ricantavano il Dio forte, il quale può dai sassi suscitare figinulo il 'Abramo.

Costantino doveva meritar il nome di grande da chiunque sa far morito a un principe di accettare le novità mal fin allora combattute: che se gli emuli suoi chiodevano il favor poolore col secondare i Gentili, pensò approgriari sui Cristiani, men numerosi ma pieni di gioventi e della forza di chi viene a riformare, talchè potessi prevedere come nel loro movimento trascincrebbero l'inerria pagana, e resterbebero in piedi quando il gentilesimo andava a fasci.

Allora la santa letizia della libertà si diffuse in tutto l'impero; dalle squali della nuova alleanza; viescovi solennizzavano memorie di martiri, o dedicavano chiese; i letterati pubblicavano virtù fin allora dissimulate; i fedeli, riconoscendosi fra loro, s'abbracciavano, saldando la fratellanza culla cena della perpetua commemorazione.

Se non che al paganesimo rimanevano sostegno i sacerdoti, l'aristocrazio, i corpi municipili che spesso avesno provocto gli imperadori alla persecuzione, i tanti magistrati e capitani. A Roma, per memoria degli antichi auspizi e per lunga sequeda di sacerdozi, erano affezionate le persone di grado, e per consenso ilberti e gli schianti essa venici considerata come spiendido centro della religione; i riti, i giucchi, più che trastullo, y'erano l'occupazione e il nutrimento del vulgo; d'ogni parte vi conventiva il fiore della gioventh, che in quella sentina di tutte le superstizioni, come san Girolamo la chiamava, beven l'odio di mome cristiano ne' lempi, nei testri, nelle sonche. Era danque sassi che l'imperatore alla mova religione concedesse libertà pari all'antica, senza avvenurari di colpo ad un cambiamento che avrebbe sovvertito lo Stato 32: onde preparari gli animi, negligendo alcumi riti nazionali; non celebrò i ginochi secolari nel 314; i Capitolini, cui avrebbe egli dovuto presentarsi cinto dai pontefici e dal senato, a capo dell'escretto, non impedi, ma volse in derisione 38.

Eppure doveano inorridire i Romani rugginosi nel vedere il successore d'Augusto mettere a pari col pagano il culto pur dianzi proscritto: esimere i sa-

cerdoti di questo dalle funzioni municipali, come quei del gentilesimo; proire che la domenica si lavorase, o che ig judici e i corpi dello Stato s'occupassero di verun affare, salvo che dell'emancipazione de ligli o degli schiavi. Ma Costantino non vi facea mente: e allorchè si trovò senza colleghi n'e emuli, proscrisse i giucchi gladiatori, le feste scandalose: chiusu tempi, tolse alle vestali e ai sacerdoti profiani i privilegi, concedendoli invece al clero e ai veseovi, alle cui sentenze diede forza quanto alle sue medesime, sminuendo in tal modo l'autorità de magistrati secolari; largheggiò di beni e di danaro colle chiese 2º; presedeva ai concili, disputava di tologia, metteva sugli editigi pubblici la croce, alzava il labaro alla testa degli eserciti, e nel campo una ramolela uffiziate da Gristiani.

Ma non che indicesse guerra al paganesimo, conservava, come i suoi processori, il tilo di sommo pontefice, e in tale qualità foce dererei religiosi con titoli d'idolatira; con immagini di numi si lasciò scolpire sulle medaglie; poi quando mori, sagritiri gli furono fatti all'antica, ascrivendolo fra gli Dei. Tanto i Genttii crano lontani dal credere ch'egii vasses soppinattato il culto nazionale, e dal prevedere che non tarda il trionfo della verità, posta che sia a pari armi coll'errore.

<sup>(</sup>i) Vella catefornie di Gorinia conservoui il bandone pattornie, che Ermagora svruble riccuto da sun Pitroto, come in San Carpolro a Gonon quel te unua sua Fielire primo vescovo. Più famono è il reduice dei vangeti che stara nei monastero di san Giovanni del Timavo, districtio dell'Inseria ed 18,5 donde passa di monastero Belinere, ci di al regiolo d'Argolia, sotto il pattatesca del Torrinai, di cui porta lo steman. Carlo IV ottenne a gran Barore di ateccare un gologio nel 1523 il daggio nel 1520 il daggio del 1520 il

É bluzaros come la boria municipale aspasse innesiare in origini favolose delle Città culte acte. Il Malvezzi eronista bresciano (Rov. U. Serip., 10m. 117. 786) racconta che Ercole fondò a Brescia la ròcea Cidnea (Brizia Giptene appenita pseude, cantò Catallol; pol la cinsero di spatti e di torri i Torriani, dal quali in dritta linea derivavano i santi Faustino e Giovita.

<sup>(2)</sup> San Pierrao, 4. Ep. st. 9.

<sup>(3)</sup> San Paoto, ad Eph., sv. 43.

<sup>(4)</sup> Audio ce harjanime peculic cupil aini conscription, impia merio per permanimen, merceri. Fed tre Bintico is cellicio. — de indende homenilou scriptio mar la reserva. Narroy, 1, 29. —
Il padre Manachi, nettic Origini ed anticida crutinine (1750), combani ad criferire a hugo tutti
Il Iliadi d'inonce de devanta queutu, pol quiti il 'Qimonistia e el erano, 1, 4st.; e mage e nadnti, 3, perelagiatori, 4, greci e impostori, 5, minit, 6, sedutiori, 7, seguesti di mova, persa,
nt. 1, servici e e in consistenti e periodizioni, 1 e mercini e e remotori, 2, ne hubert, 1, ministra di
movi, 10.-disperti e periodizioni, 1 e mercini e e remotori, 2, ne hubert, 1, ministra di
movi, 10.-disperti e periodizioni, 1 e mercini e e remotori, 2 e mercini e movi e mo

della hore, e anante I nascondigli, mota in pubblico; 16. persone villi; 17. asinsj e adorstori dil asin; 18. atranieri, faziod, rei d'officsa divinità, sacrileghi, profani, varj; 19. nendri dell'uman graere e d'epitoripi, omicidi increttosi, pessimi, scellentaismi d'opsi ribalderia; 20. omini da multa megli affari; 21. Cristemperò o negusianti di Cristo; 22. sibilishi; 25. Giodel. Seguono le accuesce the al esti verivano apposte, dividendole in resultiguatire capi.

- (3) Afor tvi; 32voj; eta il grido contro loro solto Adriano. E nel dislogo di Minucio, l'interioculore gentile esciama: Cur nullus aras indent? templa nulla? nulla nota simularra?... Unda autem, rel quis ille, aut ubi, deus unicus, solitarius, destinius?
- (6) Pare uno shaglio di san Giustino, che credette a lui dedienta l'iscrizione, Sanon sanco ripio sacriui, la quale alludeva a una delle antiche divinità italiche.
- (7) GELNER, De odio humani generie Christiania a Romania algecto. Coburgo 1753. Gress humanum in questo acuso è solenne in Tacito; Pisone dire: Galbam consensus generia humani, me Galba conservie direit. Bist. iib. 1. Da ciò Tito fu detto delizia del genere umana.
- (8) Doors, lib. t.m. 36. Le parole sono precise: ἐκόχνοξε ... τενές δὲ ἀξ ἐκτζεντες... μέτες κέτες τος κέτες δες κέτες δες
- (9) Domitius Utpianus rescripta principum nefaria collegii, ut doceret quibus pamis affici aportet cos qui se cultores Dei confitentur. Lattassoo, finsl. v. 2.
  - (10) Solus Dei homo. Tentellino, Scorp. §4.
- (44) Testellino, Apol., t. 24. Abbiamo una sentenza di questo tenore: Essendo che Sperato, Cittino . . . confessano di essere cristiani, e ricussano di render omaggio e rispetto s all'imperatore, ordiniamo sieno decapitati ». Basovso, ad ams. 202. § 4.
- (42) In Ispagna fu trovada um marmo, ove Yermo è lodado d'aver purgata quella providea dal ladroul, e da quelli che inculenzavo una nouva supersitione al genere unano », Ale 1 17011, Ther. Ant. 1. 99. SI dubitò della sua autenticità, ma la sostenne il protestante Gian Ermeto Walchlo, Marmor Bispanio essignam rezusionio Circilianerum servatione insigna documentani illustratum, dec. v. e. F. Garie concerciona. 1 1700.
- (45) Anche qui la leggenda Intervenne, e narrô che Plinio fosse convertito in Creta da Tito discepcio di san Paolo, e subisse il martirio. Bincresceva al Cristiani di credere perduto l'uomo che aveza reso testimonianza delle toro virtú.
- (14) Certatim gloriasa in certamina ruebatur, multoque aridius tunc martyria gloriosis motibus quarebantur, quam nunc episcopatus pravis ambitionibus appetuntur. Secreto Secend, Ilb. II.
- A coloro che riducono a minimo numero le vittime, volle rispondere il Visconti / Mera. romana d'antichità. Roma 4823) colle troppe iscrizioni di marilri. Di motti non s'indicava il
  nome, ma il numero; così queste:

  \*\*ELECTRATE ET CARISTI NARTERES COCCEL

BIG BEGVIESCIT MEDICYS CVM PLVBIBTS
CL MARTYPES CERISTI.

Fors'unche son numeri di martiri quelli che, senz'sitra indicazione, troviamo su alcune sepollure, colla corona e la padma; del qual uso ci è testimonio anche il seguente epigramma di Prudenzio, Garm. at:

Sunt et multo tiemen, tocilar cluménita tumbas Mormora, que sobum significant numerum. Quanda virum faccant, congestis corpora acervis, Scire licet, querum nomina nulla togac. Secaginta litte, defoum nucle mb um e,

Una per esemplo dice: n. XXX. STREA ET SERVEC. CORS: 100¢ cl di trenia uccisi sotto il pio Trajano; e contraddice a chi asseri (come il Burnet, Lettere dell'Italia, pag. 221) che i Cristiani non avessero calarombe prima dei ri secolo, giacche questa, del 107, fiu scavata di una ca-

tacomba.

- (45) Batumo, Misrell., tom. st. p. 445.
- (16) Ipsam libertalem, pro qua mari navimus, Teatellisso, ad Nat., t. 4.

(17) (still, 18), v. c. (15) (Sun, can relate vilage dilaceral havins cells invancions or life invancions, cells infrancions and cells are cells and cells a

(18) Saul'Ambrogio, per mostrarsi indegno dell'episcopato, assistè ad un giudizio capitale.

(19) Pone Tigillinum; terda tucebis in illa,

Qua stantes ardent, qui fixa guiture fumant,

Et batum media sulcum dedacit errena.

Ref 1 155

Attude al fanali degli orti di Nerone.

(20) Annal., xv. 44.

(21) É resisione autica, e à austi Girolamo ed Apostino nou metran dubbio sul instruction de quatorioris interire fo Senera e sus Pados, vui la certine ritido. Aftri sadorioro a erevaire prove neile opere stesse di Senera, ti-contrantori passi aniaghi a quei dit'Apostico delle genti, quei intelia un al cordini, II, diainan aquei di Signia un libolopropriate; Senera. I vero, p. Riperri compris, siri . . . . . . [E, 20]. Coli propositure di Dio per tono dabbene: con iomigliala la vita allo di guerra (Ego. 2). 1 de). Aftre maniere Senera una elevan dei Nuovo Testamento; come erre / risine erre hae cerere grava exriseme sat, se astarbabare. De cons. ad Narcian, 240). E molto maggiore vi i e i quantita di dele certitatore. Che es alcuno dice che un usuno, sectitando valla natura usunas e sul rapporti fra l'umo e Dio, può arrivart di per se, notificamo porche buils en entro i o nei Ringoli di Platico, o petita. Mersit d'articolore, o neta. Mersit essis di Senera?

Se rifictimo che Senera i al-time dalli dicia plitaprica solitanto per non parrer un obrevo ad displacera 3 l'interio, se osserviamo i sen acciparci consolicandena reverso Persone, stam poso inclusit i farre un sasto. Mi storicamente subli si oppose all'insistia tra quoto o l'Apostido delle genti i [i quale arristo, oscereredie, a ficen son est el, certae prisconio dell'anne da Burro prefetto del perciori, amico di Senera: ferri suche Senera n'ave già contexa da suo farticilo hauso "Nancio Galliong, pervennico dell'arcip, ai ci tilizionale Patora rata data tradotto mentre dimersa in Corinio. Ce se la maggior parte delle opere sue si mostrano seritie prima della restata di Parolo, qualin sulta Tara lessa e sua Henergi, co supi abbottonio e oppressioni crisitiane, e massimamonte molte Lettere, sono posteriori. Del resto le sonigitanze potrebbero indicere soltanto dels senere consobre i Ultri del Cristiani.

Yedi in proposito Fa. Ca. CKLPAE, Tractaliuncula de familiaritate, que Paula apostolo cum Serio philosopho intercessites traditur versismillina. Lipsin 1813; il Seneca del sig. Durosoir uella collectione di Panckouke, Aukinia Fias av, Saint Paul et Sénéque. Parigi 1835.

- (22) De benef., vs. 7. 23; Quast. nat. s. 4; 111, 45.
- (25) Ep., 41. 73.
- (24) Deux ametur. Ep., 42. 47. 96; De bênef., vii. 2.
- (23) Higius socii sumus et membra, Ep. 95.
- (26) Parere Deo libertus est. De vita beata, 45; Colite in pia et recta voluntate. De benef., s. 6; Ep., 416.
  - (27) Ep., 7.
  - (28) De benef., m; Ep. 44
  - (29) San Paoto, ed Rom., t. 48. 20.

(50) Teodosio e Valentiniano scrivono: Digna vax est majestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri; adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est submittere legibus principatum. Cod., 1, 14,

(51) Il Giannone, nell'opera manoscritta che citammo a pag. 65, esciama: -- Or chi crederebbe « che contro un rescritto colanto savio, prudante e degno della romana moderazione a sapienza, · Tertulliano avesse potuto declamar tanto, deridendolo e reputandolo contradditorio, e cou « iscipiti contrapposti ed antitesi malmenario e schernirio? ecc. »; e segue dimostrando ta iegalità det proconsole e dell'imperatore.

(32) Per regota data dal concilio degli apostoli, e a lungo osservata, i Cristiani s'astenevano dat sangue e dagli animali soffogati. Avanzo d'uso ebraico.

(53) Dal giorno dell'acciamazione di Diocleziano, 29 agosto 281, parte l'éra dei martiri, usata a lungo dalla Chiesa, e tuttora dai Copti e dagli Abissini.

(31) Agatangelo romano descrisse e probabilmente vide le persecuzioni di quei tempo in Armenia, dove le vergini Bipsima e Galana romana furono esposte alla brutalità di re Tiridate: e motte con toro patirono, ma il martirio di esse valse la conversione detl'Armenia. La storia di Agatangelo, dall'armeno volta in italiano, forma uno degli aneili della Coltana storica, che i padri Mechitaristi aveano cominciata nella loro isola a Venezia.

(35) Costantino scrisse ad Ario : -- Sono persuaso, che se io fossi tanto fetice da recar gli « uomini ad adorare tutti lo stesso Dio, questo cambiamento di religione ne produrrebbe un \* altro net governo \* ; e soggiunge che cerca compiere questo disegno \* senza far troppo rumore ». Eusasio, Fita Const., II. 65, Avea dunque chiaro concetto di quel che operava.

(36) Gran cotpa gliene fa Zosimo, tt. 7 e 30.

(37) Anastasio Bibliotecario cavò dagti archivi dei Vaticano il catalogo degli arredi donati da Costantino alta basilica di San Giovanni Laterano, di portentosa ricchezza:

4. Un baldacchino (fastigium) d'argento, sui cui dinanzi una staiua del Salvatore to sedia, alta 5 piedi, e pesante t20 libbre; inoltre i dodici Apostoți con corone d'argento purissimo in testa, atti ciascuno 5 piedi, e pesanti 90 libbre. Sul dietro un'alira status del Salvatore in trono, e che guarda l'abside, alta 5 piedi, e pesante t40 tihbre. Vicino di tei, quattro angeli d'argento, di 5 piedi, e dei peso di 50 libbre. E tutto il baldacchino pesa tibbre 2025.

2. Una tumiera d'oro puro, ornata di quindici delfini, e pesante 25 libbre, colla calena che la sospende al baldacchino, 3. Quattro candelabri a forma di corone, d'oro puro, ornati di venti delfini, e pesanti 45

libbre clascupo.

4. La volta della bastlica, dorata in tutta la sua lunghezza, che è di 300 piedi. 5. Sette altari d'argento, ciascuno di 200 libbre.

6. Sette patene d'oro, da 30 libbre.

7. Sedici d'argento, da 30 libbre.

8. Sette coppe d'oro puro, da 40 libbre.

9. Una di metalio, sparsa d'oro e adorna di coralti, smeratdi, giacinti, pesante 20 libbre,

40. Venti coppe d'argento da 43 libbre.

48. Due vasi sacri d'oro puro, da 50 libbre, capaci di 5 medimni ciascuno. 42. Altri venti d'argento, da 40 tibbre e da un medimno.

43. Quaranta calici d'oro puro , da 4 libbra,

44. Cinquanta d'argento, da 2 libbre. 45. Un candelabro d'oro puro, collocato avanti all'attare, ornato di venticinque delfini, e

pesante 50 libbre. 46. Un candelabro d'argento con venti deifini, da 50 libbre.

47. Quarantacinque candelabri d'argento, disposti nella nave, clascuno da 30 libbre. 48. Dat iato destro della basilica, quaranta candelabri, da 20 libbre d'argento ;

49. Dal sinistro, altri venticinque; 20. E altri cinquanta nella nave , simili,

2t. Tre urne d'argento, da 30 iibbre, e capaci di 40 medimni ciascuna.

22. Dua incensiari d'oro puro, da 50 libbre.

- Yei battisiero una vasca di portido , deniro e fuori rivestita di lamina d'argenio per 3008 libbre;
  - 24. Nel cui mezzo, una colonna di portido, che sostiene una lampada d'oro puro, da 50
- ibbre.
  25. Sull'orio della vasca un agnello che versa acqua, di 50 libbre d'oro.
- 26. A destra di quello una statua dei Saivatore, d'argento puro, alta 5 piedi, e pesante 70 libbre.
- 27. A sinistra un san Giovanni Battisia d'argento, alto 5 piedi, del peso di 400 libbre.
  - 28. Sette cervi d'argento che versano acqua, da 80 libbre ciascuno.
  - 29. Un incensiere di 10 libbre d'oro puro, ornaio di quarantadue pietre fine.
- Erano dunque 685 libbre d'oro, e 12,945 d'argenio, non contando la doratura della volta; lo che varrebbe 4,700,000 franchi, senza la fattura. Costantino vi aggiunse fondi per una rendita di circa 230,000 lire, e l'annuo tributo di 130 libbre d'aromi.
- Tanta liberalità fece dubitare sulla genuinilà del lesto, la quale però fu da autorevoli critici sostenula.

#### CAPITOLO XLVII.

## Traslazione della sede imperiale a Costantinopoli. Costituzione del Basso Impero.

Chi conosce quanta potenza inerisca alla vista del luoghi, intenderà gio sotacoli che a Roma dovas trovar Gostantino, deliberto di impinatare la nuova politica sopra una nuova religione. Unico centro non aveva il politicismo, che, neppure col concedere a tutti gli Dei l'ospitalità, caratteristica degl'istituti romani, giunse mai all'antià: pure Roma, coninciando dal suo fondatore, racchiudeva una serie di tradizioni genitiesche, colle quali andavano comnesse le sue vittorei, progegio de suo obte giorni; e sarebbesi detto che Giove dalla rupe Capitolina minacciasse chiunque ne violava gli altari, henché fosse dissonato di viderene gli onori con qualsfosse dio monovo rimovato, da qualsfosse dio monovo rimovato, da qualsfosse dio monovo rimovato, da qualsfosse dio mono por su di controli pre la quali como potera il buon seme attecchire.

Ogni atto pubblico poi, giusta l'origine sacerdotale del governo patrizio, era consacrato da cerimonie; e Costanino si stomaco de 'riti profani: popolo patrizi si scandolezarono o indispetitrono di vederlo vilipendere ciò che, non più per comvinzione, ma per legalità era sacro; ed egli, non che shigotire, deliberò staccarsi da cotesta genia dirazzata o pretensiva. Il senato professava ancora che il governo del mondo fosso privilegio d'una stirpe; laonde l'abbattere le case senatorie, che parve il solo proposito comune a tutti gli imperatori, venne ancor meno da frenessi di sangue che da gelossi di dominio e da bisogno di rifornire l'erario colle pinguissime loro fortune. Di tal passo rimase annichitata l'anita razza conquistirice, a segno che, solto Gallieno, credeasi che delle famiglie patrizio unica la Calfurnia sussistesse. Coll'accomunato diritto di cittadinanza erasi surrogata una gende nova; gl'imperatori da enunchi e da liberti seglievano i confidenti e i ministri, i quali costituivano nuove famiglie, ricche e potenti; equavasi il diritto a vantaggio della nohe e fin deri schiavi.

Ma anche scomparsi i discendenti degli Scipioni e degli Emili, la ricordanza d'altri tempi sopravivera: il Romano, dovorque si volgesse, incontava d'altra natura memorie sull'Aventino, al Poro, in Campidoglio, il sangue di Virginia, l'ombra de' Gracchi, il cipiglio di Catone, il pugnale di Brute; nel suo orgoglio arricciavasi dinamai a imperadori, stranieri alle gloriose sue rimembranze, impostigli dall'esercito, e che stavano fuor di Roma gran tempo e fin tutta la vir. Sintanto che gli augusti risolevano nella metropoli, il popolo credevasi anora un residuo di autorità, quando sotto alle finestre del palazzo o nel teatro, coll'applauso o col sibilo, approvava o disdiceva un fatto, una legge; quando li vedeva accattare il suo favore con largizioni, con giuochi. Ma le condiscendenze che gl'imperatori doveano alla matestà del senato e alla famigliarità del popolo, repuguavano ai nuovi ordinamenti, e a chi erasi abituato alla docile obbedienza delle legioni e dei provinciali. Se ne emancipò Diocleziano piantando altrove la residenza, e converti la tenda militare in una corte di despolo orientale, sopra l'elino collocando il diadema: fra i sudditi e l'imperante fu scavolo l'abisso da che a questo più non accadea bissono di cattivarsi la plebe, nè veneraro il senato, ne rispettare le patrie costumanze, ma gli bastava abbagilare col fasto, imporre colla forza.

Alle provincie, avvezze a servire, non costava nulla il piegarsi alla nuova politica, tanto più che ri-dondava tutta in loro vantaggio: laonde Costantino stabili rompere interamente col passato, mutando la sede dell'impero in luogo che non avesse memorie da rinfacciare, riti da adempiere, tombe da riverire. E scolse Bisannio, che, sai limite dell'Europa e dell'àsi, univa alla salubrità e all'incomparabilo bellezza l'opportunità di tener occhio si agli irrompeuti Settentrionali, si ai minacciosi Persiani. Rifabbricò dunque quella città, 32º initiolandola Costantinopoli, vi improvisò edifigi e vi trasferì la corte ': la nuova capitale, per riverenza all'antica lu initiolata colonia, e prima e predietta figlia di Roma; e a' suoi cittalati partepiato il diritto talico.

Ma alle cose il tempo infondo un'irressibible potenza a divenir vere e ropudiar le finzioni: e la nosta Roma, sebbene conservasse il prination nominale, non fu più la metropoli del mondo; dietro all'imperatore accorsero magistrati, cortigiani, e la folla di coloro che voleano vivere di largizioni, o vender la' dulaziono, o sioggiari l'opulenaz, od esercitare le arti del lusso; tornarono verso Levante tanti capi d'arte, che alla Grecia e all'Asia erano stati usurpati in dicci sesodi di viltorie.

Fu questa la terza trasformazione del potere di Roma; e qui noi ci baderemo a dar conto dell'amministrazione civile e militare, cominciata da Diocleziano, migliorata da Costantino, compila da'suoi successori, e che durò per tutto quel che dicono Basso Impero.

Per tre secoli l'imperatore non era stato che comandante all'esercito, nel l'autorità amministrativa esercitava altrimenti che arrogandosi le varie magistrature con militare usurpazione. Augusto, fondato il despotismo unicamente sulle armi e sulle finanze, avviava alla monarchia collo spossare la democrazia: dal che derivo un potere assoluto e precario, conturbato da tante rivoluzioni, caussato non più dalla plebe ma dalla soldatesca.

Alla sfrenatezza militare bisognava un rimedio, e lo applicò Diocleziano coll'infrodurre un'amministrazione che tutto facesse dipendere da una volontà, da un impulso, da un sentimento; i poteri, dianzi confusi e indeterminati, divenissero distinti e precisi; la suddivisione di provincie, d'eserciti, di funzioni tenesse gli uni subordinati agli altri, e tutti all'imperatore, cansando il pericolo di soverchio ingrandimento e di subitanee usurpazioni.

Scorgendo quale appoggio ain al trono l'arisiocrazia, Costantino ne surrogò all'antica una che non avesse diriti e memorie da tueltare, ma dell'imperatore traesse e su lui riflettesse il proprio splendore. Fu essa disposta in qualtro ordini, i chiarissimi, i rispettabili, gl'illuatri, i perfettissimi; otme risolitissimi emberti della famiglia imperiale. Il tilodo d'Chiarissimi competeva ai senatori: a quelli tra essi che sortivansi a governare una provincia, e a chi per grado od uffizio si elevasse sopra gii altiri, loccava del Rispettabile: Illustri erano i consoli e patrizi, i prefetti al pretorio di Roma e di Costantingoni, i generali, i sette uffiziali del palezzo: dietro a questi venivano i Perfettissimi. Mentre prima il Romano volgova la parola direttamente anche al capo dello Stato, allora più non parlo che alla sua menestà; i magistra primari chiamava serential, eccellenca, cimienza, gravità, sublime ed ammirabile grandezza, illustre e magnifica altezza; e l'usurpare un titolo indebtio, anche per ignoranza, dichiaravasi sacrilegio <sup>2</sup>.

Le porzioni di sovranità, che tradizionalmente conservavano il popolo e le magistrature curuli, cessarono, rimanendo unico padrone e signor delle cose l'imperatore, unica fonte dell'autorità de' magistrati 3. Il senato « consiglio sempiterno della repubblica dei popoli, delle nazioni e dei re · (CICERONE), era soccombuto ai colpi replicati degli imperatori e alle proprie bassezze: e l'assemblea, che a Cinea era sembrata un'accolta di re, allora spendeva lunghe adunanze in recitare codardi vituneri agl'imperatori caduti, o codarde anoteosi ai nuovi innalzati, e registrava ne' suoi atti quante volte fossero stati ripetuti i viva e i riviva 4. Se i primi imperatori offrivano al senato in lettere o libelli od orazioni il loro desiderio, che dal consenso di esso acquistava forza di legge: i sussequenti fecero di per sè editti, rescritti, costituzioni, le quali a metà del un secolo aveano già vigor di legge; e i padri coscritti trovaronsi ristretti a formolare in senatoconsulti le proposizioni fatte dall'Imperatore in materie legali, a riconoscere il nuovo augusto, e morto decretargli altari o natibolo. Conservassero pure il laticlavo, i calzari neri colla mezza luna d'argento, il posto distinto agli spettacoli, la direzione d'alcune minuzie; ma ogni ingerenza nel reggimento dell'impero, nella cura dell'erario, nel governo delle provincie fu tolta loro da Diocleziano. Infine, non furono più che un consiglio municipale, di giurisdizione circoscritta quasi alle mura della città, sicchè appena si trovava chi desiderasse appartenervi. Per ciò, e per secondare lo spirito monarchico, quella dignità venne, almeno in parte, ridotta ereditaria 5.

I consoli non più dal popolo e dal senato, ma erano eletti dal principe per propria autorità. I naugurati erano là dove sedeva l'imprestare: il prino gennajo, vestiti di porpora ricamata a seta ed oro, con ricche genme e col corteo dei primarj uffiziali di toga e di spada, preceduti dai littori, andavano con gran maniere di lettiat al foro, ove seduti sul Iribunale d'avorio, esercitavano atto di girustisticione col manomettere uno schiavo: davano fe feste che

soleansi in Roma; i nomi e le effigie loro su tavolette d'avorio si spargeano in dono al popolo, alle città, alle provincie, ai magistrati. A ciò, e a dar nome all'anno riducevasi l'uffizio dei consoli, vigliaccamente esultanti d'ottener un onore senza peso ?.

Il titolo di patrizio fu concesso a vita da Costantino ad alcuni personaggi, appena inferiori ai consoli, e detti padri adottivi dell'imperatore e della repubblica.

Il prefetti al pretorio da Severo a Diocleziano erano primi ministri dell'impero nell'ammisirazione civile e militare: am faccati, poi tolit via i pritoriani, si trasformarono in magistrati civili. Erano quattro, uno per l'Oriente, uno per l'Illirico, uno per le Galie, uno per l'Illirico, uno per tono spettavano pure la Rezia fin al Danubio, le isole del Mediterraneo, la provincia africana. Ammiano Marcellino, storico di quel tempo, non estita a chiamarli imperatori di minor grado, giacche competenva al essi l'amministrare le finanze e la giustizia, il regolar la moneta, le strade, i granal, il traffico e quanto ha tratta alla pubblica prosperità, spiegare, estendere, Livolta anche modificare gli cifitti generali; vigilare sui governanti delle provincie, decidere supremamente delle cause di maggior rilevo.

Da essi rimanevano dissoggette Roma e Costantinopoli, dipendendo da un prefetto ciascuno. Qued di Roma, sistumione d'Augusto, era assistito da quindici ulliziali nel soprantendere alla sicurezza, abbondanza e pulizia della città, uno dei quali specialmente aveva in cura le statue. Il prefetto trasse ben presto a se le cause già attribute ai preferi; poi occupò nel senato il posto de' consoli, come presidente ordinario; a lai si recavano gli appelli da cento miglia in giro; da esso dioendeva l'autorità unuiciosle.

Pel governo civile l'impero fu distribuito in tredici diocesi, le quali poi suddivideansi in centosedici provincie; tre governate da proconsoli, trentasette da consolari, cinque da correttori, settantuna da presidi.

Quanto à specialmente dell'Italia, i successori d'Augusto s'erano arvisti rimigior mezzo a consolidare la loro tirannide fosse il mozar ma mauno i diritti alla penisola, nido dell'antia: municipale privilegiata. Comodo estese a tutto il mondo ciò che era stato speciale di Roma, poi dell'Italia: pure la penisola era rimasta esente dal tributo. Ma quando Diocleziano la concesse al collega Massimiano, non essendo più alimentata dalle contribuzioni altrui, dovette sottoporsi ai pesi medesimi delle provincie, e più mai non ne fu alleviata.

Col fondere Ossi, Sabelli, Latini nella nazionalità romana si era data forza e vialità allo State: ma sette scoti vi ollero perdir Italiai divenisse nazione, e solo col sistema di Costantino quel nome espresse un'unità politica, anzi più propriamente significò le contrade superiori, l'antica Gullia Cisalpina, i paesi ma volta shitali da Veneti, Liguri, Insubiti.

Dal prefetto di Roma dipendeano dieci provincie, chiamate suburbicarie: Campania, Etruria ed Umbria, Piceno suburbicario, Sicilia, Apulia, Calabria,

Lucania e Bruzio, Sannio, Sardegua e Corsica, Valeria. Dal suo vicario, la Liguria, I'Bmilia, ii Piecno annomario e la Venezia, dette provincie d'Italia, cui furono poi unite l'Istria, le alpi Cozie, le due Rezie. In appresso la prefettura d'Italia venne divisa in due diocesi, d'Italia e d'Africa. Nella diocesi d'Italia, l'Emilia fra il Po e l'Apennino, la Liguria, la Venezia, il Piecno, la Plaminia tra Modena e Rimini col litorale dell'antica Umbria, la Campania, l'Eturria, la Sicilia erano governate da un consolare; da correttori l'Eturria, l'Apulia, la Calabria, la Lucania, il Bruzio; da presidi il Sannio, la Valeria, le alpi Marrittine, Ponnine e Grise, le due Rezie. la Sardegua, la Corsica.

Proconsoli, correttori, presidi erano vari d'altribuzioni; tutti però amminica de la compania de la compania del principe piacesse; inliggevano pene fin capitali; il mitigarle era serbato ai principe piacesse; inliggevano pene fin capitali; il mitigarle era serbato ai prefetti, come pure il condannare all'esiglio. Ponevasi attenzione che nessuno fosse natio del pacee che governava, nè vi contracso parentele, o comprasse schiavi e terre, volendo con ciò declinare gli abusi e la corruzioni; pure Costantino medesimo, poi i successivi imperatori non rifinano di querelarsi che tutto si venda de sesi o dai loro ministri ".

Ciascuna provincia formava un corpo político, rappresentato dall'assembles, che una volta l'anno o per occasioni straordinarie, concedente il profetto del pretorio, radunavasi nel capologo, intervonendori gli onorati, i curiali e possessori liberi. Questa dieta provinciale potea fare decreti, spedire messi al principe, anche malgrado del vicario, del preside o del prefetto al pretorio ".

Son dunque trasformati i magistrati all'antica in impiegati alla moderna, giu ufficial idella patria in servitori del principe. Sotto ire, essi magistrati rimanevano sottoposti al capo dello Stato: nella repubblica, ciascuno aveva un autorità sovrana entro la sfera d'attività a lui competente, e poteva fare opposizione al collega o ai funiciarnaj inferiori, ampre esposto ad una responsalità reale e terribile: or eccoli legati in un'assoluta gerarchia. Nella repubblica, ed anche sotto i primi imperatori, le insegne della dignità non accompagnavano il magistrato cho in uffizio; fuor di quello, console, pretore, imperatore non avevano altro corteggio o servità cho i liberti, i clienti, pti shaivi propri; um cogli innovamenti di Diocleziano, i platazo, al tavola, lo sfarzo, il numeroso codazzo posero immensurabile distanza fra il monarca ed i andditi.

Già prima il titolo di onorato distingueva chi avesse sostenuta alcuna dignilia nell'impero, o cui il principe avesse concesso trionfi do onorifi-cenze: al perfetto delle altre distinzioni, tutti ambirono questa, e l'imperatore la largi a chiunque prestasse alcun servizio alla sna persona; merito più rivante che il giovare allo Stato. Pertanto gii uffini dapprima affidati a schiavi, il lagiliare avanti, il servire alla coppa, fin le prestazioni sordude, erano ambite da gran signori, non tanto per gli silpendi, quanto per le senzioni ondre rano privileristic percoche gli lonorati restavano ascritti al senato senza su-

birne i pesi, e depo servito dieci o quindici anni, andavano sciolti da ogni vincolo che per nascita li legasse alla curia o ad alcuna corporazione. Per codicilli onoruri poi si concedivano talvolta i titoli a persone che mai non avevano servito, ne tampoco veduto il principe, tanto per godero l'escuzione, od almeno usar le inserce della nominale dignilià.

A fianco dell'imperatore stavano sette uffiziali, consiglieri privati, e custodi della persona, della casa, del tescro. Un enunco, gran ciambeliano (prefectus acarci eubicuti), mai non distaccavasi dal principe fosse agli affari o allo ircreazioni, prestandogli i più umili servigi, e avendo così mille occasioni d'insinuarsegli nelle grazie e di regolarre i favori. Da quello dipendevano i Conti della mensa e della guardaroba. Il Maestro degli uffizi, ministro di Stato, dirigeva gli affari pubblici, e nessun ricitamo di suddito grungeva al principe se non attraverso a quattro uffizi, un dei quali riceveva i memoriali, l'attro le bettere, il terzo le domande, il quarto la corrisponderava varia. Davano spaccio agli esibiti conquarantotto segretari, per lo più legali, e preseduti da mattro maestri.

Al maestro degii uffizi sottostavano alcune centinaja di messaggeri, che, col favore delle bonie strade e delle poste, dalla capitale fini alle provincie estreme recavano gli editti, le vittorie degli imperatori, il nome de constiti; e che acquistarono importanza col riferire quasto raccogliessero sulle condizioni del paese e sui portamenti de magistrati e de cittadini. Cerbberro costoro fini a directimita, a proporziono della debolezza della corte e del timore di ribellioni; e divenenro gravasi al popolo pel modo con cui esigenza oi i servizio delle posto, e perché favorivano o perseguitavano (stile dei delatori) chi sapeva o no lenerseli amici.

Divenuta imperiale la podestà, tolta l'aristocrazia delle famiglie, accomunata la cittadinanza, cambiasi pure la procedura giudiziale: non occorrono più magistrati patrizi che dicano il diritto; senatori, cavalieri, plebe non lottano più per essere ammessi nella lista de'giudici; non più le decurie sono annualmente elette nel foro ed esposte al pubblico; nè il cliente sceglie il magistrato, nè i cittadini il giudice sopra la lista annuale. La giustizia emana dal trono: il rettore di ciascuna provincia, o il vicario suo; il prefetto del pretorio in appello, come rappresentante dell'imperatore; l'imperatore stesso per supremo ricorso, costituiscono l'alto organamento giudiziario: l'inferiore i magistrati locali di ciascuna città con giurisdizione limitata: alcuni agenti speciali per le cause fiscali: una distinta giurisdizione militare, e la ecolesiastica de'vescovi. Più non sono separati lo jus dal judicium; più non si sceglie il giudice, e si redige la formola a ciascuna causa. L'attore cita il reo davanti l'autorità competente, mediante un atto; il magistrato gliene fa l'intimazione per mezzo d'un usciere, giudica la causa e nel fatto e nel diritto. Questa procedura, in origine introdotta come straordinaria, allora divenne generale,

Finchè i giudizi emanavano direttamente dal popolo, ovvero dal pretore eletto da esso, non rimaneva luogo ad appello, sovrana essendo quell'autorità.



Commessi a magistrati eletti senza concorso di questa e subordinati, era naturale che ne venisse quella graduazione, per cui i giuditi dell'uno erano rivoduti dal superiore, e infine dall'angusto. La cooperazione dei giudici ne spiega in qual modo nell'immensa Roma due pretori potessero risolvere i dissidi di citadini e forestieri: ma aboliti quelli, come bastare? Giò, durante la repubblica, i pretori teneansi allato dei giureconsulti per consiglio; poi gl'imperatori ne assumsero un collegito (conzistorium), che decidesse i punti di diritto portatigi in utilima appellazione.

Essendo la saludo dell'impero suprema legge, bastava che uno di questi delatori imputasse di tradimento qualche citatiano, perché tosto venisse trascinato in catene a Milano, a Roma, a Costandinopoli, e quivi giudicato con metodi estralegali, o massime colla tortura. Questa fin allora era stata in Roma serbata agli schiavi: ma i magistrati, che melle provinerie la trovavanio già consueta, ne condimizarono l'uso, e guari non ando che l'applicarono anche a citadiri romani. Purnon dunque cheste eccezioni, e concedule a favore degli Illustri e degli Onorati, del clero, de soldati e casa loro, de 'professori d'arti liberali, dei magistrati municipali e loro discendenza fina latero grado, e degli impuberi: le quali esenzioni venivano a confermare quell'iniquità ad aggravio degli altri. Siccome poi i giurcesonalti definirono, nei casi di Stato, podersi trascendere il diritto, perciò in quelli la tortura applicavasi indistintamente a rei, a complici, a testimoni.

Lo studio delle leggi restava incoraggiato come scala alle magistrature civili. Tutte le città ragguardevoli n'aveano scuole, dove rimasti cinque anni, i giovani cereavano ricchezza ed onori col dibattere sopra le innumerevoli cause private, o coll'iniziarsi agli impieghi, abbondantissimi, e nei quali il merito I abhitità o la pieghevolezza potevano condurre sino a divenire Illustri. Questo seiame che strepitava pei tribunali, o strisciava alla corte, o traforavasi nelle case private ad azzeccare iliuji è trafficar di cavilli, divento nuova peste del-fimpero, e degrado la nobile giurisprudenza fino all'abjettezza de'mozorecchi.

Degli antichi questori un solo rimaso, non più incaricato dell'erario, ma di comporte orazioni ed quistole a nome dell'imperatore, e loggarfe in senato. E poiché quelle presero la forza, poi anche la forma di editii, il questore equivatso al moderno grancancelliere, rappresentanta del potere legislativo, fonta della civile gurrisprudenza. Talora sodeva a suprema guidicatura nel gabinetto imperiale coi prefetti del pretorio e col maestro degli offizi, o scioptiva i dubble dei guidici inferori; ottecche, per servizio dell'imperatore o per modello utilizzale di sitie, colivava quel gergo pomposo e barbarico che acquistava nome d'eloquenza. Come guidico delegato proferiva egli talvolta di casi riservati all'imperatore; talaltra consultavansi i due senati, come alte corti di giustizia.

Da un ministro del fisco (comes rerum privatarum) aniministravasi il tesoro particolare dell'imperatore, costituito dai patrimoni dei re e delle repubbliche sottoposte, da quei delle varie famiglie venute al trono, e dalle confische. Le entrate pubbliche furono maneggiate da un Conte delle sacre largizioni, che centinaja di persona occupava in undici utilizi per fare e riscontrare i conti. Le zecche, le miniere, gli erari deposti nelle diverse città dispendevano dal tesoriere, che corrispondeva co' ventinove ricevitori provinciali, regolava il commercio esterno, dirigeva le manifatture del lino e della lana, esercilate da schavi per uso della corte e dell' esercito.

La distinzione fra l'erario militare e il fisco disparve in diritto dacche l'imperatore polè disporre liberamente di tutte le casse: pure si lasciarono separati il'erario sacro, che riceva le imposte pubbliche, il priudo che riceva le rendite particolari del principe, e quello di prefettura per le entrate che si destinavano specialmente all'escritto. Le pubbliche consistevano el possessi imperiali, nelle contribuzioni dirette, nelle indirette, e in frutti eventuali, oltre i domini del lisco: ma qui ci si affaccia la peggior piaga de' popoli nel Basso Impero.

Ogni patrimonio veniva esattamente descritto, con la misura dei terreni; il numero degli schiuri e del bestiame, adequandone il valore per ogni jugero sopra giuramento del proprietario: al quale l'usar frode sarebbesì imputato come sacrilegio ed offesa maestà <sup>10</sup>. Censo vizioso, che ad ogni mutar di possesso serebbe convenuto rifare; lanode ne faceano lor pro i ricchi; vendendo gli sterili per comprare terreni feraci: dal che richiami incessanti, e visite, e riforme.

Ad ogni jugero della stessa categoria era imposto un eguale tributo in danari e in derrate. Ma al tempo di Costantino il tributo fondiario si esigeva per copi, initiolandosi così un complesso di terreni, varji d'estensione, ma stimati di rendita eguale, e perciò d'egual valore. Questo valore era di mille aurrei, lo perchè un capo dicevasi anche millena; e da tale unità tassabile venne il nome di capitazione <sup>11</sup>. La capitazione personale colpira i nulla avehti. Al censo venivano proporzionate anche altre gravezze o straordinarie, o canoniche, o sordidie, o d'altra categoria.

Era dunque lo siesso tributum ca censu de tempi repubblicani: ma un decreto findictio) del principe determinava ogu'anno la quantità e qualità delle imposizioni; e se al bisogno non bastasse, imponevasi una superindizione: alle straordinarie occorrenze potevano supplire fin i prefetti del pretorio, sovintendenti alle finanze. Il tributo tripartivasi sul longo, vigilando il preside della provincia, e intervenendovi i Difensori della città. Pagavasi in tre rate, elle mani de'incivoliri del preside; il quale ogni quatto mesti trasuetteva al tesoriere della provincia la lista delle somme percette, e questo al conte delle largizioni. La più parte si pagava in danaro, anzi in oro; il resto coi generi che il terrono dava, i quali, a spese dei provinciali erano spediti nei pubblici magazzini, donde si distribuivano alla corte, all'esercito, alla plebe di Roma e di Costantinopoli.

Che se riescono sempre malvedute le incumbenze de'finanzieri, viepiù allora quando con si largo arbitrio si esercitavano, e smungevasi il popolo con sovrimposte e anticipazioni accumulate, non impedite da verun corpo dello Stato, A Lattanzio l'esazione sotto Galerio offriva l'immagine della guerra e della cattività: - Misurar terre, numerare viti e alberi, registrare gli animali · d'ogni razza, il nome di tutte le persone, non distinguendo contadini da · borghesi: ognuno accorreva con figli e schiavi, e lo scudiscio faceva l'uffizio · suo: per forza di torture costringevansi i figliuoli ad attestare contro il pa-· dre, gli schiavi contro i padroni, le donne contro i mariti: se mancassero · prove, mettevansi alla corda i padri, i padroni, i mariti, per farli deporre · contro se stessi : e quando il dolore avesse loro strappato di bocca alcuna · confessione, questa si tenea per vera, nè età o malattia valeva di scusa: · facevansi recare infermi e malati, e si fissavano gli anni di ciascuno, ag-· giungendone ai fanciulli, detraendone ai vecchi; poiche pagavasi un tanto · per testa, e a danaro si comprava la libertà del respirare... Fra ciò gli ani-· mali perivano? perivano gli uomini? tassavasi ciò che più non esisteva, in · modo che ne vivere ne morire si potca gratuitamente: pur beati i mendichi, · che restavano esenti da tali violenze. Galerio, mostrandone pietà, li sece im-· barcare, con ordine che, quando fosser in alto, venissero gettati al mare: · egregio spediente per nettare dalla mendicità l'impero! e acciocchè, sotto

opoveretti! Ne mono della capitazione gravava la collazione lustrate, che ogni quinto anno esigevasi dai traflicanti. — Il tempo in cui essa matura (dice Libanio davanti ad un imperatore), cresce il numero degli schiavi; e dai padri vendonsi i figli, non per riporne il prezzo, ma per dalo agli estatori. E Zosimo: — Quando torna il tempo della collazione lustrale, allora sono i piani e i guaj per tutta la città; vedesi con battiure de altri strazi formentare chi per povertà non può sborsare la tassa; madri vendono i figliuoli, padri menano le figlia al postribolo per procacciarsi di che soddisfar l'esattore 1º Zostantino proiti quelle forture, surrogandovi una cortese prigionia; gli erodi doverano spegnere il debito del defunto al fisco, o abbandonare l'eredità.

· pretesto di povertà, nessuno si esimesse dal censo, far perire un'infinità di

I contribuenti erano inoltre tenuti a molle prestazioni personali, come cuper ti pane, la calcina, trasportare i generi ai nagazzioi o all'escrito, servire de cavalii le poste. I senatori e gli ottimati delle provincie pagavano un tributo peciale (follia) sulle loro sostanze, e una tassa qualora venissero promosi ad una carica <sup>13</sup>. I donativi spontanei che davano le città a trionfanti o a benemeriti, per lo più in oronne d'oro, ben presio furono tonuti come un dovere verso il principe quando asiase al trono, menses moglie, avesse figliudi, guidasse trionifi. I senatori a quest'oro coronario surrogavano un'offerta di mille seicento libbre d'oro 4<sup>1</sup>.

Sull'entrata, l'uscita, il transito, il consumo pesavano gabelle: fors'anche pagavano le merci nel passare da una all'altra diocesi, poiché dell'entrate di ciascuna assumevano l'appalto distinte società di pubblicani. Era speciale dell'Italia il dazio di consumo della vigesimaquinta e della centesima, che ogri

diremmo del quattro e dell'uno per cento. Poi si pagava per quanto si portasse in viaggio, poi per mantenere le vie; sicchè dapertutto erano guardie e stradieri, le cui concussioni mal potevano esser frenate dal minaccioso rigore delle leggi.

Le arti tiranniche degli esattori ci sono legalmente attestate dall'imperatore Valentiniano. - Appena l'esattore giunge nella tremante provincia, circondato · da fabbri di calunnie, inorgoglisce dei suntuosi ossegui, chiede l'appoggio delle · autorità provinciali, talora aggiunge a sè anche le scuole, acciocchè, molti-· plicato il numero degli uomini e degli uffizi, il terrore estorca quanto piaccia · all'avidità. Comincia egli dall'addurre e svolgere terribili comandi sopra · moltenlici decreti: presenta caligini di minute supputazioni , confuse con · inesplicabile oscurità, che, fra gli nomini ignari delle tranellerie, più fanno · effetto quanto meno possone intendersi. Domanda le quietanze distrutte dal · tempo, non conservate dalla semplicità e fiducia dello sdebitato; e se peri-· rono, coglie occasione di predare; se vi sono, bisogna pagare acciocchè · valgano: talchè presso quel malvagio arbitro la carta perita nuoce, la con-· servata non giova. Da ciò innumerevoli guaj, dura prigionia, crudele tortura · e tutti i martori preparati dall'esattore ostinato nelle crudeltà. Il palatino, · complice de'furti, esorta; incalzano i turbolenti uscieri; sovrasta la spietata · esecuzione militare : nè questa ribalderia, usata su cittadini come su nemici. · termina per giustizia di prove o per compassione · 45.

Le passate turbolenze e i tanti usurpatori aveano chiarito come fosse perciocioso l'unire ne governatori delle provincie la giuntitia e l'ammistrazione col comando militare; laonde Costantino li separò. La suprema ispezione sugli eserciti fu commessa ad un maestro generalo per la fanteria, uno per la cava leria; poi n'ebbe uno a ciascuna delle frontiere più minacciate, sul Reno, sull'atlo e basso Danubio, sull'Eufrate: in fine diventarono otto. Sotto di essi carano disposti trentacionque duci, distinti tutti col ciagolo d'oro; a dieci era concesso il titolo di comiti, ossia compagni più nonevoli; ed oltre il soldo, riceveruno onde mantenere cennovanta servi e concinquantotto cavalli. Essi non dovenno brigarsi dell'amministrazione civile, nè i magistrati del loro comando: il che assicarò la quiete interna, togliendo il despotismo militare, unico ed infelicissimo avanzo della democrazia.

La mitizia fu ridolta a una specie di tributo, giacchò i senatori, gli Oncati, i sacerdoti del gentileismo, e i principali decurioni foroco obbligati a somministrare un prescritto numero di sodiati, o in cambio trenta o treatasei sodidi d'oro per uomo. Tal somma attesta quanto fossero scarsi i volontary; e malgrado le grosso paghe e i ripetuti dosativi, la mitizia era aborrita tanto, che molti per soltrarsene si mozzavano le dita; e quantunque fosse appliccinita la misura pei coscritti, e s'ammettessero anche schiavi, pure, ond'empiore le file, gl'imperatori dovettero concedere terre immuni e inalienabili ai veterani, col patto feudale che i loro figliuoli, giunti a età virile, deservo il nonea ell'esercito, sen occupiento produce produce del controllo del contr

La ripetute severissime minaccie non trattenevano dal disertare ai Barnir, o favorirne le correrie; nè dal fare soperchierie ai sudditi, mandando i cavalii a pascolo sull'altrui fondo, o mescolandosi d'affari civili; nè induceano i velerani ad occuparsi nel mercimonio o colivare le terre concesse. Si dovette anche ricorrere ad austiliari straineri, arrolando Goti e Alemanni, e sollevandoli ai gradi della milizia, donde ai civili, e perfino al consolato: lo che sempre niù savilive le mascistature currili.

La legione fu ridotta da seimila a mille o millecinquecento guerrieri, separandone, como pare, la cavalleria; il che, se scemò la robustezza, crebbe la mobilità, assomigiandola ai reggimenti nostri. Centrentade legioni allora componeano l'esercito romano; e sembra fra tutto si armassero seicentoquarantacinquemila nomini, sullo spario stesso dove in piena quiete ora ne stanno in armi nitò di due milioni. Li dicono necessari alla pacel

La guardia del principe era fatta da tremilacinquecento domestici ", distriutiti in sette scoole, e comandati da due conti. Splendidamente divissiti, con armi d'oro e d'argento, fra essi cernivansi due compagnie di cavalli e fanti, detti del protettori. Facevano la scolla negli appartamenti interni: andavano nelle provincie quando abbisognasse dar pronta e vigerosea secucione agli ordini imperiali; e l'esser messo fra questi era la più elevata speranza del guerriero.

I sudditi liberi dell'impero si dividevano in tre classi: abitanti delle due metropoli, abitanti delle città provinciali, e popolazione campagnaola. I primi, sebbene assoggettati alle medesime imposizioni, erano però vaninggiati da privilegi, e dalle distribuzioni del grano, spedito per obbligo dalle provincie, a cura d'un preside particolare "prefectus ammento."

Gli abitanti delle città provinciali cessarono d'esser divisi in cittadini, soci e sudditi quando Caracalla, accomunata la cittadinanza, tutti eguagliò nella soggezione all'imperatore. Allora vi troviamo senatori, curiali o decurioni, e plebe. I senatori erano ombre dell'ombra di senato che sopraviveva a Costantinopoli e a Roma; quell'onorificenza di puro nome ricevendo dagl'imperatori per avere sostenuto cariche insigni, e che infine diventò comune al maggiori possidenti. Poteano esser giudicati soltanto da nn tribunale particolare, non richiesti alla tortura, nè obbligati alle cariche municipali : vantaggi che pagavano con una speciale imposizione, e con contributi straordinari in caso di bisogno 48. I possessori, fossero originari (municipes) od avveniticci (incolæ), formavano i decurioni o curiali; e poichè doveano spendere e danaro e tempo nelle pubbliche cure, le leggi mnnicipali determinavano qual facoltà dovessero possedere. Nel 11 secolo, da un curiale di Como esigevansi centomila sesterzi, cioè da diciannove a ventimila lire; nel 342. Costanzo II obbligava alla curia d'Antiochia chi possedesse venticinque jugeri di terreno : nel 435 . Valentiniano III quei che avessero trecento soldi d'oro . che potevano contarsi per quattromila cinquecento lire : tant'erasi avvilita quella dignità, in prima ambita e con suntuose largizioni procacciata. Le iscrizioni accennano anche un ordine equestre, forse de' membri di certi collegi.

Nella plebe si riducevano i minori possidenti, artieri, mercadanti, esclusi dall'amministrazione urbana (jus honorum); era distribuita in varie maestranze; del resto faziosa, tremante o minaccevole, attenta ad ogni occasione di saccheggi e di violenze.

Alla campagna stavano o proprietarji liberi, o coloni, o schiavi, Di questi ultimi non faremo parola più che di animali domestici. I coloni, di mezzo fra liberi e schiavi, crano avvinti al letreno che collivavano, in modo che con esso erano venduti e divisi, benchè una legge pietosa vietasse di separare i membri della stessa famiglia "9. Erano dunque un avvinenne od aboliri a schiaviti; o mentre verun cenno ne fanno i giurisprudenti classici, frequente si trovano menzionati dopo Costantino. Donde provennero? chi li crede initatia da che si vedeva nelle nazioni germanche; chi dervati dalle colonie barbare trapiantate nell'impero: più probabilmente germogliarono dall'antica forma dei possessi, quando Vespasiano e Tito chianando al fisco i besi comunati, su cui aveano diritto gli abitanti di ciascun cantone, e Costantino applicandoli al cullo cristiano, ridussero gran parte de' possessori a unasieria, ed a vendero il proprio patrimonio, o lavorarbo a titolo di coloni "9.

Obbligati a vivere e morire sul suolo ove nasceano, trovavansi del resto liberi di loro persona; e perciò i diritto li annovera tra gli ingenui, e ne fa legitime le nazze: ma insieme li chiama servi della gleba; nè contro del partone poteano star in giudizio, salvo si discutesse della propria condizione. Ad esso retribuivano in dinaro o in natura un canone impreteribile, al fisco l'imposizione; cel rimanente viveano, e risparmianho poteano comprar beni, dei quali però Ilad dominio restava al padrone. Condizione pegiero dello schiavo in quanto non potevano essere affrancati, non disgiunti dal suolo, nè tampoco emanciparsi coll'entare cocclusiatici o militairi <sup>21</sup>.

Colle infelicità pubbliche ne crebbe il numero e peggiorò la condizione, comparendo la classe tanto utile de'liberi coltivatori o de'minut possidenti. Chi non potesse soffirre la predita della libertà, rifuggiva nelle città a nuove miserie: altri, oppressi da crudeli padroni o dall'ingordo fisco, rompevano ad aperte ribellioni.

Questa causa s'univa alle antidette per aumentare i terreni abbandonati. Cl'imperadori fecero esante da tributi chi gli occupasse; il distribuviano anche fra i possessori di buone campagne, minacciando privarli di queste se engelli trascurassero: provedimenti vessatori, che a niun bene riusoviano perchè non toccavano la radice del male. All'aupo stesso fu introdotta l'enfiteusi, contratto pel quale, mediante un canone statuito, assegnavasi un fondo a cutivare per un cepto tempo di in perpetuo. Prima fu praticato solo con tereni del fisco o del municipio; dappoi anche coi privati, allorchè questi possedettero intere provincie.

Prima di Giulio Cesare, ciascun municipio costituiva una repubblica indi-

pendente, associata alla romana, cui contribuiva un contingente determinato, e ne ricevea protezione; partecipava ad alcuni impieghi, e ne comunicava la capacità ai Romani entro le sue mura; del resto avea leggi proprie, magistrati elettivi, libera amministrazione degli interni affari. Intera dunque la libertà civile e la comnnale; soltanto la libertà politica era legata dal patto federale.

Ma lalora il municipio o per forza o di volontà adoltava le leggi civili romane, e in lal caso entrava fra i popoli detti fundi. Sotto l'impero, la condizione di fundi diviene generale, adottandosi dapertutto il diritto civile romano come condizione della cittadinanza, formandosi così l'unità giuridica, mette gl'Italici non aveano chiesto che l'accomunamento del diritto politico. Allora tatte le colonie latine divennero municipi; ed essendo caduto in dissuetudine il diritto di suffragio, municipio significò una città abitata da cittadani romani, qual che ne fosse l'origine.

Tutto ciò effettuossi colla Iez julia <sup>22</sup> o poco dopo: e in conseguenza Roma non fu più soltanto una regubblica sostenuta da repubbliche, una la metropoli d'un grand'impero, di cui l'Italia era la provincia principale. Ma a farta vera monarchia si opponeva il carattere del diritto pubblico e privato di Rona, municipale per essenza, come di quasi tutte le antiche città italicho: onde fu mestieri riformare il modo della libertà municipale in Italia, per armonizzarla colla politica imperiale e coll'accentratu uniformità.

Come în Roma î soli citadini di ottimo diritlo erano partecipi della soture, cosi nella cili decurioni. Non che in pratica, neppure nelle filosofiche 
speculazioni si conosceva il sistema della rappresentanza, che fa partecipare al 
spoverno effettivi i sodditi comunquo discosti. La riforna di Casar crese possibile ad Augusto di risparmiare ai cittadini lontani il disagio di recarsi fin a 
Boma a rendere i voti, imponendo di raccogierine in particchari comizi, indi 
spediri alla metropoli. Questo diritte egli limitò ai municipi, sotto il qual nome 
vennero intesi non più tutti i cittadini, ma paramente i decurioni. Il senato 
di questi (ordo, currior) insieme coi magistrali amministrava la città; ma non 
che la curia fosse contrappeso ai magistrali, unicamente da essa seeglievansi. 
Questi potevano presentare i prorip successori; ma poiché ciò il rendeva garanti dell'amministrazione del surrogato, guardavanlo come un peso, e le più 
vulle ne abhandonavano la scelta al governatore della proriccia 230

Prina magistratura della città erano i due o i quattro giuridici (duumriri, quattuoriri jure dicundo), equivalenti ai consoli di Roma innanzi che avessero divisa l'autorità coi pretofri. Annui, soprintendevano all'amministrazione, presedevano al senato municipale, ed esercitavano la giurisdizione entro cetti limiti, di la di quali le cause portavansi al magistrato. Gol crescere dell'imperatoria, scemò l'autorità dei corpi municipali; fu tenuto per concessione graziosa quel che era diritto anteriore alla conquista; e i dounviri saddori fra gl'impiegati inferiori, senas più nei imperio ne potestà ne tribunale. In fine cessarono, e alla curia e all'amministrazione degli affari municipali presedeva il primo decurione (principalis) per tutta la vita o almeno per quindici anni, senza giurisdizione perchè non era un magistrato, ma solo il decano del collegio 2º. Così il despoismo imperiale insinuava le forme monarchiche portino nella costituzione delle curie.

I Comuni dunque conservavano la sovranità municipale, ma non aveano alcuno schermo costituzionale contro il potere assoluto.

Al vedere l'ordinamento delle curie, ov'è acritto nell'album chinaque abbia capacità e certi possessi, senza privilegi di nascia la limité di numero; ove gl'imperatori raccomandano di non sollevare al duumvirato se non grado a grado <sup>22</sup>, siccome al sacerdozio; ove la curia stessa prende parte immediata gli affari della città, elegge i magistrati usio; convoca all'uopo tutti gli abilanti, fa decreti che spotisce direttamente, senza che il prefetto possa altro caccompagnari d'informazioni, voi credereste aver sottocchi altrettante re-pubbliche, democratiche affatto, la cui opposizione impediaca o turbi le violenze de' lottani dominatori. Apparenza e null'altre

Ogn'atto delle curie poteva essere cassato dal principe; il rettore della provincia annullava a volontà l'elezione di magistrati; quando poi la centralità imperiale spense ogni pubblica vita, l'ordine dei decurioni cadde nell'ultimo avvilimento. Perocchè, nella difficoltà di esigere le esorbitanti imposte, gl'imperatori obbligarono i decurioni a riscuoterle, e star garanti di quelle della comunità coi beni e colla persona propria, come pure a rispondere della propria amministrazione, e di quella degli uffiziali dipendenti da essi. Da nn debitore del fisco erano abbandonati i campi? la curia era obbligata a pagarne i carichi, trovasse o no a chi venderli. Erano dunque i decurioni ridotti ad agenti gratuiti e vittime del despotismo, e coll'aumentare de' bisogni dell'impero, la carica ne divenne insopportabile; mentre l'assodarsi della monarchia scemava e l'autorità e la riverenza de municipi. Costantino e i successori suoi, esentando molti dalle cariche municipali. le facevano pesare vieniù sui restanti. e togliendo a molte città i lauti patrimoni per applicarli alle chiese cristiane, resero impossibile il sostenere le spese. Aggiungete che i curiali senza figli poteano disporre solo di un quarto de'loro beni, cadendo il resto alla curia; dal municipio non allontanarsi senza permissione del governatore della provincia: sopra di essi pesava la speciale oblazione dell'oro: di modo che trovavansi esposti alle sempre crescenti avidità dell'erario, alle prepotenze dei Barbari che soprarrivavano, all'esecrazione dei cittadini, che li riguardavano come implacabili riscossori.

Bisognò dunque ristorarli di nuovi privilegi: cadendo in miseria, fossero nutriti a spese del municipio; se sani e salvi uscissero dal giro di tutte le cariche municipali, ne restassero dispensati per l'avvenire; fossero anche decorati col titolo di conte. Poi s'apposero rimedi agli artifui; onde si declinava questa penosa onorificenza: Trajano proibì di spender danaro per esimersene; ogni figito di decurione dovesso restar curiale; entrarvi chi acquistasse fino a ven-

ticinque jugert; nessuno potesse vendere il terreno che gli conferiva quell'onersoo diritis; nessuno ottenere ulfilizi di crote se prima non avesso adempito a que'carichi. Per sottrarsi, il decurione arrolavasi all'esercito? la legge lo strappava agli stendardi; davasi schiavo? la legge il torrava libero per empiere la curia; gli spurj, gli ebreti, i nati da padre servo e donan libera, il guerriero vile, il prete sosstumato erano condannati a farsi decurioni. M. Questi erano i padri della patria; questi i puntelli delle municipali franchie.

L'eccesso dei mali portato dal pervertimento delle curie fece, dopo il 305, introdurre sindaci (defensorez), eletti dall'intera città per tutelare i contribuenti contro le pretensioni della curia, e questa contro gi ultitali dell'impero <sup>27</sup>. Nelle cause crininali istruivano essi il processo, nelle civili giudicavano fino all'aumontare di trecento sodi, e da loro davasi appello ai governatori. Ne crebbe l'importanza quando, più esigendosi dai Comuni, più bisognava a questi concedere; e quando, oppressi i decurioni, non si potota usufruttare che la plebe. Stranio da prima alla curia, il Difessore fini per diventarne capo: sincibe, cadendo a fasci l'amministrazione, il dero s'insinuò nelle curie, e il vescovo assunse l'ultizio del Difessore.

Nella giurisdizione volontaria alcuni atti solenni dell'antico diritto, come le vindiciae con tuttle le loro applicazioni del manomettere, adottare, emancipare, rimanevano si magistrati del principe, nè comunicavansi ai municipali. Altri di forma muova furono introdutti dagli imperatori, quando si cominciò a distendere protocolli d'oggi cosa; a secondo lo statuto di lonorio, gli atti doveansi crigere davanti ad un magistrato o al difensore, a tre principali e ad uno scrivano (exceptor); o consistevano in un dialogo fra il primario attore e il magistrato. I testamenti sarebbero dovuti aprirsi solennemente alla presenza del governatore della provincia; ma per agovolezza alcuna volta si leggevano nella curia.

Le città nostre conservavano l'autico diritto italico, che la giustizia fosse resa dia cittadia itassi, almeno in materia civite e nella prima sitaza. Il magistrato istruiva il processo, determinava il principio di diritto applicabile al
caso, e rendeva una decisione condizionata: allora un giurato [judazy, secilo
ciascuna volta e di privata condizione, ponderava il fatto, e lo nettuva in relazione col principio dottirnale esibitogii dal magistrato; dal quale accordo
curva il giudizio deliberatuo. Quest'oritine di giudizi privatati cadde sotto
gl'imperatori, come dicemmo, e i magistrati pronunziavano d'alcuni alfari senza assistenza di giudici (zertroordinarize cognitiones). La quale procedura
straordinaria fa poi da Diocleziano abolita in alcune provincie, in altre dileguò,
rimanendo la giuridizione si governatori, salvo i Papello.

Il nobile romano continuava a credere abjezione il fordar la mano nelle arti; nacora al tempo di Costantino erano infami coloro che si applicassero a vendere a rilaglio e guadagmare d'industria; Onorio e Todosio victarono a'nobili e ricchi il mercatare, come cosa pregiudicevole allo Stato. Ma rivoluzione importantissiuna, comecchi enpura ecconnata dalla sloria, il di mutarsi l'industria dagli schiavi ai liberi. Mentre prima ciascun dovizioso teneva in casa chi facesso ogni serviziosi pel suo occorrente, si per venderne, allora troviamo artigiani indipendenti che lavorano per se stessi e per chi paga; in ciascuna città raccolti in maestranze, le quali molto estese e con ampi privilegi, dapprima servirono di valido sostegno ai municipi, poi dalla fiscalità furono ridotte a movo stromento di tirannia e d'oppressura.

I nove collegi d'arti che sussistevano a Roma fin dai tempi di Nuna, doveltero esser formati piutosto per apparato che poi bisogni: ma sotto l'impero crebhero tanto, che Costantino ne distingue trentacinque; cioè, fonditori di metalli, fabbri, lavoratori di ferro, di bronzo, di piombo, d'argento; orefici, giojellieri, dovatori, fabbricatori di vetri, di specchi; conciatori, tintori di porpora, tessitori di damaschi, d'altre stoffe operate; folloni, muratori, tagliapiere, lavoratori di marmo, di mussico, d'avorio; terrazzieri, plasticatori, falegnami, marangoni, quei che ornavano le soffitte, carpentieri, vassi, livellatori dell'acque, pittori, arbitchicti, indegliatori, scultori, medici, veterinari <sup>38</sup>.

Gli aggregali dovano trovarsi protezione coll'eleggersi un patrono; acquisavano il privigio d'esectiare qual'arte, a de sclusione d'ogni altro; aveano sindaco, statuti, possedimenti; erano immuni da prestazioni di corpo, e fin dal militare nelle legioni, ma doverano allo Stato certi servigi. Così ai fabbri in Roma incombeva di sispenere gl'incendi; hango i limni, alcuni nari-culari erano tenuti a trasportar le derrate degli eserciti; i bastagari a carrengiare le anonae del fisco, e via discorrete. Pertanto consideravanis come legati al territorio della città, coi figli e cogli averi; lo scostarsene pareggia-sia discorreto, e venivano rivinsti; ne agli obblighi poteano sottarisa inepure per rescritto imperiale, eccetto se entrassero soldati o cherici <sup>20</sup>. Di questa servitò si valsero gl'imperatori a sevizie fiscali, e tennero le maestranze in soldo responsai delle tasse; quando non trovassero danaro altrove, gettavansi sopra di esse con tale oppressura, che molti se ne sottraevano fino col rendersi servi della gleba.

Grave crollo all'industria diedero gl'imperatori col fabbiciare per economia chechè occaresse al servitio proprio, alle distribucioni pei cortigiani e ministri, agli eserciti, infine anche per farne traffico: intempestiva reminiscenza dell'antica costituzione domestica, quando ogni podrefamigha teneva in casa servi porpora, e la più fina e lucente mandava sul mercato 8º. Costantino vendeva venori, no, pellicio per conto del fisco: Costanzo II avere led juli fana, seta, lino. Errore grossolano d'economia, del quale fu conseguenza l'avere Valentiniano proitto a qualunque privato di fabbicira seterie, o tessere ori od altre stoffe; Graziano e Teodosio multato di morte e confisca chi tignesse o vendesse porpora, o comprasse seta dai Barbari, serbandosene il monopolio l'impera tore, dal quale pure i soldati dovenno compara le vesti 3º. Davano opera a tali manifatture innumerevoli schiavi, obbligativi in perpetuo coi figli loro acciocchè non portassero fuori l'arte.

Gli armajuoli erano liberi di condizione; ma ascritti una volfa al collegio, doveano per un certo numero d'anni rimanervi coi figli, marchiati al braccio ond'essere riconosciuti. Internamente le armi si vendeano alla libera, ma era vietato asportarle. Fabbricavansi (per dir solo dell'Italia) freccie a Concorda, scutia a Verona e Cemona, conzeza Mantova, archi: a Pavia, spade a Lucca: ad Aquileja, Milano, Ravenna, Roma, Canusio, Venosa lavoravansi soffe di lana e seta per uso particolare degl'imperatori, divise militari, vele e sartiame per le navi: Taranto e Siracusa aveano tintorie; zecca Aquileja e Roma.

Al fisco furono tratte anche le miniere, le saline, le cave di gesso, di colt, di marmi, e perfino delle pietre; ed affittavansi a privati. Vi lavoravano o condannati, o schiavi coi loro figliuoli: schiavi erano i monetieri. Tante opere affidate a schiavi, che non costavano se non il mantenimento, diminuivano i modi di guadegnare alla libera popolazione, offrendo le manifatture ad un prezzo cui non poteano i privati.

Il commercio non fioriva meglio che mell'età precedente; e se le leggi il tolsero in cura, il con meschini cel avari accorgimenti. Allorchè la Barbari si avvicinarono, e preser gusto alle delicature della civiltà, i Romani avrebbero potuto, collo stabilire mercati sulle frontiere, ricuperare in parte l'oro che quelli rapivano o ricevevano in tributi e soldi. Ma temendo di allettarli colla mostra delle ricchezze, fu limitato quel traflico, e interdetto, pena la confisca e fesigio, il vendere ai Barbari ni al ilora ambasciadori non solo le armi, ma sino il ferro greggio o lavorato, nè le cott, o l'insegnare a costruir navi ne simo il ferro greggio con lavorato, nè le cott, o l'insegnare a costruir navi ne intimore fece escludere gelosamente i mercadanti persiani e barbari, salvo alcune città determinate <sup>32</sup>.

Se pensate che a Roma era chiusa la principale sorgente di sue ricchezze, la conquista, compusta, compusta, compusta, compusta, compusta, comprendereto come ella dovera improverire. Un'infinità di metalli fini erasi concentrata in poche mani, e resa sterile nel lusso delle gioje, delle dorature, del vast; le miniere di Spagna e di Grecia erano esautest, ossia entreta nel terreno duro, che esige tempo e forza soverchia; dall'Egitto e dalla Libia conveniva trarre tutto il gran, il quale si paga a contanti: onde la mancanza di unuerario fi un degli socno il più sentiti in quell'estremo, non bastando a pagare gli eserciti, a incoraggiare l'agricoltura, a dar capitali all'industria e agevolezza al cambio.

Già Antonino Pio avea dovuto sovvenire alle pubbliche necessità fin col vendere gli ornamenti imperiali. Marc'Aurlei mandò due volte all'incanto i vasi d'ore e le rarità della reggia; Didio Giuliano adulterò la moneta, indetto forse dall'ingente somna a cui erasi obbligato per comprare il breve impero. Le monete d'ore si conservavano a settecentitutotto di fino, ma deteriora-rono quelle d'argento; Caracalla vi mescolò metà rame; di due terzi le alterò Alessandro Severo: Massimo Geo coniare i metalli preziosi dei tempi e de'

luoghti pubblici, e fino i simulacri degli Dei e degli eroi: sotto Filippo non correvano quasi altro specia d'argento che lo battuel degli Antonini: da Galinon a Diocleziano se ne spendeano soltanto di rame stagnato; e tanto insommensa, che settemita soldati costò il sofficarla. Dopo lui ricompare l'argento, forse perchè egit ne tracase dalla depredata Palmira; ma a poco andara fu esaurici. Mente Costantiao nel 335 tagliava ottanaquattro solidi ogni libbra d'oro, quarantadue anni più tardi Valentiniano I ne tagliava settantadue, ciò l'aumentava d'un settimo: e mentre la proporzione dell'oro coll'argenta o la tempo di Vaspasiano era di uno a dieci, Costantine la stabili come di dodici a quattorici.

Teodosio determina che ai soldati sui confini dell'Illirico si dia danaro invece delle razioni, e che ottanta libbre di carne di majale salata valutinsi un soldo d'oro, come ottanta di olio, e dodici moggia di sale. Il soldo d'oro può ragguagliarsi a lire 14. 81, talche una libbra metrica di carne valeva 57 centesini, e lire 1, 43 la mina del sale; tanto era incartio il danaro dal tempo di Brodeziano (pag. 213).

Divera incarirne anche l'interesse. Glà sotto la repubblica abbiant veduto a che grosse suure si collosasero i capitali: senza tener conto degli abusi. Ia legge al tempo d'Augusto determinava il quattro per cento, il sei sotto Tibero, il dodici regnante Alessandro Severo: questi lo ridusse ancora di iratto al quattro; infantso accorgimento, che fece chiuder l'aro, e moltiplicare le segrete usure, tantochè a Costantino parve assai il poterle ridurre al dodici <sup>352</sup>.

Nell'ignoranza de principi che regolano la ricchezza, la persino vietato di porta finori l'oro, e, ciù che a pena si può credere, venne ordinato di usare ogni astuzia per carpirlo ai forestieri <sup>34</sup>. Allo scemare del danaro, si assegnavano in natura gli stipendì a' magistrati e guerrieri, valendosi dei tributi pegati in natura delle provincie. E poiche il soldo tonto cresciuto allo legioni non potessi senza pericolo diminuire, s'introdussoro aussilari barbari, i quali s'accontentavano di pane, lardo, vino, olio e poca moneta.

Così l'enorme avidità delle finanze, se non bastava diroccasse l'industria o l'agricoltura, apriva anche il paese ai Burbari, che ben presto dovevano dominarto.



<sup>(1)</sup> Constantinguile deficients prac menium urbans mellitate, dice un fireilumo. Collino, geno d'ext posteriore, riferire en mendioti deviaco, nua depon di revolto, ciud den Containa Ochimo di piricipali sobili di Roma, e il sposì alla guerra contro I Persiani; latanta fece fabbrieras a Containipositi palarin difito danii a que d'evel possedenza in fossa, e vi pes gil atessi containipositi palarin difito danii a que d'evel possedenza in fossa, e vi pes gil atessi un un selone harcher de la containi possiti participato del containi participato del containi del containi participato del containi d

(2) Si quis indekitum zibi loçum usurpaperit, nulla ignoratione defendat, sitque plane saerilegii reus qui divina pracepta neglezerit. Legge di Graziano nel codica Teodosiano, itb. vt. lit. S. l. 2.

(5) Ci sono guida esso Codice Teodosiana, coi ricchissimi commenti del Gotofredo e del Rilier.

La Nolizia delle dignità dell'Oriente e dell'Occidente, specia d'almanacco imperiale, composto un accolo più tardi, commentato dal Pauciroli nel Theasurus andiq. rom. del Gazzio, vol. viz. Lturs. p. e afficit rampai imperii.

Salvianus, De gubernatione Dei. Tabula Heracleensie, ediz. Mazoccon. Napoli 4734.

Ottre i predetti abbreviatori, abbiamo Paolo Onosio, Historiarum libri vii, e Zonana, Annoles.

Da qui innanzi la storia assume colore diverso, secondo che gli scriitori sono idoiatri o cristiani. Zosimo, alla maniera di Polibio, dipinge la decadenza dell'Impero, avversimiza sempre al

Cristiani: I einque libri cha ce ne restano, arrivano al 410.

Dei trentun libri di Ammiano Marcellino tredici sono perduli, gli attri abbraciano dat 854 al 378; prolisso, ma istruttivo e di sufficiente imparzialità.

Panegyrica arationes selerum aratorum; nalia a numismatibus illustravit et itolicam interpretationen odjecit Luxusurun Pranot. Venezia 1708. Sono i panegiriet recitail agli imperalori da Dioctesiano a Teodosio, donde con moita cautela può allingersi qualche nolizia, o dirò meglioqualche senlimento.

quairos sentimento. Euseblo, nel 10 libri della Storia acclasiastica, e nel 5 della Fita di Casiantino, s 1 continuatori suoi Socrate, Trodoreto, Sozomene, Fragrio, Illustrano grandemente la storia politica; parziali sempre agli imperatori cristiani. Discalo lo elesso di molto vite di sandi.

Fra moderni tutti gli storici filosofisii sono contro Costantino, e per ini i fautori dei cristianesimo.

(4) Lampridio el conservò due pagine d'imprecazioni del sensio contro Comodo (in Comedo, is. 19), a aitre non meso abjette contro Etagolato (in Alex, Severe, 6. 7. 9). Vopisro el tramando il processo-verbale dell'accimazione di Claudo II, da not rifetto a p.g. 350.

(5) Si quie senatorium nostra largitate fastigium, vel generis felicitate concecuiue... Cod. Teud. lib. v.

(6) Graziago Imperatore al Assanio posta acrivera: Cum de esensibles in nemos cremelio acida meram coluitore. ... in socionie dei deginari, del circuita, pi priezon monpogra. El apsensio ringuralisadorelo, si congratulo di con aver divuto scendere alla natività hassezza del gegazio di popolo: Comuni, pi, imperator aguata, morare lao, ama puram prisa saque camman, non mi-freija, mo pasceta, son fordare y sell'am pronasceria musus, ne consultantismo confusus eccurary, forma esta materia materia nel confusioni della confusioni della comitata con esta materia materia nel colorida con deletario, deserbar son deletario della confusioni della confu

(7) In consulate honor sine labore suscipitur. Manuatino, Paneg. vol., xs. 2.

(8) Bu un curioso passo di Lampeldio (in .dira. .dever), 22) imparimum in pathe des riervum la presentari delle provincia: rauli hilber d'argenio, este mo monte d'uno (the 19318), sei antice di viao, date mult, due cavilli, due vesti da compara / ferraret/, una da casa / ferraret/provincia. Consideration del cavilli de cavilli de compara / ferraret/, una de casa / ferraret/provincia recessaria come la dire core, que di tenda des nes possonal. Secreto del crieta, resiliali-vano il multi, il exvilii, il modificare ul cuoco: il rectande tenevano, se ili principe fosse nodificatio di lovo; se no, restituisvano quardipolisto.

Vietnao Saa Vasegamento di Auritano, iribuno delle legiodi, con la crisegio a Scipulo a Scipulo a Scipulo Sabino predicio si citi si Secrezia la sarpodicio i veri giori, quendia Reme forti, posse militare mando scaletim, pates militare custresse qualropiate, elle actariem mann, per ellem decidem, gollissere dous, procise pode dipitat, in-bale sendo quadropiate, l'ignamici sesterium, nelle septirime supum, herbanam, pictum, questro signi E. E. Paton. I sealere dium- abundo goodo, proteino prode sen, carripe pendo depen, guillances per bibuna, pede sierie diumas scalarias decres, com ferdo balolipo, alle, olerum, guiprarem, quastem state et (Historia Sugata).

Sotto Costentino continuavasi a dare la provigione in natura; e poiché egli limitó a tre lutile dursta del sertizio militare, per dare il hen servito al congedati introdusse una tassa siranellarari ongli quistodecieno anno, dal che renne il ciclo delle indicatusi così alcanio. Sari-gay ('Uber dis rimitoha Simurer/piamony) penas l'Indicione fosse il rinnovamento del calatto, he pare si radditrasse opgi quiddici anni. Cetto per l'Indicione fossa gli noti Dioleciaisno.

- (0) ABBIANO MARCELLINO, Hist., XXVIII. 6. Cod. Teod. Ilb. IV. IX. XII ecc.
- (40) Si quis sacrilega vitem folce succiderit, aut feractum ramorum fatus hebetaverit, quo declinet fine consuma, el menticiar califete pasperiette ingenium, mor detectus, copitale subibit exitium, et bona ajus in ficei jura migrabunt. Cod. Tod. 1b. xviii. 1t. 1. 1.

Hada nella basas latinità voleva dire pagamento, come rube in greco, e Zirl in teclesco: Da ciò il nome di fanonza, venoto a significar l'arte di procurari danaro con modi rafinati a dotti. La vece inglia viena dalla tacca, che l'estaltore dell'imposta a il risconitatore facevano nopra un pezzo di legno per indicare la somme pagate, a che dividenzi, restando espressa la somme sulle dom metà.

- (44) Da una novella di Magioriano riievazi che ciascun capo pagava l'anno due soldi d'imposta, a mezzo soldo per le spese di percezione; vale a dire che queste si valutavano un quarto dell'estrata totale.
  - (42) Liannio, Or. contro Flor.; Zosino, H. 24.
  - (18) Cod. Teod. lib. x11. x111. ecc.; Naxano, Paneg. vet., x. 55.; Zosimo, 11. 58.
  - (14) Oblatio auri. Simuco, Ep. z. 26. Universi, quos senatorii nominis dignitas non tuetur, ad auri coronarii praestationem vocentur. Cod. Teod. lib. x11, tit. 43.
    - (15) Nov. Valentin., vii.
- (16) Vedi Gorovazzo al ilb. VII. De re militari dei codica Teodosiano; a questo eodica nei titoli De tyronibus, De desertoribus, De decurionibus, De veteranis, De fills veteranorum.
- (17) Giustiniano il portò poi a cinquemila cinquecento; e il comes domesticorum divenne carica importantissima.
- (48) Alcuni moderni, come Rarnouxan, Hist. du droit municipal en France. Parigi 4836, tom. 1. c. 47, e Facaste, Hist. de la Gaule méridionale. 1vi, tom. 1. c. 46, pensano costituisero in ogni città un senato superiore alla curia. A me non occorse mai menzione di senati provinciali.
  - (19) Codice Ginstinianeo, Communia utr. jud.
- (20) Nomaili, guim donicilia alque ogellos sona aut pervenionibus perdunt, aut fugoti ob exacioribus decernat, quia tenere non possunt, fundos majorum expelunt, alque coloni divitum funt. Saxvano, De gubern. Del.
- (21) Que nóm differanti netre areva el aderptilite intelligator, can sterpe to denda at patient al protestar, a potante, a postar serve nomento amministro, e destriptilitas non expetter? Cod. Giudin. 105. xt. 101. 27., 1.21. Force si eccedette nell'intendence che que appassa di Giudinista occidata l'emancipatione. E subbeme ammunistandi el costion non i tro-vano mai, si rifetta che il colono potera e comperare o ricevere in dono il terreso al quale erra minos, pei con trevia menti andi d'assessar artivas prosciololi; per vance hon car resputato necessaria in manunistione. Giudinisto permise poi d'ordinaril preti, purché seguitassero negli chiliquis del colonato. Nece cettra 4.
- (22) È del 708 o 709 di Roma, e fu conservata in parte datla Tavola d'Eracica, e pèù da nn'iscrizione trovata a Padova. Vedi Savisav, Gesch. der römischen Rechts in Mitteratier, cap. 11. 2 S.
- (23) Il soggetto delle curie, malgrado gli abbondanti materiali che esistono, rimane sempre ii più oscuro nell'istoria legale dell'impero ». Gisnon, cap. XXII.
- (24) ARMIANO MARCHLINO, XXV. 4; SIRKLOD, Ep. 40; Cod. Teod. ¡De op. publ. Se i codici Teodosismo e Giustinianeo parlano si poco del magistrati municipali, mentre ogni tratto ne fran menzione i giureconsulti classici, ia ragiona si è che questi vivevano in Italia, quelli furono compilati in Orienta.

- (23) Nema originia sua oblitua el patriar, cui domicilii jure devinctua est, ad gubernacula previncia sitalur accondere prinaquam, decursia gradalin curia muneriosa, subeobatur; nes vero a dumeriras cel a sacerdolo incipida, sed, servado ordine, omnisma aficiorum sollicitudinem sustineat. Legge di Valestiniano nel codico Teodosiano, lib. xs. til. 4. 1. 7.
- (26) Cariele surves aus rejubblice ar vicers civilians, sullus ignoral: querus celum reclu supplicati simigiam innovera sanatus. In redepti hajatus judicum, et conterno pletendo venallias, si insmalli gatira descritate, matalium gistudera supleta, occultas inderae disprisa, et sudiationem june siliam. Non Ragior. 11. Curbita. ... percent sa estimer vicer, si eccusivsas insecules per qua, liberi ab she riferensate. In civilata distintuia ... Descritons fresiliablus ... to estimate per qua, liberi ab she riferensate. In civilata distintuia ... Descritons fresiliablus ... to estimate per qua, liberi ab she riferensate. In civilata distintuia ... Tensaldersate atministica fresiliata et distintuis per sullegari magici lane filia quan ma lei que distror. ... Tensaldersate atminista fresiliata et distintuis per sullegaria sun estate propriata parties. ... Nov. (Volutia, 123711).
- (27) Hi polisimum constituanius defensorus, quos decretia elegerint civitates. Defensores nihil stbi issocienter, nihil indebilum visulucuntes, nomiais uni inntum fungoniur afficio, multas infigoral multas nullas exercaniquationes; piebem innium vei decuriones ab omni improburum insolentia et temeritate inscensor, ni id lanium quod esse dicustur, cue nom desiment. Cod. Teod. Ilb. Xt. tll. 2.
  - (28) Cod. Teod. lib. xm. tit. 4.
  - (29) PLINIO, Ep., x. 42; Cod. Teod. IIb. xiv. tit. 4. 1. 24.; Iib. xiii. 5. 1. 25.; Iib. x. iit. 4. 1. 44. ecc.
    - (30) Laurainio, in Alex. Severo, cap. 39.
    - (31) Cod. Teod. lib. x. tit. 20.
    - (32) Cod. Teod. lib. x. tit. 40; Cod. Giustin. lib. sv. tit. 41. l. 4.; Dig. lib. xxxx. tit. 4. l. 44.

(33) Al tempi di san Girolamo andava ancor peggio. — Si suole in campagna esigere gl' înteressi del frumento, del vino, dell'ollo ed altre derrate; e per esempio si dà all'inverno dieci moggia, per riceverne quindici al ricolto, clob la meta più ».

Ecco le parole che si riferiscono all'interesse :

Formus semisonologium 4 112 per cento.

|   | Fanus | semiunclarium     | 4  | 112 | per | cen |
|---|-------|-------------------|----|-----|-----|-----|
|   |       | unciarium         | 4  |     |     |     |
| • | Usura | triena            | 3  |     |     |     |
|   |       | quadrans          | 4  |     |     |     |
|   |       | quincuna          | 3  |     |     |     |
|   |       | semis             | 6  |     |     |     |
|   |       | bes               | 8  |     |     |     |
|   |       | deunz             | 41 |     |     |     |
|   |       | centesimo         | 12 |     |     |     |
|   |       | centesimonyalerna | 48 |     |     |     |

Indocismus, interesse dell'interesse.

(34) Solum Barberis curum minime præbeatur, sed ettam, si apud oos invontum fuerit, subtili auferatur ingenio. Cod. Glustip. Nb. 14. De comm. et merc. 2.

## CAPITOLO XLVIII.

## Figli di Costantino.

Tanti interessi favorì e guastò Costantino col mutare politica, religione, metropoli , che non è meraviglia se di niun altro personaggio forse tanto bene fu detto e tanto male. Converrebbe trasferirsi al suo tempo per ponderare con ésattezza il mérito e la colpa dell'assodare sulle ruine del governo popolare la sovranità centrale, mutando lo spirito della sua nazione non solo, ma delle successive, che da quel punto appajono distinte dalle antiche. Robusto animo si richiede per certo a cangiare, non che gli statuti, la religione d'un paese, senza sbigottire a pregiudizi d'educazione, a sofismi, a mormorazioni; robusto per resistere alle insinuazioni d'un partito trionfante, anelo di vendicarsi della lunga oppressione. A chi il chiedeva di condannare Gentili od eretici. Costantino rispondeva: - La religione vuole che per lei si soffra la morte, non che la si dia . Nelle carestie mandava generosamente ai vescovi grani, vino, olio, vesti, danaro da compartire ai bisognosi, massime ad orfani e vedove, senza divario di credenze. Represse le spie, pubblica peste, pupendole se calunniatrici; professava di voler calcare le orme di Marc' Aurelio e dello zio Claudio; attesa la fragilità degli nomini, doversi nel governo propendere alla condiscendente equità più che alla stretta giustizia. Riferitogli che alcuni popolani aveano lanciato sassi contro le sue statue, si palpò, e disse: - Non mi risento di nessun'ammaccatura . In uno di que' panegirici che la viltà de' letterati tesseva, e l'impudenza de' cesari tollerava, un sacerdote predicevagli che, dominato glorioso sugli uomini, salirebbe a regnare a lato del Figliuol di Dio; ma l'imperatore lo interruppe. e, - Non de' tuoi elogi ho mestieri, ma delle tue preghiere ..

Quando di paganesimo era satura la sociela, non poleva egli ad un tratlo promulgare editi che abolissero il passato, e sora la formalista legalità faces-sero tirodare il giuslo e il buono: pure adoperò per elevare l'uomo materiale a uom morale, e al diritto di natura sottoporre gli arbitri del diritto civile. Conforme alle dottrine religiose, abrogò le punizioni contro il celibato, esentò i cherici da ogni pubblico servizio od impiego oncreso, restrinse la facoltà di ri divorzio; mandò a tutle e città d'latila poi d'Africa, che si sussidiassero i genitori poveri, acciocchè non avessero a mandar a male i nennati. Puni iratto fin a vodere arso vivo il reco, o sbranda nell'antifestor; ed anche la rapita se confessasse aver consentito; i genitori di lei doverano pubblicamente accustrate; gli schiavi de vi avesero tento mano, erano bruitati, o

liquefatto loro del piombo nella gola; nè lunghezza di tempo prescriveva l'azione contro questo misfatto, i cui effetti cadevano anche sulla prole: leggo dove la moralità faceva trascendere la giustizia, e che perciò dovette modificarsi.

A insinuazione de' vescovi meglio tutelò gl'interessi dei pupilli, ne garanti i possessi immobili, e volle s'intendessero aver ipoteca legale sui beni dei loro tutori. Generalizzò il diritto delle madri sulla successione ai propri figliuoli: rinfrancò la buona fede, mediante il giuramento che i testimoni doveano proferire prima di denorre: estese l'uso de' codicilli: e volle più non fossero essenziali le formole nelle stipulazioni, nè le parole rituali nei legati. Da qualunque decisione diede appello a magistrati superiori: ma per ovviare allo spirito contenzioso, morbo d'allora, inflisse pene a chi interponesse appelli temerari 4. Sottonose anche il soldato all'ordinaria autorità delle cause civili : nelle criminali, ner tutti i sudditi fino ai Chiarissimi, furono competenti i medesimi tribunali. Stabili che le condanne si registrassero, per responsalità morale dei giudici : minacciò i magistrati prevaricatori o negligenti : dalle confische esentò ciò che fosse stato donato alle mogli ed ai figli, e nel registro de' confiscati si notasse sempre che aveano prole: addolcì la detenzione ai prevenuti, e volle che el'inearcerati ner debiti al fisco avessero stanza capace ed ariosa : mitigo le pene afflittive, abolendo quella tanto prodigata del marchio in fronte e la croce.

Vieto agli uffiziali pubblici di togliere, per debiti fiscali, i bovi, gli schiavi gli attrazzi rurali, nè per le poste usare gli animali destinati ai campi: durante la seminagione e la messe dispenso i contadini da ogni servizio di corpo, e fin dal santificare le feste. Incoraggiò le arti e il sapere, mantenne pubbliche biblioteche, e la tradicione fa da lui fabbicare innumerevoli chiese, e tutte dotare pinguamente, con vasi preziosi e aromi e marrati fini. A tali liberalità gli porgevano modo si i beni che i predecessori suoi aveano confiscato ai martiri, si quelli ch'o' toglieva ai tempi profani o alla celebrazione de' giuochi circensi e teatrali. Probbi anche i gladiatori, ma non fece osservare il divieta; come anco ripermise l'arsupicina, che prima avea vietata.

Ma prode a capo degli escretti, nella corte amighitiva a posta de' ministri, che sperdevano il genio di lui tra frivole particolarità. Gusato dalla prospera fortuna, portava inseparabile il diadema, effeminiato nell'addobbo e nel lusso aulico; al quale ed alla fabbicia della muova città non bastando i tesoria ocumulati, gravò di muori accatti i sudditi. Da crudeltà ed avurizia nol ritennero la riflessione e il cristianesimo.

Da Minervina, moglie oscura di sua giovinezza, avea generato Giulio Crispo; giovane di ridente aspettazione, che a diviassette anni proclamato cesare 117 e governatore delle Gallie, con villorie su Germanie e Franchi e nella guerra civile acquistò il cuere della moltitudine. Ma repente Costantino lo faceva giudicare e uccidere a Pola: dappoi, scoperiolo innocente, lo pianse, e puni 220 attrocemente coloro de l'aveno indotto a un misfatto. Le ciì razioni sono

avvolte nel mistero, come avviene di questi assassini di palazzo. Allora dichiarò cesari Costantino, Costanzo, Costante, partoritigli da Fausta figlia di Massimiano; associò loro, non si saprebbe perchè, gli zii Dalmazio e Annibaliano; e li collocò in diverse parti dell'impero, con qualche porzione di autorità, ma sempre in sua dispendenza.

Negli ultimi quattordici anni meritò il titolo di fondatore della pubblica quiete: temulo dai Goti, dai Vandali, dai Persi, ricevera ambascene fin dalle rive dell'oceano Orientale, e dalle sorgenti del Nio. Dicci mesi dopo celebrato il trentesimo anno d'impero, ammalo a Nicomedia, e sentendosi pancare, chiese l'impostaione delle mani edi la battesimo fini differito, e mori protestando esser unica vera vite quella in cui entrava. Ouoravò di solemissimo essequie, fi collocal dall'adulazione de Pagani fra gli Dei, dalla gratitudine del clero fra gli apostoli e i santi, dalla giustiria della posterità fra i grandi monarchi, come quello che intese il suo tempo, e non che estinarsi al passato, secondo e favori i maturi progressi, e si pose a capo della maggior rivoluzione che la storia descriva.

Appena lui morto, il popolo e i soldati, non si sa per qual motivo, trucidarono Dalmazio, Annibalano e i nipodi di lini, sicche regnarono soli i figli. Costanzo II ebbe l'Asia, l'Egitto, la Tracia; Costante l'Italia, l'Illirico e l'Africa: Costantino II, non contento delle Gallici, della Spagna e della Bretagna, sa pretese anche la Mauritania, e per averfa invase l'Italia; ma ad Aquileja restò ucciso. Ne occupò i domini Costante, ma delole e scostumato, perdeva gli amici, essenchava i nemici: del che inubaldamizio l'Falvio Magnezzio, capitano sa barbaro, l'occise e si fece gridar imperatore, ed ebbe l'Occidente coll'Italia. Contemporaneamente Vetranione, antico generale delle legioni, dell'Illirico, intesa la morte di Costante, lascossi di queste acchamare augusto; e in Roma Popilio Nepoziano, nipote di Costantino, con un branco di schiavi e gladiatori, carroisa la porpora.

Costanzo dalla guerra di Persia si volse contro gli usurpatori; ricevette al perdono Vetranione che sompre avea fatto mostra d'essere daccordo con lui; a Magnenzio, che già aveva ucciso Nepoziano, dicele una delle più sanguinose battaglie che da gran tempo vedesse l'Europa ? Costanzo pianse allo sterminio di tatti prodi che avrebber potuto far barriera ai Barbari: Magnenzio, Tuggito in Aquileja, sostenne alquanto tempo la guerra nell'alta Italia poi nelle 335 Gallie, finche à Lione s'uccies. Altora Costanzo si trovò unico posessore di tutto l'impero; egli eterno, egli signore dell'universo: ma era un fiacco, inetto a far il bene o impedire il male, aggirato da eunuchi, i quali, arbitri del tuuvo impero come dell'antico erano i pretoriani, ergevano ai primi gradi creature loro, accumulavano tesori, impedivano che i lamenti giungessero al monarca, illuso da mendace quadro di prosperità e d'apolusi,

Di tali disordini si fanno forti alcuni per dire, — Ecco a che fu ridotto l'impero dal cristianesimo · Perchè l'illazione reggesse, hisognerebbe dimenticassimo qual era l'impero pagano; chè è solo dei fatui, allorchè una medicina non risana un infermo disperato, dire che lo ammazio. Il cristianesimo operava una rivoluzione, non di academiche sperulazioni, ma pratica, volendo mutare la condizione morale, dirigere la volontà e la vita. Non tendeva dunque ad operare sull'opinione per via della pictela, ma viceversa, a penetrare nelle credenze, e da queste nelle leggi quale indestruttibile componente. In mutazioni silatte, il movimento, non che si arresti alla superficie, investe tutte le azioni e la dece, la societal domestica non men che la pubblica, s'intreccia spesso ne legami della famiglia o dello Stato, sempre alla loro sanzione; talché l'opinione recente trovasi a petto un ordine legale da abbaltere, affecioni da contrastare, abitudini invelerate da rompere, giudizi abbarbicati da revocare in discussione.

Men difficlic riuscircible la vittoria, se i novatori portassero seco un ordimento bello e compito, una legislazione foggialas sui dogun che insegnano. Ma il cristianesimo, società spirituale, volta a convincere gl'intelletti e far retti i cuori, più che a sovvertire le relazioni e l'esterior condizione dell'uomo, quando usci dall'angusto circolo delle chiese non aveva in pronto vertura teorica sociale da offerire agli imperatori convertiti, sicché trovossi esposto agli inevitabili ondergiamenti del l'incrinio.

Frattanto alla società civile essa ne contrapponeva un'altra, regolarmente una sovra tutt'altre basi costituita. E poichè gli affari esterni della Chiesa tale importanza acquistano, che senza di essi rimarrebe inintelligibile la storia, vogliamo esaminarne l'ordinamento allora introdotto; e tanto più che durò dopo scomparso il civile, per dar carattere alla storia moderna d'Italia, e conservarsi fino a noi colla stabibità che la Chiesa imprime a tutto.

A na dottrina veramente catolica, la cui identità resterebbe distrutta per ogni minima devizione dalla fede comune, era indispensibile un sacerdozio ordinato in modo, da perpetura la rigorosa conformità di credenze nell'infinito numero di Stati fra cui è divisa la comunità spirituale, indipendenti, distiti di luoghi, di stirpe, di favella; in modo che s'attuasse una civiltà, universale di fatto, come di nome. A ciò servi l'unità del sacerdozio, pel quale l'esistenza del potere ecclesiastico rimane assicurata accanto al temporale, senza che l'uno minacoti l'altro.

Col sacerdorio s'introduce fin dal principio una distinzione, ignota a Greci o Romani, fra prelie lalici. I sacerdorid, edstinandoria s speciale serizio divino, riciverano la missione e la dignitit dei vescovi coll'impositione delle mani. Ogni comunità aveva un solo vescovo, che la propria elezione comunicava ai confratelli con lettere pastorali, over faceva professione di sua facle: gil uni agli altri poi parteripavansi la lista degli scomunicatì, acciocché nessuno di questi fosse accettato in altre chiese; e davano lettere di raccomandazione (litera formate) pei fedeli della propria diocesi che viaggiassero. Così l'universalità moltipicava le relazioni, potentissiome unezo d'incivilimenze e l'arcioni, potentissiome unezo d'incivilimenze.

Il territorio su cui un vescovo aveva giurisdizione, chiamavasi dicesa; con nome dedotto dalla nuova distribuzione imperiale. Più tarda a molti vescovi fu preposto una metropolita, col titolo d'arrivescovo o di patriarca, che ii consacrava, convocava a sinodi, rivedeva le loro sentenze. Ne primi secoli non appajono ditri patriarchi che a Roma, Alessandria, Antiochia.

La chiesa di Roma, oltre esser eretta nella maggior città d'allora, vantavasi fondata avanti ogn'altra di Occidente, e dal maggiore degli apostoli, e bagnata del sangue di esso e di san Paolo; onde consideravasi capo della gerarchia il vescovo di essa, malgrado che gli altri patriarchi ora ad ora compelessero: ma almen nella pratica, la primazia era piuttosto d'ordine e dignità, che di potero o giurisdizione. Quando la Chiesa universale fu legalmente riconocciuta, e potè congregare i suoi rappresentanti, e pubblicare decreti per tutto l'impero, l'autorità della romana sede fondossi sopra atti legitlimi, emanati dalla potenza ecclesiastica d'accordo colla civile <sup>8</sup>, e s'andò via via fortificando anche esteriormente.

La comunanza dei heni, possibile in società ristretta, perdette d'opportunità appena la Chiesa fu dilutals; e i proseliti poterono conservare i loro beni ed aumentarli ciascuno col traffico, l'industria, le eredità, solo obbligatì a soccorrere i fratelli poveri, e ad un'offerta nelle ebdomadali o mensili adunanze, pel culto o per opere di pietà. Il danaro racrolto custodivasi dal vesoro, e tre porzioni generalmente se ne facevano: la prima a sostentamento del vescovo e del clero; la seconda al culto e ai banchetti di carità; l'ultima a poveri, pellegrini, schiavi, carcerati, a salvar la vita e l'anima degli esposti, a quelli che soffrissero per la guistizia. N'erano dispensieri i diaconi; nè lontananza di provincie, ne diversità di nazione limitava la carità, anzi nepure la differenza di religione. Essendo dalle leggi imperiali interdetto ai collegi e corpi il possedere fondi senza dispensa del senato o dell'imperatore, le chiese non n'ebbero se non sullo scorcio del secolo tut. Dall'editto di Costantino ne ricevettero ampia facoltà, e allora cessarono di trarre unico sostentamento dalle limosine dei fedeli.

Gli ecclesiastici dapprima vestivano non altrimenti da'laici per la necessità di nascondersi; ed abito consueto a'Cristiani era il mantello filosofico sopra la tunica, quale con poca varietà conservasi tuttora dai cherici. La macstosa toga già cadeva in disuso sotto Augusto', riserbandosi solo a certe comparse, per quanto egli e più tardi Adriano tentassero richiamarne l'usauza: smessa poi affatto nel dechino dell'impero, dell'antico vestimento serbarono traccia soltanto gli ecclesiastici, i quali in tal modo vennero a trovarsi addobbati diversamente dalla comune de cittadini.

Cisseuma plebe poi eleggeva i propri sacerdoti: fia questi cernivasi il vescovo, cercando appartenesse alla diocesi medesima onde conoscesse il suo gregge, ma del resto prendendolo dovunque si trovassero scienza, virtii, opportinnità alle circostanze; e popolarmente era pure eletto il romano pontefice. Per decidere sui dubbj, o per refocillarsi di fede e di carità, si radunavano in sinodi particolari, ovvero in generali.

Era dunque la Chiesa costituita in monarchia elettiva e rappresentativa, colla libertà e l'egutaglianta accopiando l'assoluta obbedienta dovuta al capo, benché tolto dal popolo: nè altro culto al mondo seppe coordinare una gerarchia in modo, da potersi svolgere ed amp'iare indefinitamente, eppor minere sotto ad una magistratura suprema ed infallible in diritto e in fatto. Re e sudditi, individui ed assemblee non sono sommessi che alla legge di Dio, promulgata e interpretata dalla chiesa, a cui Egi di sise, — Chi assolta voi, ascolta me; pascete le mie pecore; riò che voi sciorvete sarà sciolto, ciò che legherete sarà legato : onde l'autorità e l'obbedienza rimangno del pari nobilitate; ai popoli s'impone un'autorità secvera d'ogni violenza, e tale che lo spirito vi s'inchina senza che il come s'avulisca; giacche, parlando dall'alto, abbliga epopure non costringe.

La potenza morile de' pontofici, divenuta poi efficacissima nel medio evo, riducesi, come quolla de' priscit tribuni, a una negziane protellirici, impedendo si conculeasero la giustinia e la moralità. Come un pretore romano, il pontofice pacifico e inerma decide, accondo equità, le disensaioni, che l'interese o l'ambitaines suscitino fra i credenti; come un cessore, ammonisce gl'ingiusti ed i violenti; come un tribuno, protesta a favore degli oppressi. I soui ministri, recisamente distinti da quelli dell'ordine temporale, sono obbligati all'universale insegnamento, epilogato in simboli noti atutti, ed esposti a cherico, al laico, all'increduito: il che impediese del pari el resclusività delle Caste orientali, e il vacillamento dei moderni l'utornati. Il sacerdote acconatodi si alsovrano siccome deputato della Constatio della Chiesa, rammenta l'eguagianna di tutti e la preferenza dovuta si poveri; accostandosi al popolo, predicia la ragionata soggezione.

Il primi pontelici, dopo suduto tutta la vita a serbare pura la fede e incoraggiarne i confessori, l'arevano suggellata col proprio sangue. A Pietro succodettero Lino volterrano; Anacleto romano; Clemente romano, già compagno or di san Paolo, e di cui ci rimane una lettera si Corinti; Evaristo sire; Ales- no sandro romano; Sisto della gente Eividia, che introdusse il digiumo della quaresima; Telesforo di Turio, cui si attribuisce il Gloria in exectisis. Di Igino 439 ateniese, Pio d'Aquileja, Aniceto d'Ancisa, Sotero di Fondi, non è ben certo, non che il temno. Porfine di successione. Elesterie di Niconoli narrano che ur193 mandasse missionari nella Bretagna. Lo zelo di Vittore africano fu temperato dai prelati occidentali, affinchè non segregasse dalla Chiesa i vescovi d'Asia per

219 la quistione sal tempo in cui celebrare pasqua. Calisto della gente Domizia, succedulo a Zefirino romano, dicono che ergesse il famoso cimilero lungo la via Appia, dove furono tomulali censettantaquattromila martiri e quarantatre 223 nani. Secuono Urbano e Ponziano romani, Antero di Policastro, Fabiano,

227 pajr. Seguono Civalno e romania comanti, antero ul romastro, ramano, Cornelio, Lucio, Stefano romani: quest'ultimo ebbe dispareri con san Cipriano.
227 Poi Sisto II ateniese; Dionisio di Turro, de'cui scritti ci rimane qualche frammento; Felice romano; Eutichiano da Lucca; Cajo dalmata; Marcellino

301 romano; Marcello romano, di cui la severità e le contraddizioni sono attestate dall'epitafio che san Damaso ne scrisse. Pochi mesi durato papa Eusebio cala-311 brese, gli successe Melchiade o Miliziade africano, indi Silvestro di Roma, 311 sotto il quale avvenne il fortunato cambiamento degl'imperatori.

Tardi si narrò che Costantino, mondato dalla lebbra e battezzato da questo pontefice, cedesse a lui el a successori la sovranti di Rona, dell'Italia e delle provincie d'Occidente. L'atto, forse foggiado nell'vun scoolo, e insertio nelle Becertati del falso Isidoro, parre assegnare renotissima antichità le elgittimo principio alla dominazione temporale dei pani. Pure sin dal scoolo xut ne fu impagnata l'autenticità, poi Lorenzo Valla l'abbattie affatto con ragioni, cui i lesti difessori della santa sede furono i primi ad assentire. La liberalità di Costantino dottò bensi lautamente le chiese di Bona; ed un catalogo, comune imperfetto, enumera le rendite che da case, botteghe, fondi, giardini traevano quelle di san Pietro, san Paolo, san Giovanni Laterano, sommanti a ventiduemini autre, jotte quantità di dioi, lino, carta, aronii, frutti. Pure i pontefici, anche dopo il trionfo, perseverarono in umile tenore di vita, non aspirando a regnare su questo mondo, ma a darsi specchi di costatte virità.

Tosto però che le cose del cielo foccano queste umane, partecipano della pervertita loro natura. Nella Chiesa, da perseguitata divenuta dominante, a folla entararono Pagani, non sempre per intima convinzione, nel dopo lottato col raziocinio, colle passioni, coll'abitudine, cogl'interessi; ma sovente per conservare le carcine o il favore, o per cupitiga de Privilegi e delle ricchezze sacerdotali: di che i costumi de Cristiani peggiorarono, e i vizi dell'antica s'insinuarono nella nouva religione. Trista pittura de 'costumi de prelati fa Ammiano Marcellino, ma siccome uomo che del cristianesimo non conosce se non l'austera semplicità, sezna avverctire come già aoquistasse ingerenza civile, e in conseguenza dovesse mostrare pompe esteriori, suntosee solennità, ricevere tributi, avere possessi co' privilegi e coi pericoli che gli accompagnavano.

In Oriente si era meno ammazzalo e più discusso; laonde, se rapido germogitò il cristianesimo, insieme nacquero dubbj e novità, e quella serie di dissensioni che rampollano da ogni vertià tosto che sia seminata in mezzo agti uomini, dove può restare contaminata da amici, da nemici, dan mezzi stessi di cui l'uomo è costetto valeris per propagrata, cio la parola e la scrittura. Quindi nuova nè sempre incruenta persecuzione comincia lalla sposa di Cristo, la quale, sicura omai della costanza dei martiri, dovera temere la scaluzione dell'errore, e travagliarsi a conservare nell'apostolica integrità questo vasto simbolo della rivelazione, di cui ogni parte, ogni parola corrisponde al tutto.

Al nostro libro non appartiene di toccarne se non quanto concerne l'Italia, ed opera sui pubblici avvenimenti; perocchè le eresie, che dapprima erano dispute di scuola, giunsero ben presto a sconvolgere la politica: e la più clamorosa fu l'Arianismo.

Cristo nulla serisse. Che gli Apostoli, prima di spargersi a predicare alle nazioni, abbiano fra sè combinato il simbolo della fede comune, quale ci tramandato o litudo d'Apostoliro, è pia credenza e. Un'esposizione generale e compita del dogma non si avova; e la dichiarazione di fede consisteva nell'escludere dalla comunione d'una chiesa chi credesse altrimenti, cio dalla verità generale surrocasse una restrizione di particolar suo giudizio.

Di sifatta guise erano stati combattutti i primi errori intorno alla natura divina, dove alcuni aveano sostenulo l'unità astatta della ostanza di quella, fino a negare ch'essa si svolgesse in tre persone; alcuni eransi abbandonati alla vaghezza d'idee platoniche, analoghe alle cristiane sul Verbo; atti avevano posto troppa differenza tra il Padre e il l'gittulo, o formandone un dio distinto, o riducendolo a un uomo, nel quale per alcun tempo si fosse incarnata una virtu celeste, una sostanza divina. E da che il mondo omai apparteneva a Cristo, viepiù importava di conoscere chi e quale egti fosse. Ario, prete di Alessandria d'Egitto, pretese spiegarlo; ma mentre gli ortodossi tengono sur Cristo come la conoscibilità divina, il pensiero elerno di Dio, coesistente coll'elerna sua attività, della medesima sua sostanza (specioses), Ario vi riconoscea la forza, la vertà, l'avventire, ma non volvera dentilicarlo con Dio, e ne formava un essere distinto, di sostanza analoga (specioses) a quella di Dio, una creatura ligica, che Dio genero per servive di modello agli uomini.

Erudito in quanto erasi detto prima di tui, con sottilissima dialettica, stile splendido e fin lezioso, arguta industria d'insinuarsi negli spiriti, perseveraza di aspettare, accorgimento di cedere a tempo, e rimanere nella Chiesa nel mentre la sovvertiva, facea libri e poemi popolari, entrava nelle case confabulando, e— Avete voi (domandava alle donne), avete avuto figli prima di partorire? così neppur Dio potette averne uno prima che il generasse -. Da questa triviate comparazione molti restavano convinti che il Padre dovess'essere anteriore al Figlindio.

Già allora non pochi tenevano che, nella forma della dottrina, nulla vi losse di assoluto, e tutto dipendesse dal riflesso d'una certa modificazione dei sentimento, e che e differenze della Chiesa non fossero se non varianti prospetti dell'intelligenza cristiana: sicchè gl'istinti razionali dirigeansi a favore di Ario, il quale al mistero opponeva il buon senso: i tanti che, sull'esempio di Costantino e della corte, si erano convertiti prima di vincere sè ed il mondo,

abbandonavansi alla rilassalezza nel credere, alla svoglialezza del cercare il vero: lo scarso studio ageolava l'errore, e a gente inavezza alle sublimi audacie dell'ideale, riusciva più facile rappresentarisi Gesti nella sua vita e morte qual profeta, che qual dio; tanto più che, con tale spediente, le dottrine comunicate dell'albo per suo mezzo, conservavano il valore dogmatico, mentre all'unità di Dio nor restava più questa nube della tripicità di persone.

Ma se l'autore del cristianesimo non è dio, eguale e consustanziale coll'autore delle cose, quei che l'adorano sono idolatri, o riconsecendo due Dei; ricascano nel politeismo; Cristo non è più il lipo acu il'unomo dec conformarsi per meritare, lo che costituisce la base del cristianesimo pratico; e perduta la fede del mediatore divino, trova novamente fra sè e Dio quell'abisso che ne lo separava nei secolì pagani. La doltrina di Ario feriva dunque l'essenza del cristianesimo. Inoltre per conservare la società e per migliorare i costumi e la condizione civile, allora più che nuai faceva duopo di opere; e per operare bisogna credere; e per credere bisogna ammettere un'autorità infallibite. L'egoismo avea sfasciato la società rouana, il sagrifizio dovea ricostruirla, e per sagrificarsi bisogna uno dibitare dello scopo dei propsi sforzi. Ben è dritto dunque es tanta importanza attribui la Chiesa ad un'eresia, che intaceva le basi della fede. [approggio della sperzaaz, il nerto della caritià.

L'introdursi d'una nuova religione avea spezzato l'unità politica romana, sicche gl'imperatori a ferro e fuoce vollero distruggerla; ma cresciuta tanto da divenire prepollente, Costantino la favori per ricomporre l'unità in senso cristiano. Erasi appena avviata, quand'ecco il cristianesimo scindersi in parti; ecco sconnettersi quella fede, che della propria unità avea sempre fatto arma trionfante contro la Babele delle opinioni gentilesso.

Costantino che dapprima l'avea sprezzata como un problema irresolubile a raziociti umani, s'accorse quanto seria si rendesse la quercha si pel pericolo della fede, si pel calore sedizioso con cui era agitata: persuaso però che la Chiesa nelle credenze non dev'essere regolata che da se stessa, indicò un'adunanza, non più particolare, mu universale. Ora che volessi accopiere tutto il mondo romano nella comunione cristiana, non bastavano parziali decisioni; an la Chiesa, rappresentante dell'umanità divinamento ristabilita nell'unità, dovea mostrarsi una in un concilo ecumento, e in questo chiarrisi del comune consenso, o stabilire qual credenza lenere sopra il punto essenziale del cristianesimo, la natura del Verbo.

Pertanto a Nicea di Bitinia convennero i vescovi di tutto l'impero, in numero di trecentodiciotto. Molti di loro portavano sul corpo le gloriose stigmato del martirio, sostemulo per la fode che allora venivano a difendere colla parola; altri rendeva illustri uno speciale dono di santità, di miracoli, di doltrina: e fra loro primeggiavano da una parte Ario, attentissimo ad ogni opportunità di far trionfare la sua causa; dall'altra Atanasio, diacono poi vescovo d'Alessandria, per lunghi anni il campione più fervoroso della parte ortodossa. Stiwestro paga vi mando leggia; vari luici vennero ad appoggiare cola dottrias.

l'una o l'altra causa; e lo stesso imperatore vi comparve colla maestà richiesta da tale assemblea.

Qui cominciossi a contendere di testi, di ragioni e di cavilli; per sottrarsi ai quali fu adottata una parola platonica, dichiarando che il Figliuolo è consustanziale; lipziones; col Padre; fu compilato un simbolo, e condannati Ario ed i suoi <sup>7</sup>. Le decisioni del concilio furono notificate a tutto l'impero; e Costantimo moltipicio lettere in tal senso, e de seigliò Ario. Ma questo, inessuribile di spedienti, ora esclamava contro l'introdurre nel dogma una parola sconosciuta alle sacre scritture, o contro la presunzione di definire assolutamente sovra punti impercrutabili; ora propugnava le opinioni sue davanti a nuovi concili; ora con capriose professioni di fede sorprendeva l'imperatore, inclice teologo: il quale al fine ordinò al vescovo di Costantinopoli di ricevere Ario alla conuminione. Mentre questi però recasi alla chiesa, è preso da colica e muore. 2007.

Non che spegnersi con lui, l'incendio divampò: diciotto simboli in pochi anni pubblicarono gli Ariani, i siuodi particolari deciderano un contrario all'altro, s'avvicendavano le persecuzioni; e gl'imperatori succeduti a Costanino, e adombrati del potere conceduto da questo alla Chiesa, propendevano per la fazione che gl'inocava. Costanzo Il perseguito accanilamente sant'Atanasio, che instancabile parlava, agiva, scriveva, passava da Oriente in Occidente, dai descrit di Libia alla sode di Homa per la trionfare la verità. Papa Liberio romano, succeduto a Marco e Giulio romani anch'essi, sosteneva Atanasio e le decisioni del concilio Niceno; ma perciò Costanzo, o piutustolo 522 i suoi enunchi il olisore o aperseguitare, e còlto nottetempo, il trasferirono a Milano, indi il confinarono a Berea nella Tracia; ma nulla il divolse dal 526 proponimento.

È violenza era in ogni dove; per bandi imperiali chimique sostenesse la parola consustanziate era espulso di città, confiscati gli averi, marchiato in fronte; i Cattlofici comunicassero cogli Ariani, o guaj; date a questi le chiese e le pubbliche dotazioni; in Roma si veniva alle mani per la consustanzialità, come un tempo pei diritti del popolo; e i soldati - cattivi apostio della verità, la quale non conosce altr'arme che la persussione · (ATANASO), prelenivano imporre la fede. Mi intalno rionoscessai qualosca di nuovo nel mondo romano; il vessillo della Chiesa sventolava di fronte a quel della terra: la Chiesa proclamava ul atorità superiore alle unane, e da cui queste ritragmon; Cesare rispondeva colla spada; ma gli occiossistici ne aspettavano imperterriti il colpo, sostenuti dal popolo e dal rappresentante di questo, il pontefice.

Frattanto i fedeli, privi di pastori, esitanti nelle coscienze, sottoposti a vescovi non eletti da loro e non conosciuti, atavvano concordi lamenti. Allorché Costanzo venne a Roma, una nobittà di mattone in addobbi starzosi gli si presento, invocando — Restituisci alla sede papale Liberio, giacchè nessuno entra nelle chiese dactive vi sta Felice a uli surrogato ». L'imperatore acconlessese, purchè Liberio convenisse nel parere de vescovi; ma quando tal goncessione fu proclamata nel circo, il popolo, che in Italia non aveva disimparato le democratiche manifestazioni, l'accolse a scherni, dicendo: — La Chiesa è forse un anfileatro, dove fare due fazioni? Un solo Dio, un solo Cristo, un vescovo solo -

Pure i soliti artifici de' prelati greci, affinati alla corte e nelle scuole, 328 prevalsero nel concilio di Rimini; quattroento vescovi furono tratti a firmare una formola di fede, la quale condamava chi dicesse, il Figliuolo di Dio essere creatura eguale alle altre; formola che sotto sembianza di verità implicava che Cristo fosse creatura. All'insistente persecuzione non seppe resistere Liberio; e in un istante di debolezza, affine di esser restituito alla sua sode, sottoscrisse un simbolo in senso ariano, o più veramente la condanna d'Atanasio.

San Girolamo pole allora dire che il mondo stapi di trovarsi tutto ariano: vent'anni di durata toglicano a quest'onjinone la taccia di monavi, il papa vi aveva aderito, non cercavasi per quali arti, nè se subito si ritrattò: laonde si poteva credere imminente la caduta della fede Nicena, un concilio ceumenico si sarebbe ingananto, avrebbe mentito la parola di Gristo. Ma Alanasio, non che disperare, sbucato dal settenne nascondigito, si scagliò non contro i prevaricatori, hensi contro la force che li traviava; tusto i Padri illuspi protestano contro l'errore; e nel concilio d'Alessandria vien rintegrata la dottrina catolica.

Invece di risecare tante vane quistioni, le fomentava Costanzo, non assodando per fede, ma turbando per curiosità la Chiesa, e intanto lasciando mal capitare l'impero.

<sup>(1)</sup> Codice Teod., De fide test., lib. III e passim.

<sup>(2)</sup> Zonara farebbe perduti trentamila uomini da Costanzo, ventiquatiromila da Magnenzio: nel che vi dev'essere sbaglio.

<sup>(3)</sup> Graziano e Valestiniano I Ingiusoreo che ogni vescovo potesse ai romano appellard dalla resteneze din metropolita, il quale facest tessuo espere il motti del uso giudicio i Valentiniano III, malgrado l'oppositione di sant'Ilario vescovo d'infer, volle i veccori soggetti alla decisiona del 1904 della Gitti efersa il concilio generale di Gelebonia nel 23 i libere da papa Lono Magoo la conferna del soud decreti i vescosi d'Oriente serieore ai papa Simunoc, rico-nocendo che le percoro di Gritto furnico condidade ai successo del Petro to fatila di messa desiluo; quelli dell'Epiro demandarano da Orientia la conferna del vescoso da loro cietta, il quale papa (ell.) particirel al particire, come similario dell'unità, che i relessa d'Oriente accessimo, alferitandos di mettare in comuno della sode sposibilica, in cui rainde lo versor e intere solidata artigipare estimano.

<sup>(4)</sup> STETONIO, in Augusto, 40.

<sup>(5)</sup> ap. Baronio, ad annum 324, num. 38, 63, 70, 71. E vedi indiciro, a pag. 383,

(6) A ciascun vescovo era lecito farvi cambiamenti; e Rufino ci reca il simbolo qual recitavasi dalla Chiesa romana, più incontaminato, a quale dall'aquitejese, a cui esso prete apparteneva. Eccoli a confronto :

Romano. Credo in Deum patrem omnipotentem.

Aquilejese. Credo in Deo patre omnipotente invisibili et impassibili.

Et in Christum Jesum unicum filium ejus, dominum nostrum, Et in Christo Jesu, unico filio ejus, domino nostro. Aquil.

Rom. e Aquil. Qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine.

Crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis,

Aquil. Crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, descendit od inferna, tertia die resurrexit

a mortuis. Rom. e Aquil. Ascendit in calos, sedet ad dexteram Patris; inde venturus est fudicare vivos et

mortuos.

Et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiom. Remissionem peccalorum, Carnis re-Rom. surrectionem.

Aquil. El in Spiritu Sancto, Sancta Ecclesio, Remissione peccatorum, Hujus carnis resur-Dalle catechesi di Massimo vescovo di Torino (Homil, in troditione symboli), di san Pier

Crisologo vescovo di Ravenna (in Symb. apost.), e da altri raccogliamo i simboli delle diverse Chiese, dove trovansi introdotte le paroic conceptus, passus, mortuus, catholicam, sanctorum communionem, vitam aternom, dappoi adottate nel simbolo comune, qual già si trova ne' sermoni 240, 241, 242, posti in appendice al sermont genuini di sant' Agostino nell'edizione de' Padri Maurini.

Alcune di quella aggiunte pajono arbitrarie e sin futiti ; ma tendevano a confutare alcuni crrori divulgati. Così nel surriferito simbolo aquilejese il descendit ad inferna si oppone agli Apollinaristi ed Ariani, che negavano l'anima a Cristo, quasi ne faccase vece la divinità: l'invisibili et impassibili è contro i Novaziani e Sabelliani, che diceano esser nato e aver patito il Padre Elerno: l'Aujus carnis contrasta a chi teneva che dovessimo risorgere con un corpo aereo e celeste.

(7) Nel concitio Niceno fu pure decisa la quistione delle pasque, importante sotto l'apparente frivolezza, giacché suggetlava il distacco del cristianesimo dagli Ebrei, e la supremazia deita chiesa di Roma; secondo la cui pratica, fu convenuto di festeggiare la resurrezione di Cristo la domenica in cui cade o che segue immediatamente il pienilunio più vicino all'equinozio di primavera. -- Questa deferenza alla chiesa romana è un gran fatto nella storia ecclesiastica.

(8) È il follo di Liberio, ridetto a sazietà dagli avversari dell'infallibilità del papa. Ma quand'anche si accetti per vero, il che da alcuni s'impugna, nulla conchiude contro di quelta, non avendo egil sentenziato dalla caltedra, non con tibera volontà, e, appena rimesso nel suo seggio, at disdisse.

## CAPITOLO XLIX.

## Giuliano. Riscossa del Paganesimo.

Dalla strage della famiglia imperiale (pag. 408) erano campati Costantino Gallo e Claudio Giuliano nipoti di Costantino, che furono educati principescamente. Gallo tentò signoria, onde fu condannato e ucciso. Giuliano dissimulando sguisciò dal pericolo; e messo ad onorevole esiglio in Atene, assunse il vestire e i modi de' filosofi, alle cui arti intendeva da lunga pezza. Eusebia, moglie di Costanzo II, nelle mille occasioni che ad ogni donna si presentano e che la scaltra fa nascere, insinuava nelle grazie del marito il giovane Giuliano; e poichè i nemici d'ogni parte irrompevano, Costanzo, sentendosi incasus pace di tener testa, concesse a Giuliano il titolo di cesare, la mano di Elena sua sorella, ed i paesi di là dall'Alpi, I soldati, la cui approvazione allora hastava, la diedero in Milano, battendo dello scudo contro i ginocchi, pieni di fiducia nella virtu del giovano venticinquenno. L'ombroso imperatore gl'impose per iscritto il modo di contenersi, e fin le spese della tavola; non gli permise di far il donativo ai soldati, nè lo fece egli stesso; e lo circondò di servi e cortigiani che, in aspetto d'osseguio, limitavangli la libertà degli atti, delle parole, fui per dire del pensiero,

Lasciato lui a guardia dell'Occidente, Costanzo si vollò all'Asia; ma prima cuberte Roma, dove ricevette gli unori trionfali e gli omaggi servili dell'antica metropoli del mondo, alla quale tributò ammiraziono, o no orebbo gli ornamenti coll'erigere nel Circo l'obelisco egizio, che ora grandeggia sulla piazza del Laterano. Guerroggiò i Barbari prosperamente, e con minor fortuna i Persiani.

Basso di statura, grosso di collo, spalle larghe, tra cui alfondava la testa, agiatad a frequenti moli involontari; arruffata la capigilatura, cochi vivi ma stravolti; prolissa, ispida, impidocchiata la harba; irsuto il petto, sucide le mani, lunghe le ugne; in compenso, faticante di corpo e artifuto d'amino memoria protata e lenace, ingegno arguto, piacentesi in sottidi quistioni; parlare facile e naturale, men votentieri in latino che in greco; buono e dolce nel fare, intrepido ne péricoli: tale era Giuliano. Cresciuto prima in un carcere cortese, poi fra gli ori ringhiosi delle scuole e sui libri, quando rase la barba e depose il mantello per assumere il paludamento di cessre, parve strano e ridevole a' cortigiani di Costanzo. Ma dalla sventura e dai libri aveva imparato temperanza, continenza, annor della fatica, disprezzo del fasto. Vestiva poco meglio che soldato, dorniva sopra un tappeto stesso ul terreno, e nel fitto della notte sorgeva per attendere agli affari o agli studj; poi l'eloquenza appressa dai retori adoprava nel calmare o dirigere le passioni della turba gueresca; le

nozioni di giustizia attinte dai sofisti applicava a districare i litigi avviluppati, quantunquo poco versato nella giurisprudenta; univa l'arte di eseglierai bonni consiglieri, e la docilità di condidavisi. Tre volte passo il Rene per portar guerra rotta ai horghi che i Germani vi fabbricavano ad imitazione del'uostri; e obbligatti il alpace, menò di qua ventinila prigionoleri redenti. I Franchi, sar di più formidabile valore, riesel a snidare dalla Gallia, di cui ricostrul le città, e fortezze e navi dispose coi materiali somministrati per patto dai Germani e coll'opera delle legioni e degli ansiliari.

Alla corte imperiale i buffoni, fastidiume d'ogni età, proverbiavano questo soldato filosofo, le sue sinistraggini e lo strano vestire, paragenandolo ad uno acimiotto, a du na talpa, ad un caprone, e fazerdone le aprodio. Ma allorche le vittorie impedirono di prenderlo più a gabbo, la beffa si risolse in gelosia; o cortigiami ed cunuchi esageravano le sue impreso per metterne ombra a Costanzo come d'un emulo.

E vi riuscirono. Parondo composte le cose della Gallia mentre eresceva il pericolo in Oriente, Costanno ne colse pretesto onde torfiere a Giulinno le sul legioni gratificategli dai trionfi, per porture nella Persia. Moltissimi volontari di orgini favella avvanvi dato il nome col patto di non passare mai le Alpi; no la tutela della gloria romana era moltvo efficace sul Barbari. Amorosi di Giuliano quanto aborrenti dalla diasstrosa marcia e dal campegriare in Jerre sconfarenti e con emetici nuovi, si gettarono all'unica via che restava per non abbandonare la patria e lui, la ribellione, e gridarono augusto Giuliano. Questo sepop procurare all'indoteltà la scusa della violeraza e nel suoi sertiti giura per Giove, pel Sole, per Marte, per Minerva, per tutti gil los; cho della cospiriaziono non ebbe sentore. Altri assicurane che sinoremanento i riessistate finché, avondo preso sonno, gli comparve il genio dell'Impero, instantonicito rimproverandolo di manonne coneggio: Giuliano destatosi prego di emore Giove, Il quale con manifesto augurio gli ordinò di rassegnarsi al voler del cielo o dell'Peserciio.

Fatto è che egli tratalò di cinque monete d'oro è una libbra d'argento ciascun del soldati che gli venon usato quella violenza: poi avventatosi ad atti che gli togievano di più riconciliarsi con Costanzo, si accinse alla guerra, confidando negli fici immortali. Colle celeri marcie che sparentano gli avveraje e trascinano gli esitanti, a giornate crescendo di genete, ricore l'obnaggio dell'Illiria, dell'Italia, della Grecia: e traversato il monte Emo, «S'nicosta ad Alrianopoli. A pollo averado assicurato della morte di Lostanzo, il quale in fatti consunto da lenta febbre risparmiò una guerra civile.

Costantino, ingegno mediocre, meritò insigne posto nella storia serondando il progresso delle idee e coordinandole ai fatti. Or ecco un uomo di splendide qualità riuscire meschino coll'affaticarsi a rimorchiare il mondo verso un passato irremeabile; col ripetere in mille toni:— Schivianno le novità.

Associata nella giovine testa l'idea di Costanzo suo oppressore con quella dei Cristiani, Giuliano li confuse in un edio comme; stemacato dugli imesplicabil itigi; sull'arianismo, nojato degli obbligati esercizi di pietà, 'ribramò il culta antico, osto del quale l'impera avera raggiunto il colmo, e le lettere prodotto lavori immortali. Gli secondavano questa inclinazione i sofisti, che ristrettisi a ripetere la parola vecchia, nulla capivano dello spirito recente, e che il lusiaspavano colla speraraa fi future grandezez. Ha un bel ridire che egli disperaza la gloria, ma da ogni atto Giuliano lascia trasparire filosofica sociantazione; qualunque azione sua egit narri, ne da per ragione che così doveva un filosofo; qualunque sua virtù era un calcolo, un esercizio scolastico, man anezale.

Aggiungerei anche un'impostura. Noi rispettiamo le convinzioni religiose; ma potremmo compaire Giuliano che, mentre lusinga gl'idolatri colla speranza d'una risborazione, continua a fingeria cristano per concliniero ral'Imperatore, ora i soldati, comunica con questi nella soleanità del Natale, adempie le so-leani cerimonie? Que 'unui soui compajiono troppo a proposito nel casi decisivi di sua vita; per essi giura non aver nodrito ambizione; ad essi imputa la sua ribellione; con aruspici e indovini passa ore ed ore almanaccando sull'esito d'e 'unui tentivi. In queste vanità atava courqueta olloriche giusiuse la morte de' suoi tentivi. In queste vanità stava courqueta olloriche giusiuse la morte di Costanzo; onde padrone incontrastato dell'impero, pensò effettuare le promesse tante volte data il alturi dell'idolatre.

Ripetemmo come Costantino si fosse creduto obbligato a riguardi co' partigiani di essa, ed a palliare col nome di tolleranza la protezione conceduta al cristianesimo. I figli suoi, col vantaggio di chi viene secondo, e nell'età che tiene minor conto degli ostacoli, ardirono di più, ma non tutto. La legge del 344 ordina che « cessi la superstizione, si abolisca l'infamia de' sacrifizi » 1: ma non vi annette pena, e Magnenzio la abrogò, sperando acquistarsi fautori, Costanzo II, trovatosi unico nadrone, decretò fosse interamente abolita l'idolatria, pena la vita 2; pure nulla intraprese contro il culto antico. Può darsi che i Cristiani de' decreti contrari all'aruspicina ed ai riti segreti e divinatori profittassero onde molestare i sacerdoti pagani; ma l'esecuzione misuravasi all'arbitrio de' magistrati. Laonde troviamo sussistere e tempi e sacrifizi in Occidente, e in ispecial modo a Roma; alla Sibilla di Tivoli chiedevansi ancora oracoli; se i venti contrariassero la flotta portatrice del grano, la plebe strascinava i magistrati ad Ostia affinchè sagrificassero sugli altari di Castore; i sacerdoti Sali menavano cogli scudi caduti del cielo le frenetiche carole, per quanto derisi dai Cristiani; libazioni d'umano sangue continuavansi a Giove Laziale sul monte Albano: sussistevano le varie gerarchie sacerdotali: sotto la sanzione delle leggi riposava ancora il voto di castità delle Vestali; si eressero anzi nuovi tempi alle divinità già ferite a morte 5; e al dire di Lattanzio, nuovi numi ogni giorno nasceano 4. Ma agli altri prevalsero Cibele e Mitra.

Dicemmo (T. I, pag. 331) come, fervendo la seconda guerra punica, fosse dalla Frigia introdotto a Roma il simulacro della Madre Idea; i cui sacerdoti, chiamati Galli, fanaticamente danzando e cantando sul cimbalo, erravano di terra interra, traendosi dietro la turba, meravighiata dello strano vestire, della sorra

rile devozione, dei prestigi, in cui erano destrissimi. Scostumati, ignoranti, golosi, scrocconi, non sarebbonsi attirato che lo spregio, se non avessero acquistato forza dal trovarsi disposti in compatta ordinanza sotto un arcigallo.

Il culto che da antichissimo a Mitra prestavano i Persiani, andò alterato da eterogenee mescolanze: i nuovi mitriaci esigevano rigide macerazioni, e da chi aspirava a'gradi più sublimi, la verginità e il celibato. Insinuatosi, non si sa quando, nel Campidoglio, crebbe sotto gl'imperatori, ed eccedeva fino a sagrifizi umani. Per diversi gradi compivasi l'iniziazione a quei misteri. Il supremo capo a Roma chiamavasi pater patrum; avea sotto di sè il pater sacrorum e gli ordini inferiori, intitolati il corvo, il grifo, il soldato, il leone, il perseo, l'eliodramo. Erano cerniti i più fra l'aristocrazia, sebbene nelle molte iscrizioni che ricordano crioboli e tauroboli, cioè sacrifizi d'arieti e di tori, si trovi ben di rado ornato di que' titoli il capo dello Stato, cioè della religione nazionale. I neofiti ricevevano una specie di battesimo, s'imprimevano dei segni in fronte, beveano farina stemprata nell'acqua, con certe formole rituali. Nei sotterranei del Campidoglio aprivasi il principale tempio di Mitra; all'equinozio di primavera se ne celebravano i misteri; ma con maggior festa il natale del Sole invitto ai 25 dicembre: lo perchè i padri della Chiesa occidentale scelsero questo giorno a solennizzare la natività di Cristo, vero sole, la quale in Oriente festeggiavasi il 6 gennaio, giorno colà sacro ad Osiride 5. Tali particolarità raccogliamo dai Cristiani che impugnarono quel culto; e le somiglianze sue con quello di Cristo indussero alcuno de' filosofi antichi e de' razionalisti moderni a sostenere che questo derivasse da quello i misteri e i riti.

Oltre queste novità, duravano ancora molte forme del gentilesimo nazionale, care a un popolo così tenace delle costumanze de' maggiori. All'elezione dell'imperatore Probo, il senato volgeva ancor la preghiera alle grandi divinità: - O sommo Giove, o Giunone regina del cielo, o Minerva protettrice delle virtù, o Concordia, o Vittoria romana, accordate ai senatori, al popolo · romano, ai soldati, agli alleati nostri, agli stranieri la grazia di veder Probo · regnare come ha combattuto . Un calendario del 354 dono Cristo o circa. descrive le feste profane che si devono celebrare giorno per giorno 6. Da recenti scavi dell'anfiteatro di Capua usci un'iscrizione del 387, ove Romano Giuniore sacerdote enumera le solennità pagane da lui celebrate quell'anno: e sono vota al 3 gennajo per la salute del principe; genialia in febbrajo, tre lustrazioni per le sementi: rosaria in maggio: feste vendemmiali all'uscire di ottobre; e così via. Un viaggiatore del 374 trova · in Roma sette vergini nobili e chiarissime, che per la salvezza della città compiono le cerimonie degli Dei secondo l'uso degli avi .; e soggiugne che . i Romani onorano gl'iddii, e spezialmente Giove, il Sole, Cibele . 7. Di quel torno stesso abbiamo l'arida nomenclatura delle vie e degli edifizi di Roma fatta da un Publio Vittore e un Rufo Festo, dove riscontriamo cencinquantadue tempi e cennovantuna cappelle.

—Alle calende di gennajo tutti levansi buon'ora, e si corvono incontro auguraro il bono giorno, si premono la labora, stringonsi la mano, non per ricambiare espressioni d'amicità, ma per farsi pagare le cortesie dell'amicità. Così al tempo stesso abbraciano e tastano un amico...; poi tornando a casa, portano rami, come se avessero presi gli unquiri, per riciondo carcini dei todi raccolti, senza accorgersi che sono altrettanti e'percati «. Così predicara Massimo vescovo di Torino, il quale non pensò gittar invano il suo zelo in confutare quelli che credevano in Venere, in Marte, negli altri Dei, lamentandosi che i magistrati non facessero adempiere, nei i Gristiani osservassero gli celiti imperiali attorno al culto; esortava ripetamenta da abbattere gl'idoli nei contorni di Torino, vietare i saccitigi intemperanti o crudeli, non credere a maghi o a coloro che vantano di potere coi carmi trarre dal cicolo la luna 4.

Gaudenzio vescovo di Brescia, seguitando l'esempio di Filastro suo predecessore, combatte vigoroso l'idolatria nella sua diocesi; e -- Voi, neofiti, chia-· mati al banchetto di questa pasqua mistica e salutare, badate bene di con-· servar le anime monde dagli alimenti contaminati dalla superstizione pagana. · Non basta che il vero Gristiano respinga da sè il pascolo avvelenato dai de-· moni: bisogna ancora che sfugga tutte le abbominazioni dei Gentili, tutte le · frodi degli idolatri, come si fugge il veleno vomitato dal serpente infernale, · L'idolatria si compone d'incanti, di presagi, d'auguri, di sorti, di tutte · le vane osservanze; e inoltre di quelle feste chiamate parentali, per cui · mezzo l'idolatria sa rianimar l'errore. Di fatto gli uomini, cedendo alla gola, · cominciarono a mangiar i cibi che avevano imbanditi pei morti, poi non te-· mettero di celebrare a onor loro sacrileghi sacritizi, per quanto sia difficile · a credere che adempiano un dovere verso i loro morti quelli che, con mano · tremolante per l'ubriachezza, ergono il desco sui sepoleri, e dicono a chiara · voce, La spirito ha sete. Ve ne supplico, astenetevi da questi atti, chè · Dio sdetruato non abbandoni al furor dell'inferno i suoi sprezzatori e nemici · reluttanti ai suo giogo .

Aboutio, vescovo di Como, col rissositare un fanciullo morto logitera dal gentilolimo il principale signore di quello città. Blanché sia attribuita a san Romolo la conversione di totta l'Etruria al tempo di Costantino, numerose isoriziolini attestimo che il culto idolatrico sopraviveva in Pirraze, a Prisa, a Volerra, a Rumini, Giove e la Fortuna Pubblica emono adoratia Spoleto, Vesta ad Alba, Castore a Polloce nell'isola Sacra presso Ostia, Nettuno in questa città, vazio, p'emeste, Videlari, Terraziona, Narrio consultavano e riverivano phi. Dei antichi; in Archea continuovasi il culto della madre degli Dei; Napoli ora la metapoli del piaginessimo dell'Italia meridionale. Con tunta estinazione si monservazioni bevideto esservazia il P. Epià ancora nella campagna, donda venne il nome diri paginessimo (paques); sicché è missionari ossavano appena staccarsi delle città.

Per is vecchiare l'antico si era tentato innestarvi i culti orientali, con una loteranza che degenerò in brutale sincretismo. L'arquet Lucismo mise in bur-letta l'affaccendamento di Mercurio per trovar posto nell'Olimpo agli Uei che v'arrivano in folta dalla Persia, dalla Scizia, dalla Tracia, dalla Gallia; dialogetto con che vecchi guatavano cotesta genalgia nuova, al dio Ati, il dio Sebasio, i Coribanti; Bacco che seco introduce i satiri capripedi, e fin il cagnuolo d'Erigone; Mitra, che giungendo di Media col turbante in testa, adocchia stupido i colleghi, e non capisce quel che dicano, neppur quando tricano alla sabite di hii.

Inoltre i filosofi avversavano la nuova dottrina, la cui umiltà mortificava la loro superbia; i sacerdoti che aveano divulgato tanti miracoli e tante baie. or trovavano ridicole le leggende de' Cristiani: i retori erano menati dall'abitudine scolastica e dalla classica educazione a sostenere e imbellire cerimonie senza fede, numi senza vita, e render popolare la cansa soccombente, ch'essi patrocinavano tanto più, quanto meno poteano comprendere le sublimità della trionfante. Si tentò dunque opporvi una religione filosofica, impastata di neoplatonismo; e a quell'estremo sforzo per rigenerare la società e il politeismo diede opera principale Plotino di Licopoli. Coll'esercito dell'imperatore Gordiano era venuto in Asia e a Roma, dove si pose a lottar di virtù e di scienza col cristianesimo, e chiese a Gordiano una piccola città della Campania, ove stabilire un governo repubblicano secondo le massime della sua scuola. Non l'ottenne, ma molti seguaci si attirò predicando il distacco delle cose terrene: i ricchi lo costituivano tutore de' loro figliuoli, i litiganti lo sceglievano arbitro, lasciavansi le delizie della città per ritirarsi seco nella solitudine. Altri correano a cercar lumi a Edesio, scolaro di Giamblico: ma anche costoro erano costretti assumere aspetto religioso; ed o impostori contraffacevano le austerità de' Cristiani per combatterii; o avidi del vero, eppure sfasciati nel dubbio, riuscivano a pratiche tenrgiche e a teorie panteistiche, le meno convenevoli ad una fede pubblica, che vuole un oggetto degno d'amore, di riverenza, di speranza,

Tutti questi avenno occhieggialo con compiacenza Giuliano, che nostravasi disposto a rimetter in none il culto avino. Compita la poco filosofice ana rivolta, egli gelta la maschera; man mano che acquista nn paese, vi lascia risprire i tempi, rinnovare i sagritul; egli stesso come sacerdote massimo moltupica questi a segno, da far temera non venissero meno i bovi nell'impero. Conoscendo troppo che una religione da alcun tempo riposta, anzi sedulta sul trono, più non poteva essere combattuta coi supplizi e a spada sequianta, introdusse una persecusione d'altro genere dalle precodent; e potè vantare non senza verità d'essersi coi Cristiani mostrato più umano che non il predecessore, il quale tanti a'avera espulsi emorti a titolo d'eresia, menti egli restitoi agli custi la patria, i beni agti spepitati, le sedi ai vescovi di qual s'fosero setta. Ma operava non per generostali, bensi per scaltirimento, prevedendo che con ciò susciterebbe tale vespajo, da sovvolgere la Chiesa, e da aprire largo campo alle beffe sue e de l'auoi.

Altro pensalo attacco fu l'interdire ai Cristiani la elevata educazione; e stando a lui la nomina de'maestri di grammatica e di retorica e fors'anche de' medici, arti liberali stipendiate dall'erario, sbandi dall'insegnamento tutti l'Cristiani, per dirigere all'intento suo le prime tanto efficaci impressioni della gioventi, e così o gustatria o escluderla dalle suole, o preparare alla Chiesa gli erramenti edi i finantismo dell'ignoranza. Al modo stesso preches toro tutti gl'impieghi d'onore e di confidenza, mnuendo ogni aula, ogni bandiera colle immagnini idolatriche, cui il fedde non poteva render omaggio: la quale esclusione in mano de' subalterni diventava una fiera tirannia, portando sin a negrare la civistizia.

Poi egli medesimo scese alla lizza, e nei Cesari e nei Sette libri contro i Cristiani risveglio quanto falli de esagerate access mai si fossero avventate contro di questi, condendole colla heffa, arma terribile perchò vulgare, e perchò dispensa dal ragionamento. Mentre con ciò hendeva ad offuscar la Inco, erasi proposto di trovare virti e vertià là dove erano vinio e pazzia, svecchiarre le credenze pagane col ritarrie verso i loro coninciamenti, imbellire come sin-boli ed allegorie ciò che d'empio e di turpe v'aveno introdotto le popolari tra-dizioni, trarre dagli adulter di Giove nan lezione di morale, e dall'eviramento di Ati un simbolo dell'anima separata dal vizio e dall'errore, d'onero doveva essere per lui quel che l'Evangelo pei Cristiani; morale caritatevole, dogni unri, dien nuove indagando solto idea antiche e favos essnuali; e foggiando a proprio talento una scientifica superstirione, la quale pretendeva innestare, non già ne c'aori, ma nelle teste dedi umini.

Era egli possibile riformar una religione, che mai non possedette principi lesologiria assolui, nè precetti inorali, nè sacreditato erdinamento l'evro è forse che ne 'misteri tradizionalmente s'insegnasse alcun che di meno unateriale che non le oscenità e le ridicolaggini delle cerimonie e delle credenze propalate: ma qualvolta il senato romano volle rinvigorire la fede, nol seppe altrimenti che coll'introdurre numi forestieri, a cui la novità procacciasse devozione. Se un robusto pensitore, conoscente della società fra cui vivea, avesse mai pottuo proporzi di rimpedulare il passato, con che spedienti vi si poteva acciagere? Con sladare le istituzioni romane, sostegno della religione in cui erano nate e cresciute; religione cui cui erano nate e cresciute; religione con contraria di accendente di questa, avea mutato la sede dell'impero a Costantino, per sottura si d'accendente di questa, avea mutato la sed dell'impero a Costantinopoli, chi volesse resuscitarla dovea ritornare verso quel focolajo dell'idalatria.

Giuliano all'incontro, filosofo da scuola, nè tampoco s'accorse che in Roma sussistavamo per anco un senato ed un'aristocrazia, avvinghiati al culto degli avi; e tutte le sue sollecitudini concentrò sull'ellenismo, vale a dire sopra credenze, impotenti da gran pezzo a sustenere il dechino de costumi, e ad invigorire la nazionalità; e pensa difidari Pavenire del mondo a sofisti, indovini, ciancieri furbi e sprezzati. Con un celettismo senza buona fede, injettando alla credenza greca sentimenti che mai non Verano stati co che a socoli erano pertii, egli

accettava l'unità di Dio: ma al tempo stesso, avendogli il Sole in visione a Vienna pronosticate le future grandezze, venerò specialmente il podre Mitra, e si dichiarò assessore di quell'astro <sup>2</sup>; nolle medaglie si lasciò figurare or da Serapide, ora da Apollo, e dipingere fra Marte e Mercurio; giurava per Serapide <sup>2</sup>; faceva il panegirio della Madre lela, sgridando cotesti ridicoli, che acuti, ma non sani dell'intelletto, negano fede a ciò che dalle città viene creduto, e preferenzo la croce ai sacri trofei degli fantili, indubitari mente cadotti dal cicle; con una turba di solsite i eturgici celebrava sacrifizi, rinnovava le spaventose scene dell'iniziazione e l'orrenda maestà de'riti in antic cuoi, fra tuoni e lamoi.

Dopo imperatore e pontefice massimo, non poteva accomunarsi ai sudditi nelle pratiche devote; onde ebbe una cappella domestica sacra al Sole; di statue e altari empi gli appartamenti e i giardini: appena l'astro del giorno apparisse sull'orizzonte, il salutava con un sacrifizio; di nuove vittime l'onorava al tramonto; nè la notte lasciava privi d'offerte la luna e le stelle; ciascun giorno visitava il tempio del Dio, di cui correva speciale commemorazione; poi non isdegnando gli uflizj più bassi, vestito di porpora, in mezzo ad impudichi sacerdoti e a donne carolanti, soffiava nel fueco, sgozzava di propria mano le vittime, e nelle palpitanti viscere indagava il futuro; si sottopose anche ad un taurobolo, facendosi piovere sul capo il sangue di un toro scannato. - Con ciò vuol cancellare il carattere impressogli dal battesimo + dicevano i Cristiani, ai quali se volessimo credere, scannò vergini e fanciulli per esplorarne le viscere, e i cadaveri ne furono trovati lui morto: ma il titolo di apostato attribuitogli bastava a denigrarlo agli occhi di quelli ch'esso perseguitava; onde conviene andar cauti nel credere ai delitti, di cui essi funestano i tre anni del suo regno.

A vicari del suo pontificato elesse sacerdoli e filosofi, amici e confidenti is sua gioventà, zelatori della credenza avita; e principalmente il retore Libanio d'Antiochia, il quale ci assicura che, dopo che fu ammesso all'illustrazione, Dsi e Dee scendevano assiduamente a conversare coll'imperatore; tal-stag lir omperano il sonno, hambondogli leggermente i capelli; sempre il tenevano consigliato ne' dubbji, avvertito se alcun pericolo gl'imminesse; e talmente viera abituato, che discerneva alla voce e all'incesso Minerva da Giove, Ercole da Apollo "."

Tanti favori si meritava egli con opere, cui non mi ricorda che Ouero abbia mai riconosciule per metriorie, come l'astenersi in certi giorni da alcuni cibi ch'egli immaginava meno graditi a questo o a quel dio. Ad imitazione del cristianesimo, tenbi riordinare l'ellenismo con riti noviv e con una gerarchia, raccogliendone in sè i supremi uffa;, e formandone una supersticione ragionata. Voleva infrodurre nei tempi la predica e il catechismo, preghiere ad ore delerminate, canti a due cori, penilenzo per li poccati, apparecchi per l'iniziazione, ritiri per la meditazione e pete vergini: singolarmente gli piacevano le lettere formate dei vescovi, meditante le quali fiedeli viacciando erano

dapertuto accolti con effusione di carità. Sull'esempio delle pastorali de Cristiani, ne mandava fuori anch'esso, raccomandando ai sacerdoti di seser buoni, e d'imitare quei cani di Galliei, i quali alle loro credenze acquistavano fede con tante opere di carità: proponeasi d'assistere gl'indigenti, stabilire asodi li pei poveri, sezza distinziono di patria nè di credenza: il che se avesse effettuato, avvebbe porto un'altra prova dell'efficacia della verità anche sopra coloro che rezuerano dalla luee di essa.

Mentre involontaria testimonianza rendea della virtù cristiana volendola concuciata e imitata, chiudeva gii occhi ai progressi che il cristianesimo avea fatto fare all'equità legale; e di tante sue costituzioni insertine al codice Teodosiano, neppur una asseconda l'affrancamento del diritto naturale, si ben avviato da' suoi predecessori. Che poi egli non operasse convinto, ma per odio al cristianesimo, il mostrò con favorire gli Ebrei, che cercò anche ristabilire a Gerusalemme affine di smentire la profezia di Cristo: ma si disse che fannme sbucate di iterra distruzesseno le fabricele cominciale.

Tratavasi di tengrie e sagridigi? Giuliano deviava dalla parsimonia introdata in ogni altro atto; e rari uccelli e fin cento bori al giorno propisiavano le sorde divinità; e largizioni veramente regie dotavano i santuari, sopravassuti all' undifferenza dei Gentili ed alio zeto dei Gristiani. Che gioja per lui quando i soldati escretizavano l'espetito sopra le vittime seanante agridioli, e s'ubriacavano col sacro vino! 14 Poi nei giorni solenni, mentre passavangil davanti in rassegna, larebeggiava con chinque gettanesse sull'ara sianni grani d'uncenso. Molti Cristiani rimasero ingannati dalla semplicità di quest'atto; poi come lo conobbero colpevole, consero a furia al piaizzo, repudianto l'oro ricevuto, e gridandosi cristiani: del che rencioso, l'imperatoro ordino fossero decoliati; e già avviavansi contenti al supplizio disputando a chi primo, quand'esso li regià. pietendo ci. — Non veoli dare a costoro la elori del martirio .

Quest'entusismo artificiale non pli toglieva di accorgersi come i riti ellenici o ettuschi più non avessero la direzione delle occane; o coni tunto i si querela della trascuranza ne' doveri religiosi, della spilorceria nell'onorare pli Dei: ma sordo all'doqueta del fatti, per decreti imperiali e per illosofiche elucurazioni estinavasi ad imporre una religione, la cosa pub libera del mondo.

E per importa non rifogriva dell'accoppiere alla dotta persecuzione la Irgale. Ordino che i Cristiani restaturssero i delubri degli Dei, dal lora cado demoliti, e vi si restituissero i beni confiscati; e attesochè per lo più su quelli cransi costruite chiese, conveniva abbatterle; e non permettendo la religione ai Cristiani di fabbricare tempi profini, venivano trattati a maniera dei debitori insisdivbili, carcerati al modo romano, e malmenati da uffiziali cile colla arbitraria severilà sapevano di grattificarsi l'auquesto. Ai postetici profini trasferi l'amministrazione dei beni assegnati de Costantino e da' suoi figli pel culto; confuse i sacerdoti cristiani coll'infimo vuligo; attese ad esculcare i fedeli da ogni onore e vantaggio temporale; e non dissimulava l'intenzione di adoperar ceviti ostimiti una salutare violenza <sup>51</sup>.

Insomma la tolleranza di Giuliano era quella di tutti i tiranni, clementi finché nessuno si oppone. Ma una Chiesa, avvezza a quarant'anni di dominio, spiegava più sicura la costanza di cui avea fatto mostra fin quando era scarsa ed oppressa: che se alle prime persecuzioni avevano i Cristiani chinato la fronte, obbedendo alle potestà superiori anche ribalde, or che si sentivano divenuti un popolo, non si credevano obbligati a sopportare l'inginstizia peggiore, quella che violenta le coscienze. Adunque in varie parti abbatterono i rialzantisi altari, i riaperti delubri; alto levavano i lamenti contro l'usurnare beni alle chiese per darli agli idoli. Giuliano, indispettito della resistenza, puniva i contumaci : e i Cristiani veneravano le vittime sue come martiri : e la presunzione d'innocenza faceva accompagnare di non dissimulato compatimento il supplizio anche di quelli che per avventura l'aveano meritato coll'esorbitare nell'opposizione, solito e naturale effetto delle inique procedure. Anzi, temendo che Giuliano non si avventurasse a peggio, i Cristiani accingevansi ad una resistenza che poteva travolgere l'impero nella guerra civile, se i casi non l'avessero prevenuta.

Giuliano conservò in trono molto helle qualità. Semplice nel vestirce nei inecri, attento ai gravi obblighi di re, dava udienta opti igorno agli ambassiadori ed ai privati, prendendo istantanea deliberazione sopra le suppliche; scrievva lettere pubbliche e trattati filosofari; le caste notti usurpava al riposo per darle agli alfari; nel ai giunchi del Circo, passone de suoi predecessori, recava la sua noja se non quando il rito l'obbligasse. Rippitiando uffligi dimenteti digli augusti, sovente arriagras, massime not senato, per isfograire co-quenza: più spesso sedeva ne giudizi come a dovere o come a divertimento, passasandosi a sventare i cavilli degli avvocati; ma talora appassionandosi in modo disdireviole a giudice, empira l'anta di schiamazzo, e una volta, stomazzo dalla zotichezza di certi villani venuti a supplicarlo, li prese a pugni e calci. Con quelli che tranavaso contro di lui uso clemena; ricussi il titolo di signore; mostrò riverenza ai consoli; pensava anche rinunziare al diadema, se non l'avesse distollo una rivelazione degli Dori.

Nel libro dei Cesari protestò contro le interminabili conquiste di Roma, preferendo Antonino a Cesare e ad Augusto, cole la pace alla guerra. Espure della gloria d'Antonino non s'appagava, e ambiva pur quella di Trajano. Quetati in Occidente i Franchi, gli Alemanni, i Goti, restava in Oriente l'imperto de Persi, contro cui, in trecentl'anni di guerra, i Romani non aveano ancor potuto stabilmente acquistare pur una provincia della Mesopotamia o dell'Assiria. Per vendicare i danni reculi da re Sapore, Ginliano raccoles formidabile esercito ad Antiochia, ove consumo l'inverno a ristalifire l'idolatria e saldar la disciplina. A primavera si mose, a vicenda consolato da affiti ossa dagli oracoli bene o male risposti, e dal trovar in fiore o sfruttato il culto de suoi numi.

Dirizzatosi sopra Ctesifonte, assalse l'esercito nemico, e l'inseguì fin sotto alla città; ma improvidamente abbandonato il Tigri, base delle sue opera-

zioni, e sul quale le navi lo provedeano di vetlovagile, inoltratosi nell'interno della Persia, non trova che solitudine; le ubertose campagne, i pingui villaggi sono ridotti a finmanti deserti dall'amor della patria o dagli ordini d'un despoto; ogni giorno s'assottigliano le provigioni; false guide rendono più disagiale le marcie al pesante treno; uomini e Dei non suggeriscono più ripieghi all'erne, il quale, se dianzi fantasticava la conquista dell'Ircania e dell'India, allora, desolato al vedersi causa di tanto pubblico dissistro, dovette dar volta verso il Tieri.

Le bande che aveano bersagliato incessantemente la marcia, si raccozzarono in immenso esercito per abbarrargli la ritirata. Grossi di numero, leggeri di movimenti, a dovizia provigionati, chiudevano in mezzo i Romani, costretti a combattere marciando, impediti dalle gravi armature, si scarsi di cibo, che logoravano quanto potevano sottrarre ai somieri. Giuliano non concedeva a se stesso nulla più che all'infimo soldato: ma la superstizione che l'avea spinto ad afferrare il diadema, minacciava strapparglielo. Quel genio dell'Impero, che nella Gallia avea chiesto d'essere ammesso nella sua tenda, or rivede in atto di velare di gramaglie il capo e il cornucopia, e ritirarsene esterrefatto: Giuliano balza all'aria aperta, quand'eccogli avanti un'ignota meteora in sembianza del dio Marte, corrucciato con esso perchè in un trasporto di collera avea giurato non volergli più fare sacrifizi 14. Gli aruspici etruschi consultati 26 giugno lo sconsigliano dalla pugna; ma come evitarla? Al nuovo giorno intimata la mischia, mentre imbaldanzito del primo successo insegue i Persiani, questi al modo loro saettano a man salva un nembo di dardi e giavellotti, uno de'quali imbrocca Giuliano nel netto.

Portato nella tenda, e riconosciuta mortale la ferita, cogli amici egli ragionò della morte al la maniera di Socrate, e come gli sapesse dolce in quel punto l'innocenza di sua vita; compiacersi di morire da re, non per segrete cospirazioni, non per violenza di tiranno, non per languore di malattia; augurare ai Homani polessero esser fello sotto un sovrano virtuoso. Disserti sulla natura dell'anima e sulla sua, che presio sarebbe ricongiunta alle stelle da cui emanava; e spirò di ternatun anno e otto mesi.

Così narrano i suoi ammiratori; e Ammiano Marcellino, ch'era presente, gli pone in bocca una dissertazione nè da moribondo nè da lui. I Cristiani invece fauno che, sentendosi ferito, urlasse — Vincesti, o Galileo •, e spirasse fra spasimi e rimorsi. E una cosa e l'altra sarà stata creduta, perchè i partiti credono non esaminano, e la storia rimane esitante fra spiriti opposti, colla sola certeza; che entrambi esagerarono.

- (4) Cod. Teod. lib. xvi. tit. 40, 1, 2,
- (2) Ivi, rv del 533; e v del 556.

(3) I full vennero raccolli da Tezanura, Der Fall des Hadenthom. Lipsia 1829, e da Bri-cor, Hist, de la destrucción da pagantame en Occident. Parigi 1835; ma le conseguenze che questo ne trae, non possono ragionevolmente accellarsi. Vedi pure J. E. Arra, Kaiser Julion der Albrinisty occ. Vienna 1833.

(4) Nascuntur ergo et quotidie quidem dii novi; nec enim vincuntur ab hominibus facunditate. Div. Instit. 1. 16.

(5) JARLONBEI, De origine festi notalis Christi; Sant' Erpanio, Adversus horrees, 1. 29. Al 22 febbrajo celebraranis la caristic pei morti; e i mostri vi mostituirono la Cattedra di man Piotro, festum aguilarum mandi Pari.

- (6) Gagyio . Thesaurus entiq. rem., viii. 95.
- (7) Rupson, Geogr. minor., III, 45.
- (R) Contra Passence, D. Maximi taurinessis episcopi opera, Roma 1784.
- (9) Tou nation MiSpau. Opere, pag. 336 e 450.
  - (10) Bannent, Numitmota imp. rom., n. 127-140. Ouvout di ton Sapanen. Ep. ve.
  - (14) Lizanio, Legal. ad Julianum, pag. 137; e Oratio parenetica, cap. 85.
  - (12) Se ne congratula Giuliano nell'Ep. 38; e se ne duole Ammiano Marcellino, lib. xxii. 12.
  - (43) Ερ. 42, Ακουτας ἐἄσθαε, medicare contro voglia.
- (14) Ammano Marc., lib. xxv. 2. Così Ottaviano Augusto negò le feste pubbliche a Nettino dopo che la fiotta pericolò due votte.

## CAPITOLO L.

## Da Gioviano a Teodosio. I santi Padri, Trionfo del Cattolicismo.

Non rimanendo alcun rampollo di Gostantino, e importando aver un capo da opporre all'incalzante nemico, fu acclamato Claudio Gioviano, primicerio de'domestici, di trentadue anni, hello, piacevolo, prode, non ambiateso, diviso tra il cristanessimo e le volutià. Ridotto ad accettare espulolazioni indecorose an inevitabili, popo disastrosa ritirata si raccolse a salvamento in Nisibe.

Lo avea preceduto nell'impera la fama della morte di Giuliano, accolla on impei di esalulanza di diodere; prencche il labaro, drappellato in capo all'esercito, annunziava ripristinato il culto del vero Dio. L'idelatria, risorta riciusi i tempi, cessate le vittime; i flosofi si rasero, deposero il pillio, e taquero. I Cristiani non vendicarono l'arroganza e l'oppressione passata se mo con un'allegrezza, trascendente forse i limiti della cartità: ma quando son pochi quelli che s'accontentino di vincere senza voler trionfare!

Gioviano restitui le immunità alle chiese, al clero, alle verdove, alle ver-

gini sacre, prohendo di violentarle o sedurle al matrimonio; richiamò i vescovi; interdisse magie e superstizioni, ma non l'esercizio del politismo; circondato dai vescovi delle varie Sette, prenurosi di trarlo dalla loro, egli si sai chiari pei Cattolici. Ma appena riconosciuto da tutto l'impero, una notte mori, l<sup>13</sup> tobbe chi dice de d'intemperanza, chi d'assissa, chi di tradimento.

Dopo dieci giorni, i capi dell'esercito buttarono la porpora sulle robuste spalle di l'Iavio Valentiniano, soldato paunone di gran deterzeza, valore, bella presenza, eloquenza naturale mi incolta. Siccome Gioviano, così egli fu eletto da soli i capi, non da tutto l'esercito, che composto il più di Barbari mercenarj o di ragunaticci, poco badava a cui toccasse l'impero; e di tal passo s'introdussero le elezioni per intrigo.

Il 25 febbrajo era bisestile, giorno di sinistro augurio, onde Valentiniano si tenne nascosto, poi il domani fin acchanto a grida incessanti. Sentendo per altro la necessità che almen doe capi vi fossero in tanta estensione, l'esercito il richiese di darsi u collega, e Valentiniano rispose: — Testé dipendeva da voi l'elegarer un imperatore; delto, ora spetta a me il provedere al pubbico interesse: non bisogna precipitare, state cheit e fidate im me . Poco appresso corrispose a quel voio intitolanto augustos suo fratello Valente di

8 marzo appresso corrispose a quel volo intitolando augusto suo fratello Valente di trentassi anni, debole e timido, unico merito avendo l'amare il fratello; e gli lasciò le prefetture d'Oriente, tenendo per sè quelle dell'Illirico, dell'Italia, della Gallia, ciòc quanto si stende fra i confini della Grezia, il muro Caledonio e il mente Atlante; l'antica amministrazione non innovando in altro che nello stabilire guardia doppia e doppia corte, una in Milano, una in Costantinopoli.

Sol dunque di Valentiniano spetta a noi il dire. Egli invitò ogruno ad sespore lo querele, o en fiocarono contro i ministir che avvenno abusato della credulità e della superstizione di Giuliano, e che furono puniti di multe o tormenti. Soldato grassolano, dilettavasi a vedere torture ed esecuzioni; più gli teniva in grazia chi più spietalo; e a Massimino conferi la prefettura della Gallia per avere menato strege tra le famiglie di Roma. Innocenza e Mica Aurea chiamava due orse che toneva sempre acanto alla sua ramera, passendole o trastullandole egli stesso; porgeva loro a sbranaro i malfattori; e quando gli parve che lamocoraza avesso abbastanza bene servito, lo rese la fibertà delle selve. — Uccidelolo - era l'ordinari sua seutenza sulla eccuse; o non già per propria sicurezza, ma perchè gli avvano detto che vuolsi esercital a giustizia.

Un prefetto desidera cangiar luogo, e l'imperatore; — Va, conte, e spica: i capo à costui che vuole spicarsi dalla sua provincia . Un ragazzo sguinzaglia troppo presto un cane? un artelico fa una corazza bella, ma alquanto mancanta del peso convenuto? sono decretati a morte. Trovate essuste le finanze, benché da quarant'anni nopi il tributo i sose addopojato, Valentiniano non si fece coscienza d'intaccare le proprietà dei più ricchi e magnicò. Irritato da dissociini derivatti dalle seorbitare della imposizioni, comanda gli si porti il capo di tre decurioni per ciascuna città di quella provincia. — Piaccia alla clemenza vostra decretare cumo comportarei ove tre decurioni non visieno «, gli chisso il prefetto Florezzio; e l'ordine insano fir revocato.

Però nel vivere privato ai condusse con castigata semplicità, nè fu cicco ej parenti. Difese avvisatamente l'impero, e lasciò che i giurisprudenti gli suggerissero ottime leggi, Zelante quando il mostrarsi cristiano recava pericolo, si mantenno poi telerante l'; rimosse una legione da una sinaquea, di cui disturbava il culto ; i Pagani escritissero i loro riti, esclusa però la magira e le superstizioni che dal senato erano state interdette; ai pontefici provinciali concedette le immunità stesse dei decurioni e gli onori di conti 2; lasciò rimenovare i misteri Eleusini, osi vide arder viltime sugli altari, menarsi per le vie le orgie di Bacco, e nomini e donne, vestiti di pelli caprino, stracciar canì e fare l'altre Gille di ouo celto.

Perché il elero non si corrompesse nelle prosperità, a Danaso vessove di Rona diriasa Valentiniano un edito, che ecclesiastic i omagnic non fraquentassero le case di vergini e di vedove; inibi ai direttori di ricevere dallo fufici sprittuali donativo, legato e credità; e pare che dappo i atutte le persone dell'ordine ecclesiastico fosse victato l'accettar testamenti o legati, atteso l'abusare che alcuni faceano della fiducia, massime della donne, onde trandare i parenti della legititum credità 3; e il tusso e l'abubizione facevano che il seggio pontificalo fosse ambito per ben altro che per zela delle anime, a camistato sin colla forza.

Valentiniano escreitò sua bravura contro le nazioni straniere, che quasi di conserto invadeano l'impero. I Germani, o fiesi della scarezza dei donativi fatti agli ambasciatori spediti colle congratulazioni, si avventarono sulle Gallie, ruppero i Romani in battaglia ordinata, uccidendone il generale Severiano: ma poi vennero interamente distatti da Gioviano presso Metz. I Sassoni penetrarono nell'impero: ma tolti in mezzo, furono rinviati, e malgrado la salvezza promessa, assalti e fatti a pezzi. Valentiniano elseso entrò sul territorio degli Alemanni, e nel paese che ora è regno di Würtemberg li ruppe sanguinosa-soa-oro mente, e passò gran tempo sul Reno per inanimare i soddati lafa fabbrica de' forti con cui munita quella linea. Da lui sitigati, ottantamila Borgegono isi affacciarono a quel fuune per danneggiare gii Alemanni; ma non vedendosi assecondati dell'imperatore, dieder volla, fruciadando quanti aveano prizionieri, delero volla, fruciadando quanti aveano prizionieri.

Avendo Valentiniano fabbricato porti di là del Danubio sulle terre dei 
573 Quadi confederati, Gabinio re di questi venne in persona a querelarsene: ma 
essendo stato vilmente trucidato, i suoi mandarono a sperpero Illifiria, e ruppero due legioni romane. Contro di loro mosso in persona, Valentiniano ne 
dilapidò le terre, sicchè essi spedirongli ambaciatori a Gantz in Ungheria 
implorando pietà. Mentre a questi Valentiniano parlava collè escandescenza cui 
575. soleva talora abbandonarsi, cadde morto, avendo vissulo cinquantacinque anni,

17 9bre regnato dodici.

Graziano suo figlio avrebbe potuto sucedergli; ma alcuni, ambiziosi di goerrare sotto il nome di un re bambino, acclamarono Valentiniano II, partorito da Giustina, seconda mogite del defunto, perchè nato nella poppora: e ne seguiva guerra civile se il prudente Graziano non si fosse quetato all'elezione, consigliando la vedova imperatrice a stabilirsi col figlio in Milano, mentr'egli assumeva il difficile governo delle Galile.

Teodosio conte spagnuolo aveva condotto gl'imperiali a vincere Firmo, principotto mauro di gran seguito, il quale avea sommosso l'Africa, disgustata dalle vessazioni di Romano, governatore avido, crudele, e insieme superbo a segno che non volca mettersi in marcia se non con quattromila

camelli. Firmo, ridotto alle strette, dopo ostinata difesa si strangolò; ma Teodosio rimostrò che le sollevazioni non si poteano prevenire efficacemente se non reprimendo gli eccessi de'governatori, e massime di Romano. Tale franchezza gli costò la vita.

Suo figlio, di nome anch'egli Teodosio, liberalmente educato, aveva nella Bretagna represso le irruzioni del Pitti e Scoti, e vinto l'usurpatore Valentino, consegnandolo ai magistrati, ma esigendo non l'obbligassero a nominare i complici per non essere costretto a punirib. Piombò poi sulle terre degli Alemanni, e assai ne prese, che furono messi in colonia sul Po. Venuto famoso per questi ed altri fatti, fu spedido duca della Mesia, la quale salvò dai Sarmati. Quando suo padre fu decollato, egli, sentendosi invidiato dai cortigiani, si ritirò in Ispagna, dispensando il tempo fra le cure di cittadino e la tranquilla ammimistrazione d'un vasto patrimonio, lieto di tre figliuoli, Arcadio, Onorio e Pulcheria.

Gincinnato della Roma decrepita, fii invitato da Graziano, prima a combattere in difesa dell'impero, poi a parte del trono quando compira i trentatre anni. L'imperatore non temeva che alla vendetta domestica posponesse il 
pubblico bene, ggii sposò Galla sua sorella: il popolo ne ammirava la maschia bellezza, la maestà temperata dalla grazia, e — Viene dalla patria
stessa di Trajano e d'Adriano; gli imiterà · A Teodosio furono attributte le
provincie già imperate da Valente, oltre la Bacia e la Maedonia; Graziano
serbò le Gallie, la Spagna, la Bretagna; mentre di nome obbedivano al fanciullo Valentiaino Il Illiria codedentale. Ittalia e l'Africa.

Graziano sospese le persecuzioni; professe le lettere e le collivò, trovando agio di trattare la cetra colla mano avvezza alla spada, onde cantare le imprese degli eroi ; al poeta Ausonio suo maestro concesse il consolato, e una toga quale gl'imperatori indossavano nel trionfo; conservò perenne amicizia con sant'amprogio vescovo di Milano. Ma morti coloro che la avvexano messo sul cammin dritto, lasciossi forviare da indegni cortigiani, sicchè consumava il tempo tra le caccie e in disputare coi vescovi, de' quali tatvolta assecondava l'intolleranza.

Nella Bretagna i soddati scontenti si levarono a sedizione; e Magno Massimo, compatrio de commilitone di Teodosio, non avendo ottento grado pari alla sua ambizione, si fece gridar imperatore, e passò nelle Gallie con trentamila soddati e centomila paesani; coraggioso e degno d'impero se l'avesse cercato per vie migliori. Fissatosi a Treveri, si procacciava ogni giorno muovi partigiani, anche dei più vicini di Graziano. Questi al Parigi luggi verso l'Italia; ma presso Lione tratto in insidie, caddeu ucciso a ventiquatat'anni. Massimo spedi a Teodosio giustificandosi del fatto; e — Riconoscimi per con gera, o mi sosterrò colle forze del più floridi paesi dell'impero. Necessità e desiderio di risparmiar una guerra indussero Teodosio al patto; e i tre imperatori furno acclamati per tutto l'orber romano.

CANTO, St. degli Baliani. Tom. II.

327 Pochi anni dopo, Massimo non sapendo limitare la sua ambizione, sotto finta di ausiliari esibi un grosso di truppe, le quali in sicurtà di pace passando le Alpi assicuarrongi l'entrata nell'Italia. Valentiniano II, o dirò moglio Giustina che ne reggeva la fanciullezza, fuggiriono allora da Milano, ove Massimo entrò trionfante: una Teodosio sopragiunisegli con esercito aggrerarito e somma rapidità; talchè chiuso in Aquileja, fa da'suoi spogliato e conspando del di imperatore, che ne volle ii capo a venetteta di Graziano. Sbrigata così la guerra civile, e sveltene le radici colla moderazione e col perdono.

Teodosio sali al Campidoglio in trionfo.

E ben n'aveva distributi in colonie per paesi deserti dove si convertivano al crisitanesimo e alla civillà; i Persiani invocavano la sua amicita; i sudditi gli mostravano riconoscenza. Nella privata condotta abbastanza temperante, ai parenti afferionato e rispettoso, allevo come propri i nipoti; affabile al conversare, variava tono a seconda delle persone, gii amici sceglieva tra' migliori, e impieghi e prenji dava a' più degni, non adombrandosi elle merito, ne dimenticando i benelita. Pra le cure del vasto impero trovava pure alcun respiro onde applicarsi alla lettura, e massime alla storia, giudicando i fatti antichi, fremendo al ter cuddit di Cinna, di Mario, di Silla, il passato facendo scuola dell'avvenire. Senza ostacolo e quasi senza lamenti avrebbe potuto occupare intera l'autorità; pure ricollocò sul trono Valengendogi anche le provincie tolte a Massimo di là dell'Alpi.

In tempi ove l'impero sfasciavasi, nè un palmo di terra egli perdette, costretto però aggravare le imposizioni, e amministrar con un rigore molto simile a tirannia, unico rifugio del cadente dominio. La rivoltosa Antiochia avea minacciato d'estremo rigore; ma lo placarono gli anacoreti e san Giovanni Grisostomo. Tessalonica però, che uccise i primari uffiziali di lui, fu condanuata a sanguinoso sterminio. Ambrogio, vescovo di Milano, ove l'imperatore si trovava, ne smarrì d'orrore; gli scrisse ad esecrazione del fatto, esortandolo a farne penitenza a calde lacrime, e avvertendolo non ardisse accostarsi all'altare del Dio della misericordia colle mani stillanti del sangue innocente. Teodosio a quei rimproveri risensò; e poichè non poteva più riparare all'eccidio, si recò per penitenza nella basilica milanese. Ma ecco Ambrogio farsegli innanzi sul vestibolo, dichiarando che, pubblico essendo stato il delitto, pubblicamente doveva soddisfare alla divina giustizia : nè mai lo volle ricevere alla comunione finchè non si sottomise alla canonica penitenza. Spoglio delle insegno della suprema podestà, comparve supplichevole in mezzo della chiesa, confessandosi in colpa; col che dopo otto mesi ottenne indulgenza e d'essere ricomunicato; e frutto ne fu un editto che ingiungeva di soprassedere sempre trenta giorni alle comandate esecuzioni.

Di maggior memoria è degna quest'altra legge, viepiù opportuna dopo profonde commozioni: — Se alcuno, dimentico della prudenza, si fa lecito di straziare con trista e sconsiderata maldicenza il nostro nome, e per orgoglio si rende detrattore sedizioso del tempo presente, vietiamo gli s'infligga alcun rastigo o mal tratlamento. So l'officsa proviene da leggerezza, vnotsi disprezzantia; se da follia, compatirla; se da perversità, perdonaria · 3. Nè erano i detti smentiti dalle opere, giacchè essendosi scoperta una congiura contro di lui a Costantinopoli, e i rel condannati nel capo, l'eodosio perdonò a tutti, e non volto si ceresseren i complici, soggiungendo, — Così potessi rendere la vita ai morti · 6. E un'altra volta un magistrato insistendo che degli uffiziali della giustizia dovera essere principal cura l'assicurare la vita del principe, — Si (soggiunse egli), ma vorrei prendeste anche più cura della mia reputaziono .

Poichè le rivoluzioni durature non si compiono d'improviso, i primi imperatori cristiani avenno laciatol i culto antico susistere alluto a unavo; ancora i riti pagani si riguardavano, o almeno chiamavansi nazionali; i pontellei sagrificavano in nome del genere unano; in mezzo alla curia Giulia, dove acceglievasi il sentos, corgeva sull'ara la statua della Vittoria, tolta al Tarantini, o da Augusto ornata colle spoglie dell'Egilto; e prima delle adunanzo, i senatori vi ardevano incenso, giurando fedella all'imperatore.

E in Ilalia non pochi nelle scuole difendevano le antiche credenze, e nella società se ne chiarivano campioni. Nominerò fra questi Vettio Agorio Pretestato, capo della pietà pagana c, nella cui biblioteca Macrobio fa radunare gl'interlocutori de' suoi Saturnali, e prestargii un rispetto vicino a venerazione. Mettevasi egli attorno gl'illustri avanzi del paganesimo; fu deputato a Valentiniano I perchè sospondesse le persecuzioni contro gli auguri; ed altamente conorato finchè visse, ebbe dopo morte due statue dagl'imperatori, una dalle Vastali ?

A lui diresse molte amichevoli lettere Aurelio Anicio Simmaco romano, che dal retore Libanio avea succhiato la venerazione del paganesimo e la speranza di rintegrarlo. Nato dal prefetto di Roma, sali pontefice, questore, pretore, governò la Campania e i Bruzi, stette proconsole in Africa, indi prefetto di Roma, da ultimo console (391); parteggió per Magno Massimo, vinto il quale, rifuggi in una chiesa di quei Cristiani che aveva osteggiati, e papa Liberio gl'impetrò perdono; aggregato ai pontefici, vi portò uno zelo vigoroso, lamentando che troppi di essi col negligere i sacri doveri cercassero la grazia degli imperanti. Mirabile accecamentol in mezzo a tanta mutazione, egli favella delle patrie religioni come niuno non le avesse revocate in dubbio, e a Pretestato scrive: - Oh se m'accora che, dopo moltiplicati sagrifizi, il funesto presagio manife-· statosi a Spoleto non siasi ancora pubblicamente espiato! Giove si mostrò · favorevole appena alla quarta mactazione, e neppure all'undecima ci fu possibile soddisfare alla fortuna pubblica. Deh in qual paese siamo! Ora si · tratta di raccorre ad assemblea i colleghi nostri, e ti terrò informato se · giunsero a sconrire qualche rimedio divino · 8. Con singolare contrizione supplica egli i patri numi che perdonino le neglette cerimonie 9; esorta le Vestali a mantenere severa la disciplina; chiede la punizione d'alcnna che avea leso il voto 10; e s'adopera per sostenere la politica importanza del paganesimo. A questa unicamente dirigeano la mira i difensori del politeismo in Ocidente; a differenza dell'impero Orientale, che aveva in Atene una scuola regolarmente piantata onde mantenere, per una catena d'avo d'iniziati, la fiducia nelle defunte immortalità e nelle dottrine teurgiche associate al neo-platonismo. Solo imaestri delle varie scuole di Roma, Milano, Bordeaux, Treveri, Tolosa, Narbona, diffondevano le favole degli autori pagani nel farne ammirar le bellezze; e quando uno d'essi, Eugenio, dall'accidente fu portato al trono, diede mano all'idolatrà, riaizò l'altare della Vittoria, collocò la statua di Giove al varco delle alpi Giulie 11, e drappellava l'effigie di Ercole innanzi a' suoi exerciti.

La costore esistenza è prova che il cristianesimo triondante si guardò dalle persecuzioni, cui era soggiacido nascente. Il numero però de Cristiani era grandemente cresciuto, e illustri famiglie <sup>12</sup> vi aggiungevano credito e potenza. La stessa socinica persecuzione di Giuliano, comprimendo un istatta inhera manifestazione del culto, rintegro l'elasticità; e il facile trionfo sopra l'impotente ricomparsa degl'idoli di Grecia, crebbe la potenza dei vescovi, che, quasi altrettanti capitani non solo per dilatare il cristianesimo, na per combattere il politeismo, a gran voce domandavano che la società rompesse finalmente i l'egarqui che l'avvincenna all'idolatria.

Internamente però la Chiesa non avea mai cessato d'essere conturbata dalla quistione sulla natura del divin Figliuolo; e vescovi gli uni avversi agli altir, non paghi di lanciarsi riprovazioni ecclesiastiche, studiavano nuocersi a vicenda ora nell'opinione de fedeli, ora nel favore dei potenti. Questi collocavano nelle sedi noni i pli meritevole, nu quello che tenesse la loro credenza; e spesso il popolo od eleggevasi un altro vescovo, o lasciando vuote le chiese, s'adunuav alla campagna; agli uffiziali che volessero mesco-larsene facea resistenza, e ne nascavano violenze, bandi, uccisiona.

Di nuove glorie intanto ammantavansi i padiglioni del militante cristianesimo; e i santi Padri costituivano una letteratura, non educata alle imitazioni, non a ritrarre una società che avea cessato d'esistere, od una ideale che non era esistita mai, bensi il presente, l'attualità, le idee sociali più avanrate, cioè le religiose.

Nei primi tempi del cristianesimo predomina il mirando; e sebbene campegi i a potenza del'umom nei sofirire, al reissiere, nel vinerer, quegli avvenimenti sono men tosto da descrivere che da venerare. Semplici edi modili carano la maggior parte de' primi discepoli, più pratici che speculativi, più d'azione che di discorso; la dottrina, perpetuata dalla tradizione orale e viva, concentravasi in poche parole gravi e schiette; nascevano disputel' le termiava la voce d'un discepolo che potea dire, — Ho veduto io stesso il vero umanta o oppure — L'ha veduto chi a me lo narrò ; e della verità era splendida prova la rinovazione dell'unomo interno, che si operava per via di virtù dapprima ignote, pace, fraternità, eguaglianza, universale beneficenza, co-atanza ai martiri, magnanimo perdono. Ma ben tossi dotti, i nor malgrado,

sono costretti ad accorgersi della presenza de'novatori, e se non altro, a vituperarli: allora i Padri cominciano a difendere i dogmi dai Gentili e dai filosofi, per mostrare come le dottrine antiche siano inferiori e meno conformi alla ragione. Non paghi di tenersi sulle difese, provano la verità della dottrina cristiana con eccellenti ragioni, coi miracoli, colle profesie; e pià mettono fuori idee profonde e nuove sulla natura di Dio e su quella dell'uomo; anzi colla logica e colla storia assallano il paganesimo e la filosofia, e a quegl'imperatori onimpissenti fivellano con nobile ed insolati bibertà.

Qui ci si apre un movo aspetto dell'attività latina. Ne' primi secoli te chiese occidentali somigliarono a colonie delle orientali; ordinamento, riti, libri, lingua liturgica erano greci: perocche la greca era la lingua internazionale dell'impero, siccome nel xv secolo l'italiana ed ora la francese; laonde on essa parlavano gi apostoli e gi e resiarchi, la Bibbia leggeasi nella versione dei Settanta fatta ad Alessandria, in greco si stesero le omelie di san Clemente, il Pactore di Ermia, le apologie di san Giustino, la confutazione delle eresie di Ippolito, il quale, al par di Origene, predicò a Roma in greco. Non dicasi per questo che la religione cristiana appartenesse alla letteratura del Greci; chè se di questi tiene la forma, cherco e essenzialmente erane il fondo, colla semplicità, coll'ispirazione, colla rigidezza d'espressione e di sentimento.

Dopo eli apolegisti di cui già parlammo (pa g. 376), il primo scritto teoogico in latino fu l'Ottario di Minucio Felice. Ottavio convertito e Cecinio anocra pagano, condottisi ad Ostia dove villeggiava Minucio celebre avvocato, passeggiavano sul lido; e perché, al vedere un idolo di Serapide, Cecilio si posee la mano alla bocca baciandola, come praticavasi in segno d'adorazione, Ottavio il disapprovò come d'ubbia indegna d'un par suo. Fermatisi poi ad osservare fanciulli che faceano il rimbalzello mentre altri ne prendevano ditello, Cecilio rimaneva pensieroso sopra le parole udite, sicché in proposto di mettere fra loro la cosa in discussione. Tale è il soggetto d'un dialogo di Miuncio, che volta a volta rende sapore de l'Attonici. Cecilio sostiene gli Dei, antica e generale credenza, contro questa pazzia di gente nuova, deturpata di sozze infamie e perseguitata; ma gli altri due sillogizzano così bene, che esti si dà vinto e convertito.

L'africano Arnobio, a lungo sostenuto il paganesimo, si rese vinto alla Chiesa, la quale glimpose d'adoperare contro l'idolatia la sua artificiata parola. Come dunque dapprima aveva commentato gli autori profani, così nei sette libri contro i Gentili offri la più compiuta oppungazione delle antiche rodenzo, rivolgendosi agli addottrinati ch'erano capaci di bilanciarle colle nuove; constuta coloro che dicevano, — Dopo il cristianesimo è pertio il mondo; il genere umano diventa preda d'ogani male -; e nei suo zelo di proselito, domanda la distruzione non solo dei teatri, ma anche delle opere de poeti.

Educò egli un altro potente campione del cristianesimo in Lattanzio suo

compassano. Più d'immaginazione oratoria che di storica vertià egli fa prova nel trattalello Della morte dei persecutori: nelle Intituzioni divine, pubblicate sul fine del regno di Costantino, debolmente ribattà gli errori senza saperii schivare. Men nolevole per elevata eloquenza che per accurvata espressione, se è il più deganale fra giu autori ecclessiatici lintin, poce merita il titolo di Cicerone cristiano. Ben lontano dall'indignazione di Giulio Firmico, il quale suggeriva di punire l'idolatria a rigor di legge, proclama essere la religione la cosa più spontanea: — Via da noi il pensiero di vendirarci de nostri persecutori; a Dio se ne lasci la cura; il sangue de' Cristiani ricadrà sul capo di chi lo versò .

248 San Cipriano, vescovo di Cartagine, colle moltissime opere di soave e lucida abbondanza, contribui forse meglio che altri a separare i due ordini di fede e d'esame, di rivelazione e di concepimento, la cui mescolatza produco o la schiavità o il traviamento dell'intelligenza, mentre la distinzione schiude allo suirio numano le barriere dell'infinito. It randolo dal simbolo mella realtà.

San Girolamo, anto nobimente à Stridone nella Pannonia, educato a Roma sotto Donato commentatore di Terenzio, e sotto il retore Vittorino, concrasse la coltura e la corruzione di quella grande città, finchè nauseato concentrò sopra il cristianesimo l'ardore potente che prima dissipava nelle passioni. Gustò le maschie vottutà della solitudine, abbellia, come egli dice, dati fiori di Cristo, lontano dall'affumicata prigione della città : ma non restandone soddisfatta la operessità sua, si condusse ad Anticohia, dove contro vogita fu ordinato prete; indi a Costantinopoli, benche quinquagenario, si pese discepolo a Gregorio Nazianzeno nell'esegesi sacra, e mutò in latino varie opere; poi a Roma papa Damaso l'adoprò a diversi negozi e lavori lettrarji.

Quivi legò amicizia con pie matrone, degne di storia, Melania, uscita d'una di quelle caso senatorie, alle quali, cessata ogni potenza politica, erano rimaste opnientissimo rondite, perduti il marito e due figli, lasciò il terzo fanciullo per passare in Egitto a conoscere gli anacoreti; sovvenne largamento ai fedeli perseguitati dagli 'Ariani, accogliendoli nella fuga, e vestendosi da schiava per nutrirli e consolarli nelle prigioni. Marcella, pur vedova, erasi raccolta in villa a monastico rigore con Principia sua figliuola. Di pari vitai rindiperano Ascilara di Albina, suora e madre di Marcella. Per maggiore pietà e più generosi soccorsi a poveri ed infermi si segnalo Paola d'antichissima famiglia <sup>65</sup>, colle un figlione Estoschio e Blessilia. Queste dame sottomettenasi al domino dell'anima robusta di Girolamo, e così Leta, Fabiola, altre coscienze profondamente convinte, che collo viriti più austere protestavano contro le fiacchezzo, e soccorravano generosamente alle miserio d'un secolo infelicissima.

Saldo al vero, Girolamo insegnava che la salute della Chiesa dipende dall' nità del pontetice, e se a questo non si dia un potere superiore agti altri, v'avrà tani seismi quanti vescovi. Umile in faccia a Dio, altero in faccia agli uomini, flagella sitzaosamente quanti vizi incontra; nè risparmia gl'indegni misori della religione, suasscherando certuni che, fattist diaconi e sacredio per trattare più liberamente colle donne, si piacovano in vesti eleganti, capelli rica e profumati, anelli alle dita, camminar in punta di piedi, traforarsi nelle case, e solicitare donativi e legati "i. Punti da ciò, tolsero a perseguitare il santo, denigrandone le amicizie spirituali; tanto che egli, sebhene davanti ai magistrali si chiarisse innocente, abbandonò Roma e tornò in Palestina, percorreadone passo passo i luoghi per meglio comprendere le sacre scritture.

Paola suddetta, fissatasi con Girolamo a Bellemme, dove accorrevano firstiani d'ogni paces sezza distinzione di grado od irichetza e riguardando primo chi facevasi ultimo, presedette a un monastero di donne; Girolamo ad uno d'uomini. Caloroso martire di se atesso, egli scriveva sin mille righe il giorne: pure trovava tempo di sejegare la Bibbia d'soni anacordi, dirozzare colle prime lettere i fanciulii, e tornare di furto agli autori profani, delizia della sua gioventiù.

Anche Melania, piantalasi a Gerusalemme, vi accolse per trent'anni tutti coloro che accorreano a venerare i santi luoghi. Con lei erasi stretto di spirituale amicizia Rufino prete d'Aquileja, ammiratore d'Origene, teologo austero, ma traviato dal proprio orgogio; talché Gerusalemme, popolata di questi fervidi preselti e ingegnosi, divenne il centro delle dottrine rigerose e razionali di Origene. Girolamo, che dapprima le avea levate a ciclo, dappoi ne vide il pericolo, e cominciò contro Rufino una polemica, disabbellita da indiguie che rispeava in Persio e Giovenale.

Le più importanti sue elucubrazioni sono di critica sacra. I Greci aveano avuto fin dall'origine i libri sacri, stesi in parte dagli apostoli in quella lingua, come universale: i Latini anch'essi di buon'ora ne fecero una traduzione, comunque faticoso riuscisse il voltarli nella lingua del vulgo, da cui fu detta la Vulgata. Damaso commise a Girolamo di togliere ad esame la versione italica dei Vangeli, fedele ma da interpolamenti e variazioni alterata: egli il fece, e insieme corresse il Salterio, Giobbe ed altri libri che non ci rimangono. Pensò poi a una nuova versione dell'antico Testamento, non più sul testo dei Settanta, ma sull'originale; e per quindici anni vi si ostinò, fedele al testo a segno da introdurre nella lingua molti modi ebraici, valendosi pure delle versioni siriaca ed araba, e delle greche: fatica stupenda per un uomo solo, ove dovette crear quasi una lingua mova, che si appropriò immagini e frasi orientali, piegossi ad esprimere idee e cose opposte al suo carattere, eppure non perdette maestà e gravità. Per tal opera le lingue d'Oriente vennero ad influire, più tardi, sopra quelle dell' Europa; e la traduzione di Girolamo, adottata dalla Chiesa, invece dell'antica italica fatta sopra i Settanta, diventò fondamento a quella che il concilio Tridentino dichiarò autentica.

Accortosi per propria sperienza che alcune letture aduggiano i fiori celesti sotto un rigoglio d'importuni pensieri, e smorzano il gusto degli studi meglio confacenti a Cristiano, Girolamo nella tarda età garriva coloro che, dopo abbandonata la sapienza del secolo, si nauseavano della semplicità delle sacre scritture, e tornavano ai poeti 45. Eppure egli stesso gli amò sempre, tanto che glicl'apponevano i suoi avversari: nuovo indizio della battaglia, che le due civiltà si portavano nella letteratura come in ogni altra cosa.

333-434 Del che un nuovo esempio abbiamo in Ponzio Meropio Paolino da Bordeaux.

che, dopo dignità primarie nella Spagna e nelle Gallie, governò la Campania; e nominatissimo per parentadi non meno che per dottrina, consenti alla chiamata di Dio, rinunziò al mondo, e a Roma ricevette il battesimo. Di tale acquisto i Cristiani fecero pubbliche gratulazioni, mentre i Pagani se ne rodevano: parenti e amici incontrandolo voltavano largo da lui come da disertore: clienti, liberti, schiavi consideravano rotto ogni vincolo con esso. Il noeta Ausonio non lasciò via intentata per istornarlo dalla sua risoluzione, tra le frivolezze letterarie d'allora non intendendo come la forza della convinzione e l'autorità della coscienza potessero reggere contro consigli e lamenti così poetici.

Paolino, a Firenze animatosi nei colloqui di sant'Ambrogio, si ritirò nella solitudine presso Nola, ove colla moglie, ridotta a sorella, visse sedici anni, istituendo una specie di Tebaide fra le delizie della Campania: fabbricò una chiesa a san Felice con dipinte istorie dell'antico Testamento, per guardar le quali i terrazzani dimenticavano fin il desinare. Minacciano i Barbari? e' non li teme, assorto in una pace che il mondo non può rapire. Ogn'anno, il giorno natalizio del suo santo prediletto, compone un canto; e benchè gl'idolatri della forma sentenziino ch'egli scrisse meglio da pagano che convertito, Ambrogio troyava composti e soavi quei carmi, e Agostino ne lodava la gemebonda pietà. Fatto vescovo, mantiene corrispondenza con Ambrogio, Girolamo, Agostino coll'Italia, coll'Asia, coll'Africa, ricambiando idee, consigli, schiarimenti.

Tranassando altri Padri della Chiesa occidentale, nominerò Zenone vescovo di Verona, che sbarbicò dalla sua chiesa i resti dell'idolatria e dell'arianismo, e ci lasciò settantasette discorsi, eleganti d'espressione, se non nuovi d'idee. Eusebio sardo pel primo introdusse la vita regolare fra il clero di Vercelli ond'era vescovo; nel concilio di Milano resistette all'imperatore, il quale cacciò fin la mano alla spada contro di esso; mandato esule qua e là . stava nella Tebaide allorchè lo richiamò l'editto di Giuliano; caldeggiò sempre sant'Atanasio; fu spedito a rimetter in pace la chiesa d'Antiochia; al che non essendo riuscito, tornò alla sua sede, ove chiuse santamente i giorni. Ebbe amico Lucifero vescovo di Cagliari, uno dei più fervorosi oppugnatori de' vari scismi, e che dall'esiglio mandò all'imperatore uno scritto, dettato con quella violenza che gli faceva ordinare a' suoi di non aver comunicazione di sorta cogli eretici. Conformi opinioni sosteneva l'amico suo diacono Ilario, pretendendo sino che gli Ariani, per rientrare in grembo alla Chiesa, dovessero ribattezzarsi; il che lo faceva da san Girolamo soprannomare il Deucalione del mondo.

Mai non s'era pensato dai Pagani ad accogliere in una chiesa il popolo per esporgli che cosa credere, come adorare, come operare; la cognizione delle cose sacre, siccome tutto il resto, essendo privilegio di pochi, non mai accomunata alle plebi. D'altra parte, che sarobbeis potulo predicare nel tempio quando i dottori stessi non aveano dogmi comuni, e stavano perpessi sulla morale? L'eloquenza antica esercitavasi negl'interessi particolari d'un cittadino o d'una città; al più qualche filosofo disputava coi discepoli, ma intorno a dottrine speciali, sprovedute di carattere pubblico e universale.

Da che Cristo ebbe detto, - Andate e predicate a tutti -, doveva alla congregazione dei fedeli essere esposta la verità universalmente accettata, e spiegarvisi i punti che rilievano alla salute di tutti. Dalla più tenera età il sacerdote assumeva il fanciullo, e col catechismo gl'insinuava le verità sublimi, mercè delle quali potrebbe anche la femminetta rispondere a ciò che ignoravano Aristotele e Platone. L'istruzione continuava quanto la vita, o confermando i credenti, o convertendo i traviati, o persuadendo gl'increduli. La predicazione sulle prime era avvalorata dal santo olezzo della virtù, dall'evidenza del miracolo; e parlando lo Spirito Santo per bocca degli apostoli, non era mestieri di persuasive d'umana sapienza 46. Ma come la religione fu estesa e mescolata alla società, si muni anch'essa delle armi con cui l'errore la combatteva, e l'eloquenza fu trasportata dalla ringhiera al pulpito, dalla politica alla morale, dagl'interessi del mondo a quelli del cielo. La Chiesa, fatta trionfante, volle ornarsi dell'eloquenza, come si ornava di pompe e d'apparati, e suppli coll'arte del pulpito all'intepidita fede primitiva. Suo primo campo furono le lotte cogli Ariani; poi giganteggiò per opera di oratori, i quali, nel combattere l'orgoglio del sapere e l'indocilità del cuore, reggono a netto di quanto l'antichità vanta di più insigne, non che sorpassare di buon tratto i loro contemporanei.

Con gagliardia affrontò Ariani ed idolatri in Occidente sant'Ambrogio, 840-97 romano nato a Treveri. Come governatore della Liguria e dell'Emilia sedeva egli in Milano, dove la presenza dell'imperatrice Giustina facea prevalere gli Ariani a segno, che vi fu posto vescovo il cappadoce Ausenzio di quella setta, Quando l'imperatrice ottenne dal figlio una legge, che a quelli concedeva piena libertà di assemblee, e guaj se i Cristiani li molestassero, il segretario Benevolo negò formolarla, e rinunziò piuttosto al grado; ma Ausenzio se ne incaricò. Allorchè questo vescovo morì, poteasi prevedere tumultuosa la elezione del successore, che faceasi a voci di popolo; e il governatore Ambrogio si presentò ai comizi per tenerli in dovere. Ma appena entrato, le due divise d'accordo gridano: - Sii vescovo tu stesso , poichè il vescovo si eleggeva di qualunque condizione, nè tampoco esigendosi fosse cristiano; onde Ambrogio, tentato invano sottrarsi a quel peso colla fuga e col seder giudice in un caso di sangue, riconoscendo il volere di Dio a manifesti indizi, si lasciò battezzare, poi ordinar prete e vescovo; e ceduto ai poveri il suo danaro, alla Chiesa i terreni, al fratello Satiro l'amministrazione della sua casa, tutto si affisse al santo ministero.

Dalla Bibbia e dai Padri, letture a lui nuove, trasse tal frutto, che divenne

il primo dei santi Padri in Occidente; e se cede in genio a Gregorio Magno. a Basilio, a Giovan Grisostomo, li supera in pratica attività, sublimandosi negli atti più che negli scritti. La vita sua, descrittaci eloquentemente da Paolino suo segretario, era assorta nelle cure più diverse; giudicare cento affari a lui portati dai fedeli, curare spedali, attendere ai poveri, accogliere tutti con affabilità, e fra ciò meditare e comporre: forniva di vescovi chiese che mai non ne aveano avuti; visitava ed incorava gli altri, e talvolta li raccoglieva a concilj; interponevasi a favore de' rei di Stato; vendeva gli ori del tempio per riscattare prigionieri dai Goti. Missioni importanti erano a lui affidate come a pratico: da Valentiniano morendo gli furono raccomandati i suoi figliuoli: dissuase Magno Massimo dall'entrare in Italia: ucciso Graziano. andò ad impetrarne il cadavere, e con franchezza intimava a Teodosio la verità, e gl'insegnava le distinzioni fra il sacerdozio e l'impero, talchè quegli diceva. - Solo Ambrogio conosco, il quale di vescovo porti degnamente il nome ». Intanto egli rappresentava con dignità ed amore il tribunato che in nome di Cristo aveano assunto i vescovi dopo caduto quello in nome della legge, colla parola e colle opere offrendosi sostegno al popolo, invocando la giustizia o l'indulgenza de' principi, interponendo a favore dei tapini e de' soffrenti le dottrine della povertà, dell'eguaglianza, del riscatto umano, operato col sangue d'una vittima celeste.

Quanta pratica avesse coi classici lo palesano le opere sue; sebhene scriva baizano e socretto, senza padronaza d'espressione, e con vans ostiligiaza e giocherelli qualora non sia animato dal sentimento del dovere o del pericolo 17. Nella più estesa e curiosa fra le sue opere, sui doveri degli ceclesiastici, passa in rassegna quelli di tutti gli nomini, e scieglie quisitoni di pratica filosofia. Nell'Esamerone, commentando le sei giornate del mondo creato, molto sigiova di Origene. I suoi clogi della virginità producevanta tele effetto, che padri e mariti lamentavansi perchè troppe donne dedicassero a Dio la loro continenza.

L'imperatore Graziano avea decretato che ciascuno potesse onorra la divinità nelle admanze al modo che più credesse opportuno; ma Ambrogio seppe persuaderlo a ferire di colpo estremo l'osservanza antica. In conseguenza ordinò di toglier via dal senato di Roma la statuto della Vittoria; pio chiamò al fasti tutti bieni con cui mantenevansi i tempji, i pontefici, i secrifaj; ananullò i privilegi politici e civilì delle Vestali, e victò ai sacerdoti d'accettare legali, ananullò i privilegi politici e civilì delle Vestali, e victò ai sacerdoti d'accettare legali, con di beni molti "s. Spaventali i nobili romani, i capi del senato, e quelli che si estinavano a chiamarsi « la parte migliore dell'unan genere » <sup>10</sup>, specimo o Graziano perchè esspendesse questi decreti; e per fare maggior colpo, gli recarono la veste di sommo pontelice, religiosamente custodita, e che a lui dovea rammentare la lunga serie de predecessori che se ne fregiarono comismbolo del polere supremo in terra e d'onori divini dopo morte. Graziano non si arrese a quelle dimostrazioni, e proferi, — Tale ornamento disdicesì acristano ; ono de la religione antica rimase senza sommo pontelete, e il sa-

cerdozio spogliato dei beni che lo facevano ambire anche dopo ch'era privato degli onori e de' privilegi.

Ne diverso esito sorti l'ambasceria mandata a Valontiniano II acciocchi pristinasse l'altare della Vittoria; e le suppliche di Simmaco e di Libanio a tale intento sono l'ultimo grido del paganesimo, che sentesi traftito nel cuore. Lo sdegno di questi esalò non sollanto in segreti mormorii, mai ne operte; nè forse restarono estranj alla sommossa, nella quale Graziano perdette la vita. Ma soccombettero definitivamente allorchè chhe la porpora Teodosio, che il titolo di Grande divette principalmente all'avere terminata ron coraggio o convincimento la prolungata contesa fra le due religioni.

Narrasi che, venuto a Roma, e ricevuto da un bell'incontro di dame e senatori. Teodosio proponesse a discutere qual fosse la religione da seguitarsi, e che l'idolatria vi soccombesse. Il fatto non ha sembianza di vero: certo per legge generale egli vietò che « alcuno si contaminasse co' sagrifizi, immolasse vittime, difendesse simulacri fatti a man d'uomo »; i magistrati non entrassero ne' tempi ; confisca per qualunque atto d'idolatria, e morte a chi immolasse; il giorno del Signore fu dichiarato sacro, proihendo in esso i giuochi e gli spettacoli, e riformando il calendario giuridico a norma delle prescrizioni cristiane 20. Eppuro le leggi di Teodosio convincono che non erano cessati i riti antichi: imperocchè egli decretò che, chi dal cristianesimo ritornasse all'idolatria, restasse incapace di disporre de' suoi beni per testamento; dappoi estese questo statuto ai catecumeni, e dichiarò infami gli apostati 24. I concili ripeterono queste leggi, e gli scrittori ecclesiastici inveivano contro le cerimonie gentilesche, conservate massimamente nelle feste, nei saturnali e nei giuochi. Tempi e debubri furono però chiusi allora dai magistrati. e spesso demoliti dalla pietà: i senatori, come cantava Prudenzio, bellissimi splendori del mondo, deposero le insegne del vecchio sacerdozio per rivestire la candida toga del catecumeno 22.

Restava a domare l'eresia; e Toodosio, caduto in grave malattio, decretò essere volontà sua che tutti adeissero alla religione insegnata da san Pietro ai Romani, quale allora si professava dal pontelire Damaso e da Pietro vescovo d'Alessandria; ai seguaci di essa dava autorità d'assumere il titolo di Gristiani Catolici; i dissidenti infamava col nome d'eretici, minacciandoli anche di castighi <sup>20</sup>. Rimossi i vescovi e chercio ostinati, senza tumulto né sangue si stabili la fedo ortodosa; e il terza <sup>21</sup> concilio ecumento, odunato in Co-sut stantinopoli, confermò nell'interezza sun il simbolo Niceno, dichiarandolo più distesamente in alcuna narte, ondo combattere nosoteriori eresic.

Ciò in Oriente; ma fra noi l'arianismo erasi ricoverato sotto il manto di cali malero di Valentiniano II, la quale, arrogandosi d'estendere l'imperiale autorità anche sopra il culto, pretendova che sant'Ambrogio colessea agli Ariani una delle chiese di Milano. L'indegna proposizione con fermezza egli respinse; e Giustina, chimmando ribollione l'opporsi ai voteri imperiali, si ostino d'ottenere a forza l'indegna Cominciò a gravire i mercanti d'una tassa di

ducento libbre d'oro, e imprigionare molti che non vollero o non polevano pagarla. Mandò ad Ambrogio l'ordine di uscire dalla città, ma eqgi protestò non poter abbandonare il gregge da Dio affidatogli: minacciollo di morte, ed egli mostrò nulla desibererebbe megio del martirio. Deliberata poi di pubblicamente solennizzare a modo sou la Pasqua, citò Ambrogio al suo consiglio; ma per ispontaneo affetto essendogli corso dietro a turba il suo gregge fino al palazzo, i ministri imperiali dovettero supplicare il pratola o disperdere e calmare l'estuanto moltitudine, promettendo non sarebbe violata la relicione.

Bugiarde promesse! Nella solenne mestizia della settimana santa, uffiziali palazzo si recano dapprima alla basilica Porziana, poi alla nuova 2º, per disporre ogni cosa a ricevervi l'imperatore e sua madre. Il popolo torna allora sui tumulti, sicchè gran pena durarono le guardie a difendere le chiese; e un sacerdota raino versava in grave pericolo, se non fosse ricorso per difesa da Ambrogio stesso. Questi negava d'esser obbligato a cedere il tempio, atteschè le cose divine non vanno soggetta all'imperatore, il quale si trova nella Chiesa, non sopra la Chiesa; e dalla cattedra di verità mostrava come sia lectio resistere all'ingiustizia, non perè con armi, non colla forza; pregava Dio a non permettere si versasse sangue per la sua Chiesa; e congregati nelle due basiliche i fedeli, gl'intratteneva or cantando, ora predicando, e ripeteva — La tirannide del sacerdote le sas deboteza :

Fu allora che Ambrogio, per animare e distrarre il popolo introdisse il cantare a vicendi ni due cori, cio ele natifione, ancora inusta en hostro Occidente. Prima d'allora certamente cantavasi dai fedeli, ma forse con una semplicità tutta di pratica; e probabilimente nelle chiace devirate dagli Ebrei seguivasi il modo che questi aveano tenuto nel cantar i salmi, mentre in Grecia vi si applicavano le melopee della înr. Da questa melopea greca prese le moste Ambrogio, sia togliendone i nomi o le arie popolari, sia riducendo in setacordi, o serie di otto suoni (le ottave), i tetracordi o serie di quattro suoni di cui componensasi i modi grecii. Se Cirisse pure imi di nobelle e commovente semplicità, alcuni dei quali si cantano tuttora <sup>27</sup>. Con santa compiscenza egli irmembrava la melodia d'uomini e donne, di verginie fanciulii, sonante come il fragore delle onde, e dalla quale anche sant'Agostino restava commosso fino alle lagrime <sup>28</sup>.

La fermezza d'Ambrogio vinse l'ostinazione dell'imperatrice, che dischiuse le carceri, tolse le guardie; e Valentiniano, sentendo la potenza di quell'inerme, diceva a'suoi uffiziali: — Se Ambrogio l'ordinasse, voi mi consegnereste a lui colle mani legate . .

Ma poco di poi gií in elevato incontro un dottore degli Ariani, e pubblicato un editto che permetteva a questi di tenere loro assemblee, minacciando di morto i Catolicis se le turbassero. Ambrogio tornio alle armi sue, la predica, le antifone; e di e notte la chiese fin occupata dai dedici. Tale consenso distosie i princiji dall'usare violenza; e il ocucilio d'Aquileja, tenuto poco dopo il Costantinopolitano, e dove Ambrogio sostenne la parte principale, chiari la fede de' vescovi d'Occidente, che poterono asserire non esistere più Ariani fino all'Oceano.

Ambrogio durà ventidue anni al laborioso ministero, finchè di cinquantasette a Dio piacque chiamarlo al premio. Si pretende che, per ricompensare lo zelo adoperato contro gli Ariani da lui e da san Valeriano, il pontefice erigesse le sedi di Milano e d'Aquileja in metropoli, dignità fin allora ignota in Occidente. La prima estese la giuristizione sui vescovadi dal Po fin destro la Rezia; l'altra su quei della Dalmazia, della Pannonia, del Norico, e poc'a poco nella Venezia: e l'un metropolita consacrava l'altro, risparmiando il difficile viaggio a Roma.

Contemporaneamente san Filastro combatteva gli Ariani, stese un Catulago delle cresie, e fatto vescovo di Brescia · città rozza, ma avida di dottrina · <sup>20</sup> resistette a Valentiniano e Giustina insieme con Benivolo, magistrato, il quale, piutotso che cedere alle blandizie dell'imperatore, si ritirò a vivere oscuro in riva al Benáco. A questo Benívolo sono diretti alcuni sermoni di san Gaudenzio, che peregrinato a Cerusalemme, in Antiochia conobbe san Giovanni Griosstomo, poi succedette a Filastro nel vescovado di Brescia, ove colle reliquie portate d'Oriente consacrò una chiesa col titolo di Concilio de' Santi. Vigilio dal vicino Trento scorreva la valle dell'Adige e il Veronese, predicando, battezzando, ergendo chiese, abbattendo idoli: perocchè nelle vallate alpine conservavasi il culto di Saturno, e nella trentina di Non (Anaunia) circuivasi processionalmente i campi, litando a quel dio; al che non avendo voluto uniformarsi Sisnio, Martirio, Alessandro, furono martirizzati: anche i valligiani di Rondera, lici il al'doroziano di nell'idolo la ladorono Vicilio <sup>30</sup>

Si grandiosi uffizi incombevano ai Padri in quella Chiesa, che di perseguitata diveniva dominatrice : ma sebbene greci e latini difendano le stesse verità, e in tutti si senta la convinzione che lotta, l'entusiasmo che eleva, la carità che santifica, traggono carattere particolare dalla natura del paese, secondo che vivono in Oriente o in Occidente. In Roma non erano mai prosperate la metafisica e la filosofia sublime, per difetto in parte della lingua; mentre il sano intelletto e lo spirito pratico vi campeggiarono nello svolgere ed ordinare la legislazione. Pertanto gli apologisti latini non offrono grande apparenza d'ingegno, conservano alcun che dell'alterezza romana, rigidi, ostinati di non calare ad accordi coll'avversario, nè tampoco valersi d'altre armi che le proprie; onde sdegnano gli ornamenti dell'eloquenza, gli artifizi della logica, le reminiscenze della letteratura ostile. La Grecia, ancor fiorente di lettere quando il cristianesimo apparve, gli oppose più clamorosa lotta, armata di cavilli, di seduzioni, di disprezzo; ma quando convertita gli esibi difensori, questi conservarono le costumanze e i difetti delle scuole dond'erano usciti, e comparivano in campo come Davide, accinti della spada rapita al gigante.

Il nemico stesso che combattevano era differente. Roma, per cui sono iden-

tici la religione e lo Stato, non sa apporro al cristianessimo condanna peggiore che dichiarario nemico del genere umano, cioò dell'impero; il genio suo legale docreta, uccide, non discute; e gli apologisti, opponendo rigore a rigore, s'accontentano spiegare il dogma, ed appellarsi alla lettera sertita. I Grego perdato le avite istituzioni, naturati alla disputa e alle sottigliczze, retori e sofisti ingordi di quistioni nuove, guardano i Cristiani come novatori pazzi o pericolosi, che ripudando la tradizione, precipituno la coscienza umana nell'incertezza. Mentre dunque i magistrati a Roma uccidevano, i dotti di Grecia esaminavano, discutevano, sicché gli apologisti erano obbligati seendere a minuica, accettare l'objezione arguta, a nondare il sottio paradosso, ji sillogismo capzisos; e sentendo tutta la potenza della libera parola, invocavano solo che la forza non intervenisse nella discussione della vertià.

Gli uni e gli altri aprono la nuova società, posati tuttavia sul terreno dell'antica; convincono l'usono che, senza quel lume del lume, egli ignora le verità più necessarie alla sua condotta, niù care al sua cuore, più dolci alle sue speranze; e invocano la libertà delle coscienze, non più per il solo senato, niè per una città od una gente, ma per l'universo. Vinti che ebbero i nemici esterni, dovettero lottare contro le discordie intestine, cioè coloro che, al modo del serpente antico, adopravano la parola di Dio per difilondere l'errore, o per restringere a concetti particolari le verità generalissime che la Chiesa annuziava.

Nelle scuole vengono a fronte l'antico Oriente, l'antico Occidente e il cristianesimo, il quale, estendendosi su tutti gli nomini e tutti gl'interessi, era naturale che trovasse molte ed interessate contraddizioni. 1 Neoplatonici vogliono elevarsi a Dio non mediante la fede, ma mediante la dottrina. Sette giudaizzanti, sette giudaiche, sette orientali assenzienti od avverse agli Ebrei, sette cristiane inclinate o nemiche all'ascetismo, docili o reluttanti all'asiatica teosofia, cominciano la più splendida gara d'ingegno che il mondo avesse mai veduta, fra la teologia antica e la nuova, fra la mitologia poetica e la religione morale, fra la vetustà che tramonta e il nuovo tempo che s'apre, Onde alla dottrina evangelica incontrò come a tutte le novità; prima tacciata di sogno e di follia, dappoi se ne confessa la sublimità, ma appuntandola di plagio, quasi ogni sua verità fosse dedotta dall'Egitto, dall'India, dall'Academia; infine se ne adottano i concetti, mentre tuttavia si persiste ad oppugnarla. Ma su quella bilancia ha perduto ogni peso la spada; e l'autorità dei cesari, nell'apogeo della sua forza, non entra per nulla a determinare la credenza; tanto efficace sonò la parola che distingueva i diritti della spada da quelli del pensiero.

Fra le cresie fu clamorosissima quella di Nestorio, il quale negava l'incirnazione di Dio, distinguendo in Cristo la natura divina dall'umana, e ripuazi diando percio la divina maternità di Maria: condannata nel concilio di Efeso, quardo ecumenico, venne per ricolpo a dare estensione al cullo della Vergine, il quale contribui non noco a svellero i resti del pazamesimo, convertendo alla Madre dell'amore e alla Donna dei dolori i tempi pagani. Non più sulla natura di Dio ma su quella dell'uomo sossiciarono i Pelagiani, ceramolo perchè tanti mali si patiscano sotto un Dio buono, come la prescienza divina si combini coll'umana libertà, e la Grazia coll'attività morale dell'uomo. I Manichei lo spiegavano in modo vulgare, supponendo un Dio buono e un malvagio; e da quella provincia romana dell'Africa, dove si svolsero le più vigorose intelligenze cristiane, dove si elaborarono i principi fondamentali della cristiana filosofia, sorse il più vigoroso combattitore, sant'agostino, del quale parleremo fra poco. Entichiani, Monofelti, colle varie gradazioni di loro cresie concernenti la natura o la volontà di Dio e del suo Verto, agitarono nintosto l'Oriente.

Perocchè la divisione che erasi fatta nell'impero, estendevasi pure allehiese, e cominciata dalla fabbricazione di Costantinopoli, dura fino ad oggi,
avendo ciascuna, anche prima di scindere la essenziale unità, conservato
un'impronta e una tendenza particolare; il genio bisantino speculativo, il genio
monano partico. Altorchè la Chissa greca si radunò nel concilio di Nicea, fin
per chiarire la relazione delle tre persone divine, e settanta opinioni agitavano il clero abissino sopra l'unione delle due nature in Cristo: la latina non
ebe trattati dognatici prima di Agostino, nè prima di Gregorio Magno
aleun metafisico sedette sul trono papale. In Oriente si disputa sulla essenza
ella natura divina, mentre quasi ignote vi sono le quistioni sulla libertà
umana e sulla Grazia: al contrario da noi si ragiona sopra gli atti umani.

In Oriente erano cominciati i riçori della vita monastica; e i deserti della Siria e della Tebaide si popolarono d'anacoreti, che nella solitudine attendevano ad operare la salute delle proprie anime, staccati dalle cose terrene, come Antonio 31, Paconio, llarione. Non tardarono i monaci a propagaris en lonstro paese, forse allorché sani'Anasios sorreva l'Italia per combattere l'arianismo: ma hen presto si raccolsero in compagnie, sotto regole dettade as sant'Agestino, poi da san Benedetto; e furnon piuttosto missionari di Barbari, dissodatori di terreni, assistenti di infermi; nè le Alpi e gli Apennini videro strazi e macerazioni quali i torrenti petrosi elle 'Dgitto e le bollenii arene della Libia; e invece di quegli stillit che cola 'passavano l'intera vita su di una colonna, da noi si vide l'attività efficace di sant'Ambrogio, di Leon Magno.

La Chiesa greca restò corrotta dalla propria immobilità, non progredendo vedezzo tanto saprere, non raffinando l'arte in nezzo a tanto cerimoniale, vedendo sorgere gli Iconoclasti, poi retrocedendo collo scisma. Nella latina invece il buon senso filosofico e pratico si piegò al progresso, si modificò a seconda dei tempi e nello spiegarsi dell'attività; man mano che la società secolar diveniva impotente, l'ecclesiastica vi si surrogava; i riti pagani come i tempi conservava, trasformandoli e trendoli a superiore intelligenza; le terre cambiavano i nomi per assumere quello d'un santo.

La differenza fra le due Chiese fu rivelata maggiormente dall'ordinamento

esterno. L'impero Occidentale sfasciavasi quando appunto imprandivano i pontécic; e in questi si concentrava l'autorità, che lasciavansi cadere di mano i magistrati civili. Avrebber essi dovuto allegare l'incompetenza, per non esporsi al rimprovero d'usurpazione, dato molti secoli dopo da una filosofia non solo estrane a quei pericoli, ma incapace orisoluta a non inendenfi? doveano lasciare che la società nadosse a fascio anzichè togliere a dirigerta, come normon dev fare ne' francenti?

Il patriarca di Costantinopoli scapitava per la presenza dell'imperatore; nè era meglio che una delle ruote d'un sistema civile, regolare, protetto dalla gerarchia e dall'esercito. In Italia invece vodremo ben presto gf imperatori fuggire da Roma, sicchè il papa, dolente si, ma non vergoguoso delle pubbliche sventure, mantenevasi colla fronte slat, come servo dalle cobei miperiali; quando ogn'altra autorità perdea vigore, egli solo rimaneva cogli attributi di un'altra sovranità, reale e permanente; e le istituzioni politiche dell'impero, l'energia delle genti occidentali, il pericolo valeano ad assodarlo, mentre a lui si volgeano i Barbari, ch'egli doveva convertire, illuminare, incivilire, governare.

Il bisogno di difesa e d'azione facea stringere fra sè i monaci, milizia oderciosisma de pontefici. Il celibilat staccò l'ordine sacerdolate dal laico, e dagli interessi e affetti terreni; sicchè il prete si considerò superiore al laico, e perciò esigeva rispetto e sommessione, come unarchio di santità adducendo le aslatienze e la dottira. Perfino la lingua comune e la pace universale, che parvero sin oggi utopie benevole, vennero dalla società cristiana attuate ner quando è osssibile col parlar latino e coi concili.

Cosi, mediante il cristianesimo, dentro periva il despotismo, cio il potere separato dal dovere, l'autorità che crede aver sopra gii uomini opini diritto, fin quello negatogli dalla legge naturale e divina; finori periva la nazionalità esclusiva, tutto dirigendo all'affredlamento. Ne però la Chiesa abbiva l'individualità degli uomini o de' popoli, anni nobilitava; solo alla nazionale esclusivatà contrapponeva il concetto d'universalità, dovendosi rispetto anche ai minini, non perchè greci o romani od ebrei, ma perchè uomini e cristiani, perchè non fattura capricciosa di vari numi, ma libera creazione del Padre nostro 3º. Le verità, tramandate parte in sicritto, parte a voce, rieveano non solo spiegazione ma autenticità dalla Chiesa, che n'è la depositaria e la granate, e ogniqualvolta ne vede intaccata una, la chiarisce e vogige viemeglio; e poichè non c'è verità astratta che non operi sulla morale, stabilendo quelle purifica, questa.

Tale fu il compito de Santi Padri. Malgrado che le condizioni della società d'allora e i sopravenuti infortunj tardassero i frutti, pure non v'è per avventura miglioramento alcuno de tempi più civili, che alimeno in germe non si trovi in essi. Succeduti agli apostoli ed ai martiri per propugnare col sapere e colla parola le credenze nuove, sorte col popolo e fra il popolo rampollate, essi rompono il perpetuo circolo dell'imitazione fra cui era incantata la pro-

fana letteratura, e formano il secolo d'oro della cristiana: e noi potemmo sudiarvi molle particolarità della storia de' popoli, e il lento ma incessante maturarsi della più vasta rivoluzione, e gli ostacoli attraversatile dalla scienza appoggiata sulle antiche osservanze, sinchè fu chiamata a sostenere con rintegrato vigore le nuove.

Le dispute che essi agitarono, oggi sono dimenticate: ma essi combatterono perché noi, vulgo senza diritti né forza ne divinità, potessimo cessare d'essere schiavi negli ergastoli, o pasto ai leoni per divertimento del popolo re, e le nostre anime trastullo ai solismi dei filosoli, alla prepotenza dei dominatori, alla lasvicia de ricchi; combatterono, perché noi jedep obtessimo sentire l'eguazianza nostra e proclamarla in diritto, sinche il tempo non la consacri nel fatto.

- (i) Her noderwanie principalus inclaruit, qued, later ridijionum dievraites, medius situi, et quempum inquitated, paque al her citerribor inprenti ent life, ne interficie instabilu subjecterum crevicem ed it qued ips celuit inclinicates, and internette ridiquit has parte sit reporti. celerum crevicem ed it qued ips celuit inclinicates, and internette ridiquit has parte sit reporti. Interficient de color recolonam, over 'in-lettilation die: Totte rant legre a ne in cereful imperii ned date, quidea unicaique, quod ontino ministrat, celuit dieta fentilate ribrate e. Cl. In. r. 11. 4. 6. 1.
  - (2) Cod. Teod., lib. x11, tit. 50, 1. 75.

(3) Pudel dicers s sacerdotes idolorum, mini, et auriga, el scorlo harceditates capiunt; solis elerica a monacis hac lego prohibetar; et non prohibetar a paracectoribus, sed a principious christianis. Ne de legs queror, sed doloc arm mererimas hanc legens. Sas Giosche.

(4) Sono esagerate, ma merilano esser riferile, le lodi dalegii da Ausonio in tal proposilo: Armo inter, Chumnosque truces, furtique mocentes Sauromatae, quantum ecasal de tempore belli,

Indulgel claris tenhan totar centra Camonta. Viz possit volucres stridentia tela augittes, Muserum ad columno fertur manus: olio needi, El commutato meditatur arandine cormen. Sed cormen ano melle modit: oliola horirida Martis Odrysii, tressaque viragints arma retractat. Ezulta, Azadets; celebroris vate superbo Azurua, romanunque toli Consideril Homerum.

(5) Cod. Teod., IIb. 1x. tit. 7. 1. 4.

(6) TEMISTIO, Oratio XIX.

(7) Sotto una statua eretlagti nei SST é chiamato possifes Fosse, posifes Solis, quisdecensir, augur, aurobolistas, necessare, hirrofinis d'apter secrorum. Carrazo, pap. 1402. Nº 2. în un'are socoperta allo sociolo del secolo passato gli si aggiungeno i litoli di cardisis Bereslis, sorratus Libero el Escuinis, petre patrum; Donaro, Suppl. al Muretori, t. i. p. 72. Nº 2. Pater secrorum e patre patrum ai riferiscoco al cuito di Milira, come abbiam voluto.

Macrobio fa da tui difendere nobilmente gli schiavi contro un tal Evangeto, dicendo ch'essi sono formati degli stessi elementi che noi, ricevono lo spirito dallo stesso principio, vivono, muojono all'egual modo; i costumi distinguere gli uomini, non l'abito o ia condizione; infine espone nobilmente la maniera di faral amusio agli schiavi. Satura, i.

CANTO, St. deatt Raliani, Tons, 11.

Epler, t.

```
(8) Lib. t. ep. 45.
```

(9) Dii patril, facile gratiam neglectorum sacrorum. Lib. 11. ep. 7.

(40) En. 9.

(11) AGOSTINO, De civ. Del, v. 26.

(42) Sexcentas numerare domos de sanguine prisco
Nobilium licet, ad Christi piacula versus.

Parmenzio, v. 567.

(43) Sebben Girolamo mostri disprezzo per le distiuzioni di nascila, rammenia che per padre ella discendeva da Agamennone, per madre dal Gracchi, e sposò uno disceso da Enea è da Giulo.

- (14) Ep. xxtii ad Eustoch.,
- (45) Ep. 17 ad Pablol, del 401.
- (16) SAN PAOLO, I ad Corinth., II. 4.
- [17] B. migliore per avvention de soul discorsi è quello in morte del fratello Saltro, quito pignatea sfelli di langilia.— A multa ai vale Pavar praccio il mortlondo uto respiro, appoparea sfatta la bocca mia sulle estatte lue labbre. Io sperava fer pasarea it tau morte nel nio seno, e comunicarea e la e viti mia. Pagel rendeli e sousi, venerunti abbrecci, fer a quali lo sestili vi il uso corpo farat gatato e rigido, a l'utimo facile casalore. Lo stringea fer la breccia, ma evene già pertato costi che accorsi no serrara. Qual socio di morte di triusca per mo soliio el di vita. Neglia il Cisio dismon ch'esso purifichi il coor mio, a ponga nella mia anima l'invenenza e la doctoraza tuoa «...)

Dall'affetto domestico sa elevarsi ai pubblici danni, come nei bell'esordio: - Fratelli ca- rissimi, abbiam condotto Innanzi all'ara dei sagrifizio la vittima cha fu richiesta, vittima pura, · accetta a Dio. Satiro, mia scorta e mio fratello. Io non aveva dimenticato ch' ei fosse mor-« tale, nè mi lascial iliudere da vana speranza; ma la grazia oltrepassò la speranza, e non che « lamentarmi a Dio, devo ringraziarlo, come quegli che sempre desidarai, in caso che alla « Chicas o a ma sovrastassero calamità , si sfogasse la tempesta sopra di ma a sopra la enia e famiglia. Grazie al Signore, ahe nell'universale sovvertimento prodotto dal Barbari che « d'ogni parte recano guerra , to abbia soddisfatto all'afflizione comune co' miel particolari «dispiaceri, e sia stato percosso lo solo quando temea per tutti. Sì, o fratello, avvectue roso in quanto rende florida la vila, noi fosti meno per opportunità della morte. Non a noi e fosti rapito, ma al disastri; non bal perduto la vita, ma fosti campato dalla minaccia delle e calamità sospese sul nostro capo. Affezionato com'eri a tutti i tuol, oh quanto avresti gemulo « nel sapere che Italia è incalzata da un nemico già alle porte! quale afflizione per te in pen-« sare che ogni nostra speranza di sniute sta nel baluardo delle Alpi, e che alcuni tronchi . d'albero sous l'unica barriera che difende il pudore! quanto l'anima tua si sarebbe contrie stala nel vedere cise si piccola distanza ci separa dal nemico, nemico feroce e brutale, che · ne la vita risparmia ne il pudore ·.

Nuita di così bello egli dice o nella consolazione per la morte di Valentiniano o nel panegirico di Teodosio.

(18) Sinuaco, lib. x. ep. 54. Il testo proprio della legge el manca; ma in una d'Onorio dei 443 (26d. Trod., lib. xr. ili. 10. 1. 20) è detto: — Conforme al decreti del divo Graziano, ordiniamo di applicare al nostro dominio tutte le proprietà famuia loca/ che l'errore degli antichi destino alle sacre cose ».

(49) SIRMACO, lib. 1, ep. 46.

(20) Cod. Teod , lib. xvz. tit. 7. 1. 14 , 12, 46.

(24) lvl., i. 4, 4, 5.

(22)

Exultare patres videas, pulcherrima mundi Lumina, conciltumque senum gestire Catonum Candidiore toga nivum pietatis amietum Sumere, et exuvias deponere pontificates. Contro Simmaco.

- (23) Cod. Teod., lib. xvi. itt. f. t. 2.
- (24) Se nella serie dei coneilj ecumenici si annoveri pure quei di Gerusalemme, lenuto dagli Apostoli, nell'anno 30 d. C., e descritto da san Luco nel cap. av degli Atti.— Il simbolo, quale altora fu ridotto, al legge quotidianamente nella messa.
  - (25) Oggi San Viltor Grande l'una, e Sant'Ambrogio l'attra.
  - (26) Così racconta isidoro di Siviglia, De afficiis ecclesiasticis, lib. 1, c. 7.
- (27) Deus creator ennium Jon surgit horn terita Nunc sancte nobis Spiritus: e alcuno dice Il Te Deum, ma altri lo pretende composto nel vi secolo da un frate Sisebut, vissulo probabilmente a Montecassino.
  - (28) Exameron , III. 5; Augustini Confess. , ix. 7.
  - (29) Rudis sed arida doctrina, dicevais sau Gaudenzio; e l'inno antico di san Filastro : El rudem sed lunc cupidam moneri

Insciom quamquam, tamen ad docendum Firmiter promptam.

(50) Laxe, More Forestone, Interes all'hallen marmo di C. Giujio Ingenuo, pag. 56. De un curioso passo di Rodoffo nologi perribbe che fin est escolo durane in Valazzonica II culto di Salurno: Ernat adhec in Ille relle plavini Pegani, qui arberbas el funibles réclina si-frentani, la tempor super regis, rifoliori inspos Startar mangon fequentia correbate in cure lite dalo (a Ebiol): el quam prenegit regis ebetinatio non ferrat ul Illa insopa distriarratur, l'optardes due Brisia matini armonirum mancus, qui illem disporteranta in fragmenti.

- (31) Una tradizione molto divulgata fa nato sant'Antonio a Ventiniglia, o almeno da madre dt questa città.
- (32) Dell'unità del genere unano non ebbe conoscenza l'unicibità, alla quale sembrava un infato falle à dei deisone in mancio, Ciuliano tapperentere giudies en equevivuità, procedunais dagi. Exerie e dei Cristiani, ripugni alla diversità di leggi e di costunai, la quale detva dalla vivolonda degli Der, rapperentantali del ergei controri non de nono tapirità il propoli, dia. Marci e la guerranchi, da Minerva quei che unicono in prendenza ai coraggio, da Mercurio quelli che hanno neuderan ni che valore. Sai Ciutata, centro Antienesa, tib. 17.

## CAPITOLO LI.

## La coltura pagana digrada, e si amplia la cristiana.

Quella dei sanii Padri era letteratura vitale, movra, dell'avvenire; ma quella scolastica, di forme ricalcate sui modelli classici, neppur un graude scrittore produsse dopo Costantino. Dall'Africa fu chianato a Roma e a Milano sant'Agostino per insegnare eloquenza; dalle Gallie un retore per tessere il panegrico a Teodosio; le vennero d'Egitho Macrobio e il migitore poeta Claudiano, da Siria il retore migitore leberio, d'Antiocha il migitore storico Ammiano Marcellino; e ricordiamoci che in gran carezza di viveri, essendo rinviati i forestieri da Roma, i pochi letterati dovettero andarsene, conservando invece tremila ballerine, altrettante cantatrici, e loro maestri e cori e turba seguace.

Scuole però non mancavano, e san Girolamo vi si esercitava fanciullo a declamare, e con finti litigi addestravasi ai veri; nei tribunali, udiva eloquenti oratori disputare fino a svillaneggiarsi e mordersi 1. Valentiniano e Graziano istituirono scuole di retorica e grammatica greca e latina nella metropoli di ciascuna provincia; e coloro che venivano a studio in Roma, dovevano portare dalla patria attestazioni dell'esser loro, poi arrivando notificare dove abitassero, a che studi intendessero, non bazzicare male compagnie e spettacoli, se no cacciati a verghe 2. I maestri di grammatica non insegnavano meramente gli elementi della lingua, sibbene tutte le scienze filologiche 3: che in conto maggiore fossero quei di retorica, appare dal doppio delle razioni a loro assegnate 4: passavano di città in città al fiuto de' migliori stipendi, trafficando di versi, complimenti, panegirici, dispute, senza curarsi dell'impero che cadeva o del cristianesimo che sorgeva. Così le scuóle diventavano semenzaj di cattivo gusto, come ogniqualvolta s'insegna a supplire ai pensieri con un'enfasi sempre più esagerata, e con cumuli di figure alla perfezione dello stile e alla purezza della lingua.

Deteriorando la coltura e crescendo la mescolanza, sopra l'arte imilatrice studiata dagli scrittori rivalse l'elemento popolare, spontanco e incolto; sicché nemmeno i Romani giuisero a conservare l'aristocratica purità dell' espressione. A ciò s'affaticarono retori e grammatici, Mauro Servio commentator di Virgilio; Elio Donato precettore di san Girobano e autore dei rudimenti della grammatica, che divennero modello alle posteriori; Nonio Marcello che trattà della proprietà delle parole; Sosipatro Carisio che diede cinque libiri di osservazioni grammaticial; Diomode, Fabio, Planciale, Fuluezino, che hanno servazioni grammaticial; Diomode, Fabio, Planciale, Fuluezino, che hanno

il merito d'averci conservato qualche frammento o qualche tradizione antica; ultimo Arusiano che dispose alfabeticamente frasi e locuzioni spigolate nei classici.

Questi grammatici, in mancanza della stampa, erano i soli che trascrivesero i libri per uso della scuola: in conseguenza si regolavano secondo il gusto particolare, e lasciavano perire i migliori per conservare i più opportuni; preferivano le cose tenui e le brevi alle storie di Tacito e di Livio; col divulgare estratti buttavano in dimenticanza le opere, il cui guasto venne dunque ben prima che dal medio evo e dai frati.

Altri compilatori ci tramandarono notizie sulla storia e sulle scienze, come avrelio Macrobio, vissuto al tempo di Teodosio II, che nei Saturnati introduce persone di conto a discorrere di variatissimi argomenti, riportando le notizie e le dottrine degli autori colle parole lor proprie. Di qui una sgarbata mescolanza di stile, confessando egli stesso maneggiare a stento il latino, giacchè era nato in Oriente: ma ci conservò per tal modo brani importanti? Marciano Cappella africano no invo libri del Satyricos fa fascio d'ogni erba in verso e in prosa: e quella specie di compendio di tutte le scienze servi di testo alle scuole de landio evo. Di Censorino, più che gli Indigitamenta sulle divinità che hanno potenza sopra la vita dell'nomo, è utile il trattato crondogico, astronomico, aritmetico, fisico De die matati, per la cognizione che se ne trae de' computi di ettemo fra diversi ponoli.

Le scienze non furono nè estese, nè applicate. La medicina seguitava in un empirismo misto d'incantagioni e di formole. Oribaso da Pergamo, medico di Giuliano e suggeritore delle costui superstizioni, transuntò opere d'antichi: ma il poco che ne rimane, non ci aggiunge veruna cognizione: se non che discorre saviamente sugli esercizi di corpo frequentati dagli antichi. e sull'educazione fisica da darsi ai fanciulli, raccomandando quel che mai non sarà predicato abbastanza, d'invigorire il corpo prima di coltivare lo spirito, e lasciar questo in riposo fino ai sette anni, e allora affidare i ragazzi a maestri, ma fin ai quattordici astenerli da grammatici e geometri: dappoi non lasciarli mai oziosi, acciocchè precoce non si svegli in essi l'istinto della carne. Teodoro Prisciano scrisse in latino e in greco un Emporiston delle malattie facili a curarsi, il Logicus sugl'indizi delle croniche e delle acute. il Ginecion su quelle delle donne, e un libro d'esperienze fisiche. Di veterinaria (mulomedicina) trattò un Publio Vegezio; dei mali de' bovi un Gargilio Marziale, scorrendo su tutta l'economia rustica. Va col titolo di Medicina pliniana un libro mal attribuito a Plinio Valeriano. Dopo Costantino v'ebbe archiatri di palazzo, spesso decorati del titolo di conti del primo ordine, e nel v secolo posti a paro coi duchi o vicari. Fu pensiero nuovo quel di Valentiniano II d'assegnare un medico a ciascuno dei quattordici rioni di Roma.

Vindanio Anatolino diede alcune regole d'agricoltura, buone comunque miste a gentilesche superstizioni. L'ultimo scriffore latino d'agraria, Palladio Tauro Emiliano, in quattortici libri offre, appropriandoli a ciascum mese, estratti d'atilotti, massime di Colomella, più di questo esatto nel parlare d'alberi fruttiferi e degli orti: l'ultimo libro è in versi elegicai. In Italia, dove la reforica guatta si spesso e la storia e la preceditva, giovi ricordare ch'egli dal bel principio avvertiva: — Inanazi tratto vuolsi por mente a qual · sia la persona cui devi insegnare, nè chi istruisce l'agricoltore deve emular le arti e l'eloqueza dei retori, come si fa da certini che, mentre parlano e eloquentemente ai contadini, ottengono che la loro dottrina non possa capirsi · nemmeno da' più escepti ·

I Romani sapevano la guerra per arte più che per scienza; nè lo stesso Guo Cesaro riesco di grande utilità aggi studiosi della strategia. Il Promo che ne traltasse dogmalicamente fin Vegezio Remato, che nell'Epitome institutionum rei militaria, dedicato a Valentiniano II, spoptio vari autori di arte bellica terrestre e marittima, e gli ordini d'Augusto, Trajano ed Adriano a dillanche, coll'esempio e l'imitazione delle anticle virtit, gl'istitutori de giovani soldati potessero ripristinar l'onore della milizia romana guasta e giacente.

Adriano, trovando mal accomodarsi l'antica legione coi nuovi modi della guerra, era ricorso al triviale ripiego di sceglierne i più prodi e obbedienti, e formarne una coorte di mille, quasi il frantamarlo rendesse buono ciò che non è. Probabilmente collocavasi essa a capo della legione, e dietro a lei le nove altre ecorti, disposte sopra tre linee: lo che rendeva agevole il formare il battaglione quadrato, di grand'uso nelle guerre di quel tempo contro la cavalleria, nerbo de' Parti e degli Arabi. Ma al tempo di Vegezio la coorte era già ben diversa da quella d'Adriano, componendosi di due linee; la prima d'una fila di soldati nesanti, e d'una d'arcieri ferrati, con lancie e chiaverine : seguivano due file di veliti; indi una schiera di macchine da saettamenti, tra cui balestrieri e frombolieri e reclute male ad ordine d'arme, e gli additi destinati a protegger le macchine alle spalle; ultimi stavano i triari per la riscossa. Vegezio si tamenta che della legione non sussista più che il nome; a fatica si reclutava, doveasi concederle voluttuosi quartieri, alleggerirne le armi, infine empirla di stranieri; eppure, dice Vegezio, lasciavansi uccidere non come uomini, ma come bruti, anzichè portar armi di buona difesa.

Espone egli coll'ordine schietto e appropriato di Senofonte; mette per fondamento valere più l'arte die la natura, e coll'esercizio e le isituazioni esser il Romani riusciti ad una superiorità, non data loro dalla natura. — Non superavano essi in numero i Galli, in sgilità gli Spagnuoli, in forza i Germani, in iscaltrimenti gli Africani, gli Astiatici in ricchezza, i Grecii nolturina; ma meglio di tutti sapeano scegliere buoni soldati, istruirii nella guerra per prineipi, rinvigoririli con eserciti giornalieri, prevedere quanto può occorrere nelle varie maniere di mischie, di marcie, d'accampamenti; punire ivii, ricompensare i prodi. Quește parti della scienza militare crescono il corgegio; nessuno ha paura nel praticare ciò che ha bene imparato, ond'è che un

 gomitolo ben destro e disciplinato prevale ad uno più numeroso ma di minor disciplina ed esercizio, che perciò trovasi esposto a sconfitto micidiali.
 Scende poi alle particolarità de' varj esercizi nella centuria, nella coorte, nella camerata, nell'individuo.

Nel libro secondo elevasi ad ordinamenti superiori, e alle guise con cui avvincevasi alla bandiera il soldato, non più volontario; facendogli per Dio, per Cristo, per lo Spirito Santo e per la maestà dell'imperatore giurar obbedienza, di non disertare, d'immolar la vita per l'impero. Nel terzo tratta del formare git eserciti, del conservarii sani e ben animati e disciplinati, delle qualità del capitano, dei segnali, delle disposizioni a norma del terreno, del passo dei fumi, del fenomeni naturali. Nel quarto ragiona delle fortificazioni; nel quinto della marina: esose del lutto mutate oggidi.

Nè gran cosa si può imparare da' suoi ordini di battaglia: ma i consigli e le massime generali contengono principi sicuri, che ancora non perdettero l'utilità. - Più avrete esercitato e disciplinato il guerriero ne' quartieri, men · pericoli correrete in campo. Non ordinate mai le truppe in battaglia cam-· pale, che non ne abbiate sperimentato il valore con avvisaglie, e non siano · sicure di vincere. I grandi generali non danno mai battaglia se non tratti · da occasione favorevole o dalla necessità. Procurate ridurre il nemico colla · fame, col terrore, colle sorprese, più che colle battaglie, giacchè in queste la · decisione sta alla fortuna. Maggiore scienza si vuole a ridur il nemico per · fame che per ferro. Staccate dal nemico più uomini che potete, e ricevete · bene tutti quelli che a voi verranno: chè guadagnerete più col trar uomini · a voi che coll'ucciderli. Dopo una battaglia fortificate i posti, anzi che spar-· pagliare l'esercito; chi lascia i suoi sparpagliarsi inseguendo i fuggiaschi. · cerca perdere la vittoria. Il disegno migliore è quel che rimane celato al ne-· mico. Cogliere le occasioni è arte di guerra più utile che il valore. L'ar-· mata acquista forze nell'esercizio, le perde nell'inazione. Chi rettamente giu-« dica delle forze proprie e delle avversarie, di rado soccombe, il valore pre-· vale al numero; una posizione vantaggiosa prevale talvolta al valore. Manovre s sempre nuove rendono formidabile un generale; condotta troppo uniforme lo · fa sprezzare. Secondo sarete forte in fanteria o in cavalleria, procuratevi un · campo favorevole a questa o a quell'arma; e l'urto maggiore parta da quel dei due, su cui fate maggior caso. Deliberate con molti ciò che in generale · converrebbe fare; decidete con pochissimi o anche da solo su ciò che do-· vete fare in ciascun caso particolare ..

Sesto Giulio Africano, nei Cesti, deplorata la invalsa trascurranza delle ami offensive, continua: — Se si penasses a proleggere i guerrieri con rerazaze di cluii alla greca, se si attribuissero ad essi lunghe lancie, se si esercilasero a seagliare spii a seato il giavellolto, e a combattere caduno per se alesso, e quand'occorra sventaria sopra il nemizo, correndo di tutta forza sin al tiro dei dardi, certo i Barbari non resisterebbero. Le quali modificazioni ingunon appunto adoltate solto Alessandro Sesero, che cen sel-

dati così allestiti formò una gran falanga di sei legioni, più numerosa che mai non fosse stata la greca. Ma già alla forza surrogavasi l'astuzia, ed esso Giulio si diffonde intorno ai modi di far perire il nemico senza combattere, cicè avvelenar le acque, i citii, l'aria stessa, spaventare i cavalli, circuire il nemico con quelle frodi che la prisca vitir tomana aveva aborrite. Poi suggerisce spedienti per sostenere intrepidi sia l'altacco de' nemici, sia il fero de' chirurgi; all'uopo è ben fortunato chi trovi nello stomaco d'un gallo em pictruzza, e la porti seco alla mischia; come pure converrà tenersi propizio il dio Pan, ispiratore del terror panico, e potentissimo a dare e togliere il coraggio.

In tempi di tanta importanza pel morire di una e il sottentare d'un'altra critità, nessuno tolse a delineare al vero i popoli invasori e il carattere dei personaggi senz' adulazione o livore. Nò a contemplare d'occhio fermo i casi, e con ordine e verità narrare tanti disastri era opportuna quella mollezza degli en intelletti, quello spossamento degli anini. Qual fiducia avere nel domani quando si vedeva perire ramo a ramo la pianta sociale, nè prevedevasi qual sorgerebbe dal suo ceppo? Il Barbari, in perpetuo ed irragionato movimento, presentavano soltanto l'agitazione del caso o l'impulso dell'accidente cieco, ineltatable: maledirne le vittorie era pericolsso quando già sovrastavano, vittà il celebrarie: medio toransvi il tacere o stordiris.

Aurelio Vittore scaramente compendiò le vicende romane da Angusto fin alle vittorie di Giuliano nelle Gallie, il quale gli decreto una sattau di bronzo, onore svilito, e il governo della seconda l'annonia, indi Teodosio la prefettura di Roma. Flavio Eutropio, che foce la campagna di Persia con Giuliano, per ordine di Valente scrisse un Breviario della romana storia in dicci libiri, dall'origine fino a Gioviano, con facile, semplice e pultia dettatura, e con amor del vero, quantunque non gli basti sempre l'arte di seeverarlo dal falso. Sesto Rufo, per ordine di Valentiniano, detto un Breviario delle vittorie e provincie del popolo romano, specie di statistica, cui fa corona un opuscolo sui monumenti e cit ieditigi di Roma. Storie scritte per ordine:

Ammiano Marcellino, nato di buona casa in Antiochia, milità nella Mesopotamia e nella Gallia; poi di cinquant'anni ritiratosi dalle armi in Roma, scrisse in latino una storia dal punto ove Tactto finisce, sino alla morte di Valente: ma dei trentun libri ci rimangono solo gli ultimi diciotto, che abracciano dal 352 al 78, viepiù importanti perche ogni altro storice è venuto meno. A modo de' cronisti, digredisce grossolanamente sopra le comete ed altri accidenti naturali, mentre tace occorrenze di capitale rillievo. Da sei alto narratore scarseggia d'arte e finezza, ma non di buon senso e amore della veriti; non si propone scolasticamente un modello qualisivogita, non fa della storia un retorico esercizio, e conosce che la scmplicità ne è merito supremo; sa mostrare come i fatti si concatenino, e delineare i caratteri; e preziose informazioni ci trasmise su puesi e costumi veduti, e massime sulla Germania. Al cristianesimo non fa buon visco, pure non l'aspreggia; e

disapprova egualmente le mistiche follie di Ciuliano, l'intolleranza di Costanzo, e lo sviare d'alcuni vescovi dalla primitiva disciplina. È l'ultimo suddito di Roma che in latino scrivesse una storia profana, onde si prova un vero rincrescimento ad abbandonario <sup>6</sup>.

I narratori ecclesiastici sono greci i più; e fra'latini, per dizione pura e calma sobrietà fu chiamato Sallustio cristiano Sulpizio Severo d'Aquitania, che con pia credulità scrisse la vita di san Martino, e le vicende della religione dall'origine del mondo fino al 410 dopo Cristo.

Dal vuoto Plinio sin a Costantino appena si trova chi aspiri al titolo di oratore; e le Declamazioni di dieci retori minori, raccolte da Calpurnio Flacco al tempo degli Antonini, girellano sopra soggetti immaginari con poc'arte, meno eleganza e niuna spontaneità. All'introdursi del fasto orientale frequentarono i panegirici, e dodici ce ne rimangono, infelici imitazioni del non felice Plinio : sono gratulazioni e piacenterie recitate agli augusti in nome della provincia dai più eloquenti, cioè da quelli che sapevano dir a disteso e ornatamente ciò che in breve e con semplicità si potrebbe. Anicio Simmaco romano, da Prudenzio anteposto fin a Cicerone, ci pare infelicissimo; pregia gli antichi, ma smanioso del bagliore poetico, ingordo dell'applauso anzi che castigato veneratore della bellezza, trastullasi in licenziosi traslati e di giocherelli ingegnosi copre fracide adulazioni 7. Suo figlio ne raccolse le lettere in dieci libri, senz'ordine cronologico, ma non inutili alla storia; e chi le paragoni con quelle di Cicerone, poi con quelle di Plinio, avrà tracciata la crescente digradazione dalla franca semplicità repubblicana alle formole pomposamente servili. Per eloquenza Mario Vittorino africano ottenne una statua nel fòro Traiano, e dall'Apostato fu eccettuato dal divieto d'insegnar belle lettere, quantunque cristiano: ma nè ciò, nè gli encomi dei santi Agostino e Girolamo tolgono alle opere sue di parer buie ed incolte, oltrechè povere di dottrina teologica.

I poeti ridussero a mestiere l'adulare, e uniti in maestranze come le altre arti, dai loro capi erano condotti al palazzo dei grandi per celebrare ouo-mastici, matrimoni, virtà finte quanto le augurate prosperità. Si lascino nell'obblio co' loro odierni imitatori que' verseggianti spirati da fanue e da vigilacoheria; quelle possie descritive, dore l'eleganza stentata rivela la meschinità dell'ingegno. Solito delle età di decadenza, al bello si credette suppitre odi difficile; e Pabilito Ottaziano, esigitato da Costantino, ottenne grazia coll'offirigli una serie di componimenti, alcuni dei quali figurano un altare, altri un flauto, quale un organo <sup>9</sup>; in uno il primo verso è tutto in bisillabi, il accondo in trisilibi, il etzo in quadrisillabi; in un altro si succedone le parole di una, duo, tre, quattro, cinque sillabe; in altri la prima parte dell'esametro riprodotta nella seconda del pentametro <sup>9</sup>; in uno i versi possono leggersi da destra a mancina senza che si alteri il metro <sup>9</sup>; in uno di venti versi, tutte le prime lettere insieme formano Fortissimus imperator, le quattordi-cesime Citematissimus rector, le finali Costantinus invietus. Altri isseslia-

vano poemi muori con emistichi vecchi, come Falconia Prola che cantò Gesà Gristo con frasi di Virgilio; del caslo Virgilio, cui Ausonio trasse a laide si gmiticazioni. Rufo Avieno, due volte proconsole al tempo di Teodosio, ridusse in versi latini i Fenomeni e i Prognostici d'Arato, e la Descrizione della terra di Dionigi Alessandrino, e fin le storie di Livio pensava verseggiare in giambi.

Claudio Claudiano d'Alessandria, già maturo, adottò la lingua latina, el restitui un vigore dissassol; serisso sopra differenti soggetti, alcuni di rimembranza, come il Ratto di Proserpina e la Gigantomachia; i più d'occasione, or lodando il barbaro suo mecenate Sidicone, or con estro più caldo vituperando Rufino ed Eutropio avversar di quello; sempre esagerato, sempre ingrandendo le cose piccole, abbellendo le grette. Triviale d'immaginariva, trava però felici modi "i; è miraliba eritede d'armonia; ma non trascende mai il piccolo valico, per cui gli ottimi arrivano a sollevare l'inteligenza e toccar il cuore. Entrato franco nel soggetto, languisce comé chiunque non sorregge l'ingegno collo studio: nè r'fugge da immagini esuberanti o schife, come cavalit che pregustano la preda che avran domani, o vene che vonitano l'oro, o mari che sputtano gemme sulla spiaggia.

Soprastava Marioo, soprastava Milia; ed i posti chimerizavano la Roma di Fabrizio e di Catone, nella città dei papi rientavano Givo e la guerra, e a Stilicone parlavano il linguaggio che sarebbe stato conveniente a Mario. Claudiano ha in pronto nomi ed auguri per ogni occorrenza, per levare in cisto il catolico imperatore Teodosio, per festeggiare il nalalizio d'Onorio e vaticinare la fecondità de suoi tilibati imenei. Il genio poetico s'incateni a idee che hanno perduto la forza, la vita, l'avenier; e avrà condannato se sesso a rimbambolire. Ne altora si trattava de trastulli poetici di certi poetonzoli odierni; percocché, quando stavansi a fronte due civilià nemiche, il cantar Giove significava chiarrisi contro cristo; e Claudiano forese col beffare Cristiani <sup>12</sup> e rendersi cantore uffiziale del paganesimo, meritò che il senato facesse dai duttissimi imperatori decertariti di titolo di chiarissimo, il grado di notaro e una statua nel fitro Trajano <sup>15</sup>. Ma la ruina del generale Stilicone ravvolse anche il poeta.

A Magno Ausonio di Bordeaux l'esser maestro di Graziano feco ottenere il titolo di conte, e le dignità di prefetto al pretro d'Italia e d'Africa, e di console. Graziano, che non aveva poutuo trovarsi presente all'inaugurazione di lui, volle assistere allorché deponeva i fasia; nella qual occasione il poeta recitò il ringraziamento che ci resta. L'imperiale alunno gli rispose: — Pago un debito, e pagnadolo resto ancora debitoro :; nonto che val meglio di tutta l'elucubrata arringa del pocta. Morto Graziano, Ausonio collocossi in patria, ove compose la più parte dello opere che ce ne restano; delle quesi tal conto facevasi; che Teodosso gliede chiese per teltera. Però, so nella verseggiatura conserva quel fiore che ultimo i Latini perdettero, dà troppi segni di decadenza; alla parola proprio surrega artifiziale circoalocusioni; e le let-

tere son le nere figite di Cadmo, bianca figituola del Nilo la carta, guido nodi la cannuccia da scrivere. Nol Grifo enunera tuttle le gose che vamo tre a tre, le Grazie, le Parche, le fauci del Cerbero, il tridente di Nettuno, le teste della Gorgone, bio uno e trino; mescolanza di sacro e profano, in cui cade sovente. Piacesi anche degli sforzi, como terminare un verso col monosilabo da cui comincia il seguente: insomma un frivoleggiare perpetuo in mezzo a pericoli incalanti.

Che se è vero ch'e fosse cristiano, voleva per arte rimanere gentilesco. Ed anche altri poeti cristiani s'accontentarono d'imitare i elassici in descrizioni, narrative, didascaliche, panegrici, antichi di forma come d'immagini e di sitle, se non che surrogavano la sacra scrittura, vite di santi, virtù cristiane; innesto disopportuno sal giovane tronco. San Severino lasciò un poema buco-lico sopra una delle molte epizeozie che, uscente il 1v secolo, s'aggiunsero alle altre sventure. Buculo pastore al mandriano Egone guaisce d'aver perduto il suo armento; e Tittro, chiesto come il suo conservasse, risponde, col fargli in fronte il segno della croce; dal che loglie occasione per ridurti a seco adorare il Cristo: veste antica con toppe move.

Altri, affidandosi ai sentimenti personali, aprivano campo intentato; e fin allora col cristianesimo, religione intima, coi sublimi modelli de' profeti, coll'espressione della gioja e della tristezza universalo per via di cantici ripetuti a coro, la poesia latina si svincolò dalle elleniche imitazioni, e si fece originale, spontanea, inspirata. Alcuni inni, che tuttora si cantano dalla Chiesa, reggono a petto delle migliori odi de'classici, non per elegante purczza di lingua, certo per profondità di sentimento o poetica potenza 14. Destinata non a dilettar pochi, ma ad operare su tutti, non ad essere letta a tavolino, ma cantata nelle piene chiese, la lirica dovette scegliersi altre forme, più libera nella fraso e nel metro, preferendo strofe di quattro versi, e giambici di quattro piedi, confacevoli alle schiette cantilene del coro; dalle severità della prosodia e del ritmo emancipandosi più sempre, finchè l'accento prevalesse del tutto alla quantità, e ne venisse la versificazione moderna. Anche nella descrittiva, qualora non vada sopraccarina d'inutili ed estranie particolarità, come in alcuni panegirici di santi, ricorre la solenne gravità e la forza dignitosa de' classici, mentre occupa di profondo sentimento il lettore, lontano al pari dalle sdulcinature e dalla gonfiezza.

Agli inni di Aurelio Prudenzio tarragonese, oltre la cristiana unzione, non mancano passie egraziosi e commoventi, e pratica delle bellezze classiche, henchè incappi in solocismi, e leda le regole del metrò. San Prospero d'Aquitania, notaro di Leon Magno, lasciò alcuni poemi, centosei epigrammi, o dirò meglio pensieri morali, derivati da sant'Agostino; un carme degl'Ingratti, designando con questo nome i Semipelagiani, che prelendevano poesses l'umono colle sole suo forzo operare la propria santificaziono. Scionio Apolinare, nobile lionese, goi panegrici agti imperatori Avito, Magioriano, Avieno que quotistò nono; poi ritiratesi losdicamente nell'Atversia, vivea con tre figli

e coll'ottima moglie, visitato da quanto possedeva di meglio la fiorente Gallia, e scrivendo versi se tutti i piccoli accidenti: non manca d'estro e immaginativa, ma l'andazzo delle scuole il trasse a sottigliezze e metafore esagerate, che parevano un oro ai depravati Romani e agli ignoranti invasori.

Comodiano di Gaza fece un poema contro i Pagani, ove le iniziali di ciascun articolo formano il titolo dell'opera; mà ciò che è più degno d'osservazione, gli esametri non han più riguardo alla quantità delle sillabe, ma al numero soltanto: avviamento dalla versificazione ritmica alla metrica moderna, e che mostra come la pronunzia già fosse alterata, tuttochè vivesse ancora il latino. E nuovo segno ne è l'introdursi della rima, che, se talvolta sfuggiva anche ai classici, allora adopravasi per sistema si nei versi che nella prosa 45. Pure se la prosa, accostandosi al parlar comune, ritraeva dell'alterazione prodotta dalla mescolanza di tante barbare voci e frasi, il poeta, non ispirato e spontaneo ma studioso e ricordevole, trovava ne'suoi modelli la purezza primitiva e meditata: laonde fin quelli che scrivono disacconcio e barbaro, come Sidonio e Capella, nei versi non sembrano più dessi. E sebbene ad altri insegnamenti che gli ordinari fossero formati coloro che s'applicavano alla scienza di Dio ed alle quistioni morali e teologiche, salta agli occhi un malaugurato contrasto tra il fondo e le forme, le idee e lo stile; quelle, gravi e interessanti, come espressione degli nomini e del tempo cui appartengono : questo, affettato, quasi l'autore, nell'applicar la fantasia a cercare ingegnose combinazioni di parole e di frasi, tema sempre non trovarne di abbastanza nuove, bizzarre, forzate. È costretto usar la parola propria e immediata? vuol però rialzarla e darle apparenza di nuova con un giro della frase, che stuzzichi l'attenzione, ecciti la meraviglia,

La Bibbia portò un ringiovanimento nella letteratura latina, insegnando n'imisata semplicità d'esposizione, una poesia più schietta, e a trattare i punti più elevati senza medafisiche astrazioni, ad esprimersi per immagini vive: e di là cominiciarono le invenzioni simboliche, onde si arricchi il medio evo. Troppe cagioni, e non-letterarie, impedirono i frutti; ma non o men vero che, mentro, per la trasfusione della lingua cristiana, sovvertivasi il latino classico, ne nasceva un nuovo che poi divenne comune a' filosofi, e durò fin nel Cinquecento allorche risorse il ciceroniano.

Di bonissima ora la Bibbia fu tradotta in latino (pag. 439), e forse qualche parte in latino scritta: dal che raccogilete quanta ragione abbiano i pedanti di considerare come barbara una detlatura contemporanea di Tacito <sup>10</sup>. Il Vangelo e gli Atti apostolici, narrandoci puramente quel che rileva alla dottrina, lasciavano la curiosità su quel prolluvi di notizie, che soglionsi desiderare intorno a tutte le persone insigni, venerate o dilette. Per soddisfavri cominciarono alcuni a raccontare la vita di Cristo, della sua madre <sup>17</sup>, degli apostoli, parte raccogliendo quel che da altri udivano, alterato come accade dalla tradizione, parte aggiungendovi di loro, fantasia. Ne vennero così i vangeli apocrifi, i, quali, sebbene non sieno esibiti alla fede del credente, nè resistano all'esame del critico, sono però modelli d'ingenuità, che contrastano singolarmente coll'antica letteratura, massime della decadenza. Alla pictà poca quedata fece poi indopo la malizia, quando, distandosi le eresie, ogni settà volle avere un vangelo suo proprio, con avvenimenti o sentenze che servissero a' suoi errori: talché la Chiesa dovette intervenire per seeverare i veri dagli apoccifi.

Campo nuovo alla letteratura cristiana aprivano pure le vite di tanti martiri e de' mirabili solitarj. Anche in antico si erano stese biografie, ma sempre di personaggi da storia; mentre qui l'umile virtù trovava il suo panegirico e la sua rivelazione, e l'umana natura riproducevasi nel racconto di minuti accidenti, esposti per edificazione altrui. Nessuno voglia cercarvi scene dilettevoli al bel mondo nè filosofici accorgimenti, bensi l'ingenua narrazione domestica, in cni, se la storia positiva è talvolta alterata, la storia morale rivelasi con tocchi pieni d'attrattiva e di verità. Il mondo romano, fidato nella propria eternità mentre strisciava sull'orlo dell'abisso, proseguiva i suoi vanti e le sue cure; i poeti ricantavano i loro Dei, senza volersi accorgere che erano trafitti nel cuore; i filosofi disputavano sul crepuscolo, quando già era spiegata la pompa del giorno: frattanto il popolo, a cui quelli non ponevano mente, tesseva la storia secondo il suo stile, ora ripetendo le predicazioni dell'apostolo, ora i tormenti del martire, or la castità della fanciulla, or le astinenze dell'eremita, con quegli abbellimenti di circostanze che sono carattere dei racconti popolari. Da ciò le tante leggende che esercitarono la pietà de'secoli credenti e la critica dei pensanti, ma dove nessuno potrà non riconoscere un'ammirabile semplicità, una credenza talvolta ingannata, non però ingannatrice; troppo male imitate da quelli, che dappoi ne composero per esercizio di scuola,

I primi scrittori cristiani, occupandosi della virtu più che della dottrina, pensarono ad esporre i dogni della fede, i precetti della morale, i riti del culto: onde la più parte delle opere loro sono catechismi, dettati col calore della convinzione. Il cristianesimo avven posto come base d'ogni dottrina quel del più penerale v'ha nelle credenze e nella ragione umana: agl'intelletti non restava dunque che di adoperarsi a piantare ogni scienza sopra talei mono: mosto dondamento, dal che sarebbe venuto e il totale rigneramento del sapere, e l'immenso progresso che è frutto dell'acordo. Sciagunatamente sottentrò ben presso alla fede universate l'individuale opinione; e, tra problemi impossibili a districare, logorossi tempo e fatica per fabbricar sistemi, incerti di diritto, efimeri di fatto; il carattere dell'universalità si suarri nelle suggestioni partiali; e le speculazioni non furono più un ingrandimento dell'ordine della fede ben accertata, ma un rilorno a parziali teoriche, a scuole esclusive, ad ipotesi gratuite.

Già prima d'Augusto le produzioni dello spirito e delle arti non si proponevano che d'eccitare i personali appetiti: al leggere i profani, diresti componessero in paesi remoti da ogni tumulto, nella Roma trionfale e confidente ne' suoi numi; tanto puerimente cantano sull'orto della tomba, e incensano per reminiscenza le quatriduane immortalità. Arte sidata dritto è bene se vien presa a vile dai Padri della Chiesa; cesò che, tonando dal pergamo, argomentando nell'assemblea, od orando nella solitudine, sempre spon gli omini del momento e della realtà, risentono e rivelano i martori d'una società che perisce; essi eroi della cartià e dell'opposizione, quando nel resto non appajono che samerate piacenterie, o flacida rassegnazione, o pazienza addolo-rata. Non per questo vilipendevano i classici; e citoralome ordeosi estigato dal cielo perchè troppo cieroniano; e sant'Agostino raccomandava che ai fanciulli si desse di bunor ora Virgilio, accioche hon più lo dimenticassero l'assi desses di bunor ora Virgilio, accioche hon più lo dimenticassero.

Per assodare il vero, i Padri dovettero ribattere il falso, e mostraro l'accordo della fece colla razione, non solo addunendo le prove storiche della rivelazione, ma costituendo un sistema di speculazioni razionali, fondate sopra di quella. Adunque, considerando filosofia e religione derivate dalla fonte stessa, drizzaronsi a concliarie con un eclettismo, che differisce da quelbo dei Neoplatonici in quanto che, invece di strasciarre le concezioni delle varie scuole ad accordarsi con altre dell'ordine medesimo, le normegria ad uno superiore, qual è la fede. I Padri latini, quand'ebbero a combattere cresie, adottarono nic confacento il platonismo, che alcuno disse un'anticipazione od un preparamento del cristanesimo, salvo a socsatarsene ove men retto argonentasse; tenendo costantemente a filosofia come ancella della teologia, la rivelazione come lasse d'ora coordine a socsatarsene come ne retto argonettasse; tenendo costantemente la filosofia come ancella della teologia, la rivelazione come lasse d'ora coordine a riccia e socculativa.

Ammessa la rivelazione, restavano chiartii tutti i dubij logici. Essa continee la morale, cioè quando converne le azioni unitane: essa è comunicata per mezzo della parola, dunque spiega le origini del linguaggio: essa viene da sorgente infallibite, dunque porge il circitiro della certezza. Così argomentava la Chiesa, benchè alcuni del Padri, ligi ad abitudini di scuola, andassero a ecretare dalla scienza ciò che soltanto la fede può sommisistrare. Dio pertanto e la sua relazione col mondo e coll'uomo sono il primario oggetto del lore spiritualismo più o meno razionale. Dio per atto di libera volontà cavò dal nulla il mondo. Alcuni poi sostenevano operata la creazione nel tempo; altri da tutta l'eternità, come l'altre qualità di Dio così quella di creatore dovendo essere elerna. Alla fatalità degli astrologi e degli soici opponevano una providenza generale e particolare, forse esercitata col ministero degli anceli.

Questa scienza, opposta all'egoismo filosofico, non aspira alla gloria mondana di fondare scoole, anzi professa che la dottina non è sua; non dipartendosi mai dal senso comune del genere umano unito a Dio, cioè dall'autorità della Chiesa. La morale da que principi delotta non fermolavamo in una scienza; una datole per fondamento la violnità di Dio, espressa dalla regione e dalla rivelazione, e l'obbligo dell'osmo di obbedire a chi ordina o in virtù di potenza assoluta, o per dirizzare alla felicità temporale e derena, deltavano precetti severi e purissimi: raccomandavano specialmente la carità, ossia l'amore disinteressato del prossimo, la sincerità, la pazienza, la temperanza: alcuni si spinsero fino a rigoroso ascetismo, che purgasse dal peccato e sciogliesse dalla materia per via di contemplazione e di penitenza.

Il complesso della dottrina, e insieme il punto più elevato della storia e della filosofia cristiana si riscontrano in Aurelio Agostino da Tagaste nella Numidia. 334-430 Cresciuto fra le lusinghe d'una giovinezza voluttuosa ma colta, sul terribile problema del come coesistano un Dio buono ed il peccato accettò la vulgare soluzione de' Manichei, che supponeano un principio buono ed uno malvagio: poi non se n'accontentando, ne cercò altre perfino coll'astrologia e colla chiaroveggenza; al fine per disperato abbandonossi allo scetticismo. Fatto professore di retorica a Milano, invaghito de'classici, sì che piangeva ai lamenti di Didone, e dall'Ortensio era trascinato alla ricerca più sublime, per dotta curiosità andò ascoltar le prediche di sant'Ambrogio; ma queste suscitarongli novamente il bisogno d'acchetarsi nella verità, e si rivolse a Platone, dal quale iniziato al sentimento dell'essere spirituale e al concetto della realtà vera 49, tranquillò l'anima nella autorità e nella rivelazione, e ricevuto il battesimo da sant' Ambrogio, alleò la fede di cristiano colla ragione di filosofo, tolse a confutare gli errori cui prima aveva aderito, dibattè i problemi più spinosi della filosofia, e primo in Occidente ridusse a forma sistematica la dottrina evangelica, mostrando indispensabile alla scienza e alla ragione umana l'appoggiarsi nella divina.

Sublime ingegno benchè sfavorito dai tempi, fu il più filosofico tra i santi Padri: tutto seppe, a tutto piego il docile intelletto; egli metalisico, egli storico, egli erudito de' costumi 20 e delle arti, sottile dialettico, oratore grave e maestoso; scrisse di musica, come dei più ardui punti teologici; descrisse la decadenza dell'imperio, come i fenomeni del pensiero; avvivò la disputa scolastica coll'eloguenza; eloguenza talora barbara e affettata, spesso nuova e semplice, sempre viva e concisa, e sostenuta dall'affetto. Ne' Solilogui ragiona seco stesso oper saper Dio e l'anima », all'arguta dialettica accoppiando fantastica sensività. Nelle Confessioni, libro per le anime che ritornano al cammin dritto, non per quelle che mai non se ne scostarono, esponendo i propri falli non celiando come Orazio e l'Ariosto, nè coll'aria provocatrice di Rousseau e dell'Alfieri, ma gemehondo e a ginocchio, egli ci mostra un'anima tutta ambizione ed amore, che nel giovanile traviamento s'inebria non si soddisfa. della celebrità s'annoja, corre ingorda dietro alla felicità e al vero, e nella turbolenta solitudine del cuore contrasta con se stessa, e supera le barriere che oppongono una falsa sapienza, una lunga abitindine, i fomiti della gioventù e della concupiscenza. La profonda naturalezza di quello scritto è cosa insolita all'antichità; come la riflessione severa e la mestizia senza disperazione, che il cristianesimo metteva nell'uomo.

Quanto alla politica, al detto di san Paolo — Non v'è potestà che non sia stabilita da Dio , Agostino aggiunge — O la ordini egli, o la permetta .

Che appartenga al sovrano il diritto di vita e di morte, era allora si indubitato, che il cristianessimo non basto a negarlo; e sant'Agostino disse, il soldato che non uccide quando il principe legittimo glielo impone, esser reo come quello che uccide senz'ordine <sup>21</sup>; non bene ancora alferrando l'idea di un nuovo diritto pubblico, che distinguerobee affatto la forza dal diritto di guidicare. Assolve la tremenda necessità della guerra qualvolta si faccia per respingere l'ingiuria, vendicar il torto recato ai sudditti, opporsi ad ambiziosi invasori : ma iniqua la rendono l'ingiustizia del motivo, la violenza dei mezzi, l'abuso della vittoria, l'accanimento contro il nemico, il turbar la pace, l'ambir conquiste, il permettere violenze che si potrebbero impedire <sup>22</sup>.

Agostino stesso dal tribuno Marcellino implora grazia per alcuni settarj, proponendo invece della morte una prigionia - dove siano ricondotti dalla malelica operossià all'utile lavoro, dalla folia del delitto alla ragione e al pentimento :: nel che voi scorgete adombrato quel sistema penitenziario, de cui tanto spera la nostra età. Altroe proclamava essere i governi sittuiti dal popolo e pel popolo; : i re nè i signori non ebbero nome dal regnare o dal signoreggiare, bensi dal reggere; regno deriva da ro, e questo da regolare. Il fasto principesco vuol riguardarsi non come attributo di chi governa, ma come orgoglio di chi domina. Iddio, a vendo fatto l'uomo ragionevole ad imagine sua, volle dominasse sulle creature riargionevoli, non sull'omo; e però i primi giuati furono collocati pastori di greggie, anzichè re d'uomini; volendo Dio con ciò darci a conoscere qual cosa fosse confacevole e all'ortino dello creature e alle consequenza de peccati \* 25.

Assunto vescovo d'Ippona, coll'eloquenza evidente e colla straordinaria emozione allettava la fantasie degli Africani, che, per udirme i prolungati ragionamenti, abbandonavano i riti superstiziosi. Pod i trattai più eccesisi della metafisica scendeva a catechizzare i fanciulli, addolciva la condizione degli schiavi, per redimere i quali vendea sino i vasi dei tempi; ed esortava tutti all'armonia e alla cartità.

Già considerammo i santi Padri nell'azione: come filosofi o letterati vogiosai misurare ad litre stregue che le ordinario. È vero che ai latini manca la bella armonia del genio greco, e la graziosa e castigata elocuzione; di rimpatto son più originali, più attuali; piaciono meno, penetrano meglio. Assi sino e Ambrogio lasciano sentire la scuola con tante antitesi, coll'enfast, col sottilizzare; Cipriano ha l'ampollosità meridionale; Lattanzio un'acquosa facilità, Tertulliano uno stile ferror: ma di rimpatto la venenza di Cipriano è sempre magnanima; Tertulliano ha una robustezza senze sexempi; Ambrogio naturalmonte ameno, sempre nobile e pieno d'uniziole; Ayostino sublime e popolare, accoppia i pregi degli altri, e sa adopratti a vicenda in una carriera di diversi combattimenti. In tutti poi se la lingua digrad, si riatza lo stite; al dietto di puerzas suppliscono il vigore del sentimento, la ricchezza delle immagnii, l'elevatezza del vedere, e massime la novità del fondo; prego initare. Girolamo, fra bellezze stupende, tanto nerbo, tanta immaginativa, tanta erudizione, ha le bizzarrie d'un genio sbrigilato; l'espressione sempre nei gica, sovente naturale, guasta con citazioni disadate, con triviali riflessi, col non sapersi arrestare a tempo: ma come riuscire corretto se talvolta in un giorno scrivea mille righe, e in una notte compose il trattato contro Vicilanzio?

E la fretta è il carattere di scritture dettate per occasione : dettate per opira l'universale scadimento, fra invasioni, fra dispute iraconde, fra grossolana effeminatezza e imbelle scoraggiamento, come pretendervi la sobria e severa purezas che imamora ne classici? Ne loro contemporante iravammo grammatici gelati, retorici ciancieri, cronisti digiuni, poeti da nozze e da idili, tuto ciò che può combinarsi colla depressione morale: i cristiani, filiposo de politici, destinati a mediare e fare, persuadere e governare, sorrastano per convinzione ardente ed operosa, conseguente calore e verità di linguaggio, pel continuo occaparsi degi interessi più attuali e grandiosi dell'unono e dell'umanità, per l'elevatezza che ritraggione dall'osservare gli eventi non secondo l'impressione istantanea, mai in relazione colle vertità eterne e con una vita di cui questa non è che l'ombra e la preparazione. Da tale punto d'aspetto doven essi ravivarse he a nitrimenti le grandezze e il decadimento di Roma.

Quando questa, come or ora vedremo, su presa dai Goti, il mendo cristiano esclamò esser vendicato il tanto sangue de' martiri; e da molti discorsi, anche di sant' Agostino, trapela una specie di contentezza per questa grande giustizia. Gli amici dell'antico culto interpretavano invece quel disastro come punzione degli Dei abbandoati, e imputavano il cristiani la ruina dell'impero. A costoro Agostino oppose la Città di Dio, curioso lavoro di genio e d'erudizione, danto complesso di mezzi eppur unico di sine, e il princi monumento di illosofia della storia. Gran potenza doveva conservari positeismo se Agostino crodette d'insister tanto nel provare la superiorità di Dio sugli Dei. Assume egli di mostrare come nel paganesimo giacessero sconvolte le idee di virtà e di gioria, lo riconduce si veri elementi suoi, il panteismo materialista e l'adorazione della carme, e cerca in esso le reali cagioni della rovina della società, ponendo a parallelo e lude evitilà che si combattevano.

Gii abitalori delle due città di Dio o del mondo quaggiù vivono mescolati, ma quale trionferà? che fia di Roma? Invece di rispondervi direttamente, egli s'approfonda ne'misteri dell'eternità, scruta i tremendi abissi della giustizia divina e le esultanze della rimunerazione. Quante bellezze nella natura! quante merazigiie nell'industrial quante gioine nell'intelligenzat Agostino divaga nel descriverie, e.—Se tanto Iddio largisce a chi ha predestinato alla morte, che farà per coloro che predestina alla vita? . Così dell'una città preconizza la caduta con una convinzione fin allora ignota alla storia, mentre canta il trionfo dell'altra, che da Abele in poi, fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. nerererianndo procede. • Ouella venne fabbricata

CANTO . St. degli Balloni, Tom. 11.

dall'amore di sè, portato fin al disprezzo di Dio; questa dall'amore di Dio, portato fin al disprezzo di sè: l'una si giorifica i se medesima, l'altra no Bispore; l'una cerca la gloria degli uomini, l'altra non vuol glaria fuorchè il testimonio della coscienza; l'una cammina tronfia e pettoruta, l'altra dice a Dio, l'u sei mia glorira; nell'una i principi sono strascinati dalla passione di signoreggiare sopra i sudditi, nell'altra principi es sudditi si rendono reciproca assistenza, quelli ben governando, questi obbedenno .

Come dunque nella sua gioventia, cerca ancora le ragioni della lotta fra ibene ei il male, ma pone fior di questa un lbi immatabie, soggente unica degli esseri tutti. Il male esiste, ma viene da una creatura, qual è il demonio: gli uomini si disputano la gioria, la ricchezza, i beni, che Dio abbandona ad essi. L'incarnazione futura del Riparatore è la ragione suprena di essere del genere unano, la lanterna nel mar della storia. Viene Cristo, ma altora l'impero si soscende, e sono le sue ruine che ispirano il libro d'Agostino, la più grande rivelazione del maggior conflitto che la storia ricordi tra i due mondi; l'uno perdulo sompre dal peccato. Pattor sempre salvato da Cristo.

Cominciata l'opera nel 411, la pubblicò in ventidue libri successivamente fino al 427; e chi non s'adombri alle incessanti antitesi 21 e allo stile brillantato, chi non s'offenda alle particolarità in cui si sminuzza nel determinare la fine delle due città, volendo applicarvi parola per parola l'Apocalisse senza che gli bastino l'immaginazione per valersi del linguaggio misterioso, e l'alta intelligenza per discernere qual idea convenga o no tradurre in immagini. ammirerà tanto ardimento di pensiero e tanta umiltà di fede, con cui affronta problemi fondamentali, il governo temporale della Providenza, l'accordo della prescienza col libero arbitrio, gli arcani della morte e della risurrezione. Prima d'ogni altro, Agostino seppe comprendere con uno sguardo l'intera umanità da Adamo fin alla consumazione dei secoli come un nomo solo, solidariamente congiunto nel male e nei patimenti, che dalla fanciullezza alla vecchiaja, passando per tutte le età, compie la sua carriera nel tempo, 25; e sotto la contingente varietà degli avvenimenti ond'è tessuta la storia dell'umana famiglia, scopre un disegno immutabile e necessario di essa Provvidenza, il quale gradatamente si compie malgrado gli ostacoli dell'ignoranza e delle passioni.

La storia fin allora era stata atea, cioè considerava la società come avente in se stessa il proprio fine; nè i più grandi filosoli aveano poluto socrperue il fine comune, quando le nazioni camminavano ciascuna per la sua via, distinte una dall'altra; il libro arbitrio del mono, la forza, le vittorie, le sconditte decidevano della loro fortuna. Solo il cristianesimo poteva annunziare che gli uomini sono tutti fratelli, che Cristo è centro dell'unannità, e che l'estendersi del suo regno è il fine, cui le umane cose vengono dirette anche da ciò che senibra ad esse opporre contrasto. Le persecusioni aveano di ciò offerto una dolorosa ma incontrastabile prova, e i Padri della Chiesa accimarono che l'attuazione del vangelo è lo scopo a cui la Providenza governa le cose di quaggiù. Sotto questa prospettiva osserva Agossino gli avvenimenti.

Erasi proposto di rispondere al pagamesimo politico dell'Occidente, ma poi si allargò dal suo soggetto, e invece d'una semplice confutazione, diede al mondo un'esposizione si può dire compitat delle dottrine cristiane. A trattare quel primo assunto egli indusse Paolo Orosio spagnuolo, il quale fecesi a mostrare come, fin da primordi, gravissimo sciagure lagellarono senza tregua l'uman genere; la storia è una ripetizione continua del fallo d'Adamo, una serie di rivolte contro Dio e di conseguenti punisioni, talché nulla di straordinario erano quelle d'allora, per quanto desolatrici: donde inferisce che la vita è un caumino d'espiazione, per cui l'uomo, traverso un acerba preparazione, si conduce alla vera felicità, la quale anche in terra può prelibarsi da chi impari dalla religione ad accettar i travagli come si deve.

Allorchè, occupata l'Africa dai Vandali, non i Gentili soltanto rinfacciavano al cristianesimo i diastri dell'impero, ma i Cristania medesimi lagravvano il cristania medissimi lagravquente prete di Marsiglia, », acrisso Del porcerno di Dio, dovre, mestrato quanto a forto si guidichi spesso del bene e del male, investiga nella storia la manifestazione della divina giustizia, e non potersi, a ragione mover lamento, dacche così universale vedessi la correttale dentro fiori della Chiese; anzi con ricche descrizioni e con patelici locchi istituendo confronto, ne' Barbari devastatori dell'impero indica virtà non mai conosciute o dimenticate in questo, a segno che non sia da maravigilare so essi prevalgano. Palessara in somma di comprendere ciò che nessuno de' suoi contemporanei, cio de che la caduta dell'impero darebo origina na mova civiltà, costituis sopra il cristianesimo.

### (1) Commentario al cap II dell'spistolo si Goloti.

<sup>(2)</sup> Quiconque al Orien discenti capititate evanua, primitus ad magistrum ceusus protessions patients, and patient expenses transcriptions of control of the patients of the pa

rum sent oneribus adjuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia manustudinia nostra annis sinquils dirigantur: quo, merilis singulorum, institutionibusque compertis, ubrum quoque nobis sint necessaria judicemus. Dat. 111. Id. Mart. Tric. Falentiniano et Falente III. A. Coss.

(3) Ne siamo accertati dal carme d'Ausonio in onore d'un grammatico di Bordeaux: Quod jus pontificum, quos fordem, stemma quod olim

Ante Nimon formi aerifait Caritus, Quod Castro concide a regista mathiguis, quad Canjuju e libra editoria Bhodope; Quod jun poniformi, veteru que seita Quiritum, Qua consulta patrum, quid Drace, quistre Salon Sumeri, et actre deloria quo para Zaleevus, Sub Pece qua Minos, quid Themis unte Jevem, Noto 18th.

(4) Ai primi, veniquatiro razioni giornaliere, agli altri metà sottanto. L'uso di fissare gli stipendi per razioni era generale, e il fisco le ricomprava secondo un prezzo determinato. L'assemo suddotto è per le scuole municipali i nelle imperiali di Trevett i retori hanno irenta profende, venti un grammatico latino, dodici un greco.

(3) Basti a mostrarne l'importanza il titoto de' capitoli : 1. profatio ; 11. cur genio, et quomodo sucrificetur; III., genius quid sit, et unde dicatur; tv. variet opiniones veterum philosophorum de generatione; v. de semine hominis, et quibus e partibus exeat; vs. quid primum in infante formetur, el quomodo alatur in utero, etc.; vis. de temporibus quibus partus solent esse ad nascendum moturi, deque numero septenario; vitt. nationes Chaldetorum de tempore partus; tiem de zodiaco et de conspectibus; 12. opinio Pythagora de conformatione partus; 2. de musica, ejusque regulis; 21. ratio Pythagore de conformatione partus confirmata; x11, de laudibus munica; ciusque virtule; item de spatio cast, terraque ambitu, siderumque distantia; x115, distinctiones atatum hominis secundum opiniones multorum, deque annis climaiericis; xIV. de diversorum hominum clarorum tempore mortie; xv. de tempore et de avo ; xvi, seculum quid sit ex diversorum definitione ; xvii, Remanorum sorculum quale sit; wv111. de ludorum socularium institutione eorumque eclebratione usque od imp, Septimium et M. Aurelium Autoninum; xix. de anno magno secundum diversorum opiniones, ilem - de diversis aliis annis, de olympiadibus, de instris et agonibus capitolinis; xx. de annis vertentibus diversarum nationum; 2x1. de auno vertente Romanorum, deque Alius varia correctione, de mensibus et diebus intercolariis, de diebus singulorum mensium, de annis julienis; xx11. de historico temporis intervalla, deque adelo el mystica, de annis Augustorum et argyptiacis; xxxx. de mensibue naturalibus et civilibus, et nominum rationibus; xxxv. de dicbus, et veria dierum apud diversas nationes observatione; ilem de solarits et horarits; xxv. de dierum romanorum diversis partibus, deque corum propriis nominibus.

(6) Coal concluide: Her ut miles quandem et gracus, a principata Conrair Nervo exverse, adespue Falentis interium pro virium explicar menura, numquam, ni arbitror, sciena situatio annu corrumper sed mendada. Seribant reliqua politores entele, destriaique farentes. Quas il 4. Il liberti, apprenuros, procudere linguas ad majores moneo siplos. Arexa la idea l'Impero di Technicia Managara.

(1) Fer Valentiniano quando s'associó Valente all'impero, intona a 36 que in te ospasta erculmo potente ha quandel mest openat erculmo potente ha quandel mest openat erculmo de intendes pietro arrival reducti, sur riduli printi obsenzia, presentem report losa follopera; inidem curricula triumque ainte emergen, part carrival mesta hebreria, en cue encuelmo piera en consente piera quando de la companio del companio de la companio del compani

Pel ponla costruito sel Reno dall'imperatore stesso: Est una carretate acutor initiates, et prociade popularium. Xanhum fingal truium, armatus caderorileus undus acriptor decevus calentaseriei funnias posse freneri. Testumes etalui rieus iliacus, ut in sussilium Fisicusi fannus petertor? Prifundus didicit, quid porrus recorril. Defunio ipas calestium iso operi non meretur aquari. Pitulum indichiae veidelet set, etalusas victoria. (8) Per l'eleganza della forma scegliamo «puesto :

ARA PYTHIA.

TIURS UT ARA STEM DICATA PTYRIO

PARRE POLITA VATIS ARTS MUSICA.

BIG PULCHEA BACRATIERIRA GERS PROBEO URCENS

MIS APTA TEMPLIS QUI LITANT TATUS CHOST

TOT COMPTA RESTIS OF CAMBONE PLOBISCS
BELICONII LOCANDA LUCIS CAMBINUS

NON CAUGE OURS BE POLIVIT ABTIFEX EXCESS NON SUB-BEPE MONTHS ALBION

EXCESA NON SUR REPE MONTHS ALBIOU LUNA IS NATIONED BEC PART OR VERTICE

LUMA E MITENTE REC PARI DE VERTICE NON C.ESA DURO REC COACTA SPICULO ARCTARE PRINOS ERIMENTES ANGULOS

ET BOT SECUNDOS PROPAGARE LATIUS BONQUE CAUTE SENGCLOS BUSDUCERE

GRADU MINUTO PER RECURVAS LINEAS NORMATA URIQUE SIG OFFINE REGULA UT ORA QUADRE SIT RIGENTE LIMITE

VEL INDE AO INCH PUNA BUSSUR LINEA TENDATUS ABTE LATIOS PES OSDINES ME SETSA PANGUNT DE CAMOENARUM MODIS

SUTATO NUMBERA NUMBERA DUMPARAT PROUM QUE DOCTA BREVAT OUR PRECEPTIE EBGULA BLEMBATA GREEGUNT ET DEGENGUNT GARNINUM MAS PHORRE SUPPLEX DANS METEORUM IMAGINES

TEMPLIE CHORINQUE LETUS INTERNIT SACHIS.

(9) N'abbiamo già esempi ne' classici, come in Marziale: Rumpitur invidia quidam, dulcissime Juli, Ouod me Roma teoit: rumpitur invidia.

(10) Blanditias fera mors Veneris persentit amando Permisit solita nec styga tristities;

ehe può leggersi a rovescio :

(44)

Tristitio styga nec solita permisit amando Persentit Veneris mors fera blanditias.

> Perpeluis bene sic partiri munera seclis Sidera dant patrio et patris imperium.

ouera aant patrice et patris imperium.
. . . Nec te Jucunda fronte fefeltit

Luxuries, produice malium, qua dedita semper Corporis arbitriis, hebetat caligine sensus ...

Fingendaque sensibus addis Verba, quibus magni geminatur gratia doni ...

Quoties incanduit ore Confessus secreta rubor, nomenque beatum

Injusta scriptere manus! Et reliquum nitido detersit politice somnum: Utque eral interjecta comas, turbata capillos,

Mollibus assurgit stratis.

Questo mi sembra più felice dei pariniano.

La similitudine dei cavallo, cara s'iuiii i poeti da Giobbe in qua, eccola in iui pure, (De nupific Maries):
Nobilis haud aliter sontpes, quem primus amoris

Sollicitavit odor, tumidus, quattensque decoras Curvata cervice jubas, pharsalla rura Pervolat, et notos hinnitu flagitat aumes, Navibus accensis; mulcet facunda magistros Spes gregis, et pulchro gaudent armenta marito. Nello stesso epitalamio descrive l'abitazione di Fenere: Hic habitat nullo constricta Licentia nodo , Et flecti fariles Ira:, vinoque madentes

El fleci fariles Ira ; vinoque modentes Eccobie, Lacrymaque rada, et gratus amantum Pallor, et in primis titubans Audacia fartis , Jacundique Metus, et non secura Foluptas , El lastiva volant levibus Perjuria pennis. Hos inter petulans alla cervice Juventus Excludit santum luco.

Non saprel un passo d'Ovidio de contrapporre a questo, che ricorda Tibulio.

(12) Ha un epigramma, ove, per tutti i santi cristiani, prega celiando un tai Jacopo a non censurarlo. Comincia:

Per cineres Pauli, per ceni limina Petri, Ne laceres versus, duz Iscobe, meos.

Scaligero (Peetice lib. v, qui et Hypervilleus) chiamo Claudiano mazimus poeta, solo argumento ignobiliore appressus, addit de ingenia quantum decet materia: Felix la co calor, cultus non institus, temperatum fudicium, dicilo candido, numeri non affectati, avute dicta mulio sine ambilione.

(41) Tali sarebhero l'inno di sand'ambrogio, Deus creator omnium; e quel di Prudenzio per gl'innocenti, Salvete, fieres meripram. Gli aliri più antichi cha la Chiesa ancor canti, sono il Giario in excelsis di sant'ilario, to Jam musta quiesce querelo di Prudenzio, e due di Sedutio.

(45) Un poema di sant'Agostino o d'un contemporaneo contro i Donstisti d'Africa e in trossiei rimati: Abundantio peccatorum solei fraires conterbure;

doundants peccatorum soies prairie constroure; Propete hee dominus noise voisil nos pramountes, Comperant regnum calorum reticula misso in mars, Congregonii multos pieces omne genus hino et inde, Quos cum trasissent ad litus, tune carpeçunt separare, Bonos in vana miserunt, reliquos in mare.

Sail's Spottion (De Lempere): El moje ao fun felol corrampine quen nonter; moje accidir quen violente, (Serm. 150 se verilo 10m.) Esce venile et al passione, over ceitar et al majorit (fautoren, veniler et al carporte incretoren, (De lei; Del, 331, 6) Timbera (El esceleta, 10m.) et al liserano ceitar prince, (1311, 1) El falletta pratise men poli populari nombre esperano en certa de la liserano ceita prince, (1311, 1) El falletta pratise men poli populari neutro esperano en ceitar esperano en consistente en major conferente verb hijar (fai) Uentile (1s. 4) Perince redita disa, perince messerais espela; ... 10m (rites quent) in contemplatore et liquiditime verbitat disa, partie su producti especial redu hanquita negótivos... Carciparval advistreren sum et ferend dansa forme sum ...

(16) In San Marco di Venezia priendensi svere il tento di san Marco vangilitia, serilito di ni modentino, e che forman parte d'un colle dei quatto Visagilio conservizio di squilipi (Visil la Note fa il γ.p., 26%). (Sambo l'imperatore Carlo IV nel 1533 passò per questo città, ottenes dal priente priente giunti di seria del priente dei sono del reseate del dei quattori di quidi intelligia, dei comprosito coli avvenito dei dei quattori di quidi di proposito coli avvenito dei venezia del regione del reseate dei coli qui consenito di la religia, el composito del prestato in solemen processione. Gii aldri citoque quatterri, missail ad deglio, furnono poi recuti a Venezia per coline del dogo Tommano Mocentgo nel 1420: na l'umidità dimurgial intenseta il manocertici, che più done il regiolite, e di sologo persono della Torre, na l'umidità dimurgial intenseta dei manocertici. Ce più dono el regiolite, e di sologo persono ello sologo persono ello sologo persono ello sologo persono ello sologo di consologo di consologo di consologo della di sologo della consologia di sologo di

teo, si legge, Explicit evangetium neaundum Mathamm, incipit secundum Marcum; e nulla seque. Nel 1778 Giuseppe Dobrowsky, sotto il liloio di Progmenium prograsse evangetii sancit Marci, culgo autographi, fece a Praga stampare i sedici logiti dontal da Carlo IV, e apparee che nou era neppure l'antica versione italica, ma quella emendata da san Girolamo.

(17) Tre leitere conosciamo, attribuite a Maria Vergine. La prima, con quella di sant'Ignazio che le diede origine, è d'antica data, non di riconosciuta autenticità.

Un vervon messimes la occasione di peela ne transe foori un'altra, che pretene diretta da Maria a Messila, e che ancera si ottice grava venerazione; tembe antichisiana, la cettica non può accettaria, e la Congressione dell'Indice appunhó i libri ove troppo assolutamente rèce dicheriani a franticibili. Escipisi Merio Perio, Jacobin filia, hamiliano Dei adolta, Carial Jona crucifici indice, se prila Joda, sitre Deriol, Mantinicabino mendos malares, el bri Perio margicate incentificano. "Yo unance file magnia legitano se avantico problismo decommentame di acunitica consisti. Filiam montrum, piri ganitamo, filma el homisem ene faturitat, el la colum para man resurrectionem accerdino, Peal apostido prodettivame modime et ma credita apocentato, Olquelle vas el cividares unatura hamiliano, filia prepintama protectricam nas sua evolumas. Assofilis morti vas, un mano filial, lima sur la fregio quinte agre diferendo pulsa.

Fri firolamo Savonarcia riguardava per autorette la leitera di Maria al Florestini), d'immenerabità autibità: ma e la Chiase e la critica vi metono gran dubil, alcalo pich de consissolo nel 63 dopo Cristo essere Fironze attai informato della verità da Paoline e Frontino discrpoil di sun Firiro. Essa dive: Fironze attai informato della verità da Paoline e Frontino discrpoil di sun Firiro. Essa dive: Fironzello, Dor et Dominio neutro June Christifio mes, e miti dilette. Tree felem, tusta oralienthus, roborure polientia. Hi entin sempliorman consequeria solution apad Domin.

- (18) Firgilium pueri legant, ut poeta magnus anniumquep raclarissimus atque aptimus, teneris imbibitus annis, non facile oblivione possit aboteri. De civ. Dai, s. 5.
- (19) Platone (dic'egli) mi ha fatto conoscere il vero Dio; Gesù Cristo me na ha mostrato la via».
- (20) Neils. Città di Dio ha un listero capitolo sulla Skilla Efetra, que inter ellus displatcionentire de Carino redulata mular centine. E recorcia de la litalia sepeci nel enue ostrer vatatanta di dare ai vagnitario retti formongi, che il cembiavano in bestir da sona, le quali conservamento la ragione. Ma, seggiunge, fuil cone sono faise o lamente rare, cha posa fede viale por la poli profitti pri pre ri da di certeste formanente de libri de completare, e poli de quel che visole a sutigio o a ricompessa, che ricomposa sono sanoti direcuti estici per le colip, e che o ma la ingitudi. Lib. 3 vitta. è la Recuta di certa di certa deser into los per videre i l'efficiale delle credever comuni sopra un'esta ha intiligenza, e per luplegare le opinioni delle fattochieri, di cui parterermo di Cre. cuttr.
  - (21) De civ. Dei, 1. 29. Vedi Da Maistra, Du pope, 17. 4.
  - (22) Confulazione di Fausto Manicheo.
  - (23) De elv. Dei, xn. 2; xv. 1.
- (24) É curioso vedere come giustifichi, anzi lodi le aniitesi, dicendo che nelle opere di Dio le apparenti contraddizioni producono beliezza, come neilo aille le aniitesi, e bellisisini ornamenti dell'eloquenza; e come questi contrapposit rendono più bello il parlare, così, per una eloquenza di contrapposizione non di parolo ma di cose, ai compona ia bellezza del secolo «.
  - (25) De quoset. octoginéatribus, q. 58, a De cie. Dei, x. 44. Ecco, prevenuti Pascal e Bossuel.

#### CAPITOLO LIL

#### Trasformazione delle arti belle.

Dopo, l'archeologica restaurazione di Adriano le arti andarono a precipizio. Già nn gusto immiserito palesa la porta de' Bòrsari a Verona, colle colonne a strie torse, e sovrapposti alle nicchie frontoni a vicenda angolari e tondi. Nelle terme di Diocleziano, il quale volle trascendere quante se n'erano fatte sin allora, stracaricaronsi le volte di ornamenti, i quali cadendo uccisero molte persone. Nel suo meraviglioso palazzo a Spalatro, l'arcata nasce dalle colonne senza cornicione: queste posano su modiglioni invece di piedistalli. e una schiera sopra l'altra senza che una linea continuata accenni una soffitta interna; le cornici, invece di tirare orizzontalmente dall'una all'altra colonna, circolano col fregio attorno di un'immensa arcata : aggiungete ornamenti . profusi senza sobrietà nè significazione nè effetto, onde la superfluità genera confusione. Le proporzioni più non si osservarono: pesanti e secche modanature, goffi e meschini profili, archi senza archivolto, colonne spirali o elittiche, e perfino nel medesimo peristilio se ne posero di differente altezza, Enpure l'arte spiegava maggior libertà ed ampiezza nel gettare francamente le volte da una colonna all'altra senza bisogno di piedritto, ampliando così gli intercolunni, e dando snellezza e luce ai portici.

Si rapidamente degradò la scultura, che i giganteschi modiglioni in marmo, i quali decorano il magnifico tempio della Pace, non vantaggiano sui livori de'secoli barbari. La noja del bello si rivela nella cupidigia del singolare: le statue degli Dei staccaronsi dalle sembianze umane per ridiventare simboliche all'orientale; il Mitra, o dio Sole, effigivassi con viso di leone e piecole ali e un serpente attorcigitato alla persona e molti simboli. Anche busti diminuiscono di rilievo, di correzione, di disegno; tutta la rappresentazione perde di carattere per modo, ch'è necessario sijutarne l'intelligenza per mezzo di scritture. Costantino, che tanto fece fabbricare nelle due cità capitali, per ornare le sue torne a Roma portò di Grecia i colossi di Montecavallo, che l'epigrafo certo posteriore attribuisce a Frida e Prassitele; ma molto maggior numero opere trasferi da Roma a Costantinopoli, e per erigere edifizi nuovi fu ridotto a spogliare gli anteriori, acconciandone i frammenti in maniera disgraziata, quasi non si trovassero tampoco scarpel-lini per copiare l'antico.

Ma qui pure avvicinavasi alla materia la scintilla dello spirito, perocchè le rivoluzioni che si fanno nell'idea, portano conseguenze in tutti i fatti; e come la morale privata e pubblica e la letteratura, così anche le arti belle doveano dal cristianesimo ricevere un mulamento radicale, e non essere distrutte ma compite. Quelle sensuali che effigiaviano l'idolo o il monarca, poi idendiicavano l'idolo col Dio, non poteano i spirare che abominio ai primi Cristiani; ma ben tosto dall'essere mero trastullo de' fortunati, blandizie de' sensi, corredo della ricchezza, essi doveano chiamante ad ornare le solennità d'amore e di dolore, associarsi illa nuova civillà per esprimere l'aspirazione ad un perfezionamento, di cui continuo è il desiderio in questa vita, ma il compimento non si di che nell'altarz.

Fin dal loro nascere i Cristiani usavano alcuni simboli, esprimenti le loro recdenze: sulle tombe intagliavano palme, cuori, triangoli, viti, pesci, croci, specialmente il monogramma  $\frac{1}{K}$ , cioè Cristo, col nome dell'estinto. Null'altro che questi simboli tollerava l'austero Tertulliano, il quale, confondendo l'arte cogli abusi, riprovava qualsifosse effigie, sin quella del Buon Pastore: ma gil altri dottori mostraronsi più condiscendenti alla natura umana nella sua inclinazione a rappresentarsi ai sensi gli oggetti consacrati nella sua memoria e nella sua venerazione.

Roma posa sorra un terreno vulcanico, e le lave indurate, il peperino, la pozzolana du nua parte, dall'altra il nju in moderno travertino, sedimento del Teverone, prestarono materiali a fabbricaria. Dallo scavo di questo materie, mare presso porta Reguilina, risultanono grotte vastissimo, esrpegianti sotto la gran città, e talvolta a varj piani sovrapposti. Pare che di buorio ra s'introducesse l'uso di sepellire in alcune di esse catacombe la gente vulgare, entro delette o loculi, iravata inelle pareti l'uno sopra l'altro a maniera di colombajo.

I Cristiani, forse condannati a lavorare in que'sotterranei, o che vi cercarono obbio e nascondigli, ne fecro il luogo di loro couvegno e i dormilorj (coemeteria), come con fausta parola chiamavano i sepolereti dei fratelli stalit a Dio. Quest' opinione vulgata appoggiasi sovra esempi consimili di Napoli, di Siracusa, di Parigi: ma renderebbe perplessi intorno alle reliquie che se n'estraggono, e supporrebbe un accommamento de'riti cristiani co' gentileschi; troppo repugnante dal primitivo zole; hande qualche moderno credette dimostrare vittoriosamente che le calacombe cristiane furono fatte a bella posta, e i Gentili come non poser mano a savarle, non poterono serviresto.

Lunghi androni sotterranei, con nicchie a più ordini seavate ne' fianchi, tratto tratto riscono a camere decorate di stucchi, e a cappelle destinate a celebrarvi i sacri misteri. Dopo che più non furono necessarie a celarvisi, si venerarono come teatri di quelle scene devute, ove i fedeli, commemorando i martirizzati, preparavansi ad imitarli; e i pii morendo chiedevano di dormire a lato a quei santi, per partecipare alle loro intercessioni. Furono pertanto frequentate dalla divozione fin al secolo xu, quando Pictro Malio ne diede l'enumerazione; ma poi restò visitata sollanto quella cui s'entra per la chiesa di san Sebastiano.

Pontificando Sisto V, si tornò l'attenzione a questi antichi sepolereti, ed egli ne fece estrarre delle reliquie; pietà che si estese, e che fu poi regolata da Clemente VIII e da altri, acciocchè non si confondessero le ossa de' santi e i distintivi del martirio con avanzi profani. Qualche erudito ne fece oggetto di studio: e Onofrio Panvinio enumerò quarantatre catacombe a Roma, e discorse i riti e le adunanze che vi si tenevano; Antonio Bosio le esplorò per più di trent'anni, e senza misurare spese e fatiche ne levò i piani, disegnò le pitture, le sculture, i sarcofagi, gli altari, gli oratori, e ne tessè l'opera della Roma sotterranea, che, pubblicata postuma, fu riveduta ed ampliata da Paolo Aringhi nella Roma sotterranea novissima, di maniera che se ne diffuse la cognizione, e si éccitarono nuove ricerche, Marc'Antonio Boldetti, nelle Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri e degli antichi Cristiani di Roma, sebbene insista specialmente sull'autenticità delle reliquie e sui decreti della Chiesal in tal proposito, esibi insieme i disegni di molti oggetti scoverti nelle catacombe, e continuò lunghe indagini di conserva col Marangoni : ma quando stavano per pubblicare gli studi di tanti anni , il fuoco li distrusse, e solo pochissimo il Marangoni ne pubblicò. Per commissione di Clemente XII, il Bottari si applicò a questa ricerca con ricchissima erudizione ma poca diligenza e pochissimo sentimento dell'arte cristiana. Miglior esame vi portò il padre Marchi, in un'opera che le ultime vicende hanno sospesa, e che divenne il fondamento ad altre di forestieri 4.

Da quelle grotte, che sono pel curioso una delle meraviglie di Roma e pel devolo un santuario di pietà e di speranze, si trassero in diversi tempi avanzi d'arte, che venivano collocati nelle chiese, massime di San Martino ai Monti, Sunt'Agnese, San Giovan Laterano, Ara Coeli, Santa Maria Maggiore e Santa Maria Transtevere, e che poi si pensò raccogliere in un Museo Cristiano nel Vaticano.

Delle figure le più sono ad incavo, empio di minio, colore del trionfanti che qui dinolava un nuovo genere di vittoria: appena arrivano ai cento in tutta Roma le opere di bassoriilevo, a cencinquanta nella restante Italia, e quaranta in Francia: non nancano musaici. E rappresentano il Bono Pastore; san Pietro co glalic; Forante, cio di nuo mono una donna, stanti, cogli occhi al cielo e le mani protees; il fossore in atto di sterrare, col riscontro spesso di una figura portante la lucerna.

Fra i simboli che si conservavano come passeggio dall'iniziazione dei culti antichi alla realtà ed alla storia, sono le sigle  $\Delta$   $\Omega$ , x. Ill, indicanti Cristo; la colomba postat sul ramo di palma con una stella nel becco, o che beve dal calice; cervi che corrono al fonte; pesci in ascintto: un gallo che annunza il mattino dell'eterna giornata; due mani erette al cielo, o due mani e due picidi disposti a croce; il dellino, simbolo del tragitto dello atime verso una riva ospitale; l'incora dello speranza, o un semplice ramo d'ulivo; talvolta il cuore, che i Gentili appendevano al collo de loro fanciulli. La croce era segno ustatissimo; e dapprincipio si faceva greca, cio à la raccia eguali; nel secolo un si allungò, quando vi si appose il Crocifisso, ignoto a' primi nel secolo un si allungò, quando vi si appose il Crocifisso, ignoto a' primi empi; com'era i musso di calice, o aci ujo ita tardi si fece sporgere l'osta, o fu

posto i, mano all'evangelista di Patmo col serpente. Il serpente, nota di salute ai Groci che l'attribuivano al dio della medicina, ed agli Ebret che ricordavano quello eretto nel deserto, passò a significare lo spirito del male, e si figurò vinto a piè della Croce, poi più tardi conculeato dalla Immacolata concetta. Talora il maigne osprimessi od covor, ina solo nel medio evo li introdotta l'a sconcia forma di meza'uomo e mezza bestia. La forza irrizzionale trovasi talora rappresentata col leone, che dappo fi posto fior delle chiese con un agnello o un fanciullo in gola; altre volte, indicando la forza morale, sostiene la sedia vescovile, o il cero pasquale, o colonne.

Alle allegorie si aggiungono rappresentazioni storiche, desunte dal nuovo restamento, come le parabole del Vangelo, o dell'Apocalisse il libro dei sette suggelli, il candelabro dei sette rami, i guattro angeli dei quattro venti, i ventiquattro vecchioni, la bilancia, la donna imsegnita dai dragone: non-ne man-no di cavate dai Centili o dalla tradzionale sapierna, quali sarebbero l'Orfoe, le Sibille, le Muse: e seene di vendemmia, che raffiguravano pel pio artista una vita matura, e da cui stavasi per ispremere il succhio sprituale. La morte, effigiata dai Greci in genji di graziosa mostiria colla face rovesciata, non aveva emblemi tra primi Cristiani, e furono i Gnostici che introdussero la forma dello scheltro <sup>2</sup>.

I nomi di santo, coro, innocente, dolcissimo, attestano l'affetto verso il defunto: l'in pace, frequente imitazione degli Ebrei, la fidocia religiosa che fa men tristi gli avelli; mentre negli epitali romani l'idea d'una vita futura era mentosto credenza che augurio. I caratteri romani vi sono deformati, ineguali, fitti, raccorci, missi a lettere greche :

Antichissimo era l'uso dei doppieri accesi ai feretri; e sebbene Tertulantichissimo era l'uso dei doppieri accesi ai feretri; e sebbene Tertulelezza e fragilità della vita. Vavea sepolture private, bisomi, trisomi, cioè per due, tro o più cadaveri; e alcune separate pei fanciulli vissuti men di quarianta giorni. Spesso il cadavere acconciavasi con aromi, donde quella fragranza che spesso si leege ussivà dalle tombe dischiuse.

I sarcofagi s'introdussero quando alla nuova religione diedero il nome senatori o ricchi. Il primo, di cui l'est sia accertata dall'iscrizione, ò di appena due anni anteriore alla morte di Costantino 4: ma forse, il più antico è quello-della villa Pamitii, figurante portici alla corintia, sotto cui quindici personaggii che circomano cirsto, in toga sopra sedia curvel, pello del volto, e colle chiome spartite sul capo, al modo che suode ancora figurarsi. Sui sarcofagi per lo più si scopisconpa scene evangeliche, come l'adorazione dei magi o la benedizione dei fanciulii: talvolta anche della mitologia, o pagane reminiscenze, talchè non meno di Giona e Noè vi appajono Deucalione e Ciasone, e le agapi non differentement dai banchetti profani. Insprocche l'arte plastia greca riva-leva sulle conectioni giudaiche; e massime dopo che la Chiesa non più fico-stretta a nascondersi, si polesò il contrasto fra f comandi a metà pagani de' signori, tendenti a ridur materiale il culto, e il genio riordinatore o progressioni.

sivo della Chiesa, che sostituiva la storia all'allegoria: la qual lotta impedi qui pure la trasformazione totale, cui il cristianesimo aspirava.

Intato era nuovo questo prendere a soggetto, non più la forza e la legiadria nella più vistosa appariscenza, bensì la bellezza che viene dall'interno, i patimenti, l'asectismo: e l'aumo dei dolori, la vergine madre, vecchi plebei, donne piangenti, esprimerano una religione insolita, per cui la vita era unespiazione, e che rendeva sacre le lagrime, e nell'amore e nella speranza trovava una significazione morale alla gioja e ai tormenti: anzi, per protestare contro già abasi del bello, alcuni efligiavano la divinità in forma umile e servite. Quando la Chiesa divenne trionfante, più non ebbe a temere di quel che a principio potea parete un inciampo; e non che repudiare le arti, se le approprio, purificandole come tutto il rasto; e conoscendole capaci di produrre effetti morali e intellettuali qualora sentano la propria elevatezza, se le rese forme ed eloquenti, assiliarie nella promulgazione della divina parole.

Nella vicenda di persecuzione e di tolleranza, corsa per quattro secoli, i Cristiani fabbricarono qualche cappella in Roma stessa: Adriano, dopo udita l'apologia di Quadrato, permise si radunassero in celle che s'intitolarono Adrianee : e già avanti Costantino, più di quaranta chiese aveva la sola città. Ma sol dopo ottenuta la pace e il trionfo si potè alzare tempi artisticamente, ed abbellirli di effigie ed ornamenti. Papa Silvestro, avuto in dono da Costantino il palazzo di Laterano, vi fece disporre un battistero ottagono, consacrato al Battista, dal quale prese nome la chiesa vicina di San Giovanni Laterano, dove ancora il pontefice prende possesso della città e del mondo (urbis et orbis princeps). Distrutto il circo di Nerone, Costantino v'alzò una chiesa al principe degli apostoli; fabbricò quella di San Paolo fuor delle mura, e San Lorenzo, e Sant'Agnese, Quest'ultima, in una valle sparsa di catacombé tra la via Salaria e la Nomentana, fu conversa poi in cappella funeraria, ove Costanza figlia dell'imperatore venne deposta entro stupendo sarcofago di porfido, ornato di bacchiche allegorie. Simboli eguali appajono nel musaico del vicino battistero rotondo.

La chiesa dedicata in Roma a santa Prisca là dove sorgeva il palazzo di questa, baltezzata da san Pictro e considerata come la prisma martire, d'gieggia alle catacomle, con un sepolero, un altare, una cappella. Quella di San Glemente, che è anteriore a l'Eedosio Magno, conserva inalterata la forma rituale, cinta d'un atrio a colonne e con un pronao; deturo in tre navate, di cui la mediana ha undici metri di sfogo, quattro la destra, sei la sinistra, con anomiain non rara; ampia scala conduce alla tribuna, sotto cpi si apre la confessione colle reliquie. Anche San Silvestro, Sani Ermete, San Martino ai Monti in Roma furono elevati al di sopra di oratori solterranei. Calla Placidia, figlia di Teodosio, volle che la chigsa de Santi Nazario e Celso in Ravenna inattasse gl'ipogei; e vi collecò le tombe per sè, ped fratello Onorio, pel marito Costatu ce pel figlio Valentiano III s'. A Leon Magno s'attribuisce San Pietro ne Vincoli a Roma, e iguorismo doude togliesse quelle colpone d'un dorico assai più allo del pestano.

Costantino imperatore e i primi successori suoi non abbatterono nè mutarono i tempi pagani; ma ciò si fece, via via che il cristianesimo prevaleva. Uno dei primi che fossero ridotti a chiesa fu Sant'Urbano fuor porta Capena, sopra la fontana di Egeria, di cotto, con portico di quattro belle colonne. Però tempi così piccoli come i pagani mal potevano servire al popolo intero. che congregavasi a partecipare della preghiera e del sagrifizio, e ad ascoltare i dogmi della fede e i precetti della morale. Più opportune a tal uopo venivano le basiliche (pag. 284), recinti coperti, nei quali raccoglievansi i mercadanti agli affari, gli oratori a discutere, i magistrati a sentenziare. Dieci ne aveva la sola Roma, che altrove nominammo; e mentre i tempi per lo più abbellivansi esternamente di numerosi colonnati, della basilica non si vedeano che mura. La sala interna formava un quadrilungo, tripartito da due serie di colonne, le quali riuscivano ad un semicerchio, alzato d'alquanti gradini, e coperto d'un emiciclo. In questo abside o tribunale sedeva il pretore, con attorno i giudici e rimpetto gli avvocati; in gabinetti attigui si tenevano gli scrivani minori, uffiziali intenti a risolvere o conciliare i piati insorti fra negozianti: alcune basiliche erano provedute di loggie in alto per comodo degli spettatori. Sifatte erano opportunissime alle riunioni dei Cristiani, non solo per la capacità, ma anche per la distribuzione, collocandosi in mezzo del tribunale l'altere, sulla cattedra del magistrato il vescovo, attorno ad esso il clero, nel resto i fedeli, e sulle loggie le vedove e le vergini devote. Dicono che la prima basilica volta ad uso cristiano fosse in Roma la Porcia, e servisse di modello alle chiese che conservarono quel nome.

Mentre papa Liberio con un senatore romano ideava la chiesa di Santa Maria Maggiore, cadde la neve, benché fosse agosto entrante; e su quella un angeb delinco la pianta della fabbrica. Questa leggenda attesta che s'attri-buiva alle costruzioni sacre un senso superiore al capriccio dell'artista; e sembra che ogni parte fosse rituler, come già nel tempio ebraico. Altorché fossero arbitri della scella, i Cristiani costruivano le chiese sulle alture, lunghe ue volte la larghezza, e colla cella rivolta ad oriente. Prima incontravasi l'atrio o paradiso, portico a colonne largo quanto la chiesa, e talora formante un cortile quadrilatero <sup>6</sup>. Ivi si deponevano gli estiati, col capo verso levante, ad aspettare la resurricione. Del sepellire in città, victor igiorsamente dalle XII Tavole 7, più non s'aveva scrupolo, come mostrano le tombe di Costantino e d'Onorio: un campo fuor della chiesa serviva ai più: alcuno impetrava di collocare i suoi cari presso i martiri, come sant'Ambrogio depose il fratello Satiro vicino a san Vittore. Solo i vescori poteano essere sepolti nelle navate della chiesa; la famigica imperiale sotto la seara soglica chiesa; la famigica imperiale sotto la seara soglica chiesa; la famigica imperiale sotto la seara soglica.

In tre zone era partita la chiesa: alla prima (narthez, ferula, pronaus) vicina alla porta aveano accesso i pententi non iscomunicati, e i catecumeni che udivano il vangeho senza poter assistere al sacrifizio. La seconda (navis), ad uso degl'iniziati, n'era separata trasversalmente per un muro a tre porte; quella a destra per gii uomini, la sinistra per le donne, la medinana per le

processioni. Nella nave di mezzo, riservata alle cerimonie religiose, avevano posto i leviti e i tre cori cantanti attorno ai tre pulpiti o amboni. Questi si faceano ottagoni o quadrati 8 con musaici e scolture; e l'uno serviva per l'orchestra, uno per l'epistola, dall'altro i diaconi leggeano il vangelo e le lettere dei vescovi. Davanti agli amboni staya la colonna del cero pasquale. La sedia del vescovo dietro all'altare occupava il centro dell'abside, che poi si chiamò presbitero, e che avea la volta dorata, e a lato i pastofori. All'estremità delle navi minori il senatorium ed il matroneum servivano pei patrizi e le dame. Al sacrario (cella, hieration), separato dal restante tempio con un arcone trionfale, si saliva per tre gradini; un velo colorato lo toglieva agli sguardi; në ad altri che al sacerdote era dato penetrarvi. Stava sotto di esso la confessione. cripta delle ossa de' martiri, sopra cui ergevasi l'altare, unico all'unico Dio. Sonra di quello pendea la piscide, spesso in figura di colomba, entro cui conservavasi l'eucaristia; e attorno lampade di varie forme, appese al baldacchino in triangolo (ciborium) che era sorretto da quattro colonne. A questa generale distribuzione molte varietà s'introducevano.

Per edificare più prontamente, e trovandosi già le arti in decadenza, alle chiese s'adattavano colonne tolte ad edifizi diversi, e perciò di grandezza disuguali. Invece d'accorciare le troppo lunghe o rialzare con uno zoccolo le brevi, sì sbandi l'architrave, e dall'una all'altra gettaronsi archi, sorgenti immediatamente da esse; metodo già conosciuto, allora fatto generale. Nella basilica di San Paolo fuor delle mura 9 ventiquattro colonne di pavonazzetto furono portate dalla Mole Adriana, i cui elegantissimi capitelli discordavano dalle sedici aggiuntevi forse quando Teodosio ed Arcadio l'ampliarono; divideano esse la basilica in cinque navate, che con una trasversale formavano croce, e davano un vedere ben più grandioso e magnifico che i peristili esterni degli antichi : tutti gli archi impostavano sulle colonne. In Santa Costanza le colonne sono binate, non nel senso della circonferenza, ma secondo il raggio della rotonda; quali pure in una chiesa presso Nocera de' Pagani, e in non poche posteriori. Il tempio pagano ricevea luce dalle porte o da un foro nella volta o da lampade; ne' cristiani finestre rotonde ed arcuate trasmettevano una luce, temperata da vetri a colore che rappresentavano al popolo le storie bibliche o dei santi.

Moltiplicaronsi poi le chieste a Roma, e in esse potrebbe segnirsi passo a passo l'architettura nel dechino e nel risorgimento, nessuna età così infelice trovandosi che qualcuna non ne ergesse per munificenza o devozione del pontelici. Anche nelle altre città se ne aprivano man mano che il cristanesimo vi era piantalo, prediligendo le forme rituali nelle piante, nell'elevazione e negli ornamenti. Quando poi il culto non si limitò ad un martire solo, crebbero gli altari, il 'che coll'interrompere le linee alterò la semplicità del disegno; molto più quando s'introdusse la profana pompa de' massolei.

Edifizi considerevoli son pure i battisteri. Nelle rovine della casa di Prisca a Roma, ove credono abitasse san Pietro, mostrano un capitello incavato, nel quale è fama ch'egli battezzasse, con acqua dapprima sacra a Fauno: aggiungono ch'egli amministrasse quel sacramento in una catacomba della via Salaria, e in quella dove poi fu sepolto presso un luogo ch'ebbe nome di Fonte san Pietro. Dappoi si eressero a quest'uopo edifizi presso le acque, accanto alle chiese, alle quali talora erano congiunti per via di portici, come si vede ad Aquileja, Presso al palazzo Laterano, Costantino o san Silvestro fece il suntuoso battistero che ancora sussiste, con più ordini di magnifiche colonne di porfido o marmo, e membrature di edifizi antichi, senza unità di stile e di proporzioni: nel mezzo vaneggia il bacino, a cui si scende per alquanti scaglioni, ottagono come tutto l'edifizio, al quale precede un portico pei neofiti aspettanti: e serbasi ancora nei solenni hattesimi amministrati dal nana. A tal uso furono pure ridotte in Roma le terme pubbliche di Novato, fratello delle sante Prassede e Pudenziana; il bagno del loro padre senatore Pudente; e quello di santa Cecilia, chiuso ora nella bella chiesa che da questa trae il titolo. Ottagona se ne volea per lo più la pianta; ma talora quedra, rotonda o a croce, con gallerie in alto, e una cappella coll'immagine del Battista, o di san Pietro che battezza Cornelio, o altra da ciò. Alle vasche giungeva l'acqua per doccie sotterranee, talchè il vulgo credeva si empissero miracolosamente. In quel di Sant'Andrea, rifabbricato da Leone III, la fonte era circondata da colonne di porfido; e di mezzo ne sorgeva un'altra, portante un agnello d'argento che versava l'acqua. Talora era un vaso isolato, sorretto da colonne o da animali simbolici. Un solo battistero faceasi per diocesi, e a Pasqua e Pentecoste soltanto si compiva la cerimonia; lo perchè i battisteri dovevano essere molto capaci. Sulla forma de'primi se ne costruirono poi molti nel medio evo 40.

La decorazione e la sfragistica si esercitavano nei dittici, ove scriveansi i nomi dei santi e dei henefattori, da commemorare alla messa, ne'troni dei vescovi, negli altari e altarini, ne'candelabri, ne'reliquiari, nelle coperte dei libri rituali.

Coloro che non giudicheranno queste opere col sentimento, ma le scruerinno colla critica artistica, non dimentichino che era un'età di universale decadenza; e già imperante Costantino tal penurà si pativa d'artisti, che si dovettero didapidar le fabbriche anteriori onde fornire lo move. L'arco alzato a'suot tiondi è tutt'insieme più maestoso che quel di Settimio Severo; ma gii ornamenti furono levati dall'arco e dal foro di Trajano, e mal raccozzati con lavori di nuovo, scarsi di quell'arte di profilare che produce la grazia. Di questa mancano affatto le immagini del Salvatore e dei dodici Apostoli ch'egli fece porre in argento a San Giovanni Laterano, ed altre statue dell'età sua in Campidoglio, come pure le medagite e monete: e per ericergi una statua, si pose il suo capo sorva un antico Apollo. Di quel tempo si fusero le porte di bronzo di San Paolo, perite nell'ultimo incendio, con incise figure e rabeschi contornati d'argento, ove la ricchezza mal potè velare lo scadimento dell'arte. E Lanto fra il popolo scenava il culto del bello, che fu necessario viene si demorte propolo scenava il culto del bello, che fu necessario viene si demorte proposito per bissigno di

murare, e istituire un magistrato per difendere colla forza i pubblici monumenti <sup>11</sup>.

Come dapprima la Grecia aveva allattata l'arte romana, così questa si trapiantò in Grecia con Costantino, e le costruzioni da lui fina all'imperatore Giustiniano derivano affatto dalle latine, e primieramente l'ippodromo e la gran cisterna di Costantinopoli; latine leggende petano le medaglie bisantine, e, perfita la lupa romana. Sol al tempo di Giustiniano e colla fabbrica di Santa Solia appare quel che volle diris istle bisantino, non bene definito ne cronologicamente ne artisticamente, ma che infine potrebbe ancora dedursi da edilizi romani, e specialmente dalle terme, preferendo cigi alla sala delle bassiche la pianta rotonda e le cuopole semicirolari, e atto oranado di mussici e di pietre multicolori, e d'una ricchezza di ori, figure, rabeschi, opposta alla sempítec mudità che dai Latini fi sempre preferita.

(4) PANVINO, De ritu sepeliendi mortuos apud veteres Christianos, el de corumdem cameteriis,

MARANGONI, Appendix de cameterio canctorum Thraconic el Saturnini, a Acia sancil Victorini, 4740.

Boldetti , Sopra i cimiteri del santi Martiri.

BOTTARI, Roma sotterranea, 4757-54. Le tavole sono le stesse del Bosio.

Marcitt, Monumenti delle arti cristiane primitive della metropoli del cristianesimo. Roma 1844.
Rome zonterroine, che si pubblica oggidi a Parigi.

(2) Che però lo scheietro non fosse mai effigiato dal classel, come asserticono molti trattalititi d'arte, è smenilio da piliture e bassollier+i: nel museo Borbonico si ha una donna che sparge di fiori lo scheietro dei suo bambino; uno scheitro dalla cui horca esse una farfalla, simbolo dell'anima; un aitro che balta ai fisulo sonato da Sileno, primo cenno delle dante dei morti.

(3) Semplicissimi sono gli epikalj: leleats anicts nostaa dornit — neettsi in pack — Nosmittis ilt ad detu — aespects qui unit 1230s v et nauses viii, dornit in pack — "alilandra noatus non est erd viiti stpaa aetal È paticolare questo di Vicenza: neatus cera conjut que varit de gallia per nausones l

TY CONMENDAMET NAMOMAN DILENSKIN NUMETH STIL ARM OVERHELDS DILESSIER HE MARTE. (GIO-MANNI DA SCHIO, Le emicine incrizioni di Ficenzo, 1830).

(4) 1772. ANSS. T. C. QUI TRUT ANNIS XLIL. HE IN 1972 PREFECTURA VARI NEOPITYS HY AD DAVIN

(4) 143. AUS. F. C. QVI VICIT ANNIS XLII. II IN 1834 PREFECTURA VARI NROPITYS 117 AD DEVE VIII ARL. SEPT. RYSERIO ET TPATIO COSS. E VEDI BOTTARI, INT. 33.

(5) A. F. Quest, Die altehristlichen Bauwerke von Ravenna, von v bis zum ix Jahrhundert historich, geordnet, und durch Abbildungen erklartert. Berlino 4842.

Gil editaj di est tratta, 2000 ; Eretinis suriens, cirè la existedrar, chillènta poco depo il 400, en tulti ricolornata; Eretinis Priesse, altientata da tremoto nell'un secolo; San Loreuzo in Coares, edificata da Lucciatio cameriere d'Osorio, distrutta nel 1535; inatistero della cettedrarie, rerotto di Sen veneron (23-70), faberio delle pri intrarchevati di invensa; baltistaro della Priessa, distrutto; basilica di una Giromani Enageliate, controlta da Galla Pizcidia; altra della Carta Corto, edella medeinas, rerotalat; espolita del unali Nazario Calor, della medeinas; San Giromali Baltitat e Sant'agnia, remoderante; Sant'Agnese, distrutta; San Pietro, oro San Fazarocce, acapolita sep jassiara arrivencorille.

ss. Epoca di Teodorico: Santa Maria in Cosmedin, già buttistero ariano; San Teodoro; San Martino in celo aureo, ossia Sant'Apollinare nuovo; palazzo di Teodorico, mausolco del medesimo; portico della piazza maggiore.

 III. Costruzioni posteriori sino alla morte di Agnelio arrivescovo (566); Santa Maria Maggiore, rimodernata nel xvi secolo: San Nichela in Affricisco, consacrata nel 345, or quasi distrutta; San Vitale; Saot'Apollinare in Classe, consacrata nel 349; Sant'Andrea e Santo Stefano.

rt. l'Illimo periodo, sino al 900; San Severo in Classe, distrutta al principio del corrente secolo; monastero di Sant'Apoltinare, e abbeitimenti delle parti interne della basilica fatti nel 642-77; devastazioni posteriori di Classe, e risarcimenti sotto Leone III; poi, per le incursioni de' Saracini, si portò in città il corpo di sant'Apollinare. (6) Ancora si vede in Roma a San Lorenzo, a San Giorgio in Yelabro, a Santa Maria Trans-

tevere, e alquanto modificato a San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore ecc. I cortiti si hanno a San Clemente, ai Quatiro Santi Coronali, a San Lorenzo in Roma, a Sant'Apollinare e San Giovanni della Sagra in Classe a Bavenna, alia cattedrale di Parenzo in Istria, a Sant'Ambrogio di Milano . . . Quest'ultima basiliea , San Zeno di Verona e Sania Maria di Turcello sono quelle dell'Italia superiore, che per avventura conservano maggiori elementi della basilica antica.

(7) Hominem mortuum in urbe ne sepellito, nere urito. La ragione politica di ciò era che la tomba dava la proprietà d'un luogo, e la città non doveva essere di verun privato.

(8) A quello di Sant'Ambrogio in Milano servirono due arche funerarie, una sovrapposta all'altra.

(9) Bruciata il 21 lugijo 1832, ed ora ricostrutia, Vedi Ciampini, Smoosis de sacris ordificiis a Costontino constructis. Roma 1691. Calcolano essersi fabbricate in It-

| recording essects: | PARRICIO | are to mon | 15. | •          |       |        |    |
|--------------------|----------|------------|-----|------------|-------|--------|----|
| el secolo          | п        | chlese     | 2   | nel secolo | 21    | chiese | 7  |
|                    | 111      |            | 9   |            | XII   |        | 8  |
|                    | IT       |            | 47  | -          | XIII  |        | 16 |
| _                  | τ        |            | 8   |            | 217   |        | 8  |
|                    | ¥        |            | 12  | -          | XΨ    |        | 20 |
|                    | Att      |            | 2   |            | 243   |        | 93 |
| -                  | 710      |            | 44  |            | TVII  |        | 62 |
| -                  | tπ       |            | 7   | _          | xviii |        | 7  |
| -                  | I        |            | 4   |            |       |        |    |

(10) Il San Giovanni di Firenze, mal creduto tempio di Marte, mentre la dissonanza delle parti lo attesia eretio ne' bassi tempi; il eircolare di Pisa; li San Glovanni di Parma, a sedici faccie dentro e otto fuori, cominciato il 1196 da Benedetto Antelmani, e finito verso il 1260; il dodecagono di Canosa; il San Giovanni in Fonte a Verona, ottagono, come guelli di Cremona, Volterra, Pistoja, ecc.

(14) Centurio nitentium rerum. -- Ammiano Mascretano, xvs. 6; Cod. Teod., 4ib. ix. tit. 17; lib. xvi. tit. 19; Cod. Glust., tit. De sepule. riol.

## CAPITOLO LIII.

# Miglioramenti e complesso della legislazione.

Man mano che le altre discipline e l'Impero decadevano, migliorava la legistatione; signo evidente che la cargione non era a cercarsene nell'incremento della civiltà romana, bensì nello spirito noovo, infuso dal cristianesimo. Solo un seculo più tartii dell'età che narriamo quella legistatione fin raccolta e vagitata per cura dell'imperatore dissistianio: ma ano ipare qui il hogo di totta ad esame, sì perchè le sue disposizioni capitali si riferiscono a questo tempo, sì per coglierne occasione a spingere un estremo sgurato nella vita initima del gran popolo, e comprendere meglio in qual senso deva intendersi la sua cadula.

L'antico Oriente non ebbe idea del diritto individuale, tutto rimanendo assorto dal capocasa, patriarca, autor della vita come del diritto i, la personalità confondeasi nella famiglia, la famiglia nello Stato, lo Stato nel monarca; sicche all'osomo non rimaneava altra difesas che ne costumi patriarcali e nella religione, la quale, mentre samano l'obbedienza, mitiga insieme l'impero. Assoluta vè pertanto la podestà paterna; il matrimonio è una vendita combinata fra g'enticis; la moglie è serva; il genitore può vendere i figliuoti, adottarne altri; il testamento, energica manifestazione della libertà individuale, è sonossitota. È dango il domino dell'autorità, cio della fattalità.

In Grecia la filosofia, cioè la libertà e la ragione, spezzano quell'unità indefinita e universale, si svincola il progresso, la religione si scevera dal governo; ma la vita pubblica rimane tuttora confusa colla privata, pubblici i giudizi, il pubblico diritto identico coll'individuale; il matrimonio non ha luogo che fra concittadini: la notestà natria è proprietà sulla prole, e il genitore scoutento ne fa protesta al magistrato, e rinvia di casa il figlio che più non può vantare alcuna ragione. E però la Grecia elevossi a tante libertà, ma puramente comunali, fossero aristocratiche o democratiche; donde moltissime varietà. Ma in verun luogo la libertà individuale acquistò pienezza all'ombra del potere principesco, siccome accadde ne' nostri Comuni: bensì restarono compite la potenza e la franchigia delle città. Se non che i cittadini di Grecia erano nobili d'origine, a differenza degl'italiani, ch'erano mercanti e borgliesi; l'uomo rimaneva subordinato alla qualità di cittadino: lo spirito comunale faceva escludere lo straniero dal matrimonio legittimo: bensi questo fu purificato col ridurlo a monogamia, siccome la pubblica animadversione fu sostituita alla guerra privata.

Roma apparve al termine de'tempi antichi, per modo che potette riassumere quanto di meglio erasi prodotto sotto il dominio dell'autorità, ed insieme profiltare di quanto introducevano dapprima la filosofia, poi il cristianesimo, cicò la libettà, la ragione, l'unanatià rinata nell'amore di Dio. Missione providenziale di casa parve il costituire e perfezionare socialmente l'elemento del diritto, il lato politico e giuridico della vita unana. Lo spirito d'ordine e l'inflessibilità de primitivi patrigi introdusse lo atretto diritto, complesso di massime e d'azioni legali, arbitrarie, che, volendo regolare con attegriamenti materiali lo spirito dell'unome, ancora incapace di drittigresi per ragione, lo faceano chinare all'autorità, ad arcani religiosi, a formole impreteribili cambiato le quali son cambiati gli refletti 1; a solemni interrogazioni a rispeste solemni, che non fasciano dubbio sulla vonotal; la quale trovasi obbligata non dalla coscienza e dalla nozione del giusto e dell'ingiusto, ma dalla letterale ecurressione.

Questo ferreo dritto nazionale, scritto nelle XII Tavole, diveniva issufficiente dacchè l'oma accolse in grembo tanti forestieri, nelle cui controversie non potendo aver luogo le azioni legali, vi si sostitui l'imperio del magistrato. Inoltre molti del suoi mandò a governare altre geneti; l'agro satopi non rimase privilegio dei patrigi; mover dei s'apresero ad acquistare riccheza, gloria, magistrature. Roma dunque avrebbe o dovuto rannichiaris negli angustissimi suoi princip; o sovvertirsi violentemente, se il flessibili e progressivo talento della democrazia non avesse reso diritto umano quel derra diritto quiritario, insinato nol legale il sistema dell'onesto homum et arquum. J'arbitrio delle ordinanze annuali, e un gius de' forestieri, che la legge scritta temperasse coll'equità. E per equità intendevano la ragione na turale, cio quel fondo di dee morali che tutti gli nomini civili possedono, che sopravivre ad ogni corruzione, e che fonda la costituzione sulla hibertà, sull'eguaglianza o, sui sontimenti naturali, sulle signarizationi del bono sesso.

Il diritto equo era espresso negli editti, ove i pretori e gli edili pubblicavano le regole secondo cui giudicherebbero durante l'annuale loro magistratura (T. I., pag. 357). In essi, conformandosi ai fatti, s'insegnavano azioni od eccezioni per le quali piegare l'inflessibilità delle formole patrizie; per esempio, supporre erede chi nol sia, usucatto ciò che non è ancora, e vivo il morto o viceversa; proteggeasi la proprietà naturale iu modo che si equiparasse alla quiritaria; accanto all'usucapione, riservata ai possessi italici, elevavasi la prescrizione, estesa anche ai provinciali. Al testatore è arbitrio di diseredare i propri figlipoli : ma il pretore cassa quel testamento. supponendo nol potesse fare se non mentecatto (querela inofficiosi). Chi cade prigioniero del nemico perde ogni diritto, fin quello di testare; ma il protore ne autorizza il testamento, supponendolo morto all'istante che cominciò la cattività di lui. Pel gius civile romano, negli atti giuridici malgrado l'errore, il dolo, la violenza, se il consenso fu dato, se l'atto ebbe compimento nelle solennità e nelle parole, rimane prodotto l'effetto, creato o modificato il diritto; non così nel gius delle genti, e il pretore condanna l'iniquità, e con ingegnosi procedimenti corregge la materialità inflessibile della ragion civile.

Questa non conosce altre forme d'obbligazione che i contratti o i delitti qualificati : ma l'equità pretoria inventa i quasi-contratti e quasi-delitti , coi quali fa passare nel foro esteriore alcuni doveri, dapprima riservati alla coscienza.

S'appaiano dunque progresso e tradizione; creasi del nuovo, ma senza distruggere l'antico; mentre oggi troppo incliniamo ad abolire una istituzione perchè verchia, i Romani la conservavano appunto perchè vecchia, modificandola; preferivano la scuola storica alla filosofica, le riforme inglesi alle rivoluzioni francesi. Perciò dapertutto s'incontra un diritto doppio e parallelo; parentela civile (agnatio) e parentela naturale (cognatio); matrimonio civile (justæ nuptiæ, connubium) e mione naturale (concubinatus); proprietà romana (quiritaria) e proprietà naturale (bonitaria); contratti di diritto formale (stricti juris) e contratti di buona fede. In questo modo si passava dall'iniziazione secreta de' patrizi alla pubblicità popolare, dall'autorità alla ragione, dalla generalità astratta alla personalità libera; conciliavasi la veneraziono pel passato colla necessità di progressivi miglioramenti.

Dalla lotta fra i due diritti è costituita la storia interna di Roma, la sua guerra nella pace: e siccome nell'esterna il valore, così nell'interna ebbe l'importanza principale la giurisprudenza, scienza capitale fra i Romani. Abbiansi i Greci le splendide qualità dell'immaginazione, i fiori, i canti, le arti: Roma avrà il positivo dell'età matura, la grande ambizione, ed un'unica letteratura originale, quella della giurisprudenza, che potrà effettuare l'unità del mondo antico.

Già nella società primitiva, uno de' precipui uffizi del patrono romano consisteva nel tutelare il cliente; onde le famiglie grandi voleano tutte aver un membro, valente nella giurisperizia; e poichè senza di lui non poteva il plebeo stare in giudizio, egli talvolta, colle sportule che esigeva, gravava i clienti quasi d'un tributo. E il guadagno e l'influenza induceano i natroni a tener arcane le azioni simboliche e legittime si della giurisdizione volontaria, si della contenziosa; avendole fatte pubbliche Gneo Flavio nel 449 di Roma (ius Flavianum), i patrizi ne inventarono di nuove: ma un secolo dono. Sestio Elio palesò anche queste (ius Ælianum); finchè accomunate a'plebei le magistrature. Tiberio Coruncano, primo plebeo che salisse pontefice massimo, professò pubblicamente la giurisprudenza,

Allora nuova importanza ottennero i giurisperiti, fossero assessori dei magistrati, o dirigessero i privati ne' loro affari, o gli assistessero nelle controversie, rispondendo, scrivendo, cautelando 2, cioè dando consulti, redigendo formole di contratti e d'azioni, prevenendo contro le nullità. A Servio Sulpizio si la merito d'avervi introdotto il metodo scientifico: ma Cicerone attribuisce questa lode a Quinto Scevola suo contemporaneo, che all'abilità letteraria e all'eleganza dell'esporre associò l'arte di distribuire, distinguere, definire, interpretare 3. Vi ottennero popolarità Aulo Ofilio, Alfeno Varo, Sulpizio Rufo, Aquilio Gallo, che passava parte dell'anno in villa per iscriver opere: Aulo Cascellio, arguto ne motti, indipendente nelle opinioni, che mai non volle comporre una formola secondo le leggi pubblicate dai triumviri, dicendo, — La vittoria non conferisce legitimo titolo al comandare : e a chi lo consigliava a moderarsi nello sparlar di Cesare, rispose: — Due cose mi rendono franco: l'esser vecchio, e il non avere figliuoli .

Anche Marco Tulio con occhio filosofico osservava la legislazione, volgendo in befff le formole dello stretto diritto, religione del passato ormai insufficiente, e sostenendo risolulo la legge naturale e l'equità. Dichiarata allora
la lotta del diritto naturale col civile, questo si trovò ridotto alla difensiva; atanto più dopo che vennero gl'imperatori, i quali lo satiavano coma avazo
aristocratico, e Caligola voleva abolirlo d'un colpo, Claudio ne eliminava ciò
che serbasse di troppo nazionale e rigido. I giureconsulti stessi si persuasero
de non era possibile ciroscriversi nelle formole aristocratiche; e impedita
o screditata la tribuna, e spenta l'eloquenza, si volsero alla pacata discussione e alla scruplosa indagine dei fatti; e con tempo, dottrina e impassibilità, maggiore che non potessero giudici e pretori, e con metafisica più
esatta, pigliarono assunto di armonizzare le teoriche o discordi o repugnanti
delle varie fotti, e giungere ai semplici risultamenti della praficto.

Dall'età aristocratica del diritto si passò così alla filosofica; delfinita la giurisprudenza - cognizione delle cose umane e divine, scienza del giusto e dell'ingiusto, arte del buono e dell'engo -, i giureconsulti videro la necessità di posare il diritto più sodamente che non nella contingenza dei casi e della volonia umana, e lo derivarono da un'eterra giustizi, innata nell'homo, donde emanano tre regole cardinali: Vivere onesto, non offendere altrui, altribuire a ciscuno il suo.

È fenomeno tutto particolare ai Romani questa letteratura legale, che per purità del dire, concisione .. chiarezza 4, lucido svolgimento delle intricatissime quistioni, e principalmente perel'analisi severa, rimarrà perpetua meraviglia de' savi, e vergogna di que' moderni, nei quali non sai se più incoerenti le ragioni o più barbara la dicitura. Quei giureconsulti, presentata la tesi in termini precisi, la svolgono al modo che sogliono i matematici, adoprando a vicenda l'analisi per penetrare nella natura delle cose, la grammatica per ispiegare le voci, la dialettica per acuire la rigorosa interpretazione, la sintesi per valutare l'autorità, non solo d'altri giurisprudenti e degl'imperatori, ma di filosofi, medici, fisici: invece di definizioni, pongono termini di senso certo e tecnico. tali da escludere il dubbio; invece di divisioni puramente da scuola, e di lungagne retoriche, si difilano alla effettiva applicazione; e vi arrivano con tale rapidità, che, per quanto complicatissime sieno le tesi, nessun loro consulto riempie una facciata. Questo li preservò dal guasto che nella letteratura e nella lingua recavano Seneca e i suoi : e come Galileo scriveva con limpida sobrietà fra le petulanti ampolle del Seicento, così la concisa purezza di quei giureconsulti, la semplice dignità, provenienti dal buon senso e dalla gravità, fanno mirabile contrasto coi ventosi traviamenti de'puri letterati, i quali separavano il linguaggio pratico dallo scritto.

Chi si ricorda l'infelicità degli etimologisti latini (T. 1, pag. 124), non arrà meraviglia se in questo fatto anche i giureconsulti ne colsero na diedero rasente 3. Di rado criticano la legge, ancor più di rado ne investigano la ragione politica ed economica, o, come oggi diremmo, lo spirito; eminenuele pratici, faccano fondamento sopra certi assiomi, dai aguali deducevano le conseguenze e le applicavano a casi particolari, seffiza risalire ai generali principi e al diritto nuturale; dialettici robusti, anziche teorici, s'acchetavano talvolta a ragioni che fanno sorridere 6: pure vanno qualificati flosofi d'una scienza tutta pratica, e a ragione intitolavansi · saccredoti che cercano la vera non la simulta filosofia · 7. Sapopegiarono essi sopra la scuola stoira, anstera e castigata ancora, ma già discivatichita, più tollerante e uneso supersiticosa, quale ne più recenti sosi adepti proclamava di governo della Providenza divina, la consanguinettà degli uomini tutti, la potenza del-l'emuità naturale.

Distinsero il diritto in naturale, delle genti, e civile, secondo, che travea i suoi principi dalla natura animale dell'nomo, o dalla razionale di tutti i popoli, o dall'ordine politico di ciascuno: in pratica però intrecciarono il primo col secondo, sodo separando il diritto civile e il diritto delle genti, quello applicato ai cittadini soltanto, questo a tutti. Il primo formava parte di quel che anche oggi chiamiamo diritto civile, e regolava i possessi'e le preregative di chi godeva i privilegi di cittadino romano; mentre il gius naturale riconosceva ad ogni individuo la facoltà di soddisfare i bisogni e gl'istinti comuni; il gius delle genti poneva l'uomo in relazione cogli altri uonimi non appartenenti al medessimo cermoni sociale.

Era dunque quest'ultino ben altro da quel che noi chiamiamo ora diritto delle genti; sopra il quale anzi, fra tanti lavori giuridici, nessuno ne fecero i Romani, per la ragione che realmane, nel senso che noi l'intendiamo, non esisteva. Due popoli, finche in guerra, si conoscevano unicamente per la forza: soo alle nimiciate dava qualche norma il diritto fecile; stabilendo le cause di romperle e i modi di dichiararle; venuti ad accordi, si regolavano secondo la lettera di questi. Dagli alleati generalmente si esigeva che avessero gli stessi antici e nemici del popolo romano, e che riverissero la maestà di questo 8: ma la prima condizione li privava del diritto di guerra e pace, e dava ai Romani quella di passarvi coll'esercito, di farvelo mantenere, di chiederne soldati; l'altra attribuiva a Roma la superiorità del patrono sul ciente: perciò i legati investigavano e decidevano nel paese amico, metteansi arbitri nelle querele; il senalo, guardiano del diritto, pacificatore universale, dava o toglieva l'immunità, l'indipendenza; e chi resistesse a'suoi ordini consideravano come irriverente, come un superbo da debellare.

Ma alla natura umana come tale non aveasi riverenza; il forestiero non poleva tampoco possedere, ottener giustizia, entrare in relazioni di proprietà con un cittadino romano; fosse privato o nazione, solo per mezzo d'un patrono o d'un ospite poleva aver sicurezza garantita, e stare in giudizio;

finchi non venne stabilido anche un pretore peregrino, che proferiva sopra le liti tra forestieri e cittadini. E nel discutere e risolvere i litigi dei tanti stranieri accorrenti a Homa, si compararono le differenti legislazioni; e que, principi che trovavansi comuni a tutte compresero essere insiti alla natura umana, e ne dedussero un diritto, proprio di tutte le nazioni civil.

Gli editti pretori essendosi estesi con successive aggiunte, sentivasi il bisogno di raccorti, ordinatti, armonizzarii. Ofilio, contemporaneo di Ciercore,
pel primo fil avera radunati: ma più famosa opera prestò Salvio Giuliano
(pag. 178), che secles i migliori e più opportuni, per ordine di Adriano impetarore: il quale nel 131 fece da Isenato approvare quelles compitazione (Editto
perpetuo), forse allorchè istituì i quattro giuridici per l'Italia. Se con ciò
abbia tolto ai pretori la facoltà legislativa di modifiarar l'editto, non è certo <sup>1</sup>.
In questo lavoro, che servi di testo ai legisti, Giuliano non introdusse
nuovi principi, pure cambiò il diritto coll'eliminarne ciò che più non confacevasi al tempo. Molti lo tolsero a commentare, incominciando Giuliano
stesso; indi Pomponio ed Ulpiano in ottantare libri, Paolo in quanta, Purio
Attioco in cinque, e Saturnino, e Gajo; oltre i moderni che tentarono rintercarlo.

L'effetto di questa buona istituzione che fissava norme comuni al governo dell'impero, incagliossi in due altre: la prima fu l'autorità concessa alle risposte dei prudenti; l'altra le costituzioni imperiali.

Anticamente qualanque pratico di leggi rispondova ai consulenti, senza bisogno di licenza; ma Augusto, accorgendosi quanto la loro autorità varrebbe a introdurre principi nuovi, conformi afla nuova amministrazione, prescelse taluni, le cui risposte si considerassero come date dall'imperatore stesso. Pudunque un privilegio la digittà de giureconsulfi, quali esponevano gli avvisi loro; se unanimi, acquistavano forza di legger; in casò di disparere, il magistrato decideva: modo opportunissimo a togliere di mezzo le discussioni di diritto, che poco s'acconciano colle monarchie. Per un rescritto d'Adriano tale privilegio restava comune ai giureconsulti classici, segza bisogno di particolare domanda <sup>60</sup>.

Il cambiamento di costituzione avera introdotto una nuova fonte di diritto. Disprima no n'avea che legri e ditti; pochi sanatoconsulti ci restano dei tompi repubblicani ", perchè il senato, assorto dalla politica, del diritto civile abbandonava la cura si tribuni; ma venuti gi'limperatori, su questo concentrò l'attenzione, esculas dalla politica. Intanto la rivoluzione morale e la conomica s'andavano compiendo; la nuova religione aveva insegnato un'equaglianza od una libertà che rinnegavano gli un'eterati privilegi : l'astuta cupidia; sottentrata all'energia ed alla politica ambizione, esigeva leggi meglio combinato per mettero barriera all'egiosmo crescente. Più non bastando pertanto la tradicione avita, gi'limperatori si tuvavano costretti intervenire ogni tratto, moltiplicando le vostituzioni; e fui sistituito che gli atti loro avessero forza di legge.

Di questi alcuni introduevano veramente un nuovo dittilo funandate, edictol;

altri non facevano che chiarire o applicare il già esistente (rescripta, epistolae, decreta, interlocutiones): compilati dai migliori giureconsulti, erano avuti in molta stima, massime quanto all'applicazione del diritto <sup>12</sup>. Aggiungansi le sanzioni o formole pransmatiche, rescritti imperiali pel governo delle provincie, diretti ad università o ai governatori come ordinanze speciali sull'esscuzione di leggi.

Sul fine dunque dell'impero, fonti del diritto si riguardavano, per la teorica le NII Tavole, i primitivi plebisciti, i consulti del senato, gli editti dei magistrati, le consuetudini non iscritte: ma nell'uso non cadevano se non gli scritti de'giureconsulti classici e le costituzioni imperiali.

Il giureconsulti si attenero il più spesso all'ordine pratico, quello cioè dell'Editto perteuo <sup>6</sup>1; sebben elcuni seguissero classificazioni libosofiche, come fecero Gajo ed Ulpiano, distinguendo i diritti spettanti alle persone, alle cose, alle azioni. Quel che oggi a noi pare di tanto rilievo, la determinazione storica delle leggi, è da cessi negletta, se non venga assolutamente necessaria per comprendere il diritto: più volentieri fermansi a svolgere l'origine delle opinioni de giureconsulti, e i principi da essi introdotti "i."

Per quanto concordi nel fondo, i giureconsulti formarono delle scuole, che poi vennero a conflitto, come succede ogniqualvolta il ragionamento si applichi a discussione. Già ai tempi d'Augusto contrastavansi Antistio Labeone e Ateio Capitone: il primo fedele agli antichi privilegi. l'altro ligio all'imperatore : questo sottomettendo l'intima essenza del diritto all'indipendente esame della ragione, desideroso dei progressivi perfezionamenti; quello attaccato al" positivo, alla lettera, alle dottrine tradizionali; rappresentanti insomma della più generale divisione fra le dottrine, quella del progresso e quella della conservazione 15. I giureconsulti poi si spartirono: gli uni denominati Sabiniani in grazia di Sabino scolaro di Capitone, gli altri Proculejani da Proculo scolaro di Labeone, che tendeva a una trattazione più filosofica e storica del diritto, e a dar regole generali all'ermeneutica giuridica. Poi nuove scuole sorsero, distinte fga se o pel metodo, o pel punto di partenza, o pel fondo della loro discussione; quali preferendo lo stretto diritto, quali il diritto equo, quali i principi teorici, quali l'espression della legge, finchè si avvicinarono nella convinzione che il gius positivo non può perfezionarsi meglio che coll'unire i metodi diversi.

I libri de giureconsuli esercitarono maravigitosa efficacia sull'avvenire, percocchè in parte chiarirono il diritto, e furono posti a contribato da Giustiniano <sup>16</sup>, altri pervennero fino a noi, istruzione e gnida, e talvolta impaccio ai giurisperiti ed ai legislatori, e per lungo tempo legge conune degli Stati moderni. Lungo sarabbe il dire di tutti quelli che acquistarono nome in si 'importante escienza, la cui sloria fe describita da Sesto Pomponio romano, assigne giureconsulto, in un frammento prezioso, malgrado alquanti errori di fatto <sup>17</sup>. Pari a lui fu Salvio Giuliano testè ciato, probabilmente mianese, che vivexa anoras sotto Andonio Pio; sosteme le cariche più onorevoli; eltre compilere

l'Editto perpetuo, scrisse novanta libri di Digesti, di cui nelle Pandette si conservarono frammenti.

Nei settani'anni fra Antonino e Alessandro Severo furono compilate le Intituzioni di Gajo in quattro libri, quelle di forentino in dotici, quelle di Callistrato in tre, qu'elle di Paolo e quelle d'Upiano in due, quelle di Marciano in sedici. Tutle si smarrirono, eccetto quelle di Gajo o Cajo Tazio romano, rimaste ignote fino al 1816; cominciale sotto Antonino, finite sotto Marc'Aurelio, e formano il fondo di quelle di Giustiniano <sup>18</sup>. Erano destinate di insegnare il diritto, e sono l'opera che, a malgrado delle troppe larune, più particolarmente c'informa del diritto classico, ed anche de'costumi, della situizioni, della società pubblica e della privata; onde la loro scoperta fu per la scienza storica del diritto romano un acquisio, qual non toccò a verun' altra parte staloga delle cognizioni umane, improvisamente aprendo una delle migiori fonti, inesporata fin allora.

Seguirono glitri giureconsulti, finche arrivano i più celebri, e principe fra essi Emilio Papiniano fenicio, prefetto al pretorio e presidente al consiglio privato di Settimio Severo, mandato a morte da Caracalla perchè non volle giustificarne il fratricifio. Giulio Paolo padovano e Domizio Ulpiano fenicio, assessori soni nel consiglio di Stoto, composero 'moltissime opere, tanto accreditate che gli estratti d'Ulpiano formano un terzo delle Pandette, un sesto quelli di Paolo; anzi più divis che fondo di quelle sieno i loro commenti sull'Editto perpetuo. Di settantotto opere di Paolo trovasi cenno nel Digesto; oltra i cinque libri di Receptae sententiae, che contengono tutti i principi giunicici non contestati, disposto di Ordine dell'Editto perpeto. A volta a volta peca d'oscurità; mentre preciso e chiaro procede Ulpiano, quantunque molti solecismi semitici rivelino la sua origine.

Le opere de guirsperiti, dotale d'autorità giuridira, formavano un'interabibiloteca jonde era da pochi l'averne copia, e da pochissimi lo stufiarne gl'intendimenti: poi qualora uno dissonasse dull'altro, a quale appigliarsi? Convenne dauque gl'imperiori designassero quali preferire; e prima Castantino autorò gli scritti di Paulo, e spicariamente le Recepta eutentine, abblendo le note di Ulpiano e Paolo sopra Papiniano <sup>12</sup>; poi Valentiniano III determino quali costituzioni imperiali e quai rescritti potes raco. allegrasi, qual tenersi per leggi comuni, ecceltuando i rescritti per negozi particolari, od estorti dai litiguati in opposizione alle leggi. Quanto al modo di valgrai de jurieconositi, attribui vigore legislativo a Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, Modestino; ove discordassero, valera l'opinione dei più ove pari, quella di Papiniano; e segli non partava, decidesse la prudenza del guidice. Singolare o veramento unico tribunale, in cui l'imperatore, per isgravarsi del rendere egli stesso il diritto, lo restringera a cliszioni.

Al consiglio de classici giureconsulti, fioriti da Augusto sino a Caracalla, vanno attribuite le più savie, precise e circostanziate disposizioni intorno ai diritti reali ed alla famiglia, ed altri veri miglioramenti indotti nella legislazione; merito in parte alla natura della nuova costituzione, nella quale l'imperatore non era inceppato dai privilegi d'alcun corpo, e i citaliani, distolli dalla vita politica, ne cercavano un compenso dall'ottenere la massima indipendenza civile; in parte maggiore alle nuove dottrine che i Galidei opponervano alle superbe ed inuuman delle scuole antiche. L'efficacia dello stoicismo, modificato dal cristianesimo, si sente in essi quando Fiorentino insegna che asciniavità e viristituzione del diritto delle genti contro natura, e che natura stabili una specie di parentela fra gli uomini; c Ulpiano, che tutti gli uomini quanto al dritto naturale sono e quali e nascono liberi 2º Ma que giurispradenti teneano ai pregiudizi dei tenupi pagani, allorchè non eransi ancora introdotte tante alterazioni rispetto alle persone, ai legati, allo obbligazioni, alle forme, alla procedura. I giudici du quine si travavano strascinati due secoli addietro, e incatenato il dritto alla latina pertinacia e a idee formaliste, di cui i precedenti imperatori si erano affiaticia i a spastogiardo.

Anche ridotta la giurisprudenza a quella meccanica applicazione, e majrado le sucule all'uno po sitului, ogni giorno cresceva la difficili d'intendere gli scrittori; sempre nuove complicazioni recavano gl'incessanti rescritti degli imperatori, massime di Costantino, venuto a compiere ed attestare la nuori rivoluziono. Come dovera riusciri lungo lo studera, e imbarzaziante l'applicare tante leggi, spesso abrogate e derogatel come avvilupparsi la giustizza in un birinto, ovo non era avvista da canoni prefissa! unico rimedio sentivasi il raccogiore i decreti e le sentenze ancora vigenti, disporle sistematicamente, formare insomma un codice.

Già temendo che Costantino, per favorire alla religione adottata, non disperdesse le leggi de' suoi antecessori, due giureconsulti aveano unito quelle pubblicatesi da Adriano a Diocleziano, formandone i codici, che dagli autori trassero nome di Gregoriano ed Ermogeniano: impresa d'autorità privata, opportuna ma non legale. Teodosio il Giovane eternò la propria memoria con un divisamento degno de' cesari più illustri, quale fu la prima raccolta autentica delle costituzioni romane. Con solenne editto elesse otto personaggi di grande scienza e dignità, i quali la compilassero sulle norme ivi prefisse; radunate le leggi, si disputerebbe della loro convenienza, per formarne un codice espresso con semplicità; si tralasciassero le costituzioni degli antecessori di Costantino, registrate nei codici di Gregorio ed Ermogene, attesochè quell'imperatore, coll'abolire le formole e solennità antiche, aveva mutato faccia alla giurisprudenza, e guindi messe fuori d'uso gran parte delle istituzioni precedenti. L'opera fra tre anni fu ridotta a compimento in sedici libri, di cui i primi cinque concarnono il diritto civile, gli altri il pubblico e le cose della religione; e nel 438 fu promulgata in ambi gl'imperi, acciocchè avesse preminenza sopra ogni altra legge 21.

Compilato a precipizio in tempi di scadente letteratura e fra gli sgomenti de' Barbari, il codice Teodosiano riusci deteriore; limitandosi alle leggi posteriori a Costantino, cioè fatte sol dove tacessero le antecedenti, ne tralascia d'importanti, mentre ne inserisce alcune d'interesse affatto parziale ; vane repliche, errori di data e di soscrizione, mutilazioni di leggi, irragionevole partimento disabbelliscono quel lavoro; per renderli concisi, oscuraronsi alcuni testi; talvolta le rubriche sono più particolari che il testo, talaltra affatto dissone da questo; benchè l'imperatore esigesse perfetta ortodossia, vi s'insinuarono leggi favorevoli all'aruspicina; del divino Giuliano è riferita la costituzione dove ai violatori de' sepoleri minaccia l'ira degli Dei Mani; il privilegio antico, che reclama la libertà del divorzio e del concubinato, attaccasi alle leggi Papia ed altre, posteriori al trionfo dell'equità, Insomma, piuttosto che un concetto creatore, vi si scorge una fatica da compilatori : eppure, a tacer la scienza legale, non v'è libro che meglio conduca alla cognizione di quel secolo, e principalmente della lotta estrema del privilegio patrizio e nazionale coll'equità universale. Perocchè, da sì varie fonti emanata, la giurisprudenza romana non poteva armonizzarsi in un bell'insieme,; gli elementi cterogenei, venuti a transazione faticosa dopo lotte ostinate, ancor si discernono; fino i più arditi giureconsulti si acconciano alla patria e al tempo: sol quando, caduto l'impero romano, restò dominatore il cristianesimo, che dava vinta la causa all'equità, un più compito lavoro potè eseguirsi dall'imperatore Giustiniano.

Quest'impresa appartiene all'imprero d'Oriente, e all'elà in eui l'Italia era corcupata dei Barbari; sieché noi ci limiteremo a dire come il dotto Triboniano e i collaboratori a ciò eletti cominciarono dal raccogliere tutte le leggi, ordini, rescritti degl'imperatori, cristiani fossero o gentiti; e disponendoli secondo l'Eddito peretto, formarono il Codice giustiniano, cheretta ol istano. Generato il cio.

Non potendo un codice abbracciare lutti i casi e sminuzzarsi sopra ciascun accidente, occorrera di ricorrere alle opere de giureconsuli per le spiegazioni e l'applicazione particolare. Ma poicthé quella moltiplicità di responsi chiedeva lunghissimi studi, e spesso le sentenze erano irreconcitabili, sipensò estrare de sesi i più importanti toerenti di ragion civile. Duentilo voluni si spegliarono a tal nopo, riducendoli in uno, ove in sette parti di cinquanta libri, sotto quattrocenventidue titoli, si travariono classificate novembla cenventitre leggi, portanti ciascana il nome di chi l'avave amanta: nè i compilatori ci lagicarono ignorare quanta fatica sostenessero per aver ridotti a cencinquantamila i tramilioni di versò, vogibini dire, sentenza cel l'oro autori. Lopera, pubblicata nel dicembre 533, fu initiotata Pandette 22, perchè abbracciava intera la giurisprindenza romana, o Digesto, perchè esse leggi v'erano classate con medoto: e quantanque le decisioni di casi particolari trascendano d'assai la vera legislazione, pure questo è l'unico codice compiuto che i Romani abbiano posseduto dono le XII Tavole.

Perdettero allora la giuridica autorità le decisioni de pradenti che non fossero ammesse nelle Pandette; la qual cosa fere trascurar le fonti, e smarrirsi così le XH Tavole, l'Editto pretorio, il papiniano, l'ilipiano e quegli altri che tanto or verrebbero destri per chiarire assai punti oscuri nella scienza del

diritto. Neppur tutte le annuesse valsero per legge; ma le decisioni ed interpretazioni si considerarono come tali e nulla più. Ai copisti fu vietato lo scriverle con ahbreviazioni, ed agli interpreti il commentarle altrimenti che parola per parola.

În acconcio della gioventii, Giustiniano commise a Triboniano, Dorotoo et Toofio, consiliando i compendi degi natichi giurisii, e principalmente quello di Gajo, componessero un corso d'Istituzioni in quattro libri: il primo che tratta delle persone, il secondo delle cose, il terzo delle zioni, il quarto delle ingiune private, coronandoli cogli elementi criminali: Come il Digesto, e quasi al tempo stesso, ottennero forza fi legge; e benchè al bello stile de'i guirreconsulti classici e al romano spirito di questi si mecolassero parole barbare e ideo servili, di immenso prezzo riesce quell'opera vuoi per la storia, vuoi per la intelligenza del diritto.

Ma poichè tra il fare comparvero soluzioni e pareri contradditori, fu duopo ricorrere all'oracolo sovrano, che pronunziò cinquanta decisioni. Giustiniano le volle innestate ai luoghi convenienti nel Codice, onde nel novembre 534 ar fece una seconda edizione (Praelectio repetito), che sola a noi pervenne, in dodici libri di setternolsethatasei tolti, contenente ossituzioni di cinquantaquatro imperatori da Adriano in giù. Poi forse ducento nuove costituzioni portò Giustiniano, che furo dette Norelle, e che i glossatiori racoleserio i gran partie e con poche altre di successivi imperatori distribuirono in nove collezioni.

Molta confusione giuridica e morale derivò dallo sbranare lo studio della giurisprudenza in modo, che da un lato si accumulassero le opinioni dei legisti. originate talvolta da particolari circostanze de' consulenti; dall'altro le decisioni imperiali, autorevoli per l'origine; inoltre quelle prime compendiare. mutilare, disgiungere dalle antecedenti, lasciandole così oscure ed ambigue, enpure da concepimenti privati elevarle a dignità legislativa: nelle altre insinuar quelle dettate da spirito diverso, e fin ostile. Non che s'ardisse ad una legislazione nuova e originale, Giustiniano veruna fondamentale istituzione non introdusse, nè tampoco seppe ridurre d'accordo le contradditorie che regolano le sociali e le domestiche relazioni dei Romani. Suggerite da accidentali bisogni, e spesso varie d'intento secondo il magistrato popolare o patrizio. conservatore o progressivo che le avea pronunziate, cozzano fra sè: quelle da lui promulgate contraffanno sovente alle consuetudini 25 ed al diritto antico. ch'egli non osa annichilare secondo avrebbe chiesto la mutata condizione del mondo: nè seppe sinteticamente raccogliere i frutti della sperienza pubblica e privata, in un accordo robusto che veramente meritasse nome di legge, come avviene ne' codici moderni.

Se non che a sgravio de' compilatori vuolsi riflettere ch'essi non si dirigevano a scientifico intento, ma puramente alla pratica: e in ciò ben riuscirono; e quantunque obbligati' ad indagar le fonti in una letteratura straniera all'Oriente dov'essi viveano, nella scella procedettero così accorti, da rimanere anche cogi: la più fedele espressione dello suirito del diritto romano. 'Sotto tale aspetto, e perché formato sopra lavori del tempo che descrivamo, noi discorriano qui del Corpo del diritto cirile, e non sarà discaro che con esso c'indugiamo sopra di quella legislazione che tanta efficacia esercitò sulle successive, e del progrecifir suo man mano che abbracciava maggior numero d'bumini, finché a tutti si estese oi cliristanesimo.

Tre cose son nostre, la liberti, la rittà, la femigidi, dice Paolo: e la testa fecquid d'un citation era appunte costituita de queste tre qualità, protette dal gius civile. La libertà s'acquista per nascita o per manumessione, si perde per condanna giudiziaria o per jugionia: giacchè talmente riconosciuto era il diritto della forza, che il Romano cartuto prigioniero di stranieri, foss'anche un console come Regolo, perdea la qualità di cittadino e d'uomo; era riscattato da un Romano 7 restava servo di questo, finché non se ne fosse ricompro. La cittadinanza acquistavasi per nascita, per naturalizzazione, per affrancazione: perdessi per la relegazione o la deportazione, o pen fauturilizzaria in uno Stato forestiero, cioè che non avesse il diritto di cittadinanza, quantunque appartenesse all'impero.

A noi, avvezzi a vedere tutte le patri d'uno Stato soltostare alle medesime leggi, è difficie comprendre la diversità de l'espani che univano a Roma i vinit e gli aggregati: ma il nouvo codice portando in fronte Nel nome del signor nostro Gesià Cristo, i il diritto envira essenzialmente matato da una religione che, al contrario delle dottnice uscite dai santuari d'Etruria e di Grecia, proclamava esser gli uomini eguali; non la forza, ma ragione e carità ware a dirigere il mondo; e sommo rispetto doversi a ciascano, non perchè citadino, ma perchè uomo. Ne consegui che il diritto delle genti prevalesse affatto sopra que glo de 'Quiriti.

Tale lotta noi seguimmo già ne' politici ordinamenti, nelle leggi sui debitori, nelle successive acquisizioni del tribunato. Anche delle relazioni fra natroni e clienti, liberi e schiavi, ingenui e liberti, cittadini e provinciali, a lungo abbiamo e rinetutamente divisato. Qui cercheremo il progredire dell'equità in quella ch'è fondamento della civile convivenza, la famiglia romana. Questa anche nell'ordine privato non era naturale, ma creazione del diritto civile, abbracciando tutte le persone discendenti per maschi da un autore comune, ovvero entrati in essa per adozione o per manucapione. La donna è moglie pel marito, è madre pei figliuoli, ma non rimane compresa nella famiglia pel solo fatto del matrimonio: vi dà dei figli, ma non è di loro famiglia. I figliuoli stessi possono esserne stranieri, mentre ne fanno parte straniere persone; atlesoché fondamento non ne è, come da noi, il matrimonio, bensi la potestà. Il padre è re in casa; nella propria persona assorbe quella della moglie, dei figli, dei discendenti ; giudica fin della loro vita. Ordinamento tirannico al modo orientale, vigorosissimo a conservar le case e la disciplina, restringendo i diritti domestici e di successione ad una parentele meramente civile (agnatio).

La favola primitiva di Roma atteggiava fanciulle sabine di buona casa, rapite dai grossolani masnadieri di Romolo, i quali rediniono il rapimento col

rispetto, e ad istanza di esse si rapparificano coi Sabini; nel trattato si obbligano a non costriguerle mai a girar la manine o preparare il pranzo, ma solo a filar lana. Per legge le donne non poterano esser tradotte al giudico degli omicidi, reputandole incapaci di tal delittica<sup>21</sup>; duranti le feste a loro anorei giu nomini doveno cedere ad esse il passo. Malgrado questo rispetto, che le differenzi dalle orientifi, pesava sopra di esse la rigidezza della potestà domestica.

I patrizi conoscono sollanto le giuste nozze, contratto d'impreterbile olennità, pel quale la matrona diviene parta della famiglia (moterfamilius), e mediante la formalità della confarreazione, o una compra (coemptio), o l'usucapione, è ridotta in assoluta dipendenza dalla maestà del martio (in mamme cancenti), a segno che mulla possiore la proprio, poi da quello esser venduta, giudicata, fin messa a morte per deliberazione pressa coi parenti i<sup>23</sup>. Al contrario nel matrimonio plebeo la moglia (uxor), non che diventi schiava allo sposo, serba il godimento del propri beni, e poò fino convenir il marito in giudizio. La seconda forma prese col tempo vigore de desensione, mentre invecchiò l'attra

Pertanto, invece d'entrare nella famiglia del marito, le matrone rimanevano spesso in quella del padre; nidipendenti da quello. vivo lui, doveano aver un assegno per le spesse di casa; morto, ne ereditavano i beni, in solo susfratto è vero, ma pure amuninistrandoli a voglia, senza dipendere dal marito. Ne derivava alla donna un'aria d'eguaglianza e talora di superiorità; il marito, per ottenerne prestiti, dovea farte delle concessioni <sup>267</sup>, od essa armarasi det titoli di creditrice. I comuici, non meno gle ensorre Canone, schernivano cotesta indipendenza, causata dalla dote: eppure essa avviava la donna all'emanciazioni.

Al tempo di Teodosio e Valentiniand travansi le donazioni aeanti nozza, ma come istituzione giù consusta, Farnon introlute quale un compenso della dote, e stipulavansi prima, atteso che le donazioni tra marilo e moglie erano nullo. Tale donativo rimaneva immune dall'azione de' creditori, e se il marilo fosse insolitòlie, la dona avergu un'azione personale el anche reale per farselo attribuire. La sorte di lei e de' figii era dunque assicurata dalla dote el dono antenuniale. Cessando il martimonio, il marito ripigiitava su questi la pienezza de' diritti, come anche per colpe della meglie determinate dalla legge. In caso di sopravivenza, ella avea diritto ad una porzione. Così via via s'accostava la donna a quella llerbit, che poi ottenne piena col crislianessino, e che la soltrasse all'assoluta potestà maritale, facendola consorte, non serva, dune de l'uguagliama legitima, conservandole la padronanza ne'soni beni, ed obbigando il marito ad una donazione per nozze, equivalente alla dote ricevula 27.

Da principio non dovea confondersi un ordine call'altro: dappoi per la legge Canuleja del 445 avanti Cristo, i plebei possono unirsi in matrimonio con patrizi; poi per la Papia Popoea del 9 dono Cristo, l'ingenuo pub me-

scolarsi al liberto: infine , al tempo di Giustiniano, il sangue senatorio potè innestarsi con quello della liberta e della prostituta senza avvilirsi.

Anticamente la madre rimaneva esclusa dall'eredità legittima del marito, e solo, se cadesse in miseria, ne riceveva una parte "2; sei la marto le lasciasse ogni aver suo, non ne toccava che un decimo; e nessun dono poleva acceltarme. Ma le leggi Giliata e Papia Poppea le attribuirono un decimo dell'eredità del marito se avesse un figito, on terzo se tre, volendo favorire in ogni modo la moltiplicazione della profe: a "quest'intento, la madre potea col marito ereditare da uno straniero.

Nemmeno dai figli redava în origine la madre, nê essi da lei: na al tempo di Claudio, escendo morti tre ligilotelti, mica detizia della genitire, l'imperatoge ne fu commosso, e lei dichiarò crede miversale. L'eccezione divenue regola, e l'alficzione un titolo; e sotto Adriano e Marc'Aurello, i senatocomidi Tertilliano ed Orfiziano assegnarono alla madre una porzione legitima ed egitale alla paterna nell'eredità de' figli, come a questi nella materna eredità.

Anche dalla perpetua tutela s'emancipò allora la madre, perocchè un senatoconsulto, imperante Claudio, proferi che l'ingenua la quale avesse tre figli, o la liberta la quale n'avesse quattro, per questo solo fatto rimarrebbero dispensate dalla tutela dell'agnato : la tutela stessa del padre fu poi ristretta alla minore età. Sopravivea, gli è vero, la tutela atiliana, per cui una donna non poteva star in giudizio o far contratti senza un curatore 29; ma col dare a lei i diritti di tutrice venivasi a eluder quella, e mostrarne l'assurdità. In fatto dapprima si permise alla donna di sceglier essa medesima il tutore; ma divennta questa tutela o inutile o viziosa, fosse di scelta loro od imposta dalla legge (ottativa o dativa), Costantino la aboli riconoscendo alle donne diritti eguali all'nomo, e Giustiniano casso dal suo codice tutto quanto rammentasse le antiche restrizioni, e decretò alla madre o all'avola la futela legale di pien diritto 30. Merito ancora del cristianesimo, che nella vita attiva dicde alle donne una posizione quale non aveano mai avuta sotto il "patriziato romano, e che esse si erano meritata col loro zelo alle conversioni, coll'eroismo al martirio e alla carità 31.

Le seconde nozze erano state incoraggiate dai primi imperatori; nè il cristianesimo le riprovò, quantunque paressero segno di debolezza. Gl'imperatori cristiani providero che l'interesse de figliuoli non restasse deteriorato quando il padre o la madre passavano ad altro letto 32.

La donna, ond'essere romanamente considerata moglie, bisognava fosse di chase conveniente, el entrasse in casa colle richieste formalità, coi riti sacri e cogli Dei penati; diversamente era concubina, non partecipe all'acqua, al fuoco, al culto interiore: matrimonio inferiore, sprovisto di solennità, solibile, eppur regolato dal diritto naturale, e, che serviva o coprire unioni fibere ma non viziose di chi non voleva gli eccessivi legami del matrimonio legale, o sposava biberte; i glit consideravania naturali, e ano avaeno i diritti de'legitlimi verso il padre, bensi verso la madre. Gl'imperatori cristiani non osarono batter di fronte questa consuetudine <sup>35</sup>; solo providero meglio alla legittimazione. Leone il Filosofo aboli poi il concubinato in Oriente; in Europa si protrasse fin dopo il Mille.

Esercitando il diritto suo sopra il matrimonio quale sacramento, la Chiesa vi pose ordinamenti, e tolse di guardarlo come semplice contratto d'interesse e di piacere. Meglio fu tutelata la libertà della donna nella scelta dello sposo <sup>54</sup>, tanto più da che contro la violenza offrira, rifiggio la verginità ofiocata e sacra.

Le nozze romane uon s'intendevano giuste se non vi consentissero e i contraenti e quelli in cui potestà erano: che se padre e madre negassero il consonso senza motivi, il governatore della provincia poteva conocierbe e prefiggare la dote. Perchè i riguardi non impacciassero la volontà, nessuu maggiarato
doveva contrar parentela nella provincia che reggeva; e se vi faceses sopossit,
era in arbitrio della donna lo scioglierli, uscito ch'eggli fosse d'antorità. Ne il
tutore potea farsi sposa o mora la pupilla. Incestuosi guardavansi i măritaggi
tra genitori e figli anche adottivi, tra fratelli e sorelle. Jestavano sciolit quando
il marito cadesse schiavo o prigioniero, o per cinque anni non se ne avesse
contezza.

La Chiesa, volendo purificare tutte le relazioni civili, e sottoporte a norme spirituali, crebbe gl'impedimenti, e chiamò impedienti gli un', pubblici o dirimenti gli altri 59. Dovendo i Cristiani vivere in legame di carità e in unione di credenza e di pratiche, bissonò proteggere i rostumi con maggiori divieti, e iniseme propagare a lontane famiglie que visnoci di henovelenza che già esistono tra parenti: forono quindi proibiti i matrimoni tra figli di fratelli, sotto l'esorbitante pena del figoco e la confisca de'beni; ed anche lo sposar nipoti nà cognate 59. Facevano impedimento l'adulterio e il ratto; e come nel diritto rougano era d'estraclo l'adozione, così nel diritto canonico la parentela spirituale. I santi Padri obbero sempre come periosois i matrimoni con infeddi: sotto il qual nome le leggi civili intesero poi soltanto gli Ebrei, gacché i Pagani sempre più seomparivano; più tardi furono vietate le nozze anche con cretici.

Per simboli antichi ti matrimonio doven simulare una violenza, e la sposa essere fira i pianti divelta dalle braccia materne per passare in quelle del marito. Cinque tede di pino ed una di biancospino; i capelli della ragazza divisi sulla fronte col ferro d'una lancia; le monete ch'essa dava allo sposo; l'invocito nome di Talassio; l'ungere il chiavistello della porta maritale, e varrante la soglia a braccia d'amici per non incespicare; la focaccia di farina, sale e aoqua, ed altiti, citi antichi, avevano perdulo significazione, fin per gli eruditi. Però gli sponsali non andavano senza solennità; e il fidanzato dava alla sposa un anello, ponendogliclo sul quarto dito, che (tradizzione egzita, non ancora spenta fria il viglo) credessi comunicare per un nervo sottlissimo col cuore. Il cristianesimo semplificò questi riti: ma fin dai primi tempi si esigeva che gli sposi dichiarassero al vescovo l'intarbrano di contrar nozez, cerimonia surre-

gata alle sponsalizie del diritto civile 57; e gl'imperatori resero obbligatorio tale atto. Generalmente si dava la benedizione : ma solo nell'vutt o ux secolo fu dall'autorità reputata necessaria a render valido il matrimonio; nel diritto canonico non si tenne mai per indispensabile 38.

Sotto la legge Papia il matrimonio si provava per semplice presunzione, e. come ogni altro diritto, per l'uso e il possesso; nè occorreano magistrati per sancirlo, quasi il legislatore avesse sdegnato d'intervenire ad autenticar un obbligo, che ciascuna delle parti potea rescindere a talento. Nasceano dissapori in famiglia? se non fossero tolti da preghiere sporte alla dea Viriplaca, o dal pranzo che imbandivasi il 19 febbraio (charistia), si consentiva il divorzio, non altro esigendosi se non che nno dei coniugi mandasse all'altro il libello, in presenza di sette cittadini. Elevato il matrimonio a dignità di sacramento, dalle leggi fu derogata la facilità procellosa de' divorzi, e specificatene le cause. La donna poteva separarsi dal marito se omicida, avvelenatore, sacrilego, impotente, o per lunga assenza e professione monastica; in ogni altro caso ella era rimandata spoglia d'ogni ricchezza ed ornamento: ma poteva far esigliare, e trarre a sè gli averi di quella che il marito introducesse nel suo talamo. La Chiesa non permise mai il divorzio nel senso civile; che se gli sposi separavansi, non poteano contrarre altri nodi 39.

Del passo medesimo si addolcì la paterna assolutezza, non derivante dal sangue, ma dalle formole delle giuste nozze, e dalla finzione civile dell'adozione e dell'arrogazione. Era essa illimitata, sin a poter esporre o diseredare i figliuoli, i quali, sebbene fossero indipendenti pel diritto civile, e votassero nella tribù e nella classe del padre, pel diritto privato restavano non soltanto soggetti, ma in proprietà del genitore, per qualunque età o grado o magistratura avessero, salvo se fossero emancipati con finta vendita. Questa faceasi dal genitore a persona terza, la quale gli dava a peso il danaro convenuto, ripetendo l'atto tre volte, giacchè per altrettante la legge permetteva al padre di vendere il figlio; dopo di che il compratore lo menava ad un crocevia, e gli dicea: - Va dove t'aggrada . Chi non avesse figli poteva adottarne o arrogarne, col che su loro acquistava diritti e doveri di padre, e tramandava ad essi il nome e i beni : mezzo di perpetuar le famiglie, che nell'aristocrazia sono il tutto.

Dalla centralità del potere imperiale discordava quella giurisdizione privata de' nadri : e il contrasto che la nuova generazione convertita aveva esercitato verso la vecchia pertinace, invogliava a por limiti alla potestà patria, da carnale mutata in spirituale. Costantino lo fece; tanto che il padre rimase capo rispettato della sua discendenza, arbitro di discredare, d'infligger correzioni moderate, di dettare al magistrato la sentenza severa che reclamasse la disciplina domestica: ma ai genitori micidiali de' propri figli fu applicata la pena dell'omicidio 40

Ai pupilli, cioè ai maschi che prima dei quattordici anni, e alle fanciulle 32

CARTO, St. deeli Italiani, Tom. II.

che prima dei dodici, cioè prima della pubertà, perdessero il padre, si destinara un tutore fra' più prossimi parenti paterni; e sin a Claudio non era questi obbligato a veruna cauzione. Fatti puberi, gli orfani non potevano disporre de' propri beni prima della maggiore età, vale a dire dei venticinque anni, se non consezianet nu curatore, destinato dal prefetto della provincia.

Ogni guadagno del figliofamiglia apparteneva al padre. Se vivesse a parte con mestiere differente, il padre gli abhandonava il peculio, in modo che potesse disporne, non però alienarlo a titolo gratuito, nè legarlo in testamento. Dispo Augusto, per equili si permise si figliuoli di disporre di ciò avessero guadagnato militando (peculiam enterne): sotto Castantino vi si assimilarono i beni acquistati in ultia; civili ed erclesiastici (peculiam quasi-castranse) per dote: infine il padre non resiò crede del figlio ab-intestato, se non in una parle legitima; de' beni della moglie non gli rimase che l'usuritto, serbandone la proprietà ai figliuoli. Gran progresso alla indipendenza di questi e al loro valor civile in una società che fin allora gli avva tenuti soggetti. Generalizzando poi quel concetto, e depurandolo dalle victe mesconare, Giustiniano attribui al figlio la proprietà di quante entrava nel suo perulio arrentizio 41: del che s'applaudisce egli a nome dell'umanità, e avrebbe poutto dire, a gioria del crisistensimo.

Săsciasi dunque la famiglia legale per dar luoço al diritto umano; la gonilită cado in dimenticanza, e cosi il nesso e l'addizione dell'uomo iibero; la mano e il mancipio non sopraviono che come finzioni, onde chudere certi rigori dell'antico diritto. Il figliofamiglia ottiene una capacità, uno stato, poi una proprietà; il gius pretorio fatorisce i cognuti, i parenti di sangue, e attribuisre loro sempre maggiori diritti; finche dalle coslituzioni imperiali restano cancellati; gli effetti della prisca famiglia romana, che da prima politica, poi religiosa, poi di diritto civile orivato, infine si riduce a naturale.

La paterna onnipotenza e la nessuna cura dell'osono se non in quonto era cittadino, palesavasi principalmente nell'infanticidio, costumato da tutti gli antichi. Romolo ordinò di conservar in vita la fanciulla prinogenita: le leggi imponevano d'uccidere il neonato deforme o inferniccio: che il padre imporevito potesse vendere i figlinoli, risulta da Paolo, e fin sotto Costantino e Foodosio Magno se ne trovano prove auteniche, e sau Girodamo ci porge i gemiti di una madre, i cui tre figli erano stati venduti dal marito per pagare il fisco <sup>12</sup>. L'abortire era una scienza, e Giustiniano dichiarava che il feto, non ancor venuto in luce, non è uomo: onde, se al padre gravasse l'educare altra prote, se la madre non volesse abheviarsi la gioventò, se gl'indovini o la congiunzione delle stelle profetassero sinistramente, disperdevasi il concetto; o dopo nato, il padre non lo levava di terra; col che intendevasi ch'egli non lo riconosceva, el era gettato alla via a morite, se pure nol raccogliessero certi specultori che, storpiatili, se ne servivano per eccitare la pictà del passeggieri, o li riduceano eunenchi o nani.

Primi i Cristiani levarono la voce a favore di quei tapini; poi li raccolsero

per salvarne la vita e l'anima; Costantino decretò sussioli a chi fosse impotento a nutire i figlinoli: an l'uso di gettarii era falmento radicato, che non veniva punito; solo la legge volvas ne diventasse proprietario chi inzcoglieva, passando in esso la patria potestà e il diritto di trattarii come figli o come servi. Valente e Graziano costituirono pene a chi esponesse i hambiai: finalmente Gististinano, essentuto dalle censure ecclesiatiche, abdi muesta nefanditi.

Nel codice Gisstinianco è proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadio i avanti alla legre; abolite le orgogliose distinzioni del tempi repubblicasi, a ottenere carriche e comandi non valeva più l'esser notale o plebeo, romano o harbaro, ma il merito o vero o supposto. Logicamente ne conseguiva il cassare l'altra più iniqua distinzione fra ingenni e schiavi; ma tilmenele era connatuntata colla società, che lunghi secoli stentarono la civiltà e il cristianesimo prima di toclierta.

L'antico diritto distingueva lo stato dell'uomo in naturale e civile. Per natura ha la libertà, cioè può fare ciò che la forza e il diritto non vieta, nè tal libertà può alienare: ma civilmente ammettevasi la schiavitù: e lo schiavo era diminuito del capo, cioè senza le tre cose che lo costituiscono, libertà, cittadinanza, famiglia; era cosa, non uomo. Come fosse trattato, non serve il ripeterlo (Cap. xix); ma gl'imperatori, contornati di schiavi e liberti, presero compassione per quella classe, con cui incrudelivano o straviziavano, e spesso divennero redentori degli schiavi quei ch'erano flagello dei liberi. Claudio pronunziò liberi i servi che nell'infermità fossero abbandonati dai padroni sull'isola d'Esculanio, e omicida chi li trucidasse per non mantenerli: la legge Petronia sotto Nerone impedi d'obbligarli a combattere colle fiere 45; Adriano volle alle pene capitali non fossero condannati dai padroni, ma dal giudice, e potessero portar querela ai magistrati per mali trattamenti 44: Antonino Pio costitui, che chi uccidesse il proprio schiavo fosse punito come l'uccisore dell'altrui, e i magistrati soccorressero a quelli che dai padroni fossero straziati o spinti all'impudicizia: Diocleziano permise allo schiavo di star in giudizio o per costringere il padrone a concedergli la libertà dopo pagato il riscatto, o per vendicare la morte di quello 45.

Resiavano porò sempre come una acconda specie d'uominis "e, o una legge di Gostantino, vietandole, enumera le atrocità usitate contro già sciavi; to-giierti di vita col laccio, la croce, le armi, o trabalzati, o injettar loro veleno nelle vene, o strapparne a braoi le carni, o ardetti a leoto fuoco, o perfino alcariti imputritire vivi. Esso imperatore aboli la croce, consuelo loro supplizio, e il marchio in fronte: se mandò assolto il padrone che uccidesse il servo nel corregerore, lo dicidario omicida se per delibertata volontal il mettesse a morte: nel dividere i coloni coi poderi, volle non si separascoro i figliuoli dal genitori, dalle sorello i fratelli, dai martii le mogli ". Egli stasso agevolò e manumessioni falte in chiesa e de chienci; e tanta furono, che l'Impero si trovò affoliato di poveri, cui la Chiesa dovvelte soccorrere con ospedali e sussidi. Se nei induceva la nocassità di procockere latamente; e l'avere un giorno

l'efimero imperatore Giovanni abolita la schiavitù, fu un atto di que' rivoluzionari che non riflettono al domani.

Costantino Isació sussistere gl'impedimenti frapposti da Augusto alla manumessione per testamento; pure diveniva consueta, e Giustiniano vi diede altrettanta libertà come alle manumessioni tra vivi. Egli stanzió che, chimique cessava d'essere schiavo, acquistasse immodiatamente la cittadinanza, abolendo la restrizione, d'oci ula legge Giunia Norbana circondava quelli fatti liberi per lettera, fra amici, o con formalità meno solenni; introdusse di liberarli nelle ancrosante chiese, giusto trovando che i ceppi dello schiavo si spezzassero a piè di quella croce, donde l'uomo er stato redento dalla servità.

A paro colle persone, venne svincolandosi la proprietà, le cui vicende sono il più significante testimonio della condizione di un popolo. Come fra i più antichi, così probabilmente fra i Greci essa era di natura religiosa: a Roma la troviamo municipale, sebbene in origine l'esser cittation portasse forse la comunanza di riti. Da priucipio l'intera tribù acquistava proprietà sovra i campi da essa colivati, dividendo come le fatiche così i frutti, e ripartico comune. A cisacum brano di privata si aggiungeva un petzo di proprietà pubblica pel passodi: dal che seguivo che, com c'era comune la pubblica, così la privata dovesse unirsi in consorzi, e perciò rimaner solidale nei pesi pubblici.

I Comuni però non erano unioni popolari, quali oggi le intendismo, determinate dall'unita territoriale; sibbene associazioni di alquanti consorzi. Talvolta parte di un consorzio si poneva sotto il patronato d'un senatore o d'una persona di corta, e con ciò restava escute dai carichi, ad aggravio dell'apparte. Giò contributi a sminuire i possessori liberi, moltiplicando i coloni e i servii. Gl'imperatori poco a poco aveano tratto sotto l'immediata loro protetione anche le città, sol garantendone alcune francipie. I consorzi godeano pure di privilegi imperiali, contribuendo ai pubblici aggravi; e fu come consorzio che la nuora Chiesa crebbe e divenne governo.

Fra le cose, alcune crano state appetite sovra le altre dalla semplicità guerresca dei prischi Romani, come la terza che costituiva. la proprietà per eccellenza, poi le case, gli schiavi, le bestie da lavoro. Queste (dette rez mancipi perchè non s'acquistavano se non colla mancipazione o con altro tale legale) conferivano la condizione civile, e perciò erano regioale colla religione e coll'autorità pubblica, non poteano acquistarsi che dal cittadino, ne dienarsi senza formole pubbliche. Le altre cose di lusso e godimento, per quanto Roma arricchisse, furnon sempre tenute da meno (chianate rez nec mancipi perchè vi bastava la tradizione, senza le solennità sacramentali della mancipazione), o regolavansi col diritto naturale.

Da principio esiste un dominio solo; si possiede pel diritto de' Quiriti (dominio quiritario), o non si possiede. Solo il cittadino può avere tale dominio; solo farne oggetto le cose e il suolo commerciabile; escluse dunque

le persone e le terre straniere: la provincia è proprietà del popolo, poi dell'imperatore; in essa e sopra ogni suolo che non fruisca del diritto italio, si a hanno de possessi, ma non la proprietà : sebbene poc'a poco anche quelli acquistino i mezzi di tutcla e i vantaggi della proprietà legale romana. Questa non può essere attribuita con modi diversi dalle romane prescrizioni: compite le quali, diviene assoluta, che che ingrano o forra vi siano intervenuti.

Dalle scuole stoiche i giureconsulti aveano dedotta la distinzione dei beni nose materiali e no condavaria fra le materiali quelle che possono loccarsi; le altre indicavano piutustos diritti sulle cose stesse, fra cui i più importanti arrano le servità rustiche ed urbane, e le personali, cioè usufrutto, uso, abitazione. Alcune cose erano saere, come i tempi; altre retigiose, come i loughi destinati a sepolture; altre sante, come le porte d'una città. Alcune erano itutti (res surierziatistis), come leatri, stadi; alcune di nessuo, come i liddel mare, i fiuni; o del primo occupante, come gli uccelli liberi, alla cui caccia unico limite era il rispetto devotto ai fondi e ella sejei altru:

Acquistavasi la proprietà delle cose particolari colla prescrizione, col dono, colla compra, o colle successioni: le scrvitù, gli schiavi e le terre poste in Ilalia trasmetlevansi col solenne rito della mancipazione. Ma accanto al dominio quiritario s'introduce un diritto meno perfetto, un possesso secondo il diritto delle genti, non giuridico ma di fatto, e che si definice in bonia habere, avere tra i propri beni; donde fu poi denominato dominio bonitario: gli editti pretori lo protegeranno, la giurisprudenza ne snoderà le regole, vi si annetteranno cii effetti utili del dominio "Vi si annetteranno cii effetti utili del dominio "Vi si annetteranno cii effetti utili del dominio "Vi si annetteranno cii effetti utili del dominio "Vi

I Cristiani non riconsecvano per padrona di tutto la patria; i possessi non deducevano dalla ragion di Stato, ma da Dic; lande il civiti di dritto cedette a quel delle genti, e invalse la proprietà naturale; e quando si compiò il Codice, furono equiparate le cose màncipi e le non màncipi il, di diritto quiritario e il bonitario, e ludilhio d'antica sottigliezza . Adunque da principio trovammo una sola proprietà ex jure Quiritium; alla fine, ancora proprietà sola, ma aperta a tutti, in qualnaque territorio, e in arbitrio del possessore il disporne. Speciali regolamenti ebbe l'enfittusi ecclesistica, o precaria, per la quale un podere veniva dalle Chiese conceduto con lieve canone per un tempo determinato, allo spirar del quale tornava ad esse con arezinta d'altri terreni e coi micirioramenti.

In prima il solo cittadino romano potera testare <sup>20</sup>, e in due maniere: o ne' comizi cicalti il patrizio dichiarva alle tribi la sua ultima volontà; o sul campo di guerra il soldato avanti si commilitoni (in procinetu). Da poi, coi riti stessi onde trasferivasi il dominio, si facca la solemne dichiarazione dell'ultima volontà, presenti cinque testimoni e un pesatore, simulando vendere famigica e heni ad un altro, il quale non era danque erede ma compratore (familite emplor) L'editto prettorio modificò queste norme, accordando valore / possessio bonarum / a qualanque testamento portasse il suggello di sette citadini. Sotto ell'imperatori la dichiarazione d'altima volontà osi farsi da-

vanti un magistrato, e alla curia municipale, iscrivendola ne'protocolli; donde il testamento autentico. Infine Valentiniano III introdusse il testamento olografo.

L'istitutione dell'erole, ch'era il punto essenziale, dovea farsi in termini imperativi; ma Costantino alla necessità delle formole surrogò la semplice espressione di volontà. Chi avesse figinoli naturali o adottivi, non emancipati nè espressamente discredati, dovera istitutiri erodi. Al debitore insolubile imprimensa ino da f'infamia; lanode chi morisse in tal condizione, istituiva erode forzato uno schiavo, acciocchè la procedura fosse patita da questo, senzi vagravio della sua memoria. Porocchè gli schiavi e i figlifamiglia sottentra-vano necessariamente al defunto nei diritti non meno che nei pesi; poi il pretore permise di astenersi dalla successione del padre: finalmente con Giustiniano s'introlusse il henefini odell'inventario.

In legati non potessi disporre di là da tre quarti dell'eredità 34. I beni dell'intestato passavano agli eredi suoi e necessari, cie ai figli legitimi o adoltivi, o ai discendenti in linea mascolina: gli emancipati non v'aveano diritto per legge, ma furoavi ammessi per editto pretoro i bonorum possessio ad intestato i.) Dappoi non a'ebbe più riguardo all'agnazione, aristocraticamente diretta a conservar i beni nelle famiglie; e le costituzioni imperiali chiamarono dai figli, a preferenza degli agnati; non contandosi più il legame della potessi, am quello del sangue. Così la natura fo ripristinata nel suoi diritti, e il principio aristocratico soccombette all'equalità naturale. L'ordine di successione stabilito da Giustiniano secondo la parendela naturale, è affatto filosofico, e-sopravisse alla barbarie e alla feudalità, per impiantarsi ne'codici odiermi.

In una successione non può raccogliersi so non quel che esisteva nel parimonio del defunto; in conseguenza non si può stipulare una promessa pel momento della morte. Questa sottigliezza del giureconsulti romani fu tolla via de Giustiniano. Quando mancasse un successore, l'eredità ricadeva al fisco. Da poi alcuno corporazioni ottennero privilegio speciale sui beni de loro menhri morti senza eredi; onde quei de soldati devolveansi alla sua legione, quei del decurione municipale alla curia, quei del monaco al convento.

Di quattro specie obbligazioni riconosce il diritto romano; per contratti e quasi-cuttiti, per delitti e quasi-cuttiti. Le convenzioni fira i Romani non produceano obbligazione se non in casi determinati; cicè quando vi si fosse adoperata una della formola riconosciute dal civile diritto, cone il nesso, la stipulazione; o quando l'isso vi avesse applicato un nome e un azione speciale, come il musto, il comodato, il deposito, il pegno, la fidejussione, il condato, il acostel. Que Printi quattro chiamavausi contratti reali, perchè, oltre il consenso, suppongono la tradizione fatta dei deve a chi ricove; mentre gia illari si formano col semplice consenso. Pel diritto pretorio, a lali contratti se n'aggiunsero più altri innominati; finchè Aristone, imperante Trajano, introdusse l'azione ca praescripiti serbis, cioi

che chi diede o fece una cosa in vista d'una prestazione equivalente, possa seigerla. Quindi i contratti innominati furono ridotti a quattro tipi, Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias; ma nou si statui mai che in essi il consenso delle parti batatase per produrre obbligazione: così, per esempio, il baratto, che alcun tempo fu assimilato alla vendita, si ebbe sempre come un contratto innominato, una variante del tipo do ut des.

In generale le formole in cui s'adoprava il verho spondere, tenevassi come di diritto civile, e, non creavano obbligazioni che fra cittalini romani; in quando l'imperatore Leone dichiarò che le stipularioni reggevano, qualunque ne fossero i termini. Bastava dunque si facesse un dialogo fra i due coutraenti: — Prometti di dare o di fare la lal coss? — Prometto ». Gli atti e le formole portavano la necessità che gli stipulanti fossero presenti: ma uno potea farsi arpresentare da propoj schiavi. Quin padrefanziglia teneva un libro di dare e avere (codex accepti el expenzi), e il registrarvi un obbligo lo rendea valevel; sobbene no conosciamo di quali cautele abbisognasse questisor.

Un fatto lecito da cui risultassero obbligazioni, chiamavsi quasi-contratto, come la velontaria gestione d'affari altrui. Dei delitti parteremo or ora. Quasi-delitto dicevasi un fatto che recò o poteva recar danno, senza procisa intenzione, ma per colpa; come chi sospendesse o gettasse alcun che, o scavasso una fossa con pericolo de passeggieri.

L'ipoteca potea mettersi su tutti i beni; nè conosceasi la legale, cioè non precisata da convenzione. Le ipoteche non erano pubbliche, nè il credito veniva assicurato se non dalle pene minacciate ai venditori che dissimulassero di quali carichi fosse gravato il fondo che vendeano.

Le azioni, cioè il diritto di reclamare in giudizio il dovulto, distinguazio, quando diogetto, in peramoni, reali è uniste, secondo cho erano da persona a persona per costringerla ad adempiere un obbligo, o chiedevasi compenso o restiturione d'una cosa, o decessi l'una cosa è l'altra, come nel domandare una divisione d'erdità. Quanto all'origine, erano e civili, autorizzate da begge, o perorie, fondate sull'editto del pretore. Quanto al sogetto, erano di terte da diritto, di bouna fela, e da arbitrarie, distinzioni fondate sul particolar modo d'amministrare la giustizia, essendo le prime due deferite al megistrato, le terze all'arbitrio.

La guirsdizione rimaneva congiunta all'amministrazione in quel che dicvasi imperio: se non che alcuni magistrati inferiori non aveano tutto l'imperio, ma solianto l'autorità giuridica. Dell'imperio ordinario non facea parte la guirsdizione criminale, che era sempre una delegazione speciale, denoninata merum imperium, e portava diritto di spada; a diversità del miztarm imperium, che consistera nel poter meltero alcuno in possesso di beni.

Anche dopo dismesse e diradate le azioni simboliche, la legge e la consuetudine avevano determinato le formole della processura. Negli atti giuridici da principio sopra l'intenzione predomina la forma, che è quasi la veste, l'esternazione del pensiero; e non usandosi o poco la scrittura, bisogna far impressione sui sensi, e che l'atto della volontà istantano e fuggevole sia ridotto sensibile e irrevocabile. Oltre le cause generali che materitazzano le istituzioni al tempo delle civittà nascenti, e che in paesi diversissimi offrono press' a poco gli stessi fenomeni, le forme della stipulazione giovano in quanto fissano seriamente l'attenzione delle parti sopra ciò che stanno per fare; in un' espressione netta, breve, rigorosa, precisano l'obbligazione che contraesi, e fanno apparire più vigorosamente l'assesso delle parti mediante l'interrogazione e la risposta. Oggi stesso che si bada più ch'altro alla pura volontà, all'intenzione, per certi atti più importanti si conservano pratiche analoghe all'antica stipulazione, come è la formola del matrimonio, come il giuramento.

In principio questi atti s'appoggiano all'analogia, operazione tanto comune nella fancilluleza dell'individuo come delle nazioni. Da poi si arriva al simbolo, che spesso non è se non l'avanzo d'un rito perduto. Via via le istituzioni dalla materia passano nel campo dell'intelligenaz; la civillà si appigita immediatamente allo spirito, alla volontà, all'intenzione, dall'esterirità chiedendo soltanto ciò che è indispensabile per rivelare e garantire il consenso.

Così andò in Roma. Quando ancora non si coniava danaro, ogni vendità fecasi a peso; donde ci son rimaste le sepressioni moderne di speza, xii-pendio, spendere. Anche dopo conosciute le monete, si comparve al giudizio colla bilancia e col metallo (esa el libra); e questi divennero simbolo in molti contratti, dove si trattava di tutti altro che vendita. Ne'processi di rivendicazione si finge battaglia, come quando la guerra era il modo d'acquisto per eccellenza; poi la bacchetta rimassi simbolo della lancia: e tale procedura s'accomunò a casi, dove nè tampoco trattavasi di decidere una contestazione. Sopra una zolla, sopra un tegolo recati al pretore si adem-pirono le formalità ch'era prescritto al mugistrato di fare sugli oggetti stessi. Abolite le trenta curie, trenta littori ne rimasero simbolo, e poi bastò la scure del littore.

A passo passo tate le azioni legali che drammatizzavano il diritto patrizio (T. 1, pag. 4071, si mutarono in formole che eranno date dal protros etesso in modo, che le parti non deteriorassero la propria condizione per ignoranza di ease: ma benchè la Icar Julia privatorum di Augusto avesse concesso ai litiganti di spiegare semplicemente davanti al magistrato l'oggetto in contestazione, pure non era unico intento de l'aureconsulti e de giodici la scoperta del revo e del diritto, e la decisione restava vincoltata all'estateza di esse formole d'azione, che doveano adoperarsi dai contendenti, prima che la causa fosse librata dal giudice i talche un travavasi condannalo, non perchè avese torto, ma solo per ugnoranza o fallo in quelle applicare. Un tale (racconta Gajo) portò querela per alcuni cepsi di viti legitale (ritibus associas): ma le XII Tavole aveano parlato soltanto di alberi, sicchè la petizione fu respinta. Caduta in relicione che sacciva le formole. Costanzo le aboli, come divenute un facciolo

di sillabe alla buona fede  $^{52}$ , lasciando cho l'attore scegliesse qual più gli piaceva.

Questo, nell'introdurre l'istanza, giarava non esser mosso da prurito di calunniare o vessare, ma da convinzione; e se perdesse, dovera per ammenda il decimo dell'oggetto contestato. Nelle cause reali, ciascuna parte poteva obbligare l'avversario a deporre una somuna, che andava perduta qualora soccombesse. A nessuno era negota fasti rappresentare da un procuratore, e sopra di questo cadeva la sontenza: ma ben doveano trascinarsi per le lunghe i processi, se Giustiniano - per impedire che divengano immortali i, dichumo <sup>65</sup>. Tifinenzione che una causa non ditrepassasse la durata d'una vita d'uomo <sup>65</sup>.

Mentre fra noi qualsivoglia reità, dall'adulterio in fuori, provoca azione pubblica nell'interesse della società, fra i Romani il furto, la rapina, il danneggiamento, le ingiurie ed altri delitti erano privati, procedendosi contr'essi soltanto sopra istanza dell'offeso. I pubblici si distinguevano da capo in ordinari, contemplati da alcuna legge particolare con pena prestabilita, e straordinarj, che erano puniti a stima del magistrato, quali la tentata infrazione del carcere, lo stellionato, il formare delle società non autorate dall'imperatore. Morte infliggevasi anche per colpe vaghe o leggeri, come abbattere un albero, tagliar una vigna, se supponeasi fatto nell'intento di sminuire il censo al fisco 31. Gravissima pena era l'esiglio, che traeva seco la morte civile, e che solevasi infliggere per adulterio, atto falso, estorsioni e simiglianti; o a persone qualificate, pei delitti per cui le inferiori si condannavano alle miniere. Perocchè le pene colpivano in grado diverso secondo il delinguente; e il libero che uccidesse la propria moglie còlta in adulterio, era relegato in un'isola; se egli fosse di condizione inferiore, subiva i lavori pubblici; anche ne casi d'incendio la persona oscura andava alle catene ed alle fiere, non la illustre: nel furto l'uom vulgare era staffilato e precipitato dalla rupe Tarpea, il ricco si redimeva col dare il quadruplo del rubato.

Non poteva il odice negligere i precetti della nuova religione intorno alla castigateza del costume, ignota all'antichità 35. Montre alle adultere fu ridotta la pena a due anni di solitudine peniente, i peccati contro natura castigaronsi, senza divario di persone, con una squisitezza di suppliz; che a fatica può per-donarsi alla purità del motivo. Nuova cosa erano pure le comminatorie contro l'eresia: ma il volere alla religione della carità e della mansutudine applicare regolamenti dalla patrizia severità emanati in sostegno dell'inesorabile religione dello Stato, portò a giustificare le persecuzioni, o offiri l'autorità dell'esempio agl'imperatori germanici, quando, più tardi, statuirono fin la morte contro i miscredenti.

Nei casi di maestà rinasco l'escobianza del prisco diritto. La società antica, propensa a tutto idoleggiare, avea divinizzato l'imperatore, in modo che qualunque attentato contro di esso consideravasi fatto contro la repubblica in lui personificata, e contro la divinità. Enormissimo fra i deltti era pertanto quello di Stato: ma tale qualifica copiiva anche azioni indifferenti, ne soltanto sotto principi tirannici, ma fin sotto quelli che aveano del cristianesimo adotate le esteriorità, non il liberale sentimento. La legge Giulia fa reo di fellonia chi fonde le statue degli imperatori od · opera alcun che di somigliante · <sup>30</sup>: tanta lattudine nella più formidabite delle accuse! Vi volle un senatoconsulto per dichiarare che non offendeva la maestà chi disfacesse simulacri di imperatori riprovati; e rescritti di Severo ed Antonino per mandare immune chi ne vendesso di non consacrati, o per caso fi colpisse di una pietra

Una legge imperiale puniva chi mettesse in forso il giudzio del principe, odubitasse del merito de' suoi impiegati <sup>37</sup>: un'altra promunzio che l'attentare contro i ministri e gli ultirali del principe fosse misfatto, come il nuocere al principe stesso, del cui corpo son quasi membri <sup>32</sup>: una di Valentinao, Todosia e Arcadio costitusce rei di maesta i moneteri fais <sup>32</sup>! sotto Costanzo reputavasi fellonia l'interrogane indovini sopra lo strillo d'un topo d'una donutola, e il medicare una doglia con parole da vecchierale <sup>36</sup>. Sof-focata la rivolta di Avidio Cassio, s'introdusse di processare anche morti, per incamerame i beni se convinti <sup>41</sup>. È la confisca era grande simolo ad abbondare in sifiata eccuse; e v'avez gente apposta (peldiorii) che le promovevano, per domandarae in compenso i beni, con un'insistenza mal frenata da ventisci legral del condici Tedosiosiano <sup>42</sup>.

Quanto di severo aveano statiuito sopra tal fatto i predecessori, fu accollo a Giustiniano, tenendo fin memoria del giureconsulto Paolino che accusò di perduelliono un giudice per aver deciso in senso contrario ad una legge del l'imperatore; e di Faustiniano, che, avendo giurato per la vita del principe non perdonare al suo schiavo, si credette obbligano a perpetuar la collera per non incorrere in crimenlese <sup>62</sup>. Dimenticò invece che l'imperatore Alessandro Severo avea respinte la accuse indirette di maestà, e Tacito escluse gli schiavi dallo attestare in queste contro i loro padroni <sup>64</sup>.

Dove ci si manifesta uno dei difetti principali del codice Giustinianeo, l'avere tramandato ai posteri uno spirito dissonante dall'amore e dalla benevolenza predicate dal vangelo. L'imperatore dispotico e il ligio suo ministro evitarono d'inserire le leggi sediziose della repubblica, e checchè sentisse di libertà o di privilegi, cancellati o cancellabili dalla tirannide. Di tre soli giureconsulti dell'età repubblicana fecero menzione, e scarsa di quelli fioriti sotto i primi cesari, larga messe invece cogliendo nel tempo che una turba di forcstieri portava a Roma l'omaggio di sue adulazioni : osarono perfino il nome degli antichi giureconsulti lasciar in capo a leggi loro, benchè mutilate o travolte 65, mentre non omettevasi alcuno de' passi che consolidi od esageri i monarchici arbitri; il che, oltre nuocere allora, innestò un morboso elemento alle costituzioni della nuova Europa, presumendo giustificare la tirannia al cospetto di quelli per cui son tutt'uno giustizia e legalità. Imporocchè, se lo studio rinnovato del diritto giustinianeo offri dopo il xiv secolo felicissimi concetti d'ordine e d'amministrazione, pregiudicò alla posterità l'idolatraro tutto ciò che Giustiniano avea raccolto della sapienza come dell'imbecillità e ferocia de' suo predecessori; i principi se ne armarono per menomare le franchigie introdotte dallo spirito de 'conquistatori, dalle immunità ecclesiastiche, dalla findalità e dai Conuni; si tornà o predicare la pagana onnipotenza del monarca; e i progressi dell'umana ragione furono inceppati dalla pretensione di governari il mondo colle situazioni di tanti secoli prima, e d'una società e d'una relizione esseguizalmente differenzialmente.

Malgrado gli errori particolari, malgrado che il Codico di Giustiniano e il Digosto non siano giunti a noi quali erano stati compilari, riamagono il più insigne monumento della sapienza antica, viepiù meraviglioso per tempi considerati duniversale decadenza. E decadenza era veramente, na solo delle idee antiche, le quali celevano luogo alle move, il politeismo era perito; perite le favole filosofiche d'Alessandria e le legali d'Atene; perito l'altio eschisivo del patrizato, le vivilatio pur esson calla logge; perito l'altio eschisivo del patrizato, rivilatio pur sono nella soggezione alle lega; perito l'altio eschisivo del natione da filogena la giustizia a formole morte. Che altro restava se non il cristiane mo? E quando esso giovasea a migliorare la legislazione ci appare in tutta questa rassegna, e nelle leggi de' successori di Costantino, che attestano quanto fossero inumano lo precedenti.

I tro figli di quello nel 328 ricusavano i libelli infamatori, le lettero cioche, le accuse secrete, impedendo di procedere sopra tali domnici e<sup>50</sup>. Valentiniano condannò l'e-sposizione degl' linfanti; stipendio un medico dei poveri per cisacum quartiere di Roma; vietò agli avvocati di riceveres sportule,
bastando la gloria di difendere l'innocenza; a tutti impedi lo ingiurarsi nei
dibattimenti; i commedianti, battezzati in pericolo di morte, non si potesse
giu iobbligarti a salire sal palco, ne lo lighi delle attrici a seguire la professione materna; sistitui sucole, stabili i difensori delle città, avvocati degli interessi di queste, i quali poteano recar rimostrane ai magistrati civil ed anche
al trono. Graziano ai delatori bugiardi infliggava la pena che sarebbe toca
ci alcuniniato; recolo lutti i privilegi concessi a privati in pregiodizio del corpo
cui appartengono; dispensò dall'obbedire ad ordini che i tribunali o i magistrati disessero aver ricevulo a viva voce dall'imperatore.

Toolosio Magno proibi di sollecitar i beni dei condannati per ribellione, giacche latora, a forra d'importunità, si olleneva ciù che principe giusto non cera in diritto di concodere: la quale ordinanza rattenne dallo spionaggio qui tanti che si faccano delatori per ciuffare i beni dell'accessto. Mentre dapprima gli avera degli esgilati si applicavano al tesoro, egli ordino fossero divisi tra questo e il reo odi suoi credi, e che ai figli si lasciassero interi quelli d'un padre condannota o amerte. Agli Eberci fa proibido comparare schiaro irristiani, e ai Gristiani permesso senza misura di affrancare i loro. Doleczaza e unantia prescrisse Teodosio a quei che sogliono averne si poca, i carorieri; i giudici visitassero frequente le prigioni, raccogitessero le lagnanze dei chemuti, e destatmente registrassero le tori imputazioni. Vició anche il vendere, comprare ed annuaestrare alcuna sonatrice, o invitaria a banchetti e sostizoni e il tenere musici di rorossisone: contro la unale succe di servi.

continui erano in declamare i santi Padri, come semenzajo di scostumatezza.

Una legge d'Onorio vielava il commercio a persone di qualità, non perchè disonorevole, ma perchè aveano agevolezza di far torti agli inferiori: un'altra permetteva a chi trovasse leoni sulle proprie terre, d'ucciderfi, non però di prenderfi vivi per farne mercato; preferendo ai piaceri imperiali il vantaggio de popoli. Più ricordevole è quelle che impone, i prigionieri oggi domenica sieno tratti fuori dai giudici, per sapere se ebbero ogni necessità, e mandati al bagno; se poveri, siano alimentati da pubblico: e di questa legge raccomandava l'aslempimento à vescovi, dai quali probabilmente gli fu suggerita. Un'altra ordi: a ai medesimi di prender cura non sieno maltrattati gli schiavi cristiani tornandi alle case.

I due Valentiniani vezano introdotto di liberare al giorero di Pasqua i carcerati per delitti non gravi<sup>47</sup>. Dipoi Valentiniano III proferiva che alla maesti regia convenissa dichiarare « anche il principe esser tenuto alle leggi, e che l'autorità di lui dipende dall'autorità del diritto, più che l'imperare essendo casa magnifica il sommettere il principato alle leggi «. In conseguenza proibiva a tutti quel tanto che volera non fasse lectio neppure a lui slesso; e notificava che, salva la riverenza dovuta alla maesti sua, non avvebbe sdegnado litigare coi privati al melesimo foro, o de esser giudicato colle leggi medesimo <sup>67</sup>.

Alla rugginosa originalità romana, e ai sistemi non più confacenti colle abitudini contemporance, Giustiniano più non doveva i riguardi cui Costantino si trovò astretto; alla lettera che ammazza sostituiva lo spirito che vivillea; dai giureconsulti classici estrasse quanto gii parve di diritto cosmopolitico, e ripudio quel che meramente romano, non esitando al alterarei testi per emancipar lo leggi da una tutela retrospettiva. Cominciando dal nome di Gristo e dall'augusta Trinità, professava che l'autorità deriva da Dio; riconosceva la Chiesa coll'accettare la fode da questa consacrata; da taf fode dedusse quanto ha d'originale la sua compilazione, l'egunglianza degli uomini, la giusta demorrazia, la rintergrazione della persona morale, sicchè non si guardasse la Casta o la tribito o la famiglia, ma l'individuo. Porte abbastanza per trarre consequenze dalle premesse cristiane, si fece uom dell'avvenire, intento sempre a trovare qualche miglioramento conforme alla natura e al progresso <sup>100</sup>; e incessantemente accossió il diritto al tipo semplice e puro del cristianesimo: teologo ancor viu che gritto de progressosilo.

Insomma la giurisprudenza, unica scienza vera e particolare del popolo romano, estese a tuta l'umanità il diritto equo e buono, e apri la società moderna col rendere individuale e potente il diritto, formolandolo in un capola-voro della logica. Vero è che l'ineggeno ono produce moralità, e il difetto di quell'opera consistetta appunto nella superiorità logica; ma parte sempre maggiore di spiritualità vi s'introdusse dacché coi giuristi cooperarono i teologi a redimere il mondo dalla legale oppressione per vie differenti. Però il diritto avea già fatto sforzi per separarsi dall'elemento religioso ed aristocratico, ed assumere esistenza indipendente; lo perché al cristianesimo costò meggior

fatica il dominarlo. Ma da quell'ora trovansi a contatto e spesso a conflitto la ragion civile colla canonica; e l'effettuare il principio eminentemente cristiano d'estendere a tutta l'umanità il diritto alla giustizia, alla simpatia, alla libertà, sarà l'opera di tutto l'avvenire: opera lenta, tergiversata, incompresa, fin maledetta, ma che si compie fra gli errori degli uomini e sotto l'occhio della Providenza.

- (1) Qui cadit a formula, cadit a toto. En esempio vivo possiamo averlo negli Inglesi, schiavi del convennto, dei gusto nazionale, de' casi precedenti, della giuslizia, della virtu, della religione uffiziale; eppure quesia non è imitazione dei diritto romano, il quole anzi è aborrito dai ioro pratici.
  - (2) Respondebant, scribebont, carebant, dice Cicerope.
- (5) Sie enim existimo, juris civilis magnum usum et apud Scorvolam, et apud multos fuisse; artem in hoc uno. Quad nunquam effecisset ipsius juris scientia, nizi cam proterco didicisset ortem, que doceret rem universam tribuere in partes, lotentem reperire definiendo, obscuram explanare interpretando, ambiqua primum videre, deinde distinguere... Sed odjunzit etiam et literarum scientiam, et loquendi elegontiam. Brutus, 41; Pro Murmoa, 18. 14. (4) Nikil tam proprium legis quam elaritas,
- (5) Familia da fons memoria: metus da mentis trepidatio; furtus da furcus; stellionatus da stellio, tarantola; testamentum do testatio mentis.
- (6) Una legge romano dice, non poter li circo piatire, perchè non vede gli ornamenti della magistratura; Dig. lib. 1, De postul. Paolo (Seul. 11. 9) scrive che li feto di sette mesi nasce perfetto, perché sembra provario la ragione dei numeri di Pitagora.
  - (7) Dig. iib. r. tit. 2, i. f.
  - (8) Eardem, quas papulus romanus, hostes et amicas habeant Majestatem populi romani comites uervento. Cicanone, pro Belho, 16.
- (9) Elneccio (Edicti perpetui ardini et integritati sua restituti, partes duo), Bach (Historia juris romani, Lipsio (806) e jutti sostennero il si fino ad Hugo che sostenne il no con ragioni di poiso. L'Editto perpetuo andò perduto, e i tentativi di rinlegrario, fatti da G. Bauchin nel 4397, sono inseriti in Potusa, Pondecta Justinianea, iib. s. Neglio Wieling, Fragmenta Edicti perpetui, Francker 1755, E vedonsi :

GIPANICS , Œconomia juris

Noont, Commentarius ad Digesta.

De Werne, De origine folisque jurisprudentie romana, prasertim Edictorum praetoris; ac de formo Edicti perpelui, Cella 1821. FRANK, Commentarius de edicto Praetoris, Kilia 1830.

Harunnacua, Il diritto romano prirato e puro (int. e ted.) Lemberg 1850.

MACRELDEY, Monuale del diritto romano (ted.) Berlino 1814.

Wastanasas, Manuale di diritto romano (ted.) Ivi 1822.

La scuola storica dei diritto, già ingrondita in Germania, venne diffusa altorchè fu coltivata dai Francesi; e i recenti javori di Beugnot, Pardessus, Giraud, Laboulave, Thibaut, Tropiong, Laferrière, Du Caurroy ne resero comuni le conclusioni. È principalmente notevole l'Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien, del sig. Ortolan. Parigi 1834.

(10) Tale parmi il senso più naturale dei famoso passo di Pomponio, Dig. 11b. 1. tit. 2. 1. 1: Susserius Sabinus in equestri ordine fuit, et publice primus respondit; posteaque hoc capit benefieium dari a Tiberio Casare: hoc tamen illi concessum erat. Et, ut obiter dicamus, ante tempora

deputi public reprodutali ja men a principian datatur, nel qui florium instituren usurun baletant, cuusalinta reprodutat. Progre reprosa utilige riginata datast, and principuaza publictan julia errichent, and tenhantur qui illus causaldant. Primus direc deputur, est major public mentrata kalertur, cuustitui di ex exercistic qui respondereni ci et cilli lenguage pol lore pra dempitu especia. Di des optimus principi litolitanse, quan ad a ciri protesti patrona et alt li tarret dempitu especia. Principua especialistica dempiturente del consistente est, qui delicitante est.

Come excellatale, erotevos falsa una tanta autorità, quando la chiari questo passo di Gigirecriterorite scoperto (Comm. I. 7). Expensus prodestam unat assistati et apitoirez coruna, quibus permissum et jaru condere: quaram amaisma si in assum assistatio conservani, di qued ita restituni, logis vicus oblinit; si vero discentinni, fudici licel quam celli acatentina aequi; idique recripto dei Boliniai signification.

(11) Alcuno opină divenissero sorgenti dei dicitto soltanio dopo Tiberio, e da prima fossero solo proposizioni, vicenti un anno e non più. Il contrario ora è dimostralo da Bugo, Lehrbach der Getch. des rimistehes Rechts die auf Justinies.

(12) Toi di mille cirapreccio e ne conserzano di aggodo a Costattino. A domande rispono colle gioleto, fuere e sulta petitione fanon una asseptici, adassatio, e chi clamani assesio mono colle gioleto. Fuere e sulta petitione personator se diretta ad una citià o ad un cropo: consisteinore personator si dicono propriamente le conocciono di privilingi: deversi o niciri-consisteno devisione di escas postate in appetito all'imperatore o al sen consiglio: mandata suno gli ordini datti dall'imperatore si gnovernatori delle provincie: esiste gli e cella identi dal popoli.

## (13) Tall le Recepta sententia di Paolo.

(14) Taivotta in ciò degenerano in minuzie, come si vede nei frammenti trovati nella bibliolera Vaticana il 4825.

(13) Antitius Labeo, ingenii qualitate et fiducia doctrina, qui et in cateria sapicatia partibus operam dederet, pharima innovare stabulti: Airjus Capita, in his que ei tradita erunt, persecerabat. Posrooso, Dig. lib. t. Ut. 2. 1. 2.

Avendo Tiberio în un cilito usato una parola non Italia, qualche senatore, desidenzo di far pompa di libertà ove non portara pericolo, sorse a rinfarcitargitet. Capitone sostenne che, quantumpie mai non si trovasse usata, si dovesse però methere fra le latine sull'autorità di Tiberio. In Marcello repirio che Tilerio poten dare la cilitafinanza agii uomini, non alle parole. Magnantan opposizione.

[16] În capo alle Pandette il suole simpare îl cainlogo degli infori di cui si vaise Giustiniano, cavalo dal famoso manoscriito del Digesio conservato a Firenze. Da Alessandro Severo a Giustiniano Ire soli giureconsulli vi sono citati, Arcadio Carisio, Giulio Aquila ed Ermogene, forse autore del codire che porta il suo nome.

(17) È inscrito nel Digesto , fib. 1. tit. 2.

(18) Fra' molti manoscritti ond'è ricca ja biblioleca del Capitolo di Verona, e di cui diede il catalogo Scipione Maffei neila Ferono illustrato, trovavansi alenni fogli di pergamena, che quel dolto antiquario giudicò formar parte d'un codice o di qualche opera d'antico giureconsutto, e ne esibi Il fac-simile. D'ailora più non se ne parlò, fin quando Haubold nel 1816 stampò a Lipsia una Notilia fragmenti veronenzia de interdictia. Niebubr, venuto a Verona, trasse copia dei frammento de præscritionibus, e d'un aliro sui diritti del fisco; esaminò varj manoscritti, e singolarmente le epistole di san Girolamo, riconosciute per palimsesto da Maffei e da Mozzotti, ma non mai dicifrato; e al modo che sotto la storia poetica di Roma leggeva la vera, scopri sotto la scrittura quanto bastasse per convincersi che era l'opera di un giureconsulto; e applicando l'infusione di galla a un foglio, lo tesse. Ne informò Savigny, ed insieme proclamarono sui giornali la scoperla, mostrando che il frammento de prascriptionibus apparteneva agli Istituti di Gajo. L'Accademia di Berlino spedi a Verona nel 1817 i signori Goschen e Bekker, i quali, superando le gravi difficoltà che a chi vuoi il bene oppongono coloro che fare noi vogliono o non sanno, giunsero a trascrivere nove decimi del libro; il resto era illeggibile. Il manoscritto componevasi di cenventiselte fogli; la scrittura più recente in majuscole esibiva ventisei epistole di san Girolamo; la primitiva , elegantissima , gli Lilitati; e fra questa e quella una terza alendevasi per un quarto del manoscritto , contenente enistole e meditazioni d'esso santo. Onde la membrana fu raschiata lee volte; eppure offre il testo più compiuto, sebbene difficile ed ostinato lavoro esigesse il leggerio. Niebnhe e knopp credono la scrittura anteriore al regno di Giustiplano. La prime edizione ne fu fatta e Beriino II 4820. Biuhm tornò a collazionarie col testo dl Verona, e ne fece un'edizione princeps nel 1824,

(21) li codice Teodosimo andò perduto, colpa del compendi fattine, tra cui il principale è Il Breviorio d'Alarico, che ebbe vigore pressu i Visigoti. Nel 1528 Giovanni Sicordu ne pubblicò un'ediziune în Magonza; ma non e se non esso Breviario, purgato dalle leggi derivate da usanze goliche. Du Tillet eggiunse gli ultimi otto hbri, nou compendiali in quet Breviariu. Cujaccio eredette dere interi il vii e viii col supplemento di Stefano Carpinu. A Cujaccio stesso furono da Pietro Piteo comunicate le costituzioni del senaloconsulto Claudiono, appartenenti al IV libro, Giacomo Gotofredo commentó questo codice con trent'anni di lavoro, pubblicato nel 1756 in Lipsio da Antonio Marsigli e Daniele Bitler (Codex Theodosianus, cum perpetais commentariis J. tiornoragm; 6 vol. in-fol.). Il cardinale Maj in un palimsesto vaticano scoperse altri frammenti, che stampò a Roma nel 1825 col tipi di Propaganda. L'anno seguente Amedeo Peyron nella biblioteca dell'Università di Torino trovù bon cinquanta leggi non prima eonosciule, Ira cul quelle ove Teodosio prescrive le norme colle quali produrre la sua legislazione / Frogmenta Codicis Theodosiani , nel tomo xxxxx del Commentarj dell' Accodemia di Torino J. Con queste e le scoperte da Clussio fu fatta un'edizione nuove d'esso codice a Lipsia il 1825, per rura dl C. F. Wenek. Me nuove leggi scopri a Torino e nell'Ambrosiano Carlu di Vesme, che ne fa la più compinta edizione.

(22) Har digerbat, lutto contenere. La sigla #, colta quale suol indicarsi il Digestu, probabilmente viene da un d corsivo, abbrevlazione di Digedo, traversalo da una linea, che dagli cilitori fu scambialo per un doppio f. Vedl Cavera, Progr. de siglo Bigestorum ff. Chilon, 1796. Spesso, nel citar le leggl, iuvece di L. si pone fr., perchè in fatto son piulloslu frammenti.

Già al tempo che si cumpitarono le Pandette, molte opere di diritto erano o perdute o scarse a Costantinopoli, poiché di Casellio vi si dice che scripta non extent, sed unus liber; di Trebazio, che minus frequentatur; di Tuberone, che libri parum grati sunt, ecr. ecc. Le Pandrite stesse poco mancò non andassero perdule; giacché, se anche è una storiella quella dell'unice copta serbatasì ad Amalti, ne prova perù la rarità. Più tardi gli eruditi raggranellarono t brant de' vari autori sparsi per le l'andelte, e li dispusero secondo i libri dond'eranu tolti; e ad alcuni passi recò non poca luce il ravvicinaril e paragonarii.

Degli scrittori di dirilto antegiuslipianei pochi ci arrivazono intalli, I più alterali da qual che legislelore, come lutti quelli nella racculta giuslinianea. Queste opere di diritto sono n Libri prudentum, o Codices constitutionum, ossicno diritto antico e diritto posteriure. Fra i primi voglionsi particolarmente mentovare :

- 1. I frammenti Regularum di Upiano;
- 2. Le Instituta di Gajo; di cui partammo;
- 3. Le Recepta sententie di Paulo, conservateci muttie dai Visigoti;
- 4. Lex Dei, sive Callatio legum mosaicarum et romnnarum, raccolta fatta sul dechino dell'impero Occidentale, del part che
  - 5. Consultatio veteris jurisconsulti;

  - 6. Faticana juris fragmenta.
  - I codicl sono :
  - 4. Frammenti del Gregoriano e dell'Ermogeniano:
  - 2. Il Teodosiano;
  - 3. Le Novelle degli imperatori da Teodosio a Giustiniano.

Le iscrizioni su pietra o su bronzo, cuntenenti testi di leggi, senaloconsulti, editti od atti, sonu preziosi come testi autentici, mentre i libri non ci danno che le copie. Furono reccolti da Spangenberg (Berlino 1850) cot tillolo , Antiquilatis romanar monumenta legatia, extra tibros juris romani sparsa. Egli stesso avea pubblicato a Lipsia nel 1821 una raccolta d'atti del diritto romano, vale a dire contratti, lestamenti e simili; Juris romani tobula negotiorum solemnium, moilo in are, modo in marmore, modo in charin superstites. E già ne' Popiri diplomotici raccolti ed illustrati, e Roma nel 1805, il Marini evea subblicato una collezione d'esti sopra paptro.

Germanico.

Della leggi ed alti giuridici ebe abbiamo su bronzo, i principali sono:

Senatuconsultum de Bacchanalibus del 367 di Roma, da noi riportato net T. I, pag. 437. Lex Thoria agraria del 643, che sta sul rovescio della tavola che conticoe la lex Servilla repetundarum del 634 circa;

Tabula Heracleossia, frammenti trovati il 1752 nell'antica Eraèlea presso Taranto, di varie leggi dai 641 di 680 di Roma, o, secondo Savigny, del 709; e sta nel museo di Napoli; Plebiaritum de Thermenathus majoribus Pisidis, forse del 690, degente nel museo Borbonico, dove pure la lex de seribis risatoribus:

Lex Revirá de Gallia Gaspiana, del 708 circa: fu Irovala motulla à Veileja, a deposta a Farma; Lex Rejia, ossia il senaloconsulto dell'impero di Vespasiano, dell'825 di Bona: ala nel museo Capitolino, anch'essa muilla. Impropriamente chianasi senaloconsulto: benit tala è quello de adificii seposisionais causa non direcedir, dell'801 o 809, dissotterato de Errolano; e un altro de derepisto Clessoresia, uno de Tribuvita-u, uno in nonre di

SI has pure due rescritti di Vegatione dell' SS, Irvali una a Malay, l'altro la Corisia; un piato di Deminia, poptione di limi inter Federicame d'Armasse de solicite, Urosta presso del presso de solicite, Urosta presso del quale un escapita, poptione di limi inter Federicame d'Armasse de la Contacta Medique un escapita sin el musco l'attination, un situ in Asi; i Féderica Constaint Mesqui de commente del presso del presso de l'attination de l'attination de la Contacta Mesqui de Contacta de Contacta Mesqui de Contacta Mesqui de Contacta de London de l'attination de l'a

Nel secole xvi consiscitoroni indugini sterciche supra il diritto romano, e massine I biattri ne neritativono diliminaretica. Lovari graminoli septi non apparerero che estitateti il escolo patanto, e primo quetto di Gian Vincerso Gersino, che nel 1701 pubblicò Origine Juris cristic; poi formantia Discorto da 1710, designimi per resanere, primproportatesi indiscolario prophene, che si continuo di continuo di continuo di propositori di discolario prophene, che si continuo di continuo

La quale distinctione della storia esterna el interna la prima introdutta da Lelbetta. L'esterna, onda generale, considera solo l'inaliamento della legislatione d'un pepoje, dando a conoccere l'oricine e i progressi delle fonti del diritte, cise del coslumi, delle leggi, del costie, gili avvemental pisitili, del vicibero influenza, la sucressione dei giuroccossili, i se sonde loro, le oppere l'effection sulle riforme delle legislatione. L'ilisterna, o voglani dire i enzichità del diritto, è, la storia speciale del printigi pi di diritto molerizion, mostratoro come progresilono lo salso delle persone, il reggiuranto domechce, la storia delle proprinti, delle influtioni giudzizial, delle leggi penal, loronana le particienti delle legislatione d'un popoli.

- (24) Plutarco, în Romala; Dionici n'Alicianisso, lib. II.
- (23) Sei staprum commisti alludre peccassit, maritus judez et vindez estod, deque so cum coquatis proscited. XII Tavole.
  (26) Vedi tutta l'Aubilario di Plauto.
  - (27) GIUSTINIANO, Nov. 91,
  - (ar) diestinase; inte
  - (28) Lo stesso, Nov. 53.
- (29) Tutoris auctorites necessaria est mulicribus el lege aut legitimo judicie agant, el se obligent, el civile negatium errant. ULP1300. Franca. UL 11.

- (30) Nov. 418, cap. 5.
- (31) Sotto l'Impero figurano grandemente Giulia Domna, Soemi, Mammea, Zenobia; e al declinare di esso Pulcheria, Eudossia, Placidia, Onoria, Giustina.
- (32) Sant'Ambrogio (Hexameron, lib vs. c. 4. § 22) serive: Natura hoc hestiis infundit, ust cubilar proprise omest, el festas usus diligent. Nescined illa edia novercalio, nec, mutato concubba, parentes a sobole depracantar, nequa novermat praferre filica posterioris copular. Nescinat caritatis differentiam. — Veili il Cod. Teod. De serundia supalis; a Porsusa, Pandeta, tom. 11. p. 89.

(33) Sotto Giustiniano potea ciacuno arere la concubina: Cujusempue etalis concubinam haberi posse paiom est, nisi minor onnis dundecim sti, Dig. ibb. xxv. III. 1. 1. 4. Vanno in tal senso intest i passi di conculji o d'autori ecctesiastici, ove si parla della concubina.

- (31) Sant'Agostino vuole che la madre abbia il maggior diritto nei martiare la figlia, se pur questa non sia maggiorenene: Puelle fortassi... opporebit in motor, cujus robanistem in tradenda filia omnibus, un arbitror, nature proposal: sais codam puella in en estate fuerit, sa jure ticentieri sibi ipan nilgot quod evidi. Ep. 253 ad Benenatum.
  - (53) Furono ridotti in versi a questo modo :

dirimenti — Error, conditio duplez, insania mentis, Nec non mandati vitium, pueritis et estas,

Roptus, adulterium, cades, cognotio, votum, Cultus dispariles, vis, ardo, ligomen, honestas,

Si sil offinis, si clondestinus, et impos; Har facienda vetant connubia, facta retraciant. impedienti — Ecclesia vetitum, nec non tempus feriatum,

imponenti — Eccient ventum, nec non tempa feriatum,
dique chaechimus; sponsolo, funglie volum,
Par nisi sil cultus, nisi proclamalia ferna,
Ni necer accolal riba, patrique voluntas;
Hae prohibent feri, permittunt facta teneri.

(36) Arcadio temperò coiesto rigore, assolvendo dal fuoco; pol derogò affalto la legge. Cod. Glust., lib. III. til. 7. l. 2; lil. 42. l. 3; lib. τ. til. 4. l. 49.

(31) Penes nos occultar conjunctiones, idest non prius opud Ecclesiam professe, juxta machiom of fornicationem judicari periclitantur. TERTULLIANO, De prudentia.

(36) — La Chiesa (dec Tertulliaco) prepara il natrimonio, e ne stende il contratto, l'obbisiono delle pregione io confirma, la benedicione ii seggiori, libo la ruillaci. De lordie portano lo tesso gioro; non sono che una cerse sola, un solo spirito; pregano instenen, inaciene digiunzoo, iniente nono alla chiesa, alla mensa dirina, poste interventa, culto prese. Ad surrera. — Del quate testo porge un esteno commento il Gouderiory stalia segge mi del Cod. Tood. Por supilir. E dopo l'articuliano viera Volordino, che ciel antiermonio diche l'eleginalisma delnizione conjunctio marrie d'fermine, consertion tottes vitte, divini di havsoni jurie communicatio. Die, Der risa supel, il presentation.

(39) Republium, quod permissum aliquendo, fam prohibé... Solus enim separohit qui et conjuncit... In totum esim, sive per nupitia, sive vulgo, alterius viri admissio adulterium pronuntetur. INSTULIANO, De monogamia.

(40) Cod. Giust., lib. in. De patria potest.

(41) Inst., Per quas personas. Gotofredo (sulla legge del Cod. Teod. de maternis bonis) avverte che ciò stabilivasi christiona disciplino passialim potriar potestatis duritiem emolliente.

(42) PAOLO, Sent. v. 4. BYRCKERSBOECH, De jure occidendi liberos.

(43) Sygronio in Claudio, 25; Dig. lib. stvm. til. 8. 1, 2; lib. st. tit. 2.

(44) SPARIANO in Hadriano, 19. — Dominorum potestatem in suos servos illibatam esse oportei, nec cuipiam hominum jus suum detrahi. Dig. lib. II. 18. 1. 6.

(45) Cod. Giust., lib. t. tit. 49. L. 4; lib. vr. tit. 43. L. 4.

(46) FLORO , Hist. 111, 20.

CARTO, St. degli Italiani. Tom. II.

(47) Cod. Tcod., lib. 1x. tit. 42, l. t; tit. 48, l. 40. tit 42, l. r; Cod. Giust., lib. in. tit. 58, l. 2.

(48) Opera capitale su questo punto è Sayoar, Dos Rechi des Bosticas. Giessen 1805. YI feditucciatosio i e commenti Was-höxsio /denbyz da Traité de la passession par M. de Savigny. Liegi 1823), e Laranteza /De passessiones; omolgisico Servisiones doctrine expedito. Parigi 1828).

- (49) Tit, De usucapione, e De nudo jure Quirilium tollenda.
- (50) Cicerone prova che Archia era cittadino romano perché fece testamento.
  (51) Inst. II, 22, De lege Falcidia.
- (52) Aucupatione sillabarum funidiantes. L. n del Cod. Gjust. De formulis, dell'anno 542.
- (53) Cod. Giust., lib. 111, tit. 4, 1, 43.
  - (54) Cod. Teod., lib. ziv. tit. 4. 1. 4.

(35) Upiano serive che, se una donna fu successivamente concubina del patrono, poi del facere. Dig. lib. 1. itt. 4. 1. 5.

- (36) Alludre quid simile admiserint. Dig., Ut. Ad leg. Jul. moj.
- (57) Sacrilegii instar est dubitare an dignus sit, quem elegerit imperator. Cod. De crim. socril. La copiò re Buggero nelle costituzioni di Napoli, Ut. 17.
  - (38) Nam ipsi pare corports nostri sunt. Dig., 1. eit.
  - (59) Cod. Teod., tit. De falsa moneta.
  - (60) AMMIANO MARCELLINO, XVI. S.
  - (64) Cod. Glust., lib. 1x. tit. 8. 1. 6.
    - (62) Lib. sv. tit. 45; Hb. sr. tit. 42; Hb. x. tit. 8. 9. 40.
    - (63) Lib. 11. tit. 8. 1. 4 e 2.
    - (64) Vortsco, in Alexandro Sev.; Cod. Tead., tit. Ad leg. Jul. maj.

(65) Nomina quidem servarionas, legum autem ceritaiem nostra fecinus. Baque si quid erat in illis seditiosum fundia disma talia erant l\u00e4 repositaf, hee decisum est st definitum, et in perspieusos finem doubtes et quarque lez. Cod. Ginst., ib. 1. ill. 17. 1. 3.
(66) Cod. Teod., ill. De petit, e De fames. iliedi. — Le esquenti leggi trovansi sparse nel

codice steaso.

(67) Iri, illi. De indulg. crim. — Il Nuratori, nei riferir ciò all'anno 469, dice che tai costume durava a' suoi giorni in mollissimi luochi della ccistianità, e nominatamente a Modena.

- (68) Ivi , lib. xz. tit. 30, 1, 68; Cod. Giust., De leg. Diena vox.
- (69) Nitimur aliquid increaire comper et natura consequenz, et quod poest priora cerrigere. Nov. 48. præf.
- Ĥ sig. Troplong, nell'Infinenza del cristianesimo sopra la legislazione, conchiude: Ĥ diritto
  a romano fu migistore nell'età cristiana che nelle antecedenti; e il dire contrario è paradosso o

  ∗ mala lotelligenza: ma è inferiore alle legislazioni moderne, nate all'ombra del cristianesimo,
  ne meglio peneirate del suo spirito ».
- Gaudenzio Paganini nei 1638 bediò Giustiniano amaramente per avere abolito le legal d'agnazione, ed essersi mostrato favorerole alle ragioni delle donne. Sagrifizio alle ideo pagane, che vorrebbe nei secoli cristiani resuscitare i pregiudisi di Catone, il privilegio contro il diritto comune.

Il grancancelliere L'Hopital, volendo svizre i Francesi dalla legislazione romana per tenerli alto constetulio patrie, incaricò Franceso Bioinano di scrivere l'Anti-Tibonica, ou Diceours sur l'Ande des lois (con e antimandosi dell'odio contro Coloccio, finacisia non solo la giustiniamea, ma tutta la legislazione romana, con acutezza a arationesto tairolia felice, sempre parziale.

## CAPITOLO LIV.

## Impero diviso. Onorio. Invasione di Alarico.

Ed ora ripigliano il corso del fatti, accostandoci alla fine dell'Impero. Morta che fu Giustina sua madre, Valentiniano II abbracciò la fede cattolica, o sempro più amore o slima acquistossi colla morigeratezza, l'applicazione agli affari, le domestiche virtiv, la cura della giustizia. Accusto d'amar troppo i giuchi del circo e i conhattimenti delle fiere, se gli interdisse; imputato d'intemperanza, spesseggiò i digiuni; saputo che in Roma una commediante allettava troppi giovani, la chiamò alla corte, e rimandolla senza vederta tampoco, per dare esempio. Grand'amore portava alle sorelle; ma litigando esse di certi possessi con un orfano, egli rimise al giudice ordinario la querela, e le persuase a recodere dalla protensione.

Arbogasto, Franco valoroso, dei benefigi di lui abusò per sovvertire l'impero d'Occidente, a sue creatme distribui i posti importanti nelle milizio e nel governo della Gallia, sicchè Valentiniano si trovò in Vienth come prigioniero di questi coculti nemici. Catto Arbogasto, lo ricevette sul trono, intimandogli di deporre le cariche; ma il Franco rispose: — L'autorità mia non dipende dal sorriso o dal cipigito d'un monarca ; e gettò il foglio dovo l'ordine era scritto. Valentiniano fia a gran pena trattenuto da un atto di violenza; ma pochi giorni dopo il trovarono strozzato nella sua tenda, e tutti indovi- suo narono da chi. Arbogasto, non cosando ciagner a se medesimo il diadema, lo conferi al retore Eugenio, suo segretario privato e maestro degli uffizi, reputato per sapere e prudenza.

Commosso dall'indegna uccisione del collega e cognato, Teodosio pascolò di parole Barguni, intanto che dai valorosi generali Silicione e l'imosio facca porre in essere e in disciplina lo legioni e i Barbari federati; coi quali mosso contro il nostro Occidente. Arbogasto si restrinse a difundere i confini dell'Ittalia; un Teodosio, occupata la Pannonia sino si piedi delle alpi Gillie, secse ad affrontario nelle pianure d'Aquileja, e lo vinse. Arbogasto si dicele sul a morte; Eugenio l'ebe da dall'impazienza dei sodulai a piedi di Teodosio. Sant'Ambrogio, che avea resistito inerme all'usurpatore, rifintandone i doni e ritirandosi dà Milano per non avere con esso corrispondenza, allora recò a Teodosio Tomaggio delle provincie occidentali, e ne impetro amaistia.

Teodosio racceglieva così novamente il mondo romano nelle proprie mani; o le sue virtà e la florida età serenavano di speranze. Poeo dopo la vittoria, egli divise l'impero d'Oriente e quello d'Occidente fra i dee suoi figliuoti Arcadio ed Onnoio, e chiamò questo secondo a rieverre le insegne in Milano. Quivi spendidi giuodi furono disposti, ai quali arendo Teodosio assistitò, la sua 383 salute già logora n'ebbe tale scossa, che la notte mori. Ultimo imperatore che genne, reggesse con fermo polso le romane cose, e guidasse gli eserciti in campo; lasciava negli amici e nei nemici alta stima di sue virtù, e una grave apprensione per la preveduta fragilità d'un regno spartito tra fanciulti.

Arradio da Costantinopoli governava l'impero d'Oriente; Onorio da Milano reggeva Italia, Africa, Gallia, Spagna, Bretagna, Norico, Pannonia, Dalmazia, I'llirico dimezzato. Ma Arradio aveva appena diciott'anni, undici Onorio, nè l'un nè l'altro le qualità che si richiedono anche in quieti tempi, non che occorrenti in tanta procella. Vero è che il padre gli aveva provvedui d'abilissimi tutori, mettendo Rufino guascone a fanco di Arradio, Stilicone vandalo di Onorio: ma le gelosie di colesti e de' loro successori approfondirono le divisioni, non solo di Stato. ma d'interessi frai due immessi frai de immessi frai de immessi.

Silicone, grammastro della cavalleria e della fanteria, aveva accompato in tutte le guerre Teodosò, il quale lo spedi ambasciadore in Persia, poi gli sposò sua nipote Serena, dalla quale ebbe Eucherio, Maria e Termanzia, in venitre anni che comandò gli eserciti, non venedute gradi, non fraudò delle paghe i soldati, ne elevò il proprio figlio o gl'immeritevoli: ma avido di piaceri e ricchezze, l'ambiziono sua non era soddisfatta al vedersi dagli adultori cortegiado più di Onorio stesso, e cantalo perpetuamente dal miglior poeta d'albra; Claudiano. Traverso alle costui piacenterie ed alle calunnie della storia, queste e quelle sitpendiate, è difficie avverare altro, se non il valore di lui, e l'uso fattone a pro d'un impero, che costituito militarmente, sod dalla forza dovvea trarre l'utilumo suo ristoro.

Al morire di Teodosio, Stiticone aveva preteso alla tutela d'amendue gli imperatori; e se ne mostrò degno col coraggio contro i Barbari. Dovendo, come il danaro e le gioje, così le legioni dividersi fra i due imperatori, propose guidarle egli stesso in Oriente, si per tenere in disciplina i soldati, si per opporsi all'insurrezione dei Goti: ma Rufino ingelosito gli fece da Arcadio intimare non procedesse, se non voleva esser in conto di ribelle. Stiticone non spece esitò a dar volta, ma affidò le legioni e la sua vendetta al goto Gaina, che trardiò Rufino. Eutropio, succeduto a costiri, prima copertamente insidiò a Stilicone per togliergiti ora il favore del suo principe, ora la condidenza del superatori del proposito de

500 popolo, or anche la vita; poi dal docilo senato di Costantinopoli il fece decretare pubblico nemico, confiscatine i possessi in Oriente; e quando il vide movere contro Costantinopoli, sollecitò Gildone nobile mauritano a voltarsi da Onorio ad Arcadio.

Questo Gildone aveva in patrimonio mille ottocento miglia di terreno sulle coste d'Africa, che anticamente formavano cioque provincie romane; e fatto anche comandante dell'armi imperiali d'Africa, vi regnò da tiranno, con un'armata di settantamila uomini, Roma riconoscendo soltanto col tributarle il grano, del quale mantenessa'i l'Italia. Le lamentanze degli oppressi giunsero sus però all'imperatore; e Stilicone, fattolo chiarire nemico della patria, spedi Mascetelo a domarlo. Giuquemila uomini bastarono contro quell'immenso appressi dell'imperatore; e sull'estato dell'armono contro quell'immenso appressi conscienti dell'armono contro quell'immenso appressi controlle dell'armono controlle dell'immenso appressi controlle dell'immenso appress

parato; Gildone preso si uccise; i capi della sommossa furon dati da giudicare al senato, impaziente di punire coloro che aveano minacciato il popolo in ciò che più gli stava a cuore, il vitto. Dieci anni appresso non erano ancora esaurite le procedure contro i complici dell'Africano.

Leggele le odi di Orazio, ove dagli Dei è promesso a Roma che starà immobile, e detterà patti ai trionfati Medi; poi vedete il poemetto di Claudiano Della guerra gildonica; qual melanconico contrasto! Quivi Roma, misera in aspetto, recasi a' piedi di Giove · non coll'usato volto, nè qual dettava leggi ai · Britanni, o sottometteva a' snoi fasci i tremendi Indiani; ma fievole di voce, · tarda il passo, depressa gli occhi, colle guancie scarne, le braccia smagrite, a gran pena sul debole omero sostenendo lo squallido scudo, rive-· lando la canizie di sotto all'elmo lentato, e trascinando l'asta irrugginita. · Giunta finalmente al cielo, prostrossi alle ginocchia del tonaute, e ordi · meste querele: - Se le mie mura, o Giove, meritarono di nascere con du-· revoli augurj, se inalterati stanno i carmi della Sibilla, nè disprezzi ancora · la ròcca Tarpea, io vengo a supplicarti, non perchè il console trionfante · calchi l'Arasse, o le nostre scuri oppugnino la faretrata Susa, nè perchè piantinsi l'aquile nostre sulle arene del mar Rosso; questo un tempo mi · concedevi : ora jo Roma ti chiedo il vitto, il vitto soltanto, ottimo padre : · rimovi l'estrema fame; già satollammo ogu'ira; già soffrimmo tanto, da · movere a compassione e Geti e Svevi : la Partia stessa inorridisce ai casi · miei · .

L'orgogio di Silicone passò ogni segno quando sposata ebbe sua figlia Maria all'imperatore. Ma questi compiva appena i quattordici anni; e dopo dieci altri, la sposa mori, ilibiata da un marito senza forza e senza passioni, il quale in ventolt'anni di regno non usci mai di fanciullo, lasviando imperare Silicone, che forse ne fomentava 'liuerzia e accarezzava l'imbeciliora.

Eppuro, se in alcun tempo nai, allora veramente era bisogno di principe oprante e guerreso; perocchi, on appena Teodosio chiuse gli occii, i Goti pensarono uscire dalla forazta tranquilitià, e mettere a muori guasti l'impero. Alarica, della principesca famiglia dei Balti, la più illustre fra Goti dopo quella degit Amali, era stato formidabile avversario di Teodosio, poi riconci-italo seco ed deloto maestro delle milizie. Morto questo, e tenendosi scarsamente rimunerato, stava di mal coron enle terre assegnategli; fores inizzato da Rufino, devasto la Tracia, la Macedonia, la Tessaglia; per le mal difese Tempople entro hella Crecia, fina allora intatta do scorreire; e distrutti tempi e città, sospesì iriti di Cerere Elessina, dal mar Nero al golfo Adriatico gli abitanti furnou occisi ospiniti in schiavità.

Accorto più che non si aspetterebbe da Barbaro, Alarico focea spargere un oracolo, che lo divera fatata a distrugger Roma e l'Impero. Ne lo busignava la scissura fra le due corti, posto in mezzo alle quali, poteva profittare degli crorri d'entrambe. Ed error sommo commise Arzadio cedendogli la provincia da lui devastata e, chi è peggio, i quattro grandi arsanni dell'llitria. Ne conobbe l'importanza Alarico, e por quattro anni il fece lavorare non ad altro che a stromenti da guerra; sicchè, a spese e fatica delle provincie, i Barbari poterono al naturale coraggio unire questo sussidio, sovente mancato. Ne cresceva 383 Abrico di credito e d'adreenti, i quali lo proclamarono re dei Visigoti, e chiesero li trasses di servitie i in measse al trionfo.

Păntavasi în tal modo una terza potama (ra le duo che divideano Torbe romano; c îl nuvor re ora all'Oriente ora all'Occidente vendera i suoi servigi, calcolando con barbara sagacia contro di quale più gli convenisse voltar le armi. Le provincie orientali sono state corso dalle orde in egui senso; Costadinopoli è situata in troppo mirablie robusteza; l'aisi non è accessibile a chi non abbia flotte: ma l'Italia, oh! essa può dirsi iututta ancora, essa orulenta, essa indifesa.

Ed a quolla bellezaz, che formò sempre il vanto e il pericolo del nestro paese, drizzò Alarico la voglia e i passi; e valicate le alpi Giulie, consumò buon tempo attorno alle oppostegli difese e massimo ad Aquileja, mentre tale sgomento diffondevasi per la pensola, che i ricchi già imbarcavano ogni avere per la Sicilia e per l'Africa. I residui Pagara il Argestto di queste seventure esclamavano, — Ecco segni della collera dei numi abbandonati : i Cristiani ripetevano, — Ecco la punizione dei delitti con cui Roma sali Inari'alto, e di quelli pei quali ora declina : e gli uni e gli altri crescoano il danno reale con terrori supersitiosis.

Ad Onorio, sonnecchiante nel palazzo di Milano, le adulazioni non lasciarono pur sospetlare ch'altri polesse avventurarsi contro il successore di tanti cesari; e baloccandosi nel dar beccare di propria mano a una nidata di polli, non aveva forse tampoco udito il nome d'Alarico. Il nembo gli tolse il sonno, no gl'infussi ol oroggio; e tentennando fra le paure, pensò ricovarsi in alcuna remota parte della Gallia. Ma Silicone, prevodendo qual terrore getterebbe la luga del monarca, vi si oppose, pigliò l'assunto d'accozzare un escrcito; e non v'avondo truppe in Italia, che pur era capo d'un impero steso sulla Gallia, la Spagna, l'Inghilterra, il Belgio, la costa d'Africa e mezza Germania, mandà alle più lontano legioni che accorressero, lasciando a mara Caledonia e le rive del Beno sguaratie, od affidate a soli Germani. Egli medesimo, non essendo di quelli per cui il patriotismo è passione accecante ed esclusiva, non badava se il soccorso venisse da Barbari o no; e imbarcatosi sul lago di Como nel coore della vernata, giusse nella Rezia, sedò i tumulti, e arrolò quanti nemici di Roma vollero diverime i difenso.

Onorio, assediato alla gagliarda in Asti, già era a un punto di codere, quando, gli eserciti d'ogni parte sopravenendo, Stilicone strinse in mezzo 400 i Goti; còlto il tempo che celebravano la Pasqua, gli assali a Pollenza nella Liguria, li ruppo, e delle speglio kero arricchi i suoi soldati. Alarico, dopo che invano adoprò il senno e il brancio a reggere il campo, e vide prigioni sua moglio, le nuore, i figlitoli, si ritirò con la cavalieria, e pensava rifarsi con un colpo ardito varcando l'Aponnino per isgominare la Tocasana ed assalire.

Roma. Mai capi dei Goti, infedeli a un re vinto, o ineducati nella costanza alla prova, minacciarono abbandonarlo; tanto ch'egii dovette porgere ascolto alle proposizioni fattegli d'abbandonare l'Italia, purche gli fossero restituiti i parenti presi e una pensione. Nella ritirata avea disegno di sorprendere Verona; ma " Stilicone istruttone, lo colse e sconfisse di modo, che gli fin grazia sottrarsi colla fuga. Eppure quell'instancabile, rannodate le reliquie fra i monti, mostrò anocra la fronte al nemico, che stimò fortuna il lasciario uscir dall'Italia, troppo convinta di non avere più barriere coatto l'inpordigia de Barbari.

Unorio solemizzò in Roma il trionfo, cni non avec contribuito. Questa, che tost in cont'anni vedeva appena per la terza volta un imperatore, andò lieta dei doni ohe fece alle chiese, della riverenza insolita che mostrò al senato, e so-pratutto dei giucochi ch'esso le prepara ole cirros: ma i sanguinosi spettacoli dei giadatori erano riprovati a gran voce dai saccordoi cristiani; il poeta Prudenzio in bei versi ne sconsigliava l'imperatore pupillo; il pio Telemaco usci a bella posta dal suo romitaggio, e diesces nell'arena egli stesso per impediri: il popolo infuriato lo trucidò, ma col sangue del martire fu scritto il trionfo dell'umanità.

L'adulazione ergeva ad Onorio un arco, ove leggeasi aver lui per sempre distrutta la nazione dei Goti: ma la prudenza dava la mentita col riparare e munire i castelli vicini a Roma e le mura di questa. Eppure nei quivi n\u00e0 in mi moni antico estitendosi sicuro, l'imperatore andò a rimpiattare la porpora in Ravenna, difesa dalla folta, dalle paluti e dalle fortezze.

E ben era tempo di munirsi, perocchè tutto il Settentrione agitavasi e trabocava le suo piene verso l'Italia. Allettato dai trionili e dalle prede altrui, Radagiso (Hadegasi), a capo d'un accozzagia, alcuno dice di ducentomila Vandali, Svevi, Borgognoni, mosse dal Baltico, e cresciuto per via da venturi d'ogni assione, si pre-suòl sul Banubio. Come diendere le lontare provincie quando il pericolo stringeva l'Italia' Stilicone dunque richiamò di là le guarnigioni, e con nuovo leve, e col promettere liberti e danna oggi schiavi che s'arrolassero, appena misse in piedi trenta o quarantamila guerrieri, cui aggiunse molti Barbari ausiliarj: tanto era stata micidale l'ultima guerra, tanto abortio il militare.

Con uno dei tre corpi in cui erasi divisa quella molitudine, Radagiso passò senza verun ostacola la Pannonia, la Alpi, il Po, exitando Silicone accampato sul Ticino, dagli Apeninii scese improviso a saccheggiare l'aperto passe, distruggendo gli avazai delle già dorbici clutà d'Eruria, sascidi Firenze, sos e bucinavasi che il feroce avesse giurato ridurre a un mucchio di rottami la regina del mondo, e col sangue de più illustri senatori propiazare i nuni suoi. I fedoli dell'antica religione nazionale, sperando che quest'idolatro ripristinorrabbe gli Dei, e sulla ruina della patria trionferebbo la loro fazione, invece di eccitare il popolo ad armarsi di coraggio, e se non altro di disperazione, eschamsuno: — Ecco, intto perisce al tempo de Cristiani; come resistere ad un guerriero che fa sagrifitig geni giorno, mentre a noi sono rietati? 1 Cri-

stiani incoravano l'assediata Firenze con miracoli e rivelazioni; ed uno asserte he sanl'Ambrogio eragii apparso in sogno, assicurandolo che per domani la patria sarebbe redenta! In fatti dinanzi a quella città l'esercito di Stilicono raggiunse il barbaro; e coll'abilità medesima onde aveva due volte vinto Alarico sena'aventuraris all'incerteraz d'una battaglia la cui perdita sarebbe stata irreparabile, circonvallo il nemico di robuste trincee, talchè di assediatore assediato sulle aride batze di Fiseale resido consonto dalla fame. Radagiso, costretto ad arrendersi, ebbe tronca la testa; e i suoi fornon venduti schiavi in fanto numero, che se ne aveva una partità per una moneta d'oro; il clima poi e il vitto cangiato li sterminò. Ad altre grosso frotta exquartieratesi fra le Alpi Stilicone agevolò la ritirata; andassero pure a manomettere le provincie, tanto solo che rimanesse salva l'Itlaia.

Alla quale ormai riducevasi l'immenso impero d'Occidente; perocchè la Galia era occupata da Franchi, Burgundi, Memanni; la Bretagan, sgombra di legioni; efineri imperatori s'ergeano a disputare il lacero manto d'Augu-407 et al. Para cui basti nominare Costantino, che chiaritosi imperator delle Gallie, ottenne da Onorio il titolo di collega. Poi sorrastava Alarico, dalla sventura non abbatuto ma istrutto; e non che il Barbari perdossero confidenza nel valore e nella prudenza di esso, a lui facevano capo quante bande acorrazzavano dal Reno all'Essino. Stilicone cercò dunque gratificarselo per averlo fautore nel non mai deposto disegno di sottomettere l'Oriente: e Alarico, affacciatosi alle frontiere d'Italia, esibi difinderla, purchè gli fossero accordate alcune domande, e « a' suoi una delle provincie occidentali restate deserte.

Nella crescente finchezza d'Onorio e del suo governo, Stilicone s'era industriato di tornare qualche polso al senato, e far che si recasse in mano gli
affari pubblici; ma non avea trovato che retori, istrutti delle forme dell'antica
repubblica e malla più, e voglicio di pompeggiare in parole sonanii, come al
tempo che i loro padri intimavano a Pirro, — Esci dall'Italia, e poi tratteremo « Altora dunque che Stilicone propose le domande del re goto, i senatori gridarono seser indegno della romana maesti il comparare inecrta e
vergognosa pace da un Barbaro: ma il generale, non badando a ciò che ricordavano i libri, ma a ciò che esigueva la vigliaccheria della corte di Ravenna,
attuti l'intempestivo patriotismo imponendo consentissero ad Alarico quattromila libbre d'oro, perche assicurasse i confini d'Italia. Lampadio senatore
esclamb, — Questa non è una pace, ma patto di servità »; e dalle consegnenze
ti tale franchezza nol campò che "asiod "una chiesa ?: ma incorati da tale
protesta, i senatori si ostinano sul niego, mettendo un'opposizione affatto insolitta al generale connipotente.

Ad essi davano sostegno le legioni, indispettite dal vedersi posposte a Barbari. Onorio medesimo era stato insusurrato contro del suo tutore, come volesse tenerlo perpetuo popillo, se non anche mutarne la corona sul capo del proprio figlio Eucherio; onde, diretto da Olimpio, pretese esercitare in fatto il dominio che teneva di puro nome, e fare mal arrivato il ministro. Si presentia dunque al campo di Pavia, composto di trupper romane ostili al Barbaro, e ad un segnale fa trucidare tutti gli amici di questo, altri illustri one essi, e saccheggiar le cașe. I condottieri, la cui fortuna intrecciavasi a quella di lui, ad una voce chiesero a Silicione li menasse a sterminare questi imbelli Romani. Se gli ascollava, l'esito avrebbe pottote guistificarlo; ma egli o fiaccamento tentenno, o generosamente preferi la propria alla pubblica ruina, sicchè i federati l'abbandoanomo dispettosi; un di loro assalbi la sua tenda, e trucido gli Unni che vi stavano di guardia; Silicione, rifuggito agli altari in Ravenna, ne fu tratto con perfidia: e decretato a morte, la subi con digirità e corragio, osci

Al traditore, al parricida fia allora gridato d'ogni parte da coloro stessi che dianati incensavano il ministro guerricor; e chi s'affettava a rivelarne gli amici, chi a nascondersi. Olimpio, orditor primo della trama contro il son benefattore, esagerava ad Onorio il pericolo sloggioto, e l'inaspariz contro la memoria del salvatore dell'impero; Encherio, figlio di questo, svelto alla chiesa, fu trucidato; Termantia, succoluta alla sorella Maria "nel freddo talamo di Onorio, fu repudata inaltat; e la Fermezza con cui gli amici di Stificono sostenareo torture e morte, lasciò che i servigi di lui rimanessero certi, incerta a colpa. Pa imputato d'intelligenza coi labratia, egti il solo che li seppe vincere sempre in ventitre anni che dicesse gli eserciti; d'avviare al truo Eucherio, eggi che il lasciò fion oi vent'anni umili tribuno dei notari; di meditare il rialzamento del paganesimo, eggi che educò il figlio nella religione cristana, e che era essoso ai Gentili per avere a raso i libri Sibilinii, e, perchò sua moglic avea tolto un monile a Vesta, quelli oracolo, questa salvaguardia di Roma.

Al rompere della diga, il torrente traripò; ed Onorio stesso pareva compiacersi d'abbattere se alcun ostacolo restava, congedando i più prodi perchè idolatri od ariani, e sostituendo uffiziali vilinesi dai nemici, esosi all'esercito. I Barbari, che servivano come ausiliari, dal vendicare Stilicone non si rattenevano se non per riguardo alle famiglie e alle ricchezze che aveano depositate nelle città forti d'Italia: or bene, Onorio ordinò che que' preziosi ostaggi fossero tutti il medesimo giorno scannati, e rapitine i beni. Tolto ogni freno all'ira e alla disperazione, trentamila federati disertarono ad Alarico, che esultò di veder la corte operare così a suo disegno; e la caduta di Stilicone riverito e paventato, le paghe interrotte, l'istigazione degli offesi lo resero ardito d'intimare all'Impero soddisfazione o guerra. Lasciossi poi mitigare: ma i Romani, interpretando la moderazione per paura, nè accettarono i patti, nè s'allestirono d'armi; sicchè Alarico, rotta l'amistà e la fede, si mosse, e dall'alto 400 dell'alpi Giulie mostrò a' suoi le delizie del clima italiano, le superbe città, i soavi frutteti, le spoglie di trecento trionfi accumulate in Roma, e la facilità di rapirgliele. Aquileja, Altino, Concordia, Cremona soccombono a quel forte; nuovi federati s'aggiungono ogni di alla sua bandiera, che sventola in faccia a Ravenna; la quale spaventata, egli costeggia l'Adriatico, poi, per la via Flaminia, di città in città senza contrasto pianta le tende sotto l'antica signora del

mondo. Un eremita tenta sedarne la furia, ed Alarico risponde: - Non posso fermarmi; Iddio mi spinge avanti ..

P

n on era il tempo che, contro di Annilole e di Pirro, il popolo romano si altava quasi una persona sola, e dall'infinio plebo fin al consolaro e al dittatore tutti correvano a vittoria o morte. L'Impero avea perduto le migliori sue provincie; le altre riunnerano si deserte, che doveasi ripopolarle con sciami di Barthari. L'Italia specialmente, per le ragioni altrove discorse e massimo per le colonie militari, andavasi disabitando fin dal tempo dei primi imperatori.

Essuse da piaceri eccessiri od infami le sorgenti della vita, i ricchi per coluttà, i poveri per necessità aborivano dal matrimonio; sicchè Costanino granii privilegi altribuiva a chi pur un figinolo avesse. Non volendo svilirsi nel commercio e nell'industria, i ricchi investivano i loro capitali in terreni, che vennero a ridursi tutti nelle mani di giganteschi possessori, massime dopo che Trajano pose per condizione dell'aspirare a dignità l'avera almeno i tre quarti del patrimonio in Italia. Spari dunqua la classe vitale de' mi-muti proprietari, e alla popolazione agricola sottentrarono gli schiavi: ma fin questa infelice genia minoravasi, e perchè gli imperatori non conducevano utti i prigionieri in Italia dacchè essa non era più riguardata come capo dell'Impero, o perchè, meglio delle robusto braccia da aratvo e da marra, si cercavano molia servi, che a centingia seguisero per via i padronie i el dame 2.

I piani dunque d'Italia, dalla maschia loro feraciù erano convertiti in molli giardini ei midili parchi; il grana aspettavasi dall'Africa e dall'Egito, sicché qualvolta o le flotte nemiche o i tiranni o le procelle intercettassero il tragitto, Italia affianava. Diviso poi l'Impero, cessa non solo cessò di ricceru; tributi del mondo, ma ebbe accomunate le tasse defia îltri paesi, e divenne simile a colui, che avvezzo a scialare in casa di grandi, si trovi repente senz' appoggio, potrevo, inerte, male abbitusto.

Più volte qui gittò la peste, ficrissima sotto a Tito, fin ad uccidere in Roma diceimila persone in un giorno; poi riportata d'Oriente dall'esercito di Lucio Vero \*; cii movo sotto Comodo, e spesso nel secolo seguente. Tre guerre civili s'erano combattute alla gagliarda nell'Italia settentrionale al tempo di Trenta Tranani, res sotto Massenio, tre sotto i figi di Costantino, due alla morte di Graziano e di Valentiniano II: e i Barbari, facendosi beffa della barriera dell'Alpi, venivano a rapire scaiavi ed armenti, lasciando un incolto deserto.

Procuravano gl'imperatori ravivardo o colle colonie militari, o trasferendovi geneie, turciliano distribui prijenoieri, che nel paese far l'Etruria e l'alpi Marittime piantassero vigne da far gratitudine alla romana plobe 7; il vecchio Valentiniano spedia ul Po gii Alemanni presi al Reno °; Graziano, Taifali od Ostrogoli su quel di Modena, Reggio e Parma: ma fin questo inadeguato ristoro mancò quando non all'Italia solianto gl'imperatori mandarono i prigionieri di Germania e di Persia; o quando, cesseta ele esennioni, nalla alleitava. i veterani forestieri a piantarsi in colonia di qua dall'Alpi. Pertanto sant'Amprogio sriva a Tastinin: — Partendo da Bologna, to lasri alle spille Claterna, • essa Bologna, Modena, Reggio; hai a destra Brescello, di fronte Piacenza, • di cei inon altro che il nome rimembra l'antica celebrità; a sinistra mettono compassione gl'incolti Apenniti; e considerando le lorgate un tempo vivissime di popolo, it si stringe il cuore nell'osservare i cadaveri di lante città mezzo diroccate, e la morte di latte contrado per sempre dissiratte • ?.

La Gallia Cisalpina, più discosta dalla corrutlela, avea serbato lena più a lungo; ma quando si piantarono altre corti in Ravenna e Milano, lo antiche splendidezze introdussero immoralità, le largizioni ozio, le cariche bregli; e la gente, affollandosi a quelle per vivere di donativi, svogliavasi dal lavoro dei campi, dalla tediosa onesià delle famiglie, dalla schietta rozzezza de'villaeri.

Quanto al mezzodi dell'Italia, basti dire che nel 395 una legge d'Onorio sgravò del tributo cinquecentoventottomila e quarantadue jugeri di terreno inseminato nel paese a cui l'ubertà guadagnò il nome di terra di lavoro 10. Per quei deserti erravano a baldanza orde devastatrici. Già soleano molestar le vie ne' tempi antichi; ripullularono durante le gnerre civili, peggio dappoi : un Balla, entrante il un secolo, con seicento masnadieri infestava l'Italia inferiore, e due anni penò Settimio Severo a sterminarlo 11. Tanto poi crebbe il male, che Valentiniano I venne nella determinazione di disarmare l'Italia come le provincie, sicchè nessuno portasse armi senza sua espressa licenza: nessuno, eccetto le persone di qualità, comparisse a cavallo nel Piceno, nella Flaminia, nell'Applia, nella Calabria, ne' Bruzi, nella Lucania, nel Sannio, indi neppure nelle circostanze di Roma 12: provedimento estremo, che attesta la gravezza del male, e che toglieva alla quieta ponolazione il modo di schermirsi da coloro che sfidavano la legge. E perchè di pastori principalmente formavansi queste bande. Onorio decretò che, chi consegnasse figli da allevare a pastori, s'avrebbe come confesso d'intelligenza co' masnadieri 45. Alla strada e al bosco molti erano spinti dall'ingorda tirannide degli esattori fiscali, che, sotto pretesto di vecchi debiti, taglieggiavano il paese, e molestavano con estorsioni, prigionie, supplizi,

Potevano i cittadini amare una patria, che più non recava ne grandeza ne dignità nè sicurezza ne giustizia? Ristretta la pubblica vita nel gabinetto dell'imperatore, ai sapienti, agli statisti più non rimane che collivare il diritto civile, ed esercitare la retorica e la giurisperizia nei minuti interessi privati. Prosercinioni ditatorie, guerra civile e suppliri imperalit talsoro di mezzo la nobiltà antica: la nuova, che non ha tradizioni a custodire, privilegi a tutelare, affoliasi attorno al principe onde esercitare una parte delle costui trannici, e godore in fretta d'ona proda che fra breve sarà rapita.

Dispensati dal servizio militare per gelosia, esclusi dai dibaltimenti pubblici per costituzione, considerando come turpe l'industria, popolo e ricchi poltriscono nell'inerzia, ovvero esalano la turbolenta energia ne' parteggiamenti del circo o nelle esorbitanze del lusso. Cascuno si fa parte da se medicino, e con mercanzia avidità specula sulle publiche esiqueru per ottenere gradi, piaceri, potenza, e, stromento dell'una e degli altri, il danaro, procacciato con spergiuri, corruzione, falsi testimonti, ladorio crici. Vha chi serba serimento del nobile e del giusso gene sulle sventure, e vedendolo irreparabiti, abbandona la società ai ribaldi ed agli ambiziosi, e armato di disprezzo, o si ricinge di virti ansieter ma senza viscere, o si siordisce fra godimenti sensuali, e con riti superstiziosi interroga un destino che teme e che non può declinare.

La classe media, più morale perchè operosa, era perdula, l'Impero riducendosi a ricchi sfondolati e a pezzenti, e tra loro l'abisso. Decurioni e senatori, a forza di eredità e di usurpamenti, succedendo ad infinite famiglie cadute serve o mendiche, aveano occupato provincie intere, e facendosi centro ciacsuno d'un piccolo mondo, trascuravon tutto il resto. Se ad un de s'isfuti il Goto occupasse i campi della Tracia, gliene sopravanazavano immensi nella Spagna; se il Borgognone gli ardesse il ricolto nella Gallia, continuavano a fruttargli gli oliveti della Siria. Di qui l'imprevidenza meravigliosa di gente esultante sopra il sepolero; di qui i prepotenti abusi, giacchè, qual magistrato poteva intinuare obbedienza al possessore d'intere provincie?

In queste la nobiltà imperiale, cui spettavano le elevate magistrature, somiçiava a quella di Roma, e diffondeva lontano la corrottela della metropoli; la nobiltà paesana, investita degli onori municipali, foggiavasi su quegli esempi. Patti tutti cittadini romani, crebbe il numero degli ozianti, cui il tesoro dovea nutire, del quale così aumentavano i bisogni quanto snimiuvano le entrate; e ben tosto le campagne e le città lasciaronsi vuote per andar a godere e brogliare in Roma. Quivi bisognava alimentarli; e percitò, invece del grano, distribuivansi pane e carne e vesti giù fatte e danaro, tutto a snese del restante innero.

Nelle grandi città s'annida una mescolata d'artigiani e di liberti, viveni ullo scarso traffico che lascia loro il monopolo imperiale, e col progrez alimenti al lusso e alle voluttà de signori; del resto arrogante e vilipesa, conculcate e sommovitrice, minacciosa e tremante. Ne' segita essa, come al tempo de' Corfolani, pei diritti propri o per gl'interessi della patria; ma per donandare pane e giuochi, per sostenere prezolata le cabale d'enunchi e favoriti, che in pochi anni trarricchiscono vendendo le grazzie del monara. Ignorante e conculctata, paurosa di perdere quel che non possiede, avida d'un avvenire e ne de consece nel spera, estali ano nel dela propria liberti, ma dello strario de' suoi antichi oppressori; gode allorché può crescere le sofferenze, e chie-dere sieno dati i Cristiani ai leoni, o gettati nel Tevere i tiranni che jeri adorava. L'unica volta che i Romani mostrarono qualche vigore, fu nel respingere la legge Papia Poppea, che reprimeva il libertinaggio.

Così non più affetto pei deboli, non più subordinazione verso i potenti, non zelo per l'ordine sociale, non dignità di carattere, non venerazione per la

divinità; una dotta corruttela, sfruttata d'immaginativa e facca di ragione, che più non sa se non commentare le opere autiche, rimenar dispute insenderente, simile ai vecchi che ridicono il passato quando perdettero il senso del presente. Rimescolavano questa decrepita società le dottrine teurgiche, tardo alimento a credenze illanguidite, sicchè il meraviglioso e l'incredibile divenivano ordine e realià.

E una tal Roma si vorrebbe che noi compiangessimo? Ne' lempi nostri, se ci stomaca la corruttela de' ricchie de' ascenti, ci volgiamo alle classi operose. Queste in Roma trovavansi sistemate a modo di maestranze fin dall'antica costituzione; ma non che servire alla tutela reciproca, offirirono destro all'avidità del fisco, che esigera da tutti insieme quel che dai singoli non avrebbe ottenuto. E talmente erano gravale, che non comprenderenmo come dursaver, se non sapessimo che gl'imperatori poteano costringer uno ad entrarvi; che entrali, non se u'sciva più; che, se uno se n'allontanasse, v'era ricondotto come disertore.

I campagnuoli, tanta e si vital parte della moderna popolazione, erano o culoni liberi o schiavi, distini pitutoso di nome che di fatto, e poco superiori alle bestie che ne ajutavano le fatiche. Non che ispirare a costoro sentimenti di patria, o educarne il coraggio, erano tenuti inermi ei ginoranti, che mai non potessero rivollare contro dei triana ile braccio ad il pensiero: i lontani padroni gli alfidavano a qualche schiavo o liberto favorito, che esercitava modo legale di recare i lamenti al padrone o contro di esso; aggravato di canone sempre crescente, s'indebitava; quando l'oppressione giungesse al colmo, luggiva, abbandonado casa, campi, famigia per mettersi a servizio d'un altro, col quale ricominciare l'inevitabile vicenda, se pure il primitivo signore no l'idomandasse colle sommarie processure statutie dalla legge.

Se v'è cosa che compensi la libertà, a migliore partito si trovavano i coltivatori schiavi, cui almeno il padrone pasceva per conservare queste macchine animate. Però le fatiche e la durezza de'sovrantendenti li consumavano. e niù non essendone empito il vuoto dalle cessate vittorie, bisoguava comprarli dai Barbari vincitori, o fra quelli che per castigo erano privati della libertà. Insofferenti dell'oppressione in cui non erano nati, costoro erano tenuti quieti soltanto dalla sferza e dalle catene; al primo bel destro fuggivano a vivere vagabondi; o intendendosi fra loro, trucidavano i padroni, e gittatisi alla foresta, viveano in armi. Non potendo dai Romani aspettare che castigo, blandivano i Barbari, ne imparavano la favella, ne divenivano anche guide, esultando agli strazi del popolo, da' cui ceppi si erano riscossi 14; ovvero dai loro covili niombando sui coloni rimasti, ne esacerbavano le miserie. Il proprietario assalito o minacciato, se fosse qualche opulento senatore, poteva invocare la pubblica forza: il minuto possidente trovavasi esposto irreparabilmente all'attacco, vietandogli le leggi l'uso delle armi. Che gli rimaneva dunque? vendere il camperello al dovizioso vicino, o lasciarlo sodo, se pure il

fisco non glielo staggisse in pagamento de' gravosi contributi; e sottrattosi all'infelicità del possedere, rifuggir a Roma.

Chi s'accostava a questa città, vedeva per tutto magnificenza, codardia e morte: campagne trascurate e parchi voluttuosi; solitudine e stormi di schiavi; poi ville splendidissime, e vie eterne fiancheggiate di monumenti, le quali fin dal Clyde e dall'Eufrate mettevano capo al Foro, pieno di storia più che non interi regni. Alle trentasette porte schiuse nella cerchia di Roma, che girava quindici miglia (pag. 284), rispondevano altrettanti suburbani, simili a città, e che prolungavansi fino al mare, ai Sabini e per entro al Lazio antico e all'Etruria. Là entro stivavasi una popolazione affluente da tutto il mondo, ridotta a un terzo dalle recenti sciagure, e dopo che con Roma, oltre Costantinopoli, gareggiavano Cartagine, Treveri, la florida Milano e la palndosa Ravenna. Là trovavi distinti Cappadoci, Sciti, Ebrei; là quella mescolata d'ogni razza e credenza, senza condizione nè natria nè nome, che è la zavorra di tutte le metropoli. La plebe più non guadagna a vendere il voto o a testimoniare il falso; non v'è più un Clodio, un Catilina che l'assoldi per tumultuare : non più re strapieri che ne comprino il favore, nè la chiamino erede di intere provincie; la pompa de' trionfanti non rinnova ogni anno le largizioni, nè agl'imperatori più cale d'averla amica e plaudente. Il mutarsi a Costantinopoli o a Milano di tante famiglie senatorie e della corte, lasciò senza pane migliaja di persone avvezze a vivere su quelle: giace dunque la moltitudine scoraggiata, come il pitocco che sciupò nell'inerzia la gioventii; Teodosio e Graziano sono costretti a reprimere l'oziosa mendicità che ingombra le vie; e dell'antica boria non si conservano che i vizi, cresciuti coll'affluirvi d'ogni genia. Sotto Teodosio si erano piantati lupanari presso certi molini, e gli nomini che v'entrassero cadevano in trabocchetti, ed erano forzati a girar le mácine, senza che più nulla se n'intendesse di fuori 45. Nel mezzo di Roma! e il delitto sarebbe rimasto occulto, se un soldato non riusciva ner gran ventura a camparne,

Pure il popolo, antico padrone del mondo, non avea perduto il diritido d'essere pascinto gratuliamente; e ogni giorno a tenuissimo prezzo distribuivasi pane a ciascun cittadino, in duccenciquantaquattro forni e ducensessaniotto magazzini assegnatini e vari quartieri: vi si univa per cinque mesi il lardo, somministrato dai majali della Luzania, e che al tempo di Valentiano III saliva a tre milioni seicentoventationila libbre; tre milioni di libbre d'olio, tributo africano, distribuivansi per accendere i lumi e per ungersi nei bagni; e le vendemmie della Campania procacciavano vino a basso merzilo goni sollevazione dell'Africa o della Sicilia, da cui bisognava terare il grano, recava dunque spavento; e dopo che l'Egilio ebbe ad approvigionare Costaminopoli, si dovettere ompire i granaj di lioma con frumenti del Rodano, dell'Arria e dell'Iberia 4°. Somme ingenti uscivano pure d'Italia per provedere tante lautezze di vestire e di mangiare, e marim e travi per le fabbriche, e belve per gli spettacoli; poi anche per accoldare i Barbari, o pagar ad essi un indecorsoo tributo. La minustaja, nuorità no per onore, na perchè non

tumultui, senza letto nè tetto, nè scripe in piedi o cenci in dosso, s'afolial nei teatri o pei circhi, trondia di nomi pomposi, lavasi in terme degne di re, e beve, e giuoca; ode una sconfitta? ulula gemiti disperuti, che domani più non ricorda; ode una vittoria? esclama, — Viva l'imperatore; avremo pane e giuochi .

Perocchè al pane e ai giuochi riduceansi tutte le sue aspirazioni, e al delirio giungeva l'amore degli spettacoli. « Odono (dice Ammiano Marcellino) che da alcun luogo giungano cocchieri o cavalli? s'affollano attorno al narratore, como gli avi loro affisavano attoniti i figliuoli di Leda, nunzi della vittoria. La plebe logora la vita al giuoco, nel vino, pei chiassi e negli spettacoli; centro di loro speranza, loro tempio, loro abitazione, lor parlamento è il circo Massimo. Pei fòri, sui trivi, nelle piazze s'accalca; e chi più gode autorità, va per le strade gridando che crolla il pubblico stato se, nel prossimo conflitto, il tale auriga suo protetto non ottiene la palma. Il giorno poi de' ludi equestri, prima che il sole mostri dal cielo la splendida faccia, v'accorrono, superando in velocità i cocchi disposti per entrare in lizza; e molti fin la notte vegliano, temendo non soccomba la fazione lor favorita . 47. Sant'Agostino ed Orosio raccontano che i Romani, fuggiti da Alarico a Cartagine, vi duravano nei teatri quant'era lunga la giornata; nulla credevasi perduto se il circo si ricuperasse; la spada gotica non avea nociuto a Roma se i cittadini potevano rigodere i ginochi circensi 18: donde la felice frase di Salviano, - Il popolo muore e ride . 19. Tremila ballerini e altrettanti musici sollazzavano Roma : essi soli vennero eccettuati quando, in una gran penuria, si sbandirono tutti i forestieri, sino i professori d'ogn'arte liberale 20.

Gli eccessi del lusso accessavansi a quelli della miseria e della corruzione, patrizi non sapevano che vantaro una serie di avi, alle cui austere virtù potevano contrapporre soltanto un fasto, cresciuto a misura che diminuiva la civile importanza. Il nome di senato non indicava tampoco il primo corpo della metropoli d'un impero; un sopulentissini senatori occupavano palagi da poter dirsi quartieri, anzi città, compreudendo piazze, tempi, ippodromi, boschi al'. E provincie potennis dire le loro possessioni, da cui alemo traeva quattromila libbre d'oro l'anno, e un terzo di questo valore in generi; la rendita cioè di quattro milioni e mezzo. Chi non avesse che mille o mille cinquecento libbre d'oro, sarebbes appena reputato degno di sedere in quell'ordine, ab sufficiente a sostenerne i pesi e lo sfarzo. Macrino, c;anado fu eletto imperatore, poten colle proprie rendite bastare alle spese dello Stato: san Girolamo ad Eliodoro nobile cittadino d'Aquileja, poi divenuto vescovo di Altino, rinfaccia i vasti portici, gl'ingenti spazi di case, e le viilegiaturo deliziose 2º: Paola, la devota amica di essos santo, contava trar's soi poderi la città di Vicopoli.

Di tali ricchezze facevano sciupio in una vanità senza gusto: empiere la casa d'argenterie; moltiplicare le proprie efficie di bronzo o di marmo rivestito di foglia d'oro; sopraccariette d'ornamenti i cocchi, di seta e portare l'abito, che ad arle sciorinato, scopriva tuniche suntuose, ricamate a figure

d'animali o a piante; e farsi precorrere da cuochi affumicati, seguire da una cinquantina di schiavi e di tuffoni, poi parassiti ed eunochi d'oqni età, pallidi e lividi. Il figliuolo d'Alipio, nelle solennità obbligate dell'anno di sua pretura, logorò un milione e ducentomia nummi d'oro, o vogiam ditre zecchini, in sei o sette giorni: il figlio di Simmano, senatore di mediocre fortuna, ne spese due milioni: quattro milioni il figlio di Massimo. Quegli Antije Petronj ed Olibri, il cui patriotismo consisteva tutto nell'ostenare alberi genealogici, non che rifuggire dall'armi, nè tampoco comportavano fossero arrolati i loro servi; e quando l'imperatore Onorio volle con questi empire l'esercito, assordarono la curia di lamenti, ed esibirono piutotesto una somma d'oro <sup>23</sup>: tanto alla comune sicurezza preferivano l'avere magnifica famiglia,

Sotterfuggere ogni pubblica cura o domestica fatica, l'intera giornata oziare a garruli croechi e a bagni, ascire talvolta con apparalo immenso a vedere i servi cacciar le fiere, o pel lago Lucrino navigare alle magnifiche lor ville con una salmeria di fanti, eunuchi, staffieri, tal era la loro vita. Vai per loro? alla soglei incontri le are della dea Tutela, i cui nome dia buon asspizio all'entarea <sup>21</sup>. Il damigello non tannunzia al padrone, se prima non si lavò acapo a piedi. Tarda uno schiavo a recare il lepido lavarco? Irecento sferzate. La mano o il ginocchio soltanto concedono ai baci de' clienti, i quali vengono ancora ad offerire omaggio, o ricevere promesse e sportule: nè si usinghi entare loro in grazia chi non è destro nell'adulare, nel suono, nel canto, nell'avventura patrimoni sopra un dado, nello spacciare asspizi e indivinamenti? se, senza i quali non s'intraprende opera aleuna. Dimesticati i libri, se non qualche scurrile; le biblioteche chiuse come sepoleri; in quella vece cercano organi idraulici, lire grandi quanto un carro, flauti ed altire comi stromenti, de' quali e di voic canore solo risuonano i palazzi.

Cho se alcun sintomo di vita appariva ancora fra quella turha viziosa, pusillanime, arrogante, era nella nimicizia fra Cristiani e Gentili, che, invece d'accordarsi a salute della patria, quelli attribuviano tutti i mali all'indulgenza dei Cesari verso le reliquie dell'idolatria, questi faceano voti per la fortuna dei Barbari, da cui speravano rialatti gli abbattui dellubri.

E i Barbari venivano addosso à questa città, che non aven più vedulo 
que secroit stranieri da quando, scienciventiquatti anni prima, Annibale sciorioù 
in faccia a porta Collina il cavallo di Cartagine. Colla baldunza consueta ne' 
decaduti, ripetevasi sorridendo, — Impossibile che un Barbaro assedii questa 
città gigante, al modo che Porsena l'assedio nascente l' ma ecco Alarico 
la circonda, e ne intercide ogni comunicazione colla campagna e col Tevere. 
Alfora i Romani si gettarono alla disperzione, solita conseguenta; e poiché 
il vulgo nelle grandi sventure vuol sempre alcuno su cui versare la colpa, 
cominciò la solita canzone dei tradimenti: — Fu Stilicone che chiamò Alarico; Serena, vedova di lui, itene intelligenza con questo per vendicardo ; e 
tanto schiamazzò, che spinse il senato a du noi quegli atti le condiscondenza.

che attestano una debolezza colpevole; cioè condannarla a morte. Fieri e d'accordo al delitto, divisi e pusillanimi alla difesa.

La fame ingegliardiva alla giornata, ne la pietà dei monaci e di Leta, vodva dell'imperatore Graziano, bastavano a gran pezra al bisogne; onde la gente dai cibi schifi passò ai nefandi, e moriva per le vie, dove il lezzo dei cadaveri generava malettie. Ai mali opponevausi le superstizioni, ed aguarituschi venneca sastendo di avere, con rili loro, salvato Narni, traendo il fulmine sopra i nemici, ed esibirono fare altrettanto a Roma: Pompejano, prefetto della città, interrogò i libri pontificiali sopra ciò che convensies fare; ma alle Sibille, che alla culla di Roma ne aveano vaticinato l'eternità, non restava più voce se non per anunziarne la morte quand'era già all'agonis. Gli aruspici altora protestarono, — Il Cielo non può plararsi altrimenti che con pubblici sacrifici, e cio slafire il senato in Campidoglio: ; ma verun serarore soò assistere alla cerimonia, e i Toscani furnon congedati. Falliti anche i soccorsi che si speravano mandati da Ravenna, più non restava che implorare la clemenza del re golo.

Il senatore Basilio e Giovanni tribuno dei notari furnon spediti ad invocarla; ed avendo essi detto ad Alarico, — Non vedi quanta gente sia ancora in Roma? • egli rispose: — Meglio si sega il fieno dov' è più folto •, e ordinò gli consegnassero quanto roe a argento rimaneva in città, pubblico o di privati, ogni suppellettile di prezzo, e tutti gli schiavi barbari. — Ma che dunque ci lasci? • chiesero i deputati; ed Alarico: — La vita · Pure assenti una tregna, nella quale piegulosi a qualche umania, limito la contribucione a ciuquemila libbre d'oro, trentamila d'argento, trentamila di pepe, quattromila vesti di sela, tremila pezze di searatta fine, e si rendessero in libertà tutti gli schiavi barbari. Benché fossero messi a contribuzione tutti i cittadini, non ruscivasi a pareggiare quella somma, onde si mis emano agli ornamenti dei tempi, e si fusero molte statue, fra cui quella del Valore, gnajendone gli idolatri come segno che fosse perita la romana virti.

Così soddisfatto, Alarico lentò l'associto; e disserrate le porte, tre giorni fece mercato di vivern ne' sobborghi, empiendo i granaj pubblici e privati pel caso di nuovi disastri. Alarico tenne in rigorosa disciplina il suo eserrito, sicchè non insultasse ai vinti; poi diede volta verso Toscana, dove pensava svernare. Accoresoro alla sua bandiera quarantamila Barbari schiuti, anelanti alla vendetta contro gli aspri signori, intanto che il suo cognato Ataulfo gli memara un rinforzo di Goti e di Unni, sicchè a capo di centonnila uomini spomentava l'Italia. Ma perchè ripeteva di voler pace, furono spediti ire senatori espressi da Roma alla corte di Ravenna a sollecitare il cambio degli ostaggi e un trattato, per cui fondamento Alarico poneva d'essere delto generale degli eserciti d'Occidente con annua provigione di danaro e di grano, e il possesso della Dalmazia, del Norico, della Venezia, che lo facevano arbitro del Danibo de dell'Italia. Olimpio, ministro d'Onorio, neglo darvi orecchie, gianti dietro

ai messi spedi a Roma un corpo di seimila Dalmati: dal cui minaccioso aspetto irritati, i Barbari li tolsero in mezzo o trucidarono. Poco dopo Olimpio perdè la grazia dell'imperatore, e dovette andarsene esule; ricuperò poi l'autorità, la rinerdette, e mozzegii le orecchie, fini la vita sotto le verghe.

Onorjo non potendo far senza d'un padrone, assuuse a quel grado Giovio, prefetto del pretorio: agli oretici e a Pagani furono riaperti i comandi c le magistrature : Gennerido, barbaro di nazione, idolatro di fede, rimesso generale della Dalmazia, della Pannonia, del Norico e della Rezia, disciplinò le truppe, le incoraggiò, ricompensando talvolta del suo per supplire alla grettezza della corte; e trassc a sè diecimila ausiliari Unni, abbondevolmento provisti di viveri e d'armenti, talchè assicurò la frontiera illirica. La corto, non che secondare questi sforzi, armeggiava solo in intrighi disonorevoli e rischiosi, Istigate dal profetto Giovio, le guardie a tumulto chiesero la testa di due generali e dei due primi eunuchi : quelli furono decollati, questi ricoverarono a Milano. Il brigante eunaco Eusebio e il crudele Allobica rimescolarono la reggia, finchè avversatisi per reciproca gelosia, il primo fu a bastonate ucciso sotto gli occlii dell'imperatore; l'altro s'accordò con Costantino imperator delle Gallie onde abbattere Onorio, e sotto vesto di guerreggiare i Goti, il fece calare sino al Po. Ma la trama fu sconcrta, e Onorio non osando (così sentivasi da poco) panire giuridicamente Allobico, dispose una cavalcata, e in mezzo a quella pompa lo fecc assassinare; indi scavalcato egli stesso, a ginocchi ringrazio Dio d'averlo libero da un traditore.

Alarico avea, per mezzo di papa lunocenzo I, spedilo nuove proposte di pace, e Giovio cominciava a praticaria, quando Onorio, incaparbito dallo istigazioni de' cortigiani, gli mando disponesse del tesoro, una non prostituisso ad un Bartiaro le onoranze militari di Roma. La lettera, mostretta ad Alarico, i trità, ed invenendo contro l'imbecelle imperatore, rupope ogni accordo: d'altra parte la corte obbligò i primari uffiziali a giurare sul sacro capo del loro monarca, che in nessun tempo, a nessun patto farebbero accordi col neutico dell'Impero, anzi menerebbero implacabile guerra. Tanta baldanza infondevano le paludi di Havenna; tanta ne signinos ostentare coloro che o son lontari dal danno, o vogitiono mascherar la paura.

Ma il dissimulare il pericolo non lo rimove, e già tutto l'Impora andava a baila del Bartairi, e Bona vide di nuovo caltro alla san volta l'irresistibilo Alarico. Costai, moderato ancora nell'ira e nella prosperità, non si staucò di spedire vescovi all'imperatore acciocche campasse la città e l'Italia dall'ultimo steminio: un vistesi ripudiare tutte lo condizioni, occupio il porto d'Ostia, e intimò a Roma di arrendersi a discrezione, o distrugerebbe d'un colpo i magazzini da cuin e dipendeva la sussissienza. Alle grida del popolo, celette il senato, e per ordine d'Alarico accettò imperatore Flavio Attalo, prefetto della città. Costul dichara generale degli escretti d'Cevidued il suo creatore, assume Atuallo per conte de' domestici, cicie della guardia del corpo; distribuite le acriche civili e militari tra susi distil, convoca il assuto, e dichiara voler rin-

tegrare la maestà romana, e stendere l'impero sull'Egitto e sull'Oriente usurpatigli. Stolidi millanti in chi era ludibrio del Barbari: tuttavia furono mandate truppe a racconciare il freno all'Africa; Milano e il resto d'Italia acchamarono a pien popolo il nuovo augusto, che cercossi favore col sostenere i Pagani, e ripermetterne le assemblee; e fra le armi giotiche accampato presso Bavenna, ricusò la proposta d'Onorio di dividere le provincie occidentali, dicendo: — So egli depone all'istante la porpora, gli concederò parifico esiglio in qualche isola remota .

Anche Giovio ministro e Valente generale di Onorio si unirono ad Attalo; di che tale sgomento concepi il ligito di Teodosio, che in ogni amico, in ogni servo paventare un traditore, e teneva legni all'ancora per tragitaris nelle terre del nipote. Ma quattromila veterani speditigli dall'Oriente tolsero a di-110 fendere Ravenna: lo sarest truppo da. Attalo spedite in Africa furnono messe a pezzi dal conte Eracliano, che coll'impedire l'asportazione del grano affamò Roma, sichè ne sollevò la plebe: poi Alarico prese in sospetto il proprio creato perchè talora mostrava condiscendere al senato più che ai Gott; e tolteli le insegne imperiali, le spedi qual pegno di pace ad Onorio.

Ma dalla pace sconsigliavano l'imperatore i baldanzosi ministri e qualche fortunata sortita : laonde Alarico comparve sotto le mura di Roma, anelando 24 agosto alle spoglie ed alla vendetta; e dopo lungo assedio, per tradimento di schiavi v'entrò, passando sotto gli archi che, sette anni prima, erano stati eretti a celebrare il totale sterminio di sua nazione: e la città degli augusti, dono avere per mille centosessantatre anni predato il mondo, rimase preda al furore lungamente represso. Alarico ordinò si risparmiasse il sangue, e non si violassero le chiese degli apostoli Pietro e Paolo, sicchè la religione diventava unica salvaguardia a coloro che l'aveano perseguitata. Un Goto, entrato nell'abitazione d'una vergine matura, le chiese l'oro; ed essa il condusse ad un armadio, gli mostrò una ricchezza di vasi preziosi, e - lo non riterrò ciò che non · posso difendere; ma vi voglio avvisato, cho queste suppellettili sono sacre a san Pietro, e se le toccate, il sacrilegio resterà sulla vostra coscienza. Il Barbaro non ardi porvi la mano, e ne comunicò avviso ad Alarico, il quale ingianse si tornassero intatte alla chiesa del maggiore apostolo. Spettacolo singolare, una processione di fieri Goti, mossa in ordine dal Ouirinale, tra una schiera d'armati, alternando grida guerresche con devote salmodie, portò quei vasi al Vaticano: Cristo trionfava dove fallivano l'armi terrene: e taute vite salvate negli asili della religione attestarono la civile potenza di questa, e il sorgere di tempi nuovi dallo sfasciume degli antichi.

Fuori di là, il furore harbarico esercitò le licenze solite in città presa d'assallo; e dei tanti rimastivi fin allora schiavi, il lungo rancore si satoliò mel sangne. Il sacco si setes dagli insigni caja d'arte fino agli aldobb privati; ori, genume, tavole d'avorio, tripodi d'argento andarono confusi coi tappeti e colle vesti seriche sul lungo traino di carri che seguiva l'esercito goto; egregie statuto furono citatte: stuneniti vasi barbaramente divisi dall'accia intronente:

con acerbe torture scoperti i tesori; alcuni palagi caddero preda delle fiamme; molti uomini uccisi, assai più ridotti servi, se non li riscattasse o la pietà conginuta o la religiosa carità; alquante vergini e matrone scamparono vergogna con volontaria morte <sup>20</sup>; una bella dama assalita da un giovane goto, resistette finch' egi, locco da quella virtà, la condusse incolume al marito <sup>27</sup>.

Il sesto giorno i Goti lasciarono la città, e rigurgitanti di prode scessor per la via Appia all'Italia meridionale, spogliando e vincendo un paese che offriva quando può flettar un conquistatore, nulla di quanto può frenarlo. Il campo de Goti era pieno di cittadini e matrone d'illustri case, che ora schiavi e ludbrio della fortuna, mesceano il vino dei non più foro campi ai rozzi Settentrionali, i quali, assisi fra i platani e gii eterni laureti delle ville di Ciecrone e di Lurullo, godevano le delizie del cielo italiano, e da quelle balzavano ad altre battaglie, a stragi nuove. Molti Italiani rifuggivano in terre più remote, alcuni nelle isole o in Africa, alcuni in Egitto, a Costantinopoli, a Bellemme, soccorrendo ai miscrabili chi avea potulo sottrarre giì averi alla devastazione. Le ricchezze delle chiese si conversero in nutrire poreri eri escattar prificioni, Proba, altra amica di Girolamo, perduta nel ascoca della città le sfondolate sue dovizie, approdò in Africa, e il frutto degli ampi possedimenti che vi leme distribui ai fuggiaschi.

Alarico, giunto allo Stretto, gettò gli occhi sulla Sicilia che meditava occupare per farsene scala all'Africa: una una procella che dissperse il primo imbarco, svogliò i Goti da un elemento per essi inusato; poi ne li distolse etta affatto la morte di Alarico. Per dare sepoltura all'erro foi deviato il Busentino che lambisce le mura di Cosenza; scavata nel letro una fossa, e depostevelo con opulente spoglie, si diede novamente il corso alla fiunnana, uccisi gli schiavi che erransi in quell'opera travagliati, perchè nessuno aspesse il luogo dove riposava il terrore di Roma, nè il suo riposo fosse turbalo da postume vendette. <sup>28</sup>

Allora i Goti raccolsero i voti sopra Ataulfo, cognato dell'estinto. Seconalnolo Alarico, avea costiu ineditato di ranovare faccia al mondo, e colle macerie del romano ergrer un impero gotico: ma dall'esperienza chiarito che la forza demolisce non edifica, che a comporte uno Stato vogionasi leggi ed ordinamenti di cui non erano capaci i nazionali suoi, si propose di meritar grattudine col risondere lena all'Impero cadente 2º. Sospesi dunque i colpi, offipace ed amicizia alla corte imperiale: e questa, nulla ostando il dissemato giuramento, ebbe di grazia l'accettarla, e diede impresa i nuovi federati d'ostegiaro i tranni sorti di la dell'Api. Ataulfom menò i sosi forne dell'Italia che per quattro anni avevano corsa e devastata; ma come alleati non meno che come nenieti mandavano a sperpero le contrade, ora col pretesto di ribellioni, ora per l'indisciplina di gente che, stanziando nell'Impero, n'aveva contratto i vizi, non la sultizia.

Sul cuore di Ataulfo aveva acquistato dominio Galla Placidia, figliuola di Teodosio, che cresciuta nella porpora, s'invogliò d'intromettersi alle politi-

che vicende, mentre le abbandonavano gl'infingarditi fratelli. Stava in Roma quando Alarico vi pose assedio la prima volta; e leggera o crudele, assenti alla morte di sua cugina Screna. Presa dai Goti, fu trattata con umanità e riguardi, forse per la protezione di Abaulfo che tolse ad amarla, Quand'egin echiese la mano, i ministri d'Oriente disconsigliavano superbamente l'ineguale parentela; ma la gradi Placidia, e le nozze furono stipulate prima che i Goti valicassero le Alpi, indi solennemente celebrate a Narhoma Messa da imperatrice, Placidia soedette su splendido soglio, e più basso a lato di lei Alaulfo vestito alla romana, che alla sposa per dono nuziale offri le sogie dell'Impero. Cinquanta garroni, fior di bellezza, in abiti di seta, portavano ciascuno due vassoj, colimi l'ano di monete d'oro, l'altro di genime: dirigeva il coro degli epitalanji Mtalo, che, perduto il trono, non isdegnava seguire da corticpiano i gotici re.

Perdonate le colpe de passali scompigli, si ristaurò alquanto la capitale, portandovi abbonatza dall'Africa; e la grete torrava con tal ressa, che jn un sol giorno n'arrivarono quattordici migliaja 30. Ma come lusingarai di durro vole ristoro in lanta enormità di mali ed imminenza di pericoli? I rimedi stessi attestavano l'acerbità delle piaghe d'Ilalia, giacche la Campania, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia, la Calabria, l'Abruzzo, la Lucania, provincie più manuensese, doveltero tenersa assolte dal tribudo, eccelto un quinto per mantenere le pubbliche poste; le terre vacanti concedevansi a vicini o a stranieri, scarche di tasse.

Nuovi guaj le vennero quando il conte Eracliano, rompendo la fede serbata nelle più urgenti necessità, ribello l'Africa, e impedi i viveri alla nostra penisola: anzi con copiosissimo armamento <sup>51</sup> sorto nel Tevere, si diresse sopra Roma; ma scontrato dagli imperiali n'andò rotto, e fuggendo in Africa, fu colto e decapitato. Della quale vittoria doveasi il merito all'illioir Costanoa, succeduto ad Allobico nel governare Onorio; bello e robusto come piace alla moltitudine, cortese nel modi, sentito ne' mottegri; di valore poi e di capacità late, che, mentre diresse le cose, non solo l'Italia rimase financa da invasioni, ma alcune provincie vennero ricuperate. Nelle Gallie vinse l'imperatore 41 Costantino, che, sebbene avesse creduto render sacra la propria vita coll'ordinarsi prete, fu mandato in Italia ed ucciso. Anche Attalo, abbandonato da Ataulfo, fu condotto ad Onorio, il quale l'espose agli schemi della sua capitale, poi gli fece amputar due dita, ed esigliare a Lipara.

Cost Onorio, imbelle di corpo e di senno, in cinque anni trionfara di sette competitori. Ma quando doveva mostrarsi meglio riconoscente ad Atanfio, l'inaspri col pretendere gli restituisse Placidia. Ataulfo da quel punto cessò di far cansa coll'Impero; e Costanzo che sapirava alla mano di Placidia e al trono, assivuratsi el spalle mediante la pace coi Barbari ch'eransi tragittati sulla sinistra del Reno, incalzò robustamente i Goti. Ataulfo allora gittossi di là de' Pirenei; ma presto fu assassinato da Sigerico in Barcellona: il quale, 413 succediotogi in el comando, ne scanno i sei ficilioni, e fra una truma di schiave

vulgari costrinse l'imperiale Placidia a camminare per dodici miglia dinazia al avallo di colui che l'avea vedovata. Ma, dopo sette giorni di dominio, anch'egifi fu ucciso, e surrogatogli Vallia, il quale, avversissimo ai Romani, corse la Spagna fin al mare, e con Costano si accordò di restituire Placidia, combattere in nome d'Onorio i Barbari di Spagna, e dare ostaggi, ricevendo in cambio scientomila moggia di grano e un paese ove collocar sua gente.

Delle vittorie di lui menti trionfo Onorio in Campidoglio; indi a Valia assegnò l'Aquitania e per sede Tolosa; ai Burgundi consenti la Germania Prima, donde poco a poco si stesero sul hel paese cui lasciarmo il nome di Borgogna. I Franchi, combettuto i nemici di Roma, gl'imilarono sacchegiando, e via via si dilagrano su tetta la Germania Seconda. L'isola Britannica, rimasta sguarnita allorchè l'usurpatore Costantino condusse le sue truppe sul continente, pregò ed ottenne da Onorio di potensi difendere colle proprie forze: altretanto fecero già Armorici nel litorale della Galila ira la Senna e la Loira: e così pezzo a pezzo scomponessi il colosso rouano.
In Italia Costanzo sollecistra il compireneto de suoi voti non d'amore,

ma d'ambisione, chiedendo la mano di Placidia, la quale finalmente, per 421 espresso comando d'Onorio, lo spesò, ed oltenne per sè e pel marito il titolo d'augusti. Quando però lo immagini loro furono recate alla corte di Costanti innopoli, l'edodosi oi Giovane sdegnò accettarle, e imminera aperta guerra, 2 Tore allorché far fallestirhe Castano mori. Al cadre di costiu, che per undici anni aveva sorretto l'esilità d'Onorio, rannodaronsi gl'intrighi di corte; e Placidia, carra di fartallo a segno do dare appigici alla malignità, gli fi udgli invidisci messa in odio, e dopo tumulti e baruffe la costrines a cercare co' suoi figli carra di ricovero alla corte Orientale. Poco sopravisse Onorio, che, in reguo abbasilazza lungo, mai non aveva operalo se non per impulso di chi lo avvicinava. A shottoneggiare la sua voluttossa negligenza, il popolo inventò che, avendo utilo Roma essere stata pressa dia nemaio, se ne desolo, fin quando non seppe che trattavasi dell'autica metropoli del mondo, non d'una gallina sua favorita, che con unel nome egil chiamava 32.

Imperando Onorio, si pol dire dato l'ultimo crollo al paganesimo. Arcadio conando d'abbatter i tempi in città e in campagna, e coi materiali riparare i ponti, le vie maestro, gii acquedotti e le mura di Costantinopoli, lolto qualunque privilegio ai ministri degl'idoli, vietato ogni culto superstizioso sotto gravi pente. Di Onorio parimenti comminava la morte a chi sagrificasse a' falsi Dici, aboliva le rendite dei tempi, e destanava questi a pubblico uso, pumeri di ultificali che tollerassero i sagrittij, o commettenodo ai vescori d'impedriti il. Molti tempi andarono pertanto in ruina, alcuni furono volti al culto migliore, e i loro beni passarono ad arricchire la Chiesa.

 Paolino, nella Fita di sant'Ambregio. Anche Orosio ed altri autori aserivono la vittoria au Radagiso a miracolo; e a Firenze e nel Mugello si alzarono allora chiese a santa Reparata.

- (2) Zosiwo, lih. v.
- (3) Nel 4534 fu trovato sul Valicano il costei cadavere, con molti oggetti preziosi; ne' soli abiti aveva trentasci libbre d'oro.
- (4) Fa pietà l'orrore che Rutillo Numaziano mostra per quell'enorme colpa, ch'egli trova peggiora di quella di Nerone:

Omnia tartarei cessent tormenta Neronia, Consunat stygias tristiar umbra faces. Hic immortalem, mortalem perculti ille:

Hic mundi matrem perdidit, ille sucisi.
Ilinerarium, 11.

- (5) Avenaso Naacziano, lib. xiv. Secondo Dureau de la Malle, l'Égilio aveva appena un milione d'abitanti; un milione e ducentomila la Sicilia; dieci milioni la Gallia; qualcosa meno l'Italia; la Grecia, deserta.
- (6) Nella descrizione di quella pesie trovansi molli sinioni simili al vajuolo, che molti credono abbia preceduto la invasione degli Arabi.
  - (7) Vopisco, 48.
  - (8) ARMIANO MARCELLINO, XVIII. 5; XXXI. 9.
  - (9) Epist. 39.
  - (10) Cod. Teod., lib. xz. lit. 28. l. 2.
- (11) Diona, lib. LXIV. E desolazione e briganti sono dunque di buona pezza anteriori al dominio del papi, cui se ne ascrive la colpa.
  - (12) Cod. Teod., lib. xv. tit. 47. l. 4; lib. sx. tit. 30. l. 3. 5.
  - (13) Ivi , IIb. 1x. tit. 34.
- (4) SIDONO APOLINNAR, Ep. v. 5. Di Seconnio egli dice: Exultaus Goldis, insultansque Ramants, leges theodosianas calcans, theodoricinasque praponens... Barbaris provincias propinans. Ep. vii. 7.
  - (15) SOCAATA, Storia eecl., v. 8.
  - (16) CLAUDIANO, in Eutrapium, 1. 404.
  - (47) Lib. xxviti.
  - (18) AGOSTINO, De civ. Dei, 1. 32; OROSIO, 1. 6.
  - (19) De Providentia.
- (20) San Girolamo (advernue Rufinum, Ills. II); ricorda Filislone, Leululo, Marullo, allri autori di commedie biologiche ed etologiche deranuni ove si riproduceano le abitudini della viia domestica, e che perció sarribbero preziosi a conoscere.
- (21) Tutto ció raccogliamo da un curiosissimo frammento di Olimpiodoro, conservatori da Fozio. Il quale Olimpiodoro compose un verso che in latino suona:
  - Est urbe una damus; mille urbes continet una urbs.
- Anche Butilio Numaziano (Itinerarium, III) canta:

  Quid loquar inclusas inter laquearia sylvas
  - Fernula que vario carmine ludit avis?
  - (22) Epist. 14.
  - (23) SIMMACO, lib. VIII. ep. 63.
- (24) Ipaa Roma orbis damina, in singults insults domibusque, Tutelo simularrum cercie renerans ac luceruis, quam ad luitionem adium isto appellent nomine, ul fam intruntes quam exeuntes domos mas, inaliti semper commoveantur erroris. Sas Gesolasto, Comm. in Islam.

- (25) Aunisso Macalliso, 111. 6. 12111. 2. Plena und conventicula neutra hominibus, qui tempora errum agendarum a mathematica accipient. Jem vero, ne aliquid inchestur aut artificiarum aut hyjumodi quorumilited operum diebus quos argypticos ocond, supe eliam nos movers non dubliant. Sixt' Acostino, Expos. epist. Al Galatas, cap. 11.
  - (26) Sant'Agostino non approva il fatto, De cir. Dei, n. 47.
  - (27) SOZONENE, 12. 40.
  - (28) GIORNANDES, De rebus goticis, cap. XXX.
- (29) Lo disse egii stesso ad un Narbonese, il quale lo riferì a san Girolamo in un suo pellegrinaggio a Terrasanta, presente Orosio, che ce io tramandò, lib. vii. 45.
  - (50) Olimpiodoro, presso Fozio.
    - (31) Orosio dice tremila ducento legni; Marcelilno settecento.
  - (52) Paoconio, De bello gotico.
- (53) È la legge che uffizialmente riconobbe il cuito cristiano come unico dominante, 171 kalendas decembris 408. Cod. Teod., lib. 171. tii. 40. i. 29.
  - (34) Ivi , lib. xvs. tii. 10. 1. 13. 14. 15. 16.

#### CAPITOLO LV.

# Valentiniano III. - Gli Unni.

A separare più sempre i due imperi, Onorio avez decretato che in Occidente no valessero le leggi emanni da Costantinopoli. Quivi le cose volgeano non meno improspere che in Italia, anai la monarchia, non frental da
veruna memoria d'antichi privilegi, operava a maggior baldana; nè la
splendidissima pompa bastava a coprire l'inettitudine del fanciullo Arcadio,
che, al pari d'Onorio, metteva la testa in grembo a favoriti, i quali a vicenda
acquistavano ed abusavano il potere. Quando egit mori dopo tredici anni di
vergono, Onorio fece qualche movimento ver la tatela del nipote Teodosio II,
ma presto lasciola esascare in mano di favoriti, poi della sorella Pulcheria,
che votatasi alla verginità e a pie pratiche, si mostrava però degna di governare mezzo l'Impror, più che non lo zio edi liffello. Questo fiu del iei proveduto di huoni maestri, ma cresceva inetto; eppure intanto la Persia rinnovava eli attacchi contra l'Impore, o estrapasvagili l'Armenia.

Morto Onorio, Teodosio si aggiunse anche il tiolo d'imperatore d'Occi-tazi dente, e mandò a dehellare Giovanni segretario dell'estinto, che n'aveva usurpato il diadema, e che, resistito invano in Ravenna, ebbe troque la destra; poi condotto a strapazzo sopra un asino, fu decapitato nel circo d'Aquileja. Teodosio trovossi allora padrone di tutto l'Impero; ma, fosse moderazione o negligenza, cesse l'Occidente al nipote Placido Valentiniano, figlio di tez Costanzo e di Placidia. Aveva questi appena sei anni, gli diedero sposa Licinia Eudossia figlia di Teodosio, e fu commesso alla tutela della madre, che per venti anni lo governò, con molle educazione sviandolo da occupazioni viriti; ment'essa nè supava reggere il freno, nè commettero a buone mani.

Ultimo puntello degl'imperi sfasciantis sono i guerrieri, e Placidia trovò due eccelleni generali in Ezio e Bonizizo. Il primo, nato nella Mesia inferiore da un'Italiana sposata a uno Scita, messosi giovanissimo alle armi, aveva praticalo coi Barbari qual soldato e quale ostaggio. Bonifazio erasi non meno segnalato nei gioverni che nel campi; niscito a liberare l'Africa, ne fu posto governatore, e per giustinia e probità si rese caro e rispettato. L'accordo di questi due campioni avrebbe poluto riuriogorio alquanto l'Impero, ma gli diè il tracollo la loro nimistà. Nel passato tumulto Bonifazio avea serbato ded a Valentiniano, mentre Ezio ajuntò all'usurpatore con sessantamila Unni. Fallita l'impresa, Ezio è accarezzato per paura, e ringrandisce nel favore dell'imperatirice; e macchinando di elevare se stesso sulle ruine di Bonifazio, susurra a Placidia, — Bisogna richiamato dall'Africa; y litanto segretamente avvisa

Bonifazio, — Bada che l'obbedire ti costerebbe la testa · Bonifazio gli dà ascolto, e, invece di deporre il comando, avventasi alle armi; e da Placidia dichiarato ribelle, manda a Genserico re de' Vandali, eccitandolo ad acquistare stabili possedimenti in Africa.

Genserico, uomo di meschina statura, azzoppalo nel cader da cavallo, ma rilessivo, sprezzatore del lusso, lento al parlare, ficile all'ira, cupido del possodere e di mischia tiligi", avera conditoti suoi ad occupare la Spagara, donde allora, sopra vascelli offerti da Bonifazio che l'invitava e dagli Spa-tas gundi che bramavano liberarsene, traguttò in Africa cinquantamila uomini, ai quali s'aggiunisero malcontetti e Mori vagabondi.

Sant'Agostino, vescovo d'Ippona, pose in opera l'autorità di prelato e d'amico per distogliere Bonifazio dall'insensata vendetta; ma quando altri amici scopersero le fraudolente lettere di Ezio, Bonifazio pentito venne ad affidare la sua testa a Placidia, e Cartagine e le guarnigioni romane rientrarono nel dovere. Mai clopo cra dato, e per quante somue il ravveduto offisiesa e Genserico acció sgombrasso l'Africa, questi rimase non più come ausiliario, momo padrone de devastatore; e seguinato Bonifazio, che combattova col valoro d'un pentito, scorse liberamente la campagna; sperperò le sette provincie, cho chiamavansi granajo di Roma e del genere umano, mandando a strazio senza distinzione d'età o di grado, svellendo le vigne e gli ulivi, e se il terroro non esagerò, scannando i prizionieri davanti alle città assedinto acciocchè il lezzo ne ammorbasso l'aria.

Sconfuti interamente i Romani, Ronifazio per disperato fuggi dalla contrada sopra la quale avea tratto tante sventure, e giunto a Bavenna, ebbe da Placidia oneste accoglienze e il grado di patrizio e di generale degli eserciti romani. Questi onori parvero un oltraggio ad Ezio, a cul l'essere scoperto perido non avea scemato la confidenza; onde accorse con uno studo di Barbari; e a tal segno era scaduta ogni autorità imperiale, che assali armata aza mano Bonifazio. Questi prevalse, ma d'una forita spirò poco dappoi, perdonando ad Ezio, e consigliando alla ricca sua moglie di sposarlo. Ezio, rassicurato di perdono, torna; e l'imperatrice, baciando la mano che non poteva recidere, il solleva a patrizio. Esti inespitabili nella scarsita de inesstezza de' cronisti d'altora. Ne con Exio si deve parlare del patriotismo antico: ibbertà considerava l'affrancare i suoi padroni dagli stranieri, e se medesimo da chiunque l'impacciasse; combatteva per quell'onor militare, che oggi pure nanda migliaja di soldati a profondere la vita e farsi croi per una causa che non esaminarono, che forse ignorano.

Genserico, domata la risorta Cartagine, i migliori terreni da Tripoli a Tanger distribul fra'suoi, riducendo a servi i prischi possessori. Nessun'altra invasione riusciva di tanto prejudizio all'Italia, avvegnache i senatori vi perdevano i lauti patrimonj ivi collocati, il fisco l'immensa credità di Gildone, la plebe le distribuzioni del grano e dell'olio che di la si traevano. Stava dunque sul cuore agt'imperatori di ricuperaria, ma Genserico, scaltro quanto prode, intoppò ogni lor passo; e posta in essere un'armata navale da ricordare i migliori tempi di Cartagine, invase ancho la Sicilia, occupò Palermo, sbarcò più volte sulle coste della Lucania. Quand'ecco nuovo flagello scaricarsi sull'Impero, eli Umi.

È impossibile confonderli, come gli storici d'un secolo fa 2, coi Mongoli Cartaria; e meglio si assegnano alla stirpe fimicia, cioè a quella da cui derivano gli odierni Ungheresi. I nostri, sgomentati dall'apparire di genti estranie alla razza indo-germainica, non trovando immagini adegnate al loro rore, ricorsero alle favole, e dissero che re Filimero avendo trovalto far's moi Goti alcune maliarde, le cacciò in passe deserto, lontau lontano dal campo su: quivi le inbatterono spiriti maligia; e mescolatis con esse, generarono gli Unni, orridi e piccoli, nè somiglianti ad uouini se non perchè favellano. Aumaino Marcellino il descrive di ferocia senza pari; rati appena, solcotto iron il viso con un ferro rovento, acciocche non meltessero barba: piccoli e tarchisti della persona, con vigorose membra, grosse teste, spalle toze, tanto da scambarti por besisi ritte sulle zampe, o per le grossolame cariatidi che sorreggono i palchi; portano alta la fronte, cavalcano a meraviglio, e manergiano manestrevolmente arce e freccie.

La caccia era loro abitudine; ed inseguendo una cerva bianca, alcuni traversarnon la palude Meotide, onde vennera a conoscere il paese degli Sciti; e giudicando che per guisa soprannaturale fosso loro indicata quella via, indiessero i compatiento i a invalente ele contrade scoperte. Così fecerce; e parte vinsero i popoli che scontravano, parte li fugarono col terrore degli orridi aspetti e d'una ferocia mai più sperimentata. Condotti dal re Balamiro, sotto-romisero gli Acativi e gli Alani, coi quali saltarono sulle contrade degli Ostrogoti, e li dispersero e softonisero. I Visigoti chiesero ricovero sulle terra dell'Impera, abbandonando agli Unni il paese a settentrione del Dambio, ove da un secolo e mezzo stazaisvano, e che allora divenne centro d'un nuovo Stato che dovea durare settantastel anni.

Balamiro, inanimito dal suo successo, devastó le provincie romane, e molte citida distrusse, finché non venne acquietto col promettergli l'annos ribubod, so di diciannove libbre d'ore (20,000 line). Uldino che gli succedette nel comando, fu assassinato; i Homani dovettero con più larghi donativi sviare le minaccie di Caratone; e d'allora gli Unni si mescolarono volta a volta nelle vicende dell'Impero. Varcato il Danubio, misero a sacco la Tracia e minacciarono Costantinopoli; se non che la pesto li sterninò. Roila ricervera da Toolosio 22 il Giovane l'annos tributo di treccaniquanta libbre d'oro (370,000 lire) per tenersi tranquillo; forse con Ezio menò perfide pratiche; ma appena ebbe concluisos naovi accordi con Valentiniano III, mori, lasciando il principato al 133 nipole Attilia.

Deforme figura, carnagiono olivigna, testa grossa, capelli brizzolati, piccoli occhi affossati, naso simo, pochi peli al mento, corporatura tozza e nerboruta, fiero il portamento e la guardatura, come d'uomo che si sente vigoria superiore

a quanti lo circondano, tale ci è descritto Attila. Sus vita era la guerra, pure aspae firenaris: severo nel pretendere giustizia, considerava per tale la propria volontà; pure ai supplichevoli mostravasi esorabile, propizio a chi in fede ricevesse. Ne sollanton nella forza fidando, fece spargere di quelle ubbie ca illettano la plebe. Una vitella trai pascoiner si ferisce un piede; ei l'asstore meravigliato cerca fra l'erbe, e vede sporgere la punta di una spada, thegli trae fuori e reca ad Attila; il quale mostra accettaria cone un dono del dio della guerra, e un segno della dominazione universale. — La stella e cade (diceval), la terra trema, io sono il martello del mondo, e più non rere- sec erba dove il mio cavallo ha posto piede. A rendolo un reemita chimatto flaggello di Dio, adottò questo titolo come un augurio, e convinse le genti che lo meritava.

Da principio sgomenta Teodosio il Giovane, che, al prezzo di setticento libbre d'oro all'anno, compra una pace vergognosa, oltre concedergli libero mercato in riva al Danubio, e restituirgli quanti sudditi suoi erano rifuggiti inelle vati in imperiali: avuti i quali, e tra essi alcuni giovani di regia stirpe, 444 Atila li fa crocifiggret. Allora ostergia i Barbari di varia nazione, stanziati od erranti nel centro dell'Europa: Gepdi, Ostrogoti, Svevi, Alani, Quadi, Marcomanni si piegano o sono ridotti all'obbedeinza di lui, che stende dai Franchi agli Scandinavi il dominio, il terrore per tutto il mondo: una folla di re lo corteggia, settecentomila guerrieri aspettano dal suo cenno qual paese abbiagh designato la vendetta di Dio. Ed egli, dal barbaro volgendosi al mondo indivilito, assale la Persia, ma respinto, ascotta al vandalo Genserico, e si avventa sull'impero romano, e distesi i suoi Barbari in una terribile linea di cinquecento miglia dall'Eusino all'Adriatico, manda dire a Valentiniano e Teodosio, — Preparatemi un palazzo :

Tre segnalate vitorie lo recano fino ai sobborghi di Costantinopoli. Devatate setlanta città, riduto in serviti di cianappas dal ferro, preteze che Teodosio cessasse d'initiolarsi signore della contrada che si estende dal Danubio fino a Naisso e alla Nava in Tracia; poi qualora volesse premiare qualche suo benemerito, lo spediva alla corte di Costantinopoli ad insultar l'imperatore nel suo palazzo, col pretesto di chiedere l'adempimento de' patti, ma in realtà per farsi impinguare di doin dallo s'hispotitioi sugusto.

Sazio di vitlorie e di sangue, Atila i rioveravasi a ripsos, non in alcuna città, nan el proprio accampamento fra il Danubio, il Teisse et i Carpazi, in quei campi d'Austerlitz, che divennero poi famosi per la più segnalata vittoria de' tempi moderni. Colà i vincitori del mondo e le loro donne compiacevansi attestare i loro troini coll' oro e le gemme onde fregivano la persona fin alle srarpe, le spade, le bardature, e col vasellame d'oro e d'argento cesclato onde caricavano le mense. Attila solo, che sembra gigante perchè montato su tanto ruine, e innanzi al quale tremava ognuno dal Balico all'Atlante e al Tigri, ostentava non portare altro ornamento che d'armi; a tavola usava coppe talgieri di legno, nè mangiava che carnee e nane. Ni accolse lu mili pompose

ambasciate degli imperatori romani, ai quali a prezzo concedette di sopravivere ancora alguanto.

Poco dipoi Teodosio II, cascando di cavallo, mori di cinquant'anni, dopo a negli angliatre d'un regno disonestato dall'avvilimento dell'impero, illustrato dal sull'Orionte, che di fatto già esercitava; e per la prima volla una donna stette in proprio nome a capo dell'impero romano. Non un marito essa volendo ma un collega, fermò sua scella sopra Marciano senatore sessagenario, il quale alla scuola dell'armi e della sventura aveva appreso virtà ignote ai cesari, ch'e-rano stati cialla mella sorpora.

Quanto importasse il conservar la pace egli lo sentiva, ma non a prerzo di villa; onde ad Attila, che mandava arrogantemente a chiedere il tributo, rispose: — Oro ho per gli antici, pei nemici ferro · Ultima voce romana. Attila si risolve alla guerra, e move dal fondo dei pascoli pannoni esitando, — Mi dirizero all'oriente o all'orcidente? cancellerò dal mondo Costantinopoli o Roma? · Una serie d'accidenti il determido ver questa.

Ezio, dopo ch'ebbe costretto Placidia a rimetterlo in grande stato, e sacrificare i nemici alla sua vendetta, baldanzeggiava di potere e di fasto, mentre l'imperatore vero marciva in un vile riposo, assicuratogli dalla valentia di questo capitano. Il quale veramente ritardò d'alquanti anni l'ultimo crollo dell'Impero; frenò i Vandali con trattati, mantenne l'autorità imperaita nella Gallia e nella Spagna, e strinse federazione coi Franchi e cogli Svevi. Non aveva mai interrotto le relazioni cogli Unni d'Attila, nel cui campo pose ad educare il proprio figilio Carpilione. I sua nitromessa manteneva paes fir l'imperatore quel formidabile, al costo però di frequenti smiliazioni; anzi ebbe Unni ed Alani agli stipendi allorchi volle combattere i Burgundi e Visiguit, già accasti nelle Gallie. Ma come Genserico mandò invitare gli Unni , Attila si difilò sopra le Gallie, dove lo chiamava anche l'allenara dei Franchi, che colà avevano preso stanza dal Reno fin alla Somma.

Se occorrevagit un'ombra di diritto, girl offerse Onoria, sorella di Valentiniano III, che relegata per aver anno il ciambellanò fizgenio, spesi un enunco ad Attila, esibendogli l'anello e le ragioni ch'essa potera offirigli come moglie. L'Unno mandò a chiedere formalmente la mano d'Onoria, cone già sun fidamzata, e con lei mezzo l'Impero. — Le donne romane non lanno diritto alla successione «, gli fii risposto» e la principessa venne maritata di nonne ad un nomo oscuro, indi chiusa ia perpetuo carcere. Attilia allora aduna un unvolo di popoli germani e di vassalli od alleati, stermina molte città della Gallia, so cal assedia Orleans.

Ezio, non illuso nè alle insidiose proferte d'Attila, nè agli intrighi d'una partialità che alla corte italiana d'urvira la pace per timida apprensione della guerra, fatto eroe per volontà, come sempre era stato per coraggio, avea raccolto le maggiori truppe che potesse, e massime gii ajuti dei Visigoti e dècostoro allesta, conguintis per respitagere questi muovi invasori d'un terreno, dov'essi cominciavano a gustare la dolecza di stabili domicilij. Un generale ronano, purché riuscisse ad unire un escricio, potera fare gran fondamento sulla superiorità che la tattica gli dava sopra di gente ragunatticcia, ricca soltanto di personale valore. Lo senti Attità, il quale, ingombrato più che soccorso dalla moltitudine raccorzata, conobele a titubanza, e levasioi d'attorno 251 ad Orleans, e ripassata la Senna, attese il nemico nelle pianure Catalauniche sulla Marna, opportune ai volteggamenti della cavalleria.

lvi dunque s'accampava tutto il mondo asiatico, romano e germanico; quelli cui sfuggiva, e quelli che afferravano il dominio della nuova Europa. Con Roma schieravansi Visigoti, Leti, Armorici, Galli, Breuni, Sassoni, Borgognoni, Sarmati, Alani, Franchi, Ripuari; con Attila altri Franchi ed altri Borgognoni, Boj, Eruli, Turingi, Gepidi, Ostrogoti: fratelli separati da lunga stagione, qui si rincontravano per trucidarsi. Nella battaglia con poc'arte e assai furore travagliata, cencinquantamila cadaveri copersero le rive della Marna, ma ai Romani restò il vanto; e fu l'ultima gran vittoria che si riportasse in nome degli antichi signori del mondo. Attila si ritirò dietro la trincea ile' suoi carri, e la notte cantava battendo le armi, a guisa di leone che rugge nella caverna dove l'hanno ridotto i cacciatori. Preparatosi alla difesa, accatastò le selle e le gualdrappe de' suoi cavalli, disposto a bruciarvisi vivo perchè nessuno notesse vantare d'aver preso od ucciso il sire di tante vittorie. Ivi aspetta un attacco: ma al silenzio della campagna s'accorge che il nemico s'era ritirato per arte di Ezio, ed anch'egli rivarca il Reno, e costeggiando il Danubio terna in Pannonia.

nova in primavera s'accinge a mova invasione, e chiesta ancora la mano di Donori col patrimosio suo, e ancora disoltto, si mette in marcia, valicia el Abji, e invade la pianura che l'Isonzo, il Tagliamento, la Livenza, la Piave, il Musone, la Brenta, l'Alige, il Sile averano formata presso ai lenti loro sloverbi marce. Fra stata popolata dai Veneti Pallagoni i, quali colla caccia e la pesca viveano in quelle lagune, che offivano breve tragitto fra Aquileja e Ravenna: vistiti alla greca con tuniche a maniche, larghi calzoni, il pileo in capo, e molto curandosi dei cavalli. Il pasee che ron nome generico chianavasi le Venezie, fioriva per le città di Concordia, Opilergio, Patavio, Altino ridente di ville quanto il lib di Baja 6, e principalmente Aquileja.

A questa pose assedio Atilia colle macchine fabbricategli da disertori, e od dispendio di vite incalcolate. Gl'Italiani nel difienderla mostarono che l'antico valore non mancava in essi del tutto, qualora o non li disgustasse la dotta oppressione, o non pl'impedisse la gelosia degli imperatori. Dopo tre mesi di ani attacchi, Atilia per disperato lesvas giù il campo, quando nel girare vede una cicogna che s'appresta a fuggire co' putcini suoi da una torre dovo aveva posto nido. — La città sta per cadere, se l'abbandonano fin animali cosi fidi e gli dice; e con tale augurio ravivalo lo stanco coraggio de'suoi, il mena con superstitiosa foga all'assalto. S'apre la breccia, ed Aquileja runa per più mo risorgere. Atilio, Concordia, Patavio vanno a stratio qualete; e gli abitatii

sbigottiti, dal continente cercano rifugio tra le isolette della laguna, primo nocciolo della città e della repubblica che dovea conservare il libero imperio più a lungo che Roma 7.

Internatosi allora fra terra, Attila mando a pari guasto Vicenza, Verona, Bergamo: Pavia e Milano si ricomprarono dal finco col cedere tutte le ricechezze e colla pronta sommessione. Attila, entrando nella reggia a Milano, e visto una pittura dore gl'imperatori erano rappresentati sul trono in atto di calpestar re barbari, sorrise, e vi fece istoriare i cesari versanti saeca d'oro a' piedi di lui vincitore.

Totta Italia, alle incalazanti notizie di replicati dissatri, giaceva scarsa di consiglio, sprovista di escercio, decimata d'abitanti. Ezio solo tenessi in piedi: ma gli alleati che lo avevano soccorso di it dall'Alpi quando a mella dell'Impero nadava congiunta la propria loro salvezza, allora vedezano con indiferenza dirigersi quella furia sopra l'Italia, come l'agricoltore quando il nembo, minaccioso a' suoi campi, si sfoga sopra gli altrui. Arche l'Impero Orientale non serpo he promettere soccorsi; talche a quel generale non restava che bezziacre di fianco l'esercito d'Attila. Valentiniano siesso non ben s'allidava nel suo generale, e tenendos poco sicuro nel nascondigito di Avenna, era foggito a Roma; poi vedendo anche questa abbandonata di soccorso e imperfetta di mura, meditava nestro d'Italia.

Nell'universale scoraggiamento, Leone papa ed Avieno romano consolare presero il partito di condurvi supplichevoli al Flagello di Dio, e in nome della religione e delle antiche memorie implorare la salvezza di Roma. Lo scoutrarono vicino a Peschiera, e accolti con rispetto, il pregarono a dar sosta, promettendogli immense somme qual dode d'Unoria.

Le leggende, che non poco s'esercitarono intorno a questo gran frangente, icovalano diverse battaglie avvenute sotto le mura di Roma, si fore che tutti i soldati perirono, eccetto i comandauti; ed anche esslate le anime, i eadaveri continuavano a pugarar tre giorni e tre notti come vivi. Altri dissero che i sani Pietro e Podo (comparissero dal ciolo, protegendo la citià dove riposano le loro ceneri, e minacciando Attila, il quale atterrito indietreggiò; miracolo nerebaudo in colori da Rafello, in marmo dall'Alzardi.

Anche senza miraeolo, può redersi che il rispetto all'antica metropoli del mondo gentile e alla moora del cristianesimo rattenese i Barbari: recente era l'esempio d'Abrico, di cui restarono spezzati i trionile e la vita appena ebbe violato la gran città; i seguaci d'Attiba, impetuosi negli attacchi, non regeraran alle lompe prove degli assedji e rano decimati dalle malatie, con cui tante volte Italia poni i suoi invasori; infine, quale allettamento potevano avere i polagi per Attila, avvezzo a considerar libertà l'aria aperta, e prigione le case? Agognava prode? gli venivano offerte senza fatica.

Ripiegò dunque verso la sua città di legno; e tra via, alle tante mogli che l'aveano fatto padre d'innumerevole prole, aggiunse la giovinetta Ildegouda; ma nella gioja o nell'abuso delle nozze fu sorpreso dalla morte. Il cadavere di 433

lui venne esposto in mezzo alla campagna fra due lunghe file di tende di seta; i suoi Unni si mozzarono i capelli, sfregiaronsi il volto, e gli offersero eseguie di sangue umano. Chiuso in tre casse, una d'oro, una d'argento, una di ferro. nottetempo lo sepellirono colle spoglie più scelte de'nemici e coi cadaveri degli schiavi che aveano scavata la fossa, intorno alla quale i nobili Unni menarono dissoluti e intemperanti banchetti funerali. I molti figli di lui se ne disputarono gli ampj possessi; ma questi già erano perduti al lentar della mano che unica valeva a tenerli congiunti.

La costui corsa non recò all'Italia soltanto i passeggeri disastri d'un'irruzione. Il paese veneto era la linea di congiunzione fra l'impero Orientale e l'Occidentale: i Barbari vi si erano affoliati rompendola a volta a volta, ma senza stabilità, finchè la dominazione astuta quanto violenta d'Attila non ebbe dissinato ogni prestigio della superiorità romana. Distrutta Aquileia, la piazza d'arme più rilevante e la piazza di commercio più considerevole nell'alta Italia, questa si trovò aperta a chiunque venisse; e da quel punto la Venezia rimase staccata dall'Impero.

(1) Gioanismas, De rebus goticis, eap. 33. (2) Siecome De Guignes, Histoire des Huns, des Turcs et des Mongols, 1756-58, Lo contraddissero Ghehard nella Storia d'Ungheria, s. 187, poi Klaproth, Remusat, e omal tulti gli Orientalisti. Bensi Remusat e Saint-Narita riconobbero i Geti e gli Asi negli Yue-il e Osi, rammentati negli annali del Cinesi come biondi, in una relazione del regni buddici, iroviamo verso il 300 gli Yue-ti in guerra coi popoli sulle rive dell'Indo, per dispulare la lazza d'oro di Budda. Le ragloul etimologiche hanno searso valore, altorche sieno Isolale. In fatti Bergmann (nel Nomodische Streifereien unter den Kalmuken. Riga 1804, vol. t. p. 429) Irova la radice del nome di Muntsak padre di Attila nel mongolo ses cattivo e trak lempo; Altila è da lui mutalo in Etrel, che significa qual cosa di maestoso. Egualmente, o con meno stirocchiatura, si spiegano col parlare uncherese : Attila é sizel acciaio : Muntsag, ment sees fertilità. Allri potrebbe dedurre il nome d'Allia dalla radice atta, atti, che in molte lingue asialiche suona giudice, capo, re; donde Altalo re marcomanno, Altalo di Pergamo, Altalo mauro, Atea scila, Alalarico, Elicone, ecc. V'e eht riscontra l nomt di Bleda , Balamir , Munzuk nel nomi slavi di Blad o Viad , Bolemir ,

(5) A questa descrizione di Giornandes si conforma quella di Sidonto Apollinare, vescovo di Clermont nel 472, il quale canta nel carme ii, vs. 245:

Gens animis membrisque minax: ila vultibus ipsis Infantum saus horror inest, Consurait in arctum Massa rotunda caput; geminis sub frante cavernis Visus adest, oculis absentibus; acta cerebri In cameram viz ad refugas laz percenti arbee; Non tamen et classos, nam farnice nan spatioso Magna vident spatia, et majoris luminis usum Perspicua in puteis compensat puncta profundis, Tum, ne per malas excrescal fistula duplex, Obtundit teneras circumdata fascia nares, Ut galeis cedent, Sic prapter prælie natos Maternus deformat amor, quia tensa genarum Non interjecto fit latior erea naso.

#### NOTE AL CAP, LV.

Cotera pars est pulchra viris. Stant pectora vasta, Insignes humeri, subcincta sub tilbus alvus. Forma quidem pediti media est, procera sed extat Si cernas equiler, sic longi supe pulantur Si sedenat.

- (4) Cost chiamati non dai Vendi, ma da is inpe, renuti.
- (5) STRIBONE, lib. xt.
- (6) Amula Bajanis Altini litora villis, Marriale.

(7) I na tradizione, che corresa già al iempi di Olione da Frisiona, fa fondata (dine di Atllia, Egli aveva aliro in vista che di fondare città; sua force su quell'altura, così sinopiare nel piano, si rillirò una parte della popolazione carrica del Friuli, e se ne formio quell'abitato, che però non trovasi nominato se non nel 985 quando Ottone II donò al patriarca Rodualdo cantillana Unita.

(8) Frammenti di Damascio nella Bihiloteca di Fozio, pag. 4059.

#### CAPITOLO LVI.

## Sulla caduta dell'Impero romano.

L'Impero poté dunque inneggiare e Giove e Cristo perché trovavasi un'altra volta salvato: ma il cancro ne rodeva gli organi vitali; e dismessa l'obbedienza, indisciplinati gli eserciti, essusto l'erario, un sentimento universale di stanchezza e di paura stringeva gli animi, e facea guardare con isgomento il compirsi del XII secolo di Roma, che, secondo i computi de'sacerdoti etruschi, recutavasi fatale alla durtta di essa.

Educati da fanciulli ad ammirare Roma gigante, in una letteratura tutta piena della grandezza di lei, e sopra storie che, isolando la gloria dal diritto, la idolatrano, ne esagerano le virtù, ne giustiticano le colpe, infondono idee false ed inumane della libertà, della gloria, del diritto di conquista; condotti poi a meditare quella legislazione, non solo ammirata ma seguita ancora in gran parte dopo tanti progressi della ragione e della pratica; circondati da mirabili avanzi di quella civiltà, e considerando come vanto patrio la magnificenza e i triondi di color che godiamo chiamare nostri avi; qual meraviglia se con fatica deponiamo giudizi ricevuti seuza discussione, e convertiti in sentimenti? se ci riesce ingrato chi ci strappa quelle illusioni, ed alle magnifiche rissi surroga i nudi fatti, allo splendore la giustizia, alla gloria l'umanità?

Sulla caduta maestà latina faccia elegie chi, avvindo alle reminiscenze di scuola, giudica col patriosimo di Tullo e di Catone. Un insigne scrittore inglese, stomacato di vedere il convento d'Ara-cueli sorgere a fianco al Campidoglio, e cantici di frati sonare lia dove un tempo decretavasi o Isterminio d'intere nacioni, fra sardonico ed epigrammatico dipinse il declinare di Roma dal punto che fu inaugurata la nuova fede. Ma chi si affezioni agli oppressi, ai vinti, al popolo, sarà a shupire se giudichi diverso da chi ammira la violenza, il trionfo, gli eroi? sarà a stupire se, chi della Via sacra e del Campidoglio si occupa meno che della Suburra e delle catacombe, non preconizza tanto la Roma d'Augusto quanto medita sul suo deperimento? V ha spettacolo più istruttivo che quello d'una società che si sfascia mentre un'altra si forma? e quando mai la soria offir naggiore opportunità di considerario.

Ed un occhio umano e filosofico dovrà riconoscere che quella catastrofe, di lunga mano preparata, ritardata forse da accidenti che parvero spingerla, tolse via una barriera ai progressi dell'umanità. D'altra parte l'agonia di dieci secoli dell'impero d'Oriente basterebbe a convincerci del come si sareibbe miseramente tracinata la sopravivanza dell'Orcidentale.

Per imputare della caduta di questo le sole invasioni dei Barbari, bisognerebbe dimenticare come esse cominciassero fin dal tempo di Mario e di Cesare, e che cinque secoli urtarono l'Impero senza scassinarlo, fintantochè le corrosioni interne non ebbero reso irreparabile un crollo, di cui la grande migrazione fu occasione e nulla più.

Le società moderne, anche traverso a quell'inumano avanzo che dicesi ragione di Stato, si fondano sull'amore; e più s'inciviliscono, più procurano la pare, e de stendono l'eguaglianza a maggior numero d'uomini, e infine a tutti. Le antiche in quella vece, non riconoscendo la fratellanza originaria ne la solidariata del genere umano, si nutrivano d'odo, di guerra, dell'escludere ogn'altra gente dal pieco numero de' privilegiati; libero nell'interno, tirane e nemiche di chiumpue non appartenesse alla loro agregazione; il patriolismo era meno amor de'suoi che odio de' non suoi; il che fu espresso nel proverbio romano — L'uomo è un lupo per l'uomo. 'Di qui la necessità di tenersi semper in armi per difendersi o per offendere; di qui la cura de l'egislatori civili e religiosi nel conservare costumi e istituzioni che la loro tenevano distinta da ogn'altra gente.

Però conquiste, alleanze, federazioni dilatavano questa società, col che scenariasi i nemici, e s'allargara sopra maggior numero quella giustian aturale, che è diritto, ma che guardavasi come privilegio. Unicvilimento e l'umanità ne vantaggiavano, ma ne rimanevano sconficcate le società parziali; il patrioismo, svigorito coll'allargario, riducevasi incapace di resistere ad altro popolo che ne conservasse la primitivi insersorbitati

Greci, Pelasgi, Elruschi, gli altri popoli circumahitanti al Mediterraneo viveano in questo secondo stadio, altorche Roma li colse e domò, Roma patriotica e guerriera per eccelleraz. All'impeto suo, all'inflessibilità di que' patrizi, che ostacolo poteva opporre l'Europa? Le nazioni di questa si trovavano presso a poco al medesimo livello di civilità, data all'agricoltura, divise in popoletti secondo i territori, tra loro frequenti in guerre, la cui minutezza inpedira sino i vantaggi, soliti derivare da questo feconde malatite dell'umanità; non aveano una metropoli che primeggiasse; gelose dell'indipendenza, non a'univano se non a tempo per momentanei interessi o per calcoli d'equilibrio politico. Ma anche dove scarseggiavano i raffinamenti sociali, possedevasi la libertà; e mentre nei grandi imperi asiatici l'individuo andava perduto o sagrificico nelle convenienze dello Stato o nella volontà d'un arbitro, qui la suddivisione produceva quelle lotte, in cui l'uomo svolge ed esercita le proprie forze.

Ne profita Roma, miscuglio anch'essa di genti diverse; e fra le popolacioni italiote costretta a sostenersi colle armi, introduce quel sistema che da lutte doveva distinguerla, l'assimilare graduatamente al suo Comune i vinti, mediante la potenza del diritto. Quest'assimilazione fu iniziata dai re: la cacciata de'Tarquini la sospese, ed assodò l'oligarchia, nella quale la plebe soffriva orribite pressura; ma non che fiaccarsi alla tirannide, si agitava, e chiedeva pane e diritti. Come acquietarla'9 occupandola in incessanti guerre, donde i patrizi leavano infallibile vantageio, peroche vincendo arricchivansi, vinti trovavano d'aver decimato e punito i loro tiranneggiati. Delle perdite Roma si rifaceva coll'assorbire il fiore de' paesi soggiogati: mirabile costituzione, mercè della quale divenne padrona non istantanea del mondo.

Sotlopesta la penisola, Roma si vide a petto Cartagine; poi la Grecia e Assia, civiltà antiche; poi la Gallia, la Spagna, la Germania, civiltà esordienti: nella resistenza divenuta gigante, nella vittoria irresistibile, sulla meschina bilancia dell'altrui politica getta la sua spada; dà mano al debole, per opprimere con questo di forte, indi l'uno e l'altro soggiogare.

Guaj ai vinii! I tratlati portavano in capo la parola di pare, come lesté vodevano quelle di liberté e fratelizara; am realmente erano patri d'un superiore ad inferiori, sottomettendo non solo i vinit ma gli alleati a più o me diretta dipendenza. Il feroce diritto patrizio considera nemici i popoli indifforenti, e di bosoa presa la roba e gli comini di chi non sia alleato; con lunga arte cancella i caralteri nazionali; ovunque tocchi, abbatte le vetuste gran-ate cancella ri caralteri nazionali; ovunque tocchi, abbatte le vetuste gran-dono fore le mercandi città dell'Egeo, i poulenta Corinto, Cartagine regina dei mari, Rodi sposa del sole, cadono immolate alla gelosa conquistatrice; perdono fore le mercandii città dell'Egeo, mogione e splendide della Grecia; il commercio, anima del popolo attorno ai mari interni, è strozzato fra gli abbracci della nadrona.

Ad alcuni paesi vinti d'Italia e di Grecia lasciava essa qualche ombra di liberta; ma delle popolazioni di Spagna, delle Gallie, della restante Europa fa quello sterminio che crede necessario alla sua sicurezza; e sui cadaveri piantò colonie taluente efficiaci, che giunsero fino a mutarne il linguaggio. Delle provincie conquistate dividevasi il bottino fra i soldati, il terreno fra i cittadini; che così diventavano barriera contro i nemici, ed estendendo fra vinti il liumero di Roma ei l'ispetto per le sitiuzioni sue, preparavano nuovi trionfi. Salvo i pochi che in alcuni paesi ottenevano in tutto o in parte il civile oi il politico priveligio di Romani oi di Latini, gil alti restavano esposti alle calunnie de' giudizi, alle estorsioni de l'egulej, alla irranide de nobili, alla rapina de procosoni, sicche il metter paece era un ridurer a deserto 2.

Tutto ciò importava quella necessità che più ripugna alle libere istituzion, un grosso esercito. Le loutane conquiste obbligarono a prolungare i comandi, sicche i generali si abituarono a potere ogni lor voglia fra le provincie schiave; gli eserciti, devoti ai capitani che gli aveano guidati alla vittoria, li seguivano anche contro la patria; e con essi Mario e Silla si fecero sanguinari liranni; con essi Cesare abbatte l'aristocrazia, Augusto la repubblica.

Ala non abbandoniamori a quella sentimentalità, che nelle guerre vede soltanto capitali seperprati e sangue effiso. Non che speciale rudulci fosse quella di Roma, vedemmo anni lodaria di moderazione: che se tal lode veniva dal concetto che gli antichi si formavano della conquista, è cerio che essa sottometteva e incivitiva; fra societia fondate sull'odio, sospendea la permanento ostitità che ne pareva condizione necessaria; toglieva la libertà, ma dava un governo ci vantaggi della civilità e dell'ordine; imponera il patriotismo e la dignità romana; un secolo dopo la conquista, la fiera Spagna era trasformata, con grandi strade, acquiedotti, terme, testri, circhi, tempi, crescente popolazione, e viva industria, e coltura tale che mandava a Roma i maestri d'Augusto, d'Oridio, di Nerone, i poeti Lucano e Marziale, i filosofi Seneca, gli storici Mela e l'Bror, l'agronomo Golumella; nella Gallia si spianano strade, si abniscono con lunghi sforzi i sagrifizi jumani, grandeggiano scuole d'eloquenza; l'Africa sale a dun florideza, qual mai non ebbe o prima o poi; in Égitto è portato il lino, nella Gallia l'ulivo, la vigna sul Danubio e sul Reno, ove sorsero città, che fin ad oggi sono le mergii forenti <sup>5</sup>.

E fu Roma la prima che le conquistate nazioni penasse a governare. Il diritto pubblico stabilito dalla vitoria la rendea padrona, ma la civiltà diffusa mediante le colonie facea che assimilasse il mondo, divenisse centro d'incivilimento, o perpetuasse i resilutamenti dell'invasione armatta, sicché non la violenza solo, ma l'autòrità e la coltura congiungeva a Roma il mondo, la cui immensa varietà era diretta da spirito d'ordine, di regola, di stabilità. Anzi, al vederla fatta meta di tutti d'esideri, Roma somiglia un centro che attira, nazichè un vortice che ingoja; e che non essa ingoji il mondo, ma il mondo costringa lei a riceverlo nel sou grembo.

Questi miglioramenti eransi cominciati sotto la Repubblica; ma li perturbava la violenza, divenuta universale quando Lanti anelavano a far propria la cosa pubblica colle ricchezze, coll'eloquenza, colle vittorie, cogli assassini; cogli abusi di quella libertà, che è la parola più frantesa, giarchè valse perfino a seagionare i pathòdi di Robseiperre e i pugnali di nustri contemporanei. Il mondo n'era sazgliato in preda alla forza brutale, quando gl'imperatori poeterono sospenderne la caduta; e come la legge internazionale della repubblica era stata la guerra, così dell'Impero divenne la pace. La costituzione andò alterata, non tanto perche il dittatore de'nobili o il tribuno della piebe avesse assunto il titolo imperiale, quanto pel cessare delle conquiste, ch'erano state l'alimento di Roma. La politica dell'accomunare di dentro l'eguagitanza citalina, fuori i diritti dell'unantià, prese allora tuta l'ampiezza, avviando ad una grande unità, nella quale per conseguenza cessava la distinzione di nazioni, tutti potendo dar voti, tutti aspirare alle cariche, purchè aggregati all'e-stessismi ritulatinanza.

La innovazione dell'Impero bisogna conchiudere fosse necessaria poiché durò si a lungo, nè verun tentativo serio fin mai fatto di ripristinare l'antica Repubblica. Ma da una parte venne operata colla forza, in aspetto di usurpazione militare, che imponeva un governo soldatesco senza freni civili; dall'altra le irruzioni allora cresciute de' Barbari costrinsero a continuar le guere, noi jui di conquista mai di difesa. Sono i due modi per cui si consolida il despotismo.

Ma sebbene il sistema fosse fondato sulla violenza, già ne veniva indizio di quella spontanea associazione de popoli, costituita sulla pace e sulla libertà, alla quale tende il mondo; intanto le idee si ampliavano, estendeansi la coltura e i miglioramenti materiali, ed il concetto d'una grande unità. Di ciò s'avvidero già gli antichi, honde, col nome di orbe, di universo, di genere umano intesero il popolo e l'impero romano; e al decadere di questo, Claudiano golficiava Roma perchè sola ricevette nel suo grembo anche i vinti, e tutti abbracciò nel nome di cittadino, e, merito di lei, anche lo straniero godeva le pacifiche consuctudini come nella propria patria, atteso che tutti sono una sola gento 4.

Ma perché siavi unità, è necessario l'accordo degl'inderessi, la simpatio de'popoli. Qui invoce Roma trovavasi fra due civilità, la greca e la harbara, essenzialmente diverse, e che divenivano germe d'una divisione, la quale si pronunziò col distacco dei due Imperi. L'unità, cioè l'equaglianza, non era possibile in societi costituite sulla separazione, sulla disparità in dagli antichi era concepita se non come monarchia universale, cioè il sagrifizio di tutti vi inti il avinategio del vincifore.

In fatti, dopo che la Repubblica avez cancellate le nazionalità, annichilò nache gl'individui, valutando il cittadino solo in quanto giovava allo Stato, e scompagnando per tal modo l'interesse personale dal comune. Togli quei pochi che speravano dignità o impieghi, tutti gli altri non conosceano lo Stato se non per le oppressioni o le imporessioni al composito di proportioni.

In Roma repubblicana la patria era una religione; scopo supremo delle azioni pubbliche e private l'ingrandiria; per essa sprezzati l'oro, la vita, la pietà, la virti; non accettata la pace che dopo la vittoria; e creati quegli eroi che formano l'ammarzione di chiunque osservi la grandezza indipendentemente dall'unantità.

Quel vitale sistema di Roma d'aggregarsi i vinti fu guasto dagli imperanori esagerandolo; e per teglere ogni ostaco la propri arbitir je impinguare il tesoro, estesero a sempre maggior numero di sudditi la cittadinanza, rintuzzando così il sentimento esclusivo dell'amor di patria. A misura che questa ditatavasi, quello S'indeboliva, e la pena dell'essiglio, terribile al Romano quando lo spingeva soltanto a Fidene o ad Ardea, parve si mite ai tempi di Cesare, che convenne aggiungervi la confisca dei beni.

In un piccolo Stato libero, ove il diritto di suffragio dipende dalla propietà, si comprende come tutti i privilegi e i poteri si devano concenturare nella cità. Bagionevolmente dunque Roma tenne un governo di municipio, ove patrizi, popolo e cavalieri, senato, consoli e tribumi si bianciavano per modo, che una mano vigorosa poteva dirigerti in un bello ordinamento civile. Sifatto ella il mantenne anche ampliandosi, oade perdeva le proporzioni alloriche in cità e a estesa quando il mondo. Altre Rome ottennero la forma della madre, ma della prisca non rimaneva che il fantasma; ne coll'apriràa tutta lizia, poi all'Impero tutto, si produsse un vero ordine di cittadini, una no-biltà imperiale, che desse assicurazioni di ibertà al popolo, di durata al governo. d'efficiaca all'amministratione.

Se Cesare, passaggio fra l'antichità conquistatrice e le eta moderne civilizzatrici, e vero fondatore dell'autocrazia, avesse potuto effettuare i grandiosi suoi divisauenti, ridurre ad unità l'Impero mediante la rappresentanza, accommare la citadinanza alle provincie, abolire il patriziato originario coll'accoginere nel senato il meglio d'ogni gente, poteva uscirne un governo bilanciato, che le forze diverse convergesse ad uno scopo, e quella mescolanza di Latini, Italici, movi Latini, municipi, coloni, provinciali, fondesse in un grand'insieme per la franchigia della nazione e l'incivilmento del mondo. Ma al piccolo ingegno e al piccolo cuore d'Augusto mancò la capacità o la generosità d'istiture un freno a se stesso e alla rea volontà de successivi imperanti. Questi, all'ombra de' regolamenti con cui la Repubblica patrizia protegeva i magistrati, poterono legalmente cic che vollero, i dentificando in si il popolo, armandosi dell'autorità tribunizia; e per logica legalità, al cicco amore di patria rimase sostituita la cieca obbedienza al despoto di essa. Tutto dipendeva dai capricci d'un solo, e questo dai capricci dell'esercito; konde la monarchia arrotando la conquista, regolò l'ammirazione del mondo, ma riusci tempestosa poco mon della repubblica.

Sotto le forme d'una grande unità, internamente multa era fuso; razze, fingue, crodenze, istituzioni, intenti, tutto rimaneva differente; un popolo ignorava l'altro; le comunicazioni non aperte che fra le capitali, cio fra le varie stanze di cittadini di Roma; del resto avversione reciproca fra soggiogati e vincifori je compresse nazionalità rialzavansi a Itatil; le provincie, non che crescessero forza a Roma, la indebolivano reputandola nemica, e consideravano come propria libertà il perdersi della loro tiranna; sicché quell'antagonismo, nulla avendo di legale, socnovligeva lo Stato.

I comizi del popolo erano più possibili quando gente da tutto l'orbe potea prenderri parte? Perchè il senato avrebbe potuto frasporre qualche barriera, tutti gl'imperatori, buoni o malvagi, fiacchi o risoluti, accordaronsi nel decimarlo e avvilirlo. E ne restò shrigitata la tirannide; tanto più che l'esecutivo non era, come nei moderni, separato dal potere legislativo; i principi faceano da giudici, promuziavano in casi particolari, ed applicavano le pene da loro stessi decretate.

I buoni imperatori si temperavano nell'esercitare quest'illimitato e legale rigore: i malvagi ne facevano stromento a passioni, e coll'infame genia delle spie spargevano tra il popolo la pessima delle corruzioni, quella che ti fa sopetatere un nemico in openi fratello. Ma a quei mostri che si succedettero sul trono d'Augusto, udimmo mai rinfacciare che trascendessero la legge? Nulla avea questa che restringesse i loro arbiti; della religione erano essi i pontefici avea questa che restringesse i loro arbiti, gottonessa alla ferera parola della legge, per la quale chiamavasi diritto ciò chi era comandato f/ins rigussami. Se l'eventualità della nascita, o il capricio dell'esercito, la evantità d'un'assemblea assidono un mostro sul trono del mondo, costui difonderà lando più la propria corruzione, quanto più in alto è collocato. Se poi la scarsa fazione del buoni vi innalzi principi d'invidiabile virti, questi allevieranno i mai di chi sal foro vivi vicino. na dovranno assecondare andre sis le materiali in-

clinazioni che ormai allo spirito tolgono ogni popolo; giacchè le abitudini d'un potere sfrenato si connaturarono a segno, da non lasciar discernere la giustizia, nè sentire l'umanità; e tutte le classi, disarmoniche e scoraggiate, sospingonsi a vicenda nell'irreparabile abisso.

Questo principe è proclamato superiore alla legge, eppure, come un balocco da fanciulli, è sollevato e abbattuto da frequenti rivoluzioni: non rivoluzioni; ove fra il sangue proceda la società, come la nave nelle tempeste; ma congiure di corte o d'esercito, che non fruttano ne franchigie nè esperienza, che uccidendo il tiranno sessodano la tirannia.

Da qui, come da tulte le rivoluzioni, la prevalenza della forza armata. Costretti a tenersi in guardia men tosto contro nemici esterni che contro i sudditi, gl'imperatori crebbero la potenza de predoriani, e questi usurparono la facoltà di eleggerfi e mescersi del governo civile, finche Connodo strapio le ultime apparenze di franchigia rimase al popolo e al senzio, col porre accanto al trono il prefetto del pretorio. Insuperbiti dal sentirisi necessori, i previami occuparano i beni altrui senza tampoco mascherare colle formole l'usurpazione; svilirono il senzio coll'aggregarvi ogni feccia, purrhè pagasse; vendettero i decretti; crearono venticinque consoli in un anno; che più ? posero all'asta l'Impera Illasta l'Impera.

Quel che i pretoriani in città, pretesero farlo gli escroiti fioori, conferendo il diadema a quel qualunque, cui fossero disposti a sostenere. Dopo Massimino cominciano le gare fra il senato e l'escroito per l'elezione; e poichè il secondo preponderava, sceptieva gl'imperatori da nazioni differenti; Roma, invece di dar il padrone agli stramieri, lo ricevette da essi; e quale patriotismo poteva attendersi fra capi foresièneri e sudditi avviliti? Poi ciscanu escroito pretendeno l'eguale diritto, ne venanero doppie et trajici elezioni, sostenute da guerre civili, tra cui si logoravano le armi che sarebhero state necessarie contro i Barbari, e lasciavansi segaratite le frontiere quando più era mestieri guardarle.

Nei censessant'anni descritti dalla Storia Augusta, settanta persone portarono il lidolo imperiale, e, dove conferivasi a quel modo, manca ogni criterio per distinguere il fegittimo dall'usurpatore, se non sal resto. Edineri inonarchi potevano attenersi ad una politica uniforme? Ogni nuovo venuto vi mescolava alcun che di personale, compiacevasi operare a rovescio del profecessore; nessuno proponersa in urran disegno, nel aveva il tempo d'effettuarlo.

La divisione dell'Impero fatta da Diocleziano agevolava un pronto riparo agli iuvasori, e terminò le sommosse dei soldati: ma ne venne sterminato aumento alle spese delle corti, non più semplici come al tempo d'Augusto, ma emule della vanità persiana; alle forze mancò l'accordo, e massime l'Italia nostra ne pati, essando d'essere il capo ed il cuore di quel corpo gignatisco.

Costantino conobbe la necessità d'una monarchia regolare, comunque irrefrenata, e di separar il potere che dirige da quello che eseguisce; ma non cebbe arte o volontà di fondere i diversi elementi. Poneva un termine all'anarchia militare, facendo prevalere l'ordine civile; faccò la guardia pretoriona; ai capi de soldati non assegno che gl'infinii gradi della moava gerarchia; quattro preletti del pretorio e quattro eserciti si tennero l'un l'altro in rispetto; i soldati si ceruirono solo fra preletari, e perchè non disertassero, marchiavansi a fuoco sul braccio o sulta ganda. Restavano da ciò prevennte le turbolenze e le insurrezioni, ma fiaccata la robustezza militare allora appunto quando il bisogno ne creseva; e disperse le legioni che difendevano i passi, lasriavansi a sbargalio le vorvincie.

I successori suoi abbandonaronsi alla corruttela d'una corte asiatica, e i palazzi dov'essi ricoverarono la minacciata maestà, divennero officine d'intrighi, d'iniqui giudizi, di basse turpitudini, surrogate ai macelli dei primi cesari. Fra cortigiani ed ennuchi, gl'imperatori non contraevano che avidità di godimenti, non gustavano che la beatitudine del far nulla; negligendo di vedere le cose coi propri occhi, sulla guerra e l'amministrazione, sui lamenti e i bisogni dei popoli acquetavansi alle relazioni di un confidente scaltro, brigante o venale. Che la traslazione della sede fosse opportuna alla durata dell'Impero. l'attestano i dieci secoli che Costantinopoli sopravisse: ma fra le due metropoli entrò gelosia; Roma indispettivasi di vedere diviso il suo diadema, e le ricchezze e gli ornamenti suoi passar ad abbellire la figlia rivale; Costantinopoli recavasi a sdegno che Roma pretendesse ancora il primato: sul Tevere ricoveravansi le reliquie del paganesimo in grembo all'aristocrazia; sul Bosforo versavasi sangue per le dispute cristiane: dei reciproci pericoli parevano esultare, anzi talvolta l'una dirigeva sopra l'altra i nemici o per rancore o per salvare se stessa.

Vedemno i Bonani, sempre mal pratici in fatto di finanze, dapprima cercare la prosperità col tener basse le fortune, poi non veder la ricchezza che nel cumulo di metalli preziosi; e dopochè col cessar le conquiste cessò l'affluenza di questi, nessun modo si ronobhe d'agevolare i cambj, e provanosi tutte le angustie della mancaruza di unuerario. Neppure troviano che in quegli estremi si ricorresse ai prestiti forzati e ai viglietti di banco, come erasi usato ai tempi d'Annibale; e l'arte riducevasi a sunugere i sudditi col divisare un raffinato concatenamento di vessazioni. Man mano che l'Impero delina, cessano gli eventuali ristori che la sua potenza recava; e sempre più bisognoso d'uomini e di duazo, maggiormente domanda ai sudditi quanto meno si occupa del toro henesser; anzi, per soddisfare alle sue necessità, inclusi e persone ed i possessi. Qui v'avea servi affissi al padroni, li coloni affissi alla geleba, artiziani affissi alla manifattura, decurioni affissi al municipio colla persona, le sostano, ci figlinoli, l'erediti, l'amore?

L'artigiano non paga le lasse? le dovrà la maestranza cui egli spetta. Ai suddit le imposte riescono escribianti? ebbene, paginio per essi i decurioni. Abbandonano i terreni? ebbene, siano obbligati gli altri possessori a comperarli. I decurioni, aborriti perchè tiranni, aborrenti perchè tiranneggiati, sottraggonsi a quella carica? ebbene, vi si obblighino a forza; la assumano i bastardi, gli Ebrei, i sacerdott indegni, i soldati fuggiaschi, i debitori insolvibili. Pertanto i municipi non erano che un sistema di più vasta e più immediata oppressura; le corporazioni d'arti equivaleano ad una galera; il titolo di cittadino romano, dianzi stimato e compro a gran valuta, era fuggito come un supplizio, era ripudiato quasi infame 6.

Ne' mai più gravi i rimedj stessi aggravano; perfin la giustizia diviene u'occasione di danni. L'accommanno della-ciutidanaza, reclamato dalliquità e dalla politica, non fece che spopolare l'Italia, trænedone a Roma tutti ricchi e gli scioperati: questo genatue segui a Costantinopoli il pane e i piaceri, lasciando l'Italia vota, deserti i suoi campi, le città senza patrimonio, senza capi. Allora la patria nostra perdette le senzioni, fin là godule come terra sormani; resiò gravata dalle tasse comuni, apunho quando cessavano d'alluirie quelle di tutto il mondo; la migrazione dei ricchi e le rapaci correrie dei larari desolavano d'albianti e sue città, di frutti le campagne, che, da giardini dei grandi com'erano prima, si conversero in letto di fumi, in asilo di belve e di ladroni.

Della difesa dello Stato come prendersi cura se non v'erano attaccati altirumenti che pel sanguinoso legame del tributo? Quei Greci, quei Gali che avevano profuso milioni di vite per la propria indipendenza contro Roma, veruna resistenza opposero agl'invasori. Il modo d'eszione dei Barbari, semplico per quanda arbitrario, men rincreseeva che non il lento sanguisagio di un governo, che non pareva essersi raffinato se non a danno de' sudditi: le migiati di schiavi sospiravano l'ora di mirare umiliati i burbanzo padroni, e lanciar loro in viso i ceppi che aveano sin allora portati: i coloni, sottoposti all'enorme capitazione e ad opprimenti servigi di corpo, offivansi a chiunque promettesse un sollievo, od almeno una mutazione di mali: il citadino si divincolava in quella inestricabile rete di tirannia che avviluppava tutti, dall'imperatore sino all'infinno schiavo.

Tra sifati come suscitare il patriotismo? e tolto questo, qual movente rimaneva nelle antiche società? La legislasione? la fisosia ? la religione? La prima fi il vero vanto degli ultimi secoli dell'Impero, consolidando ed appurando la famiglia e la proprietà, sicchè il furore del tiranni violava quegli ordinamenti, ma non li cambiava: e questo rispetto alle leggi valse a prolungare l'esistenza di Roma, il cui decadimento venne lentissimo perchè il sistema era buono, ne ficalimente si cancellava la grandezza del nome suo.

Ma se, vedendo imperatori dispotici, moltitudine adulante, menzegna perebua nelle apperanze e en linguaggio, le anime nobili s'indigaravano, non sorgeano però ad alto scopo, limitandosi a ribramare il passato; sicchè non mirando a un avvenire, ne seguiva sterilità d'intelligenze ed icuorer. Un religione fondata sopra la credenza d'un thio sodo, se anche travii, può revocarsi a' suoi principi, avendo un punto saldo da cui prender le mosse. La latina, senza base una e solida, senzi nimiam mortalità, contraddicente alla ragione e ai bisogni spirituali di quel tempo, non poteva restaurarsi scomessa che fosse. Intuità danque gia fisori a di Augusto per rinkergrata come elemento d'ordine.

Tentarono gli Autonini rinsanichirla innestandovi la filosofia stoica, e ne sorero benefici regnanti e vigorosi magistrati: ma quella scuola, oltre gl'intimi difetti, non potez mai divenir popolare, come dev'essere una religione. Tanto peggio riuscirono i tentativi di ringiovanirla colle dottrine neoplatoniche, coi rifi fuergici, colle inizizzioni mitricheb.

Rimedj organici portava il cristianesimo, deslinato a compier l'opera di Roma, cioù unificare il mondo nel diritto, ricevere tutti nella gran città, reggere coll'imperio i popoli senza abolirne l'indipendenza e l'autonomia, e non solo i popoli tra l'Enfarte e il Danubio, ma fin di la de mari, di cui nepaure l'esistenza conoscevano gl'imperatori: dentro, virtù cittadine e private rifiorivano; un clero che la legge romana esimeva dai tributi oppressivi e dalle dolose carche curaità, mentre la legge roristana gli togleta d'ilmbrutalire nel l'oños e ne bagordi. Ma i monaci nel deserto e i sacerdoti nelle città, non che tucher l'antico, invacavano il giovane mondo. Perocchè il dire che una società si discioglie, significa che un'altra cova nel suo seno, il cui fermentare sompone gli elementi dell'anteriora acciocche entrino in nouve combinazioni. Insinuarsi nell'Impero la nuova dottrina non poteva se non iscomponendo l'ordine, di cui l'anaceraza durava.

Lo previdero fin dall'origine i giureconsulti e gl'imperatori, Isonde bancirono guerra a questi sudditi riottosi; e i Cristiani, ridotti a considerare per nemico un governo che in guise spictate voleva inceppare la più libera delle cose, la coscienza, se ne secveravano stringendosi fra sè; disobbedivano ed erano puniti per colpe che non si giudicavano disonoranti, sicche bi disciplina andava a fasci, mentre fiaccavasi il sentimento morale; ne' magistrati onesti lottavano la coscienza e la legaliti; entro le stesse mura, nella casa stessa, uno travavasi nemico dell'altro, e lentravasi ogni legane di società e di fungifia.

Il cristianesimo, sapendo che la resistenza è colpa quaudo cessa d'essere un dovere, per non provocare i tranni avera dapprima offerto i collo tacendo e perdonando i invigorito poi ne' formenti e nelle maschie voluttà dell'astinenza e della solitudine, alza la voce di mezzo al fragore dell'armi; da credenza personale e interiore s'è mutato in situtzione, con governo e rendite, rappresentanza ed assemblee, talché può svincolarsi dagl'impocci della società civite. L'unità, scopo della politica romana, peri allorché questa a doppio interesse si dirizzò, alla patria cioè ed al cristianesimo; e la società civite. avanta della sociala civite della società civite. Centra della sociala civita della sociala civite con della sociala civita della sociala civita con della sociala con controla la potenza, venne ad accelerarsi lo safendo.

Ogni noava rivoluzione religiosa noceva allo Stato; poiché, o Costantino abassa il labaro, o Giuliano rapirse i tempi, o ficivano tornasse alla croce, sottraeransi all'Impero le braccia o il senno di alcuni, che faccansi coscienza di coadijuvare a chi adorava altrimenti, o non v'erano sofferti dall'intollerana: le istituzioni introdotte e quelle abolite dal cristianesimo traevano il crollo di altre, su cui la vecchia società era sistemata: ai municipi non restò più che miseria quando Costantino applicò i loro possessi alle chieses: dalla militza o

dalle magistrature molti forti e pensatori si stornavano per darsi all'eremo o al sacerdozio, e ad aggravio de' laici ricadevano le esenzioni concedute al clero.

Nella teologia antica il perire degli Dei facea perire la nazione: sicché Rona dovea cadere perché catuli i soio numi, finir l'Impero perché era linità quella teologia. La nuova avrebbe potuto rivolgersì tutta a riformare i costumi mediante i precetti moratile e le leggi civili: ma ne fin sviata per l'inciampo delle eresie. Perocché, se la morale era la conseguenza, la promeser ari dogma; e quella senza di questo sarebbe soccombuta nell'urio della barbarie, non potendo della sois fillosofia comirciarsi una civili di oratura. Bisognò dunque chiarire, precisare, metter in sodo il degma: ma che la morale e l'attuamento di essa nelle leggi non fossoro neglette, il pelezano la motivazione delle migliori costituzioni imperiali, 'utti gli scritti dei santi Padri, que quella folla di sacerdoli e di monaci che coll' esempio e colla parola prodamavano la virti, pur lamentando che tanto restasse annebbiata dalle anticha abitudini.

Efficacia pubblica seemò alla religione l'essere la società civile rimasta anor pagana di fondo, d'istiluti, di leggi, di costumi, qual era sorta e cresciuta. Essa possedeva tutte le istituzioni opportune al progresso delle idee e all'ammiglioramento degli intelletti; mentre la religione mova ne mancava, e tutto dovae declurre dalla propria volonti, dalle credenze, dall'impero di queste sugli animi, dal bisogno che aveano di propagarsi e d'occupare il mondo.

L'esito del conflitto non restò a lungo dubbioso, e la società antica fu trafitta nel cuore; ma siccome certi paladini del medio evo si favoleggiò che persistessero a combattere tre giorni dopo morti, così quella si reggea per la propria mole, e pagana nelle midolle anche dopo fatta cristiana nell'esteriore, prolungò una vita affatto artifiziale; posto il dogma della Trinità e della Redenzione in fonte alle leggi, pure l'Impero progrediva in un ordine diverso, se non anche opposto al vangelo. Ne il cristianesimo proponevasi d'abbatterlo, suo scopo essendo il migliorare gli uomini acciocchè s'immegliasse la società, non già il correggere quelli per mezzo di questa, come fin allora avevano i savi praticato. Non fa dunque cessar di colpo le intime ostilità, la schiavitù, la passiva obbedienza; con quali forze l'avrebbe potuto? non determina le relazioni di coscienza fra re e popoli, perchè nazioni cristiane non v'aveva ancora, ma soltanto individui; al governo siedono imperatori, che sono capi degli eserciti e dello Stato, pontefici e Dei, con un senato disposto a tutto confermare, un esercito a tutto eseguire: ma la Chiesa intuona che gl'imperatori dipendono anch'essi da un Dio, il quale a suo grado li solleva ed abbatte: che la rigidezza parziale ed esclusiva della legge romana deve piegarsi alla comprensibilità cristiana, cioè alla moralità e alla giustizia, uniformi per tutti; i cesari non sono sbalzati dal trono, ma dall'altare e dalla sedia pontifizia; e accanto alla società peritura ne viene alzata per modello una nuova, diversa all'intutto, fondata sull'eguaglianza degli uomini, con una gerarchia elettiva, dove non nobiltà, non privilegi ereditarj, dove gli onori, la considerazione, il potere si piantano sull'unica base legittima, il merito.

Fratanto i ministri della parola consigliavano a garantirsi dalla corruzione col ridursi nella solitudine, nella preghiera, nel celibato: del che i Pagani li rimproverano, quasi tendessero a rompere oggi legame, fin quelli della famiglia, e il cristianesimo fosse incompatibile con qualunque civile assesdamento. Sant' Agostino, che vedera qual partito potrebber o i nemici della religione trarre da principi, dei quali soltanto l'esagerazione era pericolosa, assumeva dimostrare che il vangelo non probisse ne di portar le armi, nè di sostenere le cariche pubbliche, ma aspira a formare magistrati integri e soldati docili alla disciplina; e — Quelli che pretendono la dottrina di Cristo contraria alla repubblica, e diano un esercito composte di sobdati quali essa dottrina ji vaule; ci diano magistrati provinciali, martit, spose, genitori, figli, padroni, schiavi, re, giudici, debitori, estitori, quali la legge di Cristo comanda che «sieno; e allora velremo chi oserà dire che essa è nemica della repubblica; nè si esiterà a riconoscere che la salvezza dello Stato sarebbe meglio assi-curata qualora si ascoltasse alle nostre contrazioni :

Tal era il vero spirito del cristanesimo; ma non tutti i dottori cristiani comprendavano si hene come Açostino, e la diveregnua d'optinioni dava appiglio ai rimbrotti dei Pagani. Ad ogni modo, società cristiana non poleva dirisi fintanto che i deposibati j della mova dottrina non fossero riusciti ad impadronirisi dell'uomo dalle fasse, eliminare le idee dell'ordine antico, divenute seconda natura, ed istillar quelle del movo, insieme coi precetti ricevuti sulle gimocchia della madre.

Benché dunque sembrassero riconciliale la società civile e la religiosa, sussisteva la contraddizione d'origine e d'essenza, e comprendeasi che non bastava mutare le costituzioni romane, ma voleasi per tutt'altra via dirigere il governo, se si volesse lo scampo non dell'Impero ma della società. La mova fede non era, come il Plalladio e gli Ancili, discesa dal ciclo pel Romano soltanto; ma nella guistizia e carità sua abbracciando il genere umano, sostituiva l'amore universale all'angusto pstriotismo antico: d'altra parle non veleansi già i Barbari combattere nelle file di Roma, e governare, e talora anche sedere sul trono? Lontani adunque dal compiangere la rovina d'una società seclusiva, l'invasione die Goti considerazano come un estendersi dei diritti umani, un necessario risanguamento 7; e le macerazioni di Roma come un giusto giudicio delle sanguinose son iniquità.

Non riavigorirono dunque il patriolico egoismo e l'olio contro tutte le nazioni; anzi parevano esultare si amid idella città terrena, i quali tornavano a glorificazione della città celeste. Di ciò movevano loro acerba accusa i Geniti, e ne restavano più sempre lentati i vincoli sociali, e indotto quello spirito di diffidenza e persecuzione, che è effetto e diviene causa della scounessione sociale. Qualora poi il pericolo stringesse, ambe le parti esagerando, gli uni ponevano ogni fiducia ne martiri e nei miracoli, gil altri nelle victe

osservanze; invece di cercar le causé presenti dei mali ed i rimedi, i Gentili ripeteano, - Ecco come si vendicano quei numi abbandonati, sotto i quali era giganteggiata la romana fortuna »; i Cristiani sulla nuova Babele intonavano le minaccie de' profeti contro l'antica, e ne' disastri scorgevano l'avviso o la punizione di Dio, il trionfo della verità, la legge della Providenza. Nel più sublime de'loro carmi essi leggevano le maledizioni contro di Roma: · Uno dei sette angeli venne, e disse al veggente di Patmo: - Ti mostrerò la condanna della gran meretrice, che siede sopra le grandi acque, · E lo trasportò nel deserto, e vide una donna seduta sopra una bestia color · di porpora, piena di nomi di bestemmia, con sette teste e dieci corna; ed era · vestita di porpora e di grana, fregiata d'oro, di gemme e di perle, e teneva · in mano un vaso d'oro, e sulla fronte portava scritto Mistero. E l'angelo gli · disse: - Perchè stupisci? io ti dirò il mistero della donna e della bestia che · la porta, e che ha sette teste e dieci corna. Le sette teste sono i sette colli · sopra cui ella è posta: le acque che tu vedi, sono i popoli, le genti, le · favelle: la donna è la gran città, che regna sopra i re della terra. Tutte le · nazioni furono sedotte da' suoi prestigi : i mercadanti della terra si arricchi-· rono degli eccessi del suo lusso; essa si elevò nell'orgoglio suo e tuffossi · nelle delizie, dicendo in suo cuore, Io son regina, e mai non cadrò in · lutto: e divenne una Babilonia madre delle fornicazioni e d'ogni abominio. e inebriò i re della terra col vino della sua prostituzione, e nella stessa · coppa fece bevere tutti i popoli del mondo. Dai quali comperò preziosità. · ed essi esclamarono: Qual città fu mai pari a questa? Ma guaj a lei che s'ubriacò del sangue de' santi, del sangue dei martiri di Gesù. I merca- danti della terra gemeranno e piangeranno sopra di essa, perchè non fia più · chi compri le loro merci, le merci d'argento e d'oro, di pietre, di perle, di · bisso, di porpora, di seta, di grana, d'ogni sorta legni odorosi, e mobili · d'avorio, e gemme preziose, e rame e ferro e marmo, e cinamomo ed · incenso, vino, olio, fior di farina, biada, bestie da carico, agnelli, cavalli, · carri, schiavi ed anime d'uomini. In un giorno le verrà lutto e morte, fame · e incendio, perchè forte è il Signore che la giudicherà · 8.

Che vediamo dunque a Roma negli ultimi suoi tempi? sul trono un fasto imbelle e anervante; austratori che si disputano le provincia estaza saperle difendere; confische e procedure moltiplicate dai sospetti; le pubbliche cose in mano di schiavi, di stranieri, d'eumachi; cortigiani che rinterzano intribiji vescovi in file e estisma tra sè; provincie qualui perdute, quali in tentenno; gli eserciti composti di barbari soldati, comandati da barbari generali; decurioni per foraz; magistrati che procurano, come nei natiragi, raccogliere qualche brano di potere e di ricchezza; molti ribellatisi alle leggi, che fanno guerra alle vie e ai campi; un plebe ignorante, scostumata, increme, che oppressa da sciagarue, pretende dall'avvenire ciò che questo non le potrebbe dare, e con odio sovente ingiusto trabalza quelli che con inconsiderato entusiasmo elevò filiche, cadata nella prostrazione d'anino che consservato

gue alla servità ed alla disturnità dei mali, guarda impassibile lo sfasciarsi d'un ordine di cose che nè teme nè ana, e, per soltrarsi ai mali incaltanti, desidera fin i disastri gravi ma passeggeri della guerra. Pertanto l'impronta degli ultimi anni dell'Impero è la vigliaccheria; è una personalità inerte, a cui le irruenti sventure non sirtupano che querele, e del passato non ritiene se non un residuo di idee pagane, che rende necessaria la distruzione di quel cadavere, la cui unterfazione avrebbe appessato la terra.

A distruggerlo venivano i Barbari. La Germania era divisa fra cento popolazioni, da nessun legame od interesse congiunte nell'impresa; e non appena le aquile latine aveano fitto in una l'artiglio, una nuova sottentrava con integre forze e diverso metolo di guerra; sicchè per quattro secoli, da Basilea sino alle foci del Reno e del Bambaio, durarnon apperte ostilità o paca armata, nè le guerre profittavano ad altro che a respingere l'assablo. Ma ormai che le guerre profittavano ad altro che a respingere l'assablo. Ma ormai che irrompevano, o per naturale desiderio d'avventure e pericoli, o per avidità di preda, o per vendetta, o per impulso d'altri Barbari, o per sollecitazione d'alcun ambizioso?

Que' Germani venivano tutt'animo e spiriti guerreschi, colle virtù domestiche, e coi vizi della forza. Capi eletti per merito e nel fiore dell'età servivano di raffaccio agli accidianti augusti: le assemblee generali sotto cielo aperto, agl'intrighi de' gabinetti romani; gli eserciti ignudi e baldanzosi, alle truppe comprate e insofferenti della disciplina : i Germani robustamente sistemati nelle loro tribu, ai Romani svigoriti dallo spegnersi del patriotismo; il governo semplice e spicciativo di quelli, ad uno di fiscali e legulej, al quale, come al vampiro, non rimaneva fiato se non per suggere il sangue. La brutalità barbarica era meno obbrobriosa che non l'affinata dissolutezza de'Romani che aveano abusato di tutte le dottrine, di tutti i godimenti: que' caratteri vigorosi sapeano obbedire, sapeano sacrificarsi, possedevano istintivamente quel sentimento d'onore che l'antichità classica non conobbe, e di cui il cristianesimo dovea poi valersi per formare la coscienza pubblica, e costituire l'obbedienza ragionevole. I Germani agognavano acquistare una patria: i Romani non curavano difendere la propria. Fra i primi le donne stimolavano al valore ed alle imprese; le nostre svogliavano dalle pubbliche cure, talvolta ancora tradivano, come dicesi che la moglie di Stilicone invitasse Alarico, Onoria conducesse Attila, Genserico Eudossia, Quelli erano animati da religione sanguinaria, che assegnava il paradiso in premio delle stragi: questi divisi tra una voluttuosa che sfasciavasi, e una nuova che, avendo il suo regno in altro mondo che questo, insegnava ad offrire la guancia sinistra a chi la destra avea percosso.

Il popolo di Marte come potea ritardar la sua caduta altrimenti, che col ricascare l'elemento suo primo, la forza. Tanto si vide allorchè sodette a capo dell'Impero una serie di prodi, cresciuti fra l'armi e sollevati dal valore: ma i più, giunti alla porpora, deponevano l'usbergo, o ignari d'ogni altro studio fuor della guerra, mandavano a precipizio l'amministrazione. Nell'esercito cernito per forza, la disciplina, nerbo di Roma, pervettivasi; si voltaragionare l'obbedienza: era bisogno di trasportare le legioni su remoto confine? ricusavano, pronte a salutare augusto il primo che promettesse riposo
e donativi; lagnavansi del poso delle armadure, e prima la corazza, po il resetelto vollero deporre; preferivano il comodo dei cavalli alla fermezza della
fanteria; cessarono di fortificare ogni volta gli accampamenti, sicché esposii
sonza difesa, più non potervono conidiare che nei turpi passi della finga.

Che se ancora il desiderio di passare dalla classe degli oppressi in quella degli oppressori faceva ad alcuni desiderare la condizione di soldato, in cui potessero saccomannare le provincie, esigere lauti donativi dagli imperatori, deporli e crearli a talento, cambiossi il caso dopo Diocleziano e Costantino. quando una regolata gerarchia ridusse l'esercito alla vera sua natura di macchina. Allora il fasto della corte attribuiva i titoli della milizia a chi avesse. non meritato in opera d'arme, ma prestato servigi al principe ; sicchè trovossi più comodo intrigare in palazzo che combattere sul campo: ogni gloria era riservata all'imperatore; dal talento di questo gli onori e le dignità. Nulla dunque allettava alla pericolosa e non necessaria carriera dell'armi; e tanto meno dacché, forse per impedire le frequenti sedizioni. Gallieno escluse i senatori dal capitanare eserciti. Allora i patrizi infingardirono, e fuggendo dall'Italia. s'andavano a rimpiattare nella Macedonia, nella Dalmazia, nella Tracia, per sottrarsi alle dignità e alla milizia che recava gravissimo peso e scarsi onori. Il popolo minuto rifuggiva dal servizio a segno, che per sottrarsene molti si amputavano il pollice 9.

Quando Italia fu invasa, non si trovò chi ostasse: Silicone offri due moed d'ora a qualunque schiavo s'arrolasse, mentre un tempo costoro venivano accettati appena in pericoli stringentissimi: città folte di popolo emunite resistettero solo qualche istatet a hande di scorridori, iguari dell'arte degli assedi, e incapaci di perseverarea du l'impresa. Inetti a resistere coll'arrui, i figli di quel Camillo che volca la patria salvata col ferro non coll'oro, chetano i nemici a danaro, prima palliato col nome di soldo, poi preteso apertamente siccome ributo. L'Impero ne restava sumuto, e costretto a gravare più sempro i sudditi, mentre i nemici se ne rifacevano, per tornare più vigorosi a nuove pretensioni, perduto il rispetto che ispira una nazione domabile sol dopo lunga resistenza. Che se quel soldo fosse tardato o disdetto, i Barbari venivano a ripeterlo colle armi, più baldanzosi quanto più i provinciali divezzavansi da queste.

Fu dunque forza rimetlersi affatto a braccia straniere: riempiute le schiero di cosi fatti, anche il comando se ne affidò a Barbari, che per tal via ascesoro alle supreme magistrature. Grandi capitani ne trasse Roma, non mossi però da carità di patria, o da quel sentimento che è patre del vero coraggio, bensi da cupidigia di tesori e di gradi, o da ambiziose gelosie; Romo sommovea i Vandali e i Goti per contrariare Stilicone; questo lascia-

vasi fuggir di mano i Goti perche non si cessasse d'aver bisogno di lui; Ezio non esterminava. Attia per impedire gi l'incremeni di Torrismondo, Gi'imperatori non poteano riporre piena fiducia in eroi prezzolati: i cortigiani invidiavano ed aborrivano cotesta gedia, potente solo per le spade: la vanilà l'almasi teneva oltregiata della superiorità di quelli che continuava a chiamare barbari: è Stiticone, Ezio, Romano, Nigidio cadevano sotto al pugnale di maligni enunchi o d'emuli inhelli.

Eppure a svecchiare l'Impero, o almeno a difenderio da nove invasioni, unico partito sareble sato il fondere i Romani co Goi, gente da gran peazo abituata agli ordini de' Romani, Ira cui o presso cui viveva, non isnervata dai vizi della civilià, e capace di riceverne i vantiggi, come ne fanno prova iregni dove si pianto. Ma da una parte vi si oppose l'antipatia nazionale, inaspirita dai disaccordi religiosi; dall'altra la sleele politica credeva sottieneza d'accorgimento il seminare zizzania fari apposita saltiori; coi violare i patti e con turpi tradimenti gl'irritava, e toglieva la possibilità d'onorevoli accordi.

Disgustati, essi rivaltavansi contro quelli che dianzi avaeno difiesi; tonando d'aver servitio nelle logioni, rivelavano le ricchezze e le delizie de'paesi romani, e la facilità di conquistarli; e ricomparivano più baldanzosi e più forti. Al crescere del pericolo seenavano i mezzi di riparari; goni provincia e li Barbari invadono, c'essano le contribuzioni di generi e d'unomini all'impero; si ritirano dalle frontiere le guarnigioni e i magistrati, abbandonando le antiche conquiste agli assalitori o da se stesses. Allora si scioglie il solo legame che unisce a Roma i varj municipi; e 'bulti si smembrano senza un pensiero al bene del corpo, al quale erano appiecienti, non congiunti. Solo in governi federativi, o dove le liberta provinciali sono profondamente radicate no'costumi, le nazioni possono sussistere anche con un governo debole, e fin senza governo: qui inverce erasi voluto ridurre ogni cosa al centro, e sfasciavasi l'intero corpo quand'era minacciato il capo.

Qualche imperatore s'avvisò di riscontere il patriolismo coll'avventurane, fra quello scompiglio, alcini elemento di libertà; il diritto di tener armi, levato dall'ombreso Augusto, fu restitutio ai sudditi "G. Graziamo esorto le provincie a formar assemblee, ove discutere sopra oggetti di pubblico interesse, non impedite o ritardate da verun magistrato 1º; 10 norio sugerci perfuno una specie di governo federativo che raccogliesse quei divisi, ma miuma provincia o città ne approfitto 1º1: tanto al sentimento affatto locale di quelle società riusciva incomprensibile e repugnante il sentimento dell'unione. Pertatuo ciascono, uomini e corpi, restringendosi in se stessi, non rimase chi difendesse l'Impero: il Barlari lo sovertirono a loro vogli, incheri risoloscor d'aboliri.

- " (1) Lupus est homo homini, non homa, quom qualis sit non novit. Platto, Asinaria, m. 4.
  - (2) Ubi solitudinem fuciunt, pacem appellant. TACITO.

(5) Il notire Gravita è uno del print che ricossora il merito delle compiste ressuae, attacide pose, e Gerene sosseme che in noturn da las appide l'Imperie, sopria la babarie, e l'interesse del popoli rezzi esigni serio sottomesta a dominazione intelligente. Ora in dominazione di tione (del ti Gravina, Origo print cristita, i de los sotti gastas pertito in ordice at l'amost (delle i Gravina, Origo print cristita, i de los sotti gastas pertito in ordice a l'amost (delle i mante dell'ususais), non loglica ai visti ficiale la faccità di fare il mule; impossera serio a quei solo des priedrivasso miscientessa selvagia al vivere sociale; mentre d'orrei e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale; mentre di creci e ad dirit popoli civil permettes di vivere sociale.

(4) Have est quas in gramitim victos, que solo recepis, Ilmanuamque genus command nomine froit, Mairiu non domine riba, cierceque voceris Quem, domini, necupius pio longinqua recemis. Huju professio debenus meribus omnes Quod, rebis patriis regionidus, nétter hospes... Quod cuesti gens usua tumus.

CLAUDIANO, Cons. Stilleonis, 11, 450.

Anche Plinio maggiore conobbe l'efficiesi civilizative dell'unità romana e della lingua: Omnium terrarma diumen nedem et paran, nunies Deian electa, que aparas comprepert imperia, rituaque millieri et lo populorum discordu pranque lingua termonia commercio contuctuale colloquia et humanilatem homini duret, breviterque una cancturum gentium in toto orbe patria foret. III. 6.

- (5) Filia curialis, si genitalis soli amore neglecto, in olia voluerit nubre civitate, quartam max omnium facultatum suarum ordini conferat, a qua se alienari desiderat. Nov. Major., 17.
- (6) Vedi il nostro Can, xxvu. Il --- decadimento personale dell'Impero non potrebbe più al vivo ritrarsi di quel che fa Salviano, De gubernatione Dei, v. 5. 8: Inter hac vastantur pauperes, viduagemunt, orphant proculcantur, in tantum ut multi corum, et non obscuris natatibus editi, et liberaliter instituti, ad hostes fugiant, ne persecutionis publica afflictione moriantur; quarentes scilicet apud Barbaros romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt. Et quamvis ab his, ad quos confugiunt, discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiom, ut ila dicam, corporum atque industarum barbaricarum fatore dissentiant, malent tamen in Barboris pati cultum dissimilem, quam in Romanis injustitiam servientem. Ilaque passim vel ad Gothos, vel ad Bagandas, vel ad alios ubique dominantes Barbaros migrant, et commigrasse non paraitet. Malunt enim sub specie a captivitatie vivere liberi, quam sub specie libertatie esse captivi. Itaque nomen civium romenorum, aliquando non solum magno astimatum, sed mogno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur, nec vile tantum, sed ctiam abominabile pene habetur. Ecquad esse majus testimonium romana iniquitatis potest, quam quod plerique et honesti, et nobiles, et quibus romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen romano iniquitatis crudelitate compulsi sunt, ut nolint esse romani? E poco avanti : Ubi , aut în quibus sunt , nisi în Romanis tantum , here mala ? Quorum înjustitia tanta, nisi nostra? Franci enim hoc scelus neschunt; Hunni ab his sceleribus immunes sunt; nihil horum est apud Vendalos, nihil horum apud Gothos. Tem longs enim est, ut hac inter Gothos Barbari tolerent, ut ne Romani quidem, qui inter cos vivunt, ista patiantur. Roque unum illic Romanorum amalum votum est, ne unquam cos necesse sit in jue transire Romanorum. Una et consentiens illio romano plebis oratio, ut liceat els vitam, quam agunt, agere cum Barbaris. Et miramur. si non vincantur a nostris partibus Gothi, cum malini apud eas esse quam apud nos Romani. Itaque non 'solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, sed, ut ad eos confugiant, nos relinquunt.
  - (7) 6il scrittori ecclesiastiei mostrano ben altri sentimenti verso gli Unni d'Aitila e i Vandaii di Genserico.
    - (8) Apocalissi, cap. XVII.
    - (9) ARRIANO MARCELLINO, Hist. Xv.

(10) Singulos universoque nostro menemus edicto, ut, romoni roboris confidentis, ex animo quo debeni propria defensere cum suis adversus hostes, ai via expertit, solve diceptina publica, servata-que ingeneitatis modestia, quidus poiserria armis, nostrague provincias ac fortunas proprias, fideli compiratione et juncio umb ne heamine. Costiluz, di Valentiniano III del 450.

(41) Sive integra discress in commune communers, sive singular inter se voluerint provincia convenire, nullius fishicia potentale tractatus utilisati comm congrussa differentes; nece provinciae rector, can providena vicariar potentati, aut ipse aliam prafectura derestum entimet requirendum. Costituz. del 382.

(12) Costituz. del 418.

### CAPITOLO LVII.

# Ultimi imperatori.

Gl'imperatori stessi, inetti a sostenerlo, davano il crollo all'Impero. Valentiniano III, trionfante senz'aver combattulo, si scapestrò dopo la morte seo di Placidia; e preso in odio ed in sospetto Ezio, salvatore dell'Impero, ad istigaziono del suoi cunuchi gl'immerse in coure quella spada che mai non avea saputa impugnare contro del Barbari. Con pari villà furono assassinati gli amici del patrizio: al quale, come all'uomo che soccombe, furono attributi ambiziosi disegni, accordi coi nemici, macchinate tivolto. Vili che applaudissero all'imperiale assassino non mancarono; ma un Romano osò dirgli: — To facesti come chi colla sinistra si amputasse la destra .

A scorno della virtuosa moglie Eudossia, Valentiniano lasciviva fin sopra le dame principali. La moglie di Petronio Massimo, rico senatore di casa Anicia, gli resistelte; ma un giorno al giuco l'imperatore vinse a costui l'anello, e di questo si viabe por mandar a chiamare la casta donna în nome del marito, e se ne sbramò. Massimo propose tergere l'oltraggio nel sangue, e de fedeli di Etalo; improvidamente accolli fra le guardie imperiali, gli pressatarano il braccio per scannare Valentiniano. Massimo no durò faica a eriestatore in marca valentiniano. Massimo no durò faica a eriesta del conserva del mondo del mondo più no rea capace di rinforire l'Coll'amico Fulgenzio, al cadere di giornate tempestose e di notti insonni, esclamava: — Fortunato Damocle, il cui recno comincio è fini nel varzao istesso!

Volle puntellaris sal trono coll'impalmare a sso figlio Palladia, primogenita dell'ucciso imperatore; ed egli stesso, mortagli la vituosa donna, menò a forza la vedova di Valentiniano. Costei, per vendicare sè ed il marito, si dirizzò al terribite Genserico, che, con robusto armamento di Vandali e Alani, dall'Africa sabreò alla foce del Tevere. Massimo rimase ad aspettarlo con 12 26m. una freddezza che non era coraggio; ma dal popolo fu tolto a sassi, e gettato nel Tevere.

Tre giorni dopo, Genserico era alle porte di Roma, la quale, sapendo sassasinare, non difendersi, fimitavasi a piangere ed orare. La religione di muovo la copri col suo manto; e Loone papa che l'avea schermita da Attila, usci col clero in processione, e coll'autorità d'uomo venerato e colla santità del ministero indusse Genserico a risparmiare le stragi e il fuoco; del resto tutto fia abbandonato ad un saccheggio di quattordici giorni. Al tempio di Giove in Camioldocito fio talotti ni tetto di bronze dorata, salvandone nerò le

statue dei numi e degli eroi. In quello della Pace aveva Tito deposti gli arrodi del culto giudatio, la tavala e il settemplice candelbro d'oro; e questi pure furono rapiti. Nè le chiese cristiane restarono immuni; e le ricchezze sfuggite ad Alarico vennero accumulate sulle navi africane, che parevano vendicosta relarigine. Eudossa intelesina, avanzatasi inconto all'invocato liberatore, si vide strappar di dosso le gioje, e con due figliode fu imbarcata fra migliaja di estàvia; scelli per hellezza o vigoria. Prospero venlo portà a Cartagine le prede e le persone, alle quali alcun ristoro diede il vescovo Doograzia, rico-verandole nelle chiese, soccorrendole cogli ori di queste, e coi conforti che acrità sola conosce. Il poeta Paolino, allora vescovo di Noia, couverti in que-sto pio uso tutte le ricchezze ecclesiasticite; e nulla più restandogti, per ris-cattare il figliono d'ura vedova, diede eskivas os estesso !

Anche da altre parti i Barbari irrompevano, e le provincie scolevano il giogo di Roma. Franchi ed Alemanni procedettero fino alla Senar; alle coste portavano assalto i Sassoni; i Goti aspiravano a durevoli conquiste. A frenare costoro, Massimo aveva destinato Flavio Avilo, nolale d'Alvergna, che in sua giovinezza attesa elle lettere e al diritto, combatte a fianco di Ecio, nerito d'essere prefetto al pretorio della Gallia; poi dal ritto villereccio presso Clermont chiamato generale della fanteria e cavalleria, non si ricusò al bisogno della patria, tene in rispetto i Barbari, ed egli medesimo ando a trattare con Teodorico Il re dei Visigoti. Costui, udita la morte di Massimo, esibi assistere Avilo per succeptigi; e Roma el l'Italia nol poterono ricasare, solo pregan- 10 tugti dolo a por sua sede nell'antica capitale del mondo.

La virti di Avito non resistette alle blandizie d'un grado, cui, perduta la potenza, restavano le seducenti suntià; e moli imariti inimico. Lo sonotento non tardò a prorompere; e il senato, che uella debolezza degli augusti aveva ricuperato alcuna autorità, pose in campo il suo diritto d'eleggere l'imperatore. A nulla però sarebbe riuscito se non v'avesse data appoggio il conte Ricintero, uno de principali comandatti del Barbari ausiliari in Italia. Distrutte sessanta gales vandale nelle acque della Corsicia, era costui stato situtto liberatore d'Italia: del quale trionfo imbaldanzito, intimò ad Avito di deporre la ses porpora. Questo cerò sicurezza col farsi ingere vescovo di Piacenza; ma quivi s'a tirre pure perseguito dalla vendetta del senato, mentre fuggiva verso la natale Alvergna, mort o fu ucciso.

Alcan tempo vacò l'impero, poi fu conferito a Giulio Valerio Magioriano, de- svr gno di migliori tempi. In voce di coraggioso, liberabe e acorto, sotto Ezio militò de con tanta gioria, da eccitarne la gelosia; degradato per ciò, fu riassunto alta morte di quello, e Ricimero divenuto patrizio d'Italia to costitui generale della cavalleria e della fanteria; e poi d'ebbe in quel grado respinto gli Alemanni che erano proceduti fino a Bellinzona di qua dall'alpi Lepontine, lo collocò sopra un trono, di cui disponeva a suo talento. Dell'etcisione Magioriano fece saputo il senato e l'esercito <sup>2</sup>:— A sostenere il colmo del principato, non per volontà vaita m'accostati, ma per ossequio della pubblica devazione, onde non vivere

• a me solo, e ricusando non parer ingrato alla repubblica per cui nacqui. Or favorite al principe da voi creato, e partecipate con noi alla cura degli affari, acciocche l'impero, datomi per vostra istanza, cresza per le concordi attentioni. La ginstizia varrà al tempo nostro, e la virtù potrà prosperare sotto la tutela dell'innocenza. Nessuno temerà gli spionaggi, che giù da privati noi detestammo, e che ora specialmente condamiamo: delle calannie abbia paura soltanto chi le porti. Col padre e patrizio nostro Ricimero, viginalissimo delle cosse militari, avreno cura di serbare il mondo romano, che in comune assicurammo da esterni nemici e da domestica discordiis. Spero che della elezione nostra voi serberte ta la menorità, quale io, consorte una volta dei vostri pericoli, mi ripronetto senza manco dall'amor vostro; e se il Ciclo m'assista, mi sforzetò, con atorità di principe e riverenza di col·lega, che non abbia a spiacervi il giuditio che dim erceaste .

Il linguaggio costituzionale de' primi anni dell'Impero, disusato da tanto tempo, suona ancora in quest'editto, e per l'ultima volta.

Nelle poche sue leggi Magioriano mostrava i sentimenti generosi e generosamente espressi d'un padre di popolo infelice; che ai mali di questo soccorre ove può, se non altro li compatisce. Le fortune dei provinciali, · attrite dalla varia e molteplice esazione di tributi, e dagli straordinari pesi fiscali., sollevò alquanto depennando i vecchi crediti del fisco: e toltala alle commissioni straordinarie 5, tornò ai provinciali la giurisdizione sulle tasse. I senati minori, cioè i corpi municipali. • viscere delle città e nervi delle repubbliche •, erano tanto sviliti dall'ingiustizia de'magistrati e dalla insaziabilità degli esattori 4, che i cittadini se ne sottraevano coll'esigliarsi lontano od ascondersi. Magioriano gli esorta a tornare, alleggerendone i pesi; e scioltili dall'esser garanti del tributo nel loro distretto, esige da essi soltanto un esatto conto del ricevuto e dei debitori morosi. Ai difensori della città restituisce la tutelare potenza, confortando ad eleggere a quel grado persone incorrotte, capaci e coraggiose di sostenere il povero e combattere il prepotente, ed informar l'imperatore de' soprusi col suo nome ammantati. Provvide anche agli autichi edifizi, o per negligenza crollanti, o che abbatteansi onde avere materiali a nuove fabbriche. All'adultero, confisca de' beni ed esiglio; se tornasse in Italia, poteva esser ucciso impunemente. Nessuna si consacrasse a Dio prima dei quarant'anni; le vedove minori di quest'età si rimaritassero, o perdessero metà dei beni. Annullati i matrimoni disuguali. Di quel che vi si scorge d'eccessiva minutezza, di sproporzionato rigore e di rimembranze pagane, lo scusi la buona intenzione.

Sconfitto Genserico che era slorcato in Italia, Magioriano medilava ricuperare l'Africa; ma non potendo restituire il coraggio e la disciplina nelle 25 legioni, assoldò Barbari, e a capo loro passate le Alpi nel cuor dell'inverno, vinse Teodorico II visiçoto, e lo accettò in alleanza; intanto che negli arsenali di Miseno e di Ravenna faceva allestire navigli, sicchè prontamente ebbe raccolle a Cartagena trecento grosse galee e adeguato numero di sottili. Ms Genserico ridusse a deserto la Matritania, e sorpresa la fiotta mal guata data nel porto, vi fisse il fioco. Magioriano si trovò allora ridotto ad acceltare una tregua, durante la quale accelerò nuovi preparativi: ma gli scontenti prodotti dalle sue riforme toccarono il colmo per la presente disgrazia, e e il sollevato campo l'accise a Vochera.

Ricimero allora ingiunse al senato d'eleggere Vibio o Libio Spyero, oscuro se lucano: poi appeng la inusci incomolo, il tolse di mezzo, e per venti meis poso de su vernô, non assumedo verun tilolo, ma facendo tesvo, armi, allenaze in proprio nome. Protestavano contro la sua dittatra Marcellino ed Egidio. Il primo, letterato e fedele all'antia religione, era stato caro ad Ezio, perseguito da Valentiniano, da Magioriano messo a governar la Sicilia e l'esercito ivi disposto contro i Vandali; dappoi, occupata la provincia della Dalmazia, s'intitolò partirio dell'Occidente, e andando in corso per l'Adriatico, infestava le coste d'Italia e d'Africa. Egidio, maestro della milizia nella Galla, si chiarì nemico agli uccisori de Magioriano, e con forte esercito si rese formidablie: presso Orleans sconfisse gl'impertali e minacciò l'Italia: nè forse Ricimero seppe disfarsene altrimenti che col veleno.

Anche Beorgor re degli Alani era sceso in Italia, ma sotto Bergamo toccò 164 mia sconfilta si piena, che dopo d'allora più non trovasi mentovata quella gente. Genserico, non fiaccato dalla grave età, usciva ogni primavera con grossa flotta dal porto di Cartigrine, e se il piolo gli chiedesso con drizzar la prora, rispondeva: – Dve solfitato i venti, che ci porteranno al lido cui la divina giustizia voglia punire - . Quanto begna il Mediterranco fi infestato da' costui ladroni, quali, non avidi di gloria ma di bottino, suggivano d'affrontare eserciti in campagna, o assaltar fortezze; e sui loro cavalli battuto il litorale e rapione il bello ei bluono, si rimbarevano. Riscimero, sproveduto di forze navali, dovette lasciare che g'Italiani ricorressero alla mediazione dell'imperartore di Costantinopoli.

Questi spedi ambasciatori a Marcellino, che pago di vedersi con tal attoriconosciuto sovrano della Dalmazia, promise retar quieto. Genesicio al ton-trario alazva le pretensioni, e pretendeva che suo cognato Olibrio fosse elevato augusto: ma in vece sua, dopo diuturna vacanza, fia gridato Proropio der Antenio, galata di nazione, uno de più illustri pivati dell'impero Orientale, e genero dell'imperatore Marciano. Mosso da Costantinopoli con molti conti e con piccolo escertito, entrò in Roma trionfalmente; e senato, popolo, federali approvarono la sefelta. Ricimero, che nella vacanza avea continuato da padrone, volle di spossase una sua figlia, e splendidissime celebraronsi le nozze. Antemio, lasciando Costantinopoli, avea ceduto la sua casa per fame un bagno pubblico, una chiesa, un osgizio pei vecchi: pure in Roma bollerò si gli avanza del paganesimo, si gli eretici, e nel foro Trajano rimovo l'antica cerimonia del manomettere i servi colla guanciata, « pronto (diceva il suo panegirista) a seiogliere gli atticiis schia vi farra di movi s'.

Leone imperatore d'Oriente adoprò allora le sue forzo e centrentamila libbre

comply Couple

d'oro per sibrattare da Vandali il Mediterranoe; il patrizio Marcellino, colle sue avia vavezze a corsegiare, li sindò di Sardenar, lassilico, fratello dell'imperatrice d'Oriente, conandava la flotta di mille centredici navi, e più di centomila fra soldali e ciurma: ma Genserico trova ancor modo di gettar le fiamme nella flotta, sicche il que Imperi videro andar col funo un armamento che gia vace aposadi. Basilisco, con appena mezze le navi, fuggi a Costantinopoli; Marcellino si ritrasse in Sicilia, dove cadde assassinato; e Genserico torrò despoto del mare, aggiunta anche la Sicilia al suo dominio, mentre l'Impero perdeva tutte le provincie d'oltr' Alpe.

Hicimero, non trovando Antemio abhastanza Jirjo, si ritirò da Roma a Milano, e intendendosela coi Barbari minacciava guerra civile, se Epifanio vescovo di Pavia non fosse riuscito a conciliare l'imperatore di nome con quello di fatto. Ma il barbaro patrizio covava l'astio; e raccolto un grosso di Borgognoni e di Svevi, negò di più obbodire all'impero groco e all'eletto di quello, e proclamò Antico Olibrio. Questo senatore, della più illustre faniglia romana, avendo sposasta Placidia, lutina figlia di Valentiniano III, vantava ragioni al trono; e come cognato di Genserico, aveva l'appoggio di questo: lasciati gli ogi di Contantinopoli, dove era fuggito da Roma dopo il saccheggio di Genserico, slarcò in Italia, e fu portato da Ricimero verso l'antica metropoli. Il senato e parte del popolo slavano per Antennio, e sostenuti da un esercito goto o gallo, tre mesi resistettero: ma una forte fazione repugnava a quell' impertati per la propera della fode; talche Ricimero prevalse, foce l'impet il impertatore suo soucero, e col saccheggio stalo le milizie.

Poche settimane dopo Ricimero slesso moriva, cessando di sovvertire l'Impero, e lasciando l'escricto al nipote Gondibaldo principe de Borgognoni. Olibrio anch'esso non sopravisse che sette mesi; e l'imperiale corona fu suntra pta da un Patvio Glicciro, non sappiamo quale; poi da Leone imperatore di 
174 Costantinopoli data a Giulio Nepote, successo allo zio Marcellino nella sovranità della Dalmazia. Condottosi in Italia, e quivi agevolmente mutato in veserovo il competitore Glicciro, riconfortò di qualche sperazaa l'Impero cadente,
vicino il Barbari federati, insertò solto Oreste, marciarono da Roma a Ravenna.

178 Fuggi al loro avvicinarsi Giulio, e addicandosi d'un trono che fa meraviglia
come ancora trovasse aspiranti, visse nel suo principato della Dalmazia, ove

Oreste, figlio di Tatullo, avea servito da segretario ad Attila e da sua malasciadore a Costantinopoli. Morto il terribile padrone, ricusò obbedire ai figli di esso ne ai Visigoti; e racotezzio uno sciame dei Barbari che seguivano il Flagello di Dio, massime Eruli, Scirri, Alani, Turcilingi e Rugi, il menò al soldo di Fonna col none consueto di federati, Gl'imperatori per paura e necessità lo contentarono di regali e di gradi, fin a intitolarlo patrizio e generale. Infido ajuto, poichè acquistata autorilà su quella sua banda, come umon sicuro ch'egii era e loro compatrio e vivente al modo siesso, o

quattro anni appresso fu assassinato da due cortigiani di Glicerio.

gl'indusse a schotere l'obbedienza , e gridar imperatore suo figlio Romolo Au- 28 gusto , vezzeggiato in Momillo Augustolo.

Quelle ciurme raccogliticcie, recandosi a vile un imperatore ch'era loro creato, pretendevano facesse ogni loro talento, aumentasse paghe e doni; anzi, invidiando i Barbari che aveano già acquistato ferme stanze nella Gallia, nella Spagna, in Africa, domandarono anch'essi un terzo delle terre italiane. Oreste negò contantarli della domanda; ma essi trovarono chi gliela esaudi. Collega di Oreste nell'ambasceria d'Attila a Costantinopoli era stato un Edecone, il cui figlio Odoacre, senz'altro retaggio che il proprio valore, l'adoprò alla rapina e a servire chi il pagasse, pensando farsi buona parte fra le tempeste d'allora. Errò qualche tempo nel Norico; poi calato nel bel paese, e udito i federati mormorare pel rifiuto d'Oreste, - lo v'accorderò quanto bramate, purchè a me vogliate sottomettervi ». Accorsero a gara sotto le bandiere di 476 esso, che senza contrasto giunse fino all'Adda; preso Oreste in Pavia, lo mandò a morte; avuta compassione o disprezzo dell'imbelle Augustolo, sol notevole per giovanile bellezza, gli assegnò seimila monete d'oro l'anno; e Luculliano, villa sul delizioso promontorio di Miseno, fabbricata da Mario, abbellita da Lucullo con tutte le arti di Grecia, poi gradita campagna degl'imperatori, indi nelle invasioni mutata in fortezza, diveniva asilo dell'ultimo successore d'Ottaviano

A che serviva omai questa dispendiosa dignità d'imperatore? Adunque, sotto dettatura del Barbaro, il senato scrisse all'imperatore Zenone a Costantinopoli: — Non intendiamo continuare più oltre la successione imperiale in \* Islaia; basta la maestà d'ut solo monarca a difendere l'Oriente e l'Occidente; sia dunque Costantinopoli sede dell'impere universale; a tutelare la repubbica romana rimarrà Odoacre, cui ti preghiamo concedere il titolo di patrizio e l'amministrazione della diocesi falica. \* Zenone esitò alquanto, pio consenti; e nel giovane figlio d'Oreste, in ci per bizzarro caso si univano i nomi del primo ree del primo imperatore romano, terminò l'impero d'Occidente, A'fo ami obpo Cristo, 1293 dopo la fondazione della città, 507 dopo che la lattaglia d'Azio vi stabili il dominio d'un solo. Roma avenon governata in prima sette re, poi quattrocentottantatre coppie di consoli, infine settanteri imperatori.

E qui si chiude la storia di Roma: storia la più importante del mondo, non solo per noi, che viviamo sul suolo stesso, e che possiamo ed affacciarda a chi ci chiama nazione molle, e tenercene obbligati ad esser grandi noi-pare, sebbene, in modo diverso; ma anche per le lezioni, di cui l'incremento, il grandezza, il dechino di cess aono fecondi a chi guarda l'uono, e ammira la potenza di lui, meno nelle violenze della forza, che nelle lente conquiste eld diritto. Poi quella storia si mescola a tutte le posteriori, gracchè gli Stati successivi d'Buropa sono romano-germanici, e molti fatti trovano in quella o la spiegazione o l'esempio. E noi credenti e speranti che l'uman genere progredisca imparando e migliorando, noi severi strusthori delle virit romane. nei proclameremo come una delle più belle glorie italiane l'immensa efficacia che Roma esercitò agli avanzamenti di quello.

Dalla rupe l'arpea i Romani guardavansi come una gente privileçiata che non si conosce alenn nodo morale colle altre, tulte barbure, predestinate al ferro de' guerrieri e all'ingordigia de' proconsoli, i quali, tra un parco di schiavi, in una miniera di danari qual è il mondo straniero, procedono come il dio Marle lo progenitore, intimando — Guaj ai vinti - Un popule che non intendeva la proprietà, non la libertà; che disciplinato soltanto per la guerra anche nella pace, lottava node compartiris la preda; che il patrioismo riponeva non lanto nell'amar la propria, quanto nell'odiare le altre nazioni; che gloria facevasi dello sterminio; che unico mezzo di sussistenza considerava la dilapdatione, la rapina, la schiaviti, parve ad alcuni un'il atro che abbominevole, mentre altri ne deducevano fabi concetti di gloria, e il vanto delle guerre ambiciose e de colpi ribusti, e la guistificazione dell'esito.

Ma colla smania o pintiosto la necessità delle conquiste, i Romani arretavano l'indefinito suddividersi dei popoli, introducevano qualche ordine nel caos delle genti antiche; per modo che quelle che prima non si conosceano che per urtarsi e distruggersi, si trovassero strette nell'unità della forza prepotette, poi della legree dell'immistrazione.

In tutta la società antica non si erano vedute fin allora che comunità di pochi, o accidentale aggregazione di molte comunità, dominate da una sola, o pronte a sconneltersi: Roma sola faticò all'opera eminentemente italiana di unire; ed organizzatrice anche al tempo di sua decadenza, colla spada ravvirian elementi disparati; per conservarii introduce unità di governo, principi d'equità, nozioni di diritto; vuole assimilarsi il mondo, impresa mai più lentata, e formare nna patria, una città; allo sfrazionamento de' Commni sostituisca l'idea di nazione; agl'individui surroga un popolo, un popolo re i spezza mille barriere, frapposte alle genti; innesta civiltà dissomigliantissime, sicchi "Uma all'altra profitti. In quell'espansione il Britanno del pari e l'Etopo esi trovarono concitadini; si estesero la lingua, l'arte, la legislazione romana; anzi e' paesi sottoposti quasi d'altra civiltà non ci fu tramandata memoria che della romana; e i Babir di Napoli, i Virì e i Plinj di Como, i Nepoti o i Catulli di Verona, i Severi di Trieste, i Fabj di Brescia, i Sergi di Pola sono romani; come sono inglesi tutti i nomi segnalali mell'Unione americana.

Ma fondere non poteva Roma, essa medesima mancando di quell'unità, superiore alle contingerae umane, nella quale soltanto possono i popoli affratellaris, e costituire una dimastia di nazione, non più regnante per la forra ma per l'intelligenza. La necessità di questo grande eguagliamento non ora predetta dalle Sibille, non l'avvisavano filosofi ne statisti, irritavansi anzi coi Cristiani che la predicavano; sicchè Roma moriva persuasa della propria immortale sovraniti; moriva per la forza, essas che di forza era vissata.

Moriva, ma dopo che, venendo ultima degli antichi popoli, seppe profittare dell'esperienza di tutti, sistemaria col senso legale, sublimaria col cristiane-

simo; moriva, ma un immenso retaggio lasciando all'avvenire. La sua supremazia assicurò il primato dell'Europa sul resto del mondo, giacchè, in qualunque parte essa arrivò, stabili città donde s'irradiava l'incivilimento, e che dapprima fissarono al terreno l'onda dei Barbari, più tardi coi vescovi e coi Comuni poterono frangere la tirannide feudale. I reggimenti municipali, dall'Impero istituiti o regolati, restarono, almeno ne' paesi non occupati dai Longobardi : e sebbene si restringessero a semplice amministrazione, misti ad elementi settentrionali, e vivificati dalle ecclesiastiche immunità produssero i Comuni del medio evo e la più gloriosa età dell'Italia. Già era non solo nata, ma svolta la più parte delle idee destinate a vivere nella società nuova: il primato pontifizio, la solitaria operosità de' monaci, il rinnovamento dell'arte, la lingua vulgare, perfino la scolastica, perfino la filosofia della storia con sant'Agostino. La letteratura latina, per quanto di fioritura breve, più di qualsiasi ebbe durata ed estensione, perocchè si collocò accanto ad ogni altra nazionale, educando i nuovi popoli europei, che tutti ne desunsero qual più qual meno il carattere: l'Omero de' mezzi tempi facevasi guidare da Virgilio traverso al miracoloso viaggio, col quale esordiva al volo delle letterature moderne.

Quell'idioma, universale alla Chiesa universale, depositaria privilegiata della civile del sapere, viejui venira apportuon adl'ignoranza e nelle scarse comunicazioni d'allora; e modificando i prischi dialetti, generò le nuove facelle, che sono un latino corrotto, rigenerato da spirito analitico e flessibile; più locirche se meno messlose, nii limide se meno noceitiete.

Le leggi di Roma, perchè dirette al mondo intero, aveano meno dell'arbittario e del particolare; e in canoni generali dominano i costumi e le credenze tutte; tutti i fatti sociali, tutte le differenze riconducono ad unità di principi; In conseguenza si adaltano anche all'avvenire, e mantenule in prima e modificate nella Chiesa, po introdotte nelle scoole e nella società secolare a dar norma agli atti, alle transazioni, ai contratti, offiriono grandiosi modelli d'ordine e di equità; la legislazione moderna s'affisse al diritto romano come al suo principio, spesso come a suo lesto; man mano che si scioglie dai vincoli fendali, la proprietà lorna a regolarsi alla romana; il nostro ordinamento amministrativo è sittuzione romana acconciata a governi temperati: sebbene sia vero che talvolta quegli istituti divennero ceppi a coloro che non samo ammirare senza volter imitare.

Il concetto di un potere centrale che tutto mova e governi, fu trasmesso da Roma, parte cull'amministrazione sopravissuta, parte nelle ricordanze: i popoli babaria l'ammiravano pur senza forza o sapienza bastante a raggiungerdo; e di esso fu merito se un impero cristiano rivisse sotto Carlo Magno, se alle sfrantumate giurisdizioni feudali riuscirono legisti popolani ad opporre la liberale perchè tutrice preponderanza d'un'autorità suprema.

Così Roma, perduto lo scettro della forza, afferrerà quello del pensiero; dopochè per cinque secoli fu centro dell'unità materiale e della forza politica, lo diverrà della forza spirituale e dell'unità intelligente; papi e imperatori aspireranno alla primazia per memoria di Roma, mentre il servo invocherà nell'emancipazione d'essere dichiarato cittàdino romano, sicchè quella città per huova via tornerà a mettersi a capo dell'incivilimento, in una grande unificazione, che non abolisca le nazionalità particolari, le provincie, i Comuni, mai dia vita alla nazione cristiana, la quale sarà la più civile; e fondata sul dogma dell'egnagianza delle anime, cioè sull'unità d'origine, di redenzione, di fine, più non retrocederà, e nella quale la pofenza che regola i corpi non portà nulla sugli spiriti. Stupendi frutti della romana sapienza, dacchè fa fecondata dal cristianesimo, che cancellando le idee ingiuriose a Dio, cancella pur quelle ingiuriose all'umon.

<sup>(1)</sup> Atto non raro nei primi Cristiani. Nell' Epist. 1 di san Clemente leggiamo: — Motti de' » nostri conoccemno, 1 quali volontariamente si posero in ceppi per redimera altrui; motti, che » si assoggettarono alla schievitò per pascere gil altri edi perazo della vendota libertà.

<sup>(2)</sup> Nov. III , in calce al Cod. Teod.

<sup>(3)</sup> Erano per lo più ottenute da favoriti, che ne abusavano per traricchire colle più sottili ardi. Una ci è nota dalle leggi. Essendosi peggiorata la moneta, pretendeano non ricevere che oco, portante il confo di Faustina a degil Antonini: il che raddoppiava l'aggravio, giacche chi non ne avesse, dovea venire a gravose compostrioni.

<sup>(4)</sup> Nov. 1V, in calce at Cod. Tood.

<sup>(3)</sup> Sidonio, Paneg.

# INDICE

#### LIDDO IV

| , XXX. Augusto. Sistema imperiale                                                                                                                                                                                                                                         | g.          | - 5               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| XXXI. Il secolo d'oro della letteratura latina                                                                                                                                                                                                                            |             | 30                |
| XXXII. Tiberio                                                                                                                                                                                                                                                            | ,           | 78                |
| XXXIII. Un imperatore pazzo, uno imbecille, uno artista                                                                                                                                                                                                                   |             | 86                |
| XXXIV. Prosperità materiale e depravazione morale. Lo stoicismo                                                                                                                                                                                                           |             | 102               |
| XXXV. La Redenzione                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 141               |
| XXXVL Galba, - Ottone, - Vitellio                                                                                                                                                                                                                                         |             | 155               |
| XXXVII. I Flavj                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 162               |
| XXXVIII. Imperatori stoici                                                                                                                                                                                                                                                |             | 173               |
| XXXIX. Gli Antonini                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 184               |
| XL. Economia pubblica e privata sotto gli Antonini                                                                                                                                                                                                                        |             | 196               |
| XLI. Coltura dei Romani. Età d'argento della loro letteratura                                                                                                                                                                                                             | 20          | 213               |
| XLII. Belle arti. Edilizia                                                                                                                                                                                                                                                | >           | 268               |
| XLIII, Da Comodo a Severo, Despotismo militare                                                                                                                                                                                                                            |             | 303               |
| XLIV. I Trenta Tiranni. Diocleziano, Imperatori colleghi, Costituzion                                                                                                                                                                                                     | e           |                   |
| mutata                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 316               |
| XLV. Nemici dell'Impero. I Germani. Costantino ."                                                                                                                                                                                                                         |             | 342               |
| APPENDICE VII.                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 353               |
| Favole intorno a Virgilio                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>    | -                 |
| Favole intorno a Virgilio                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |                   |
| LIBRO Y.  XLVI. II Cristianesimo perseguitato, combattente, vincitore .                                                                                                                                                                                                   | ,           |                   |
| LIBRO Y.  X.IVI. II Cristianesimo perseguiato, combattente, vincitore  X.IVII. Traslazione della sede imperiale a Costantinopoli, Castituzion                                                                                                                             | »<br>e      | 361               |
| LIBRO Y.  XLVI. Il Cristianesimo perseguitato, combuttente, vincitore XLVII. Trastazione della sede imperiale a Costantinopoli. Costituzion del Basso Impero                                                                                                              | »<br>e      | 361               |
| LIBRO Y.  XLVI. Il Cristianesimo perseguiato, combattente, vincitore  XLVII. Traslazione della sede imperiale a Costantinopoli. Costituzione del Basso Imperio  XLVIII, Figli di Costantino. Sistemazione ecclesistatica. L'Arianismo                                     | 3<br>C<br>3 | 361<br>383<br>406 |
| LIBRO Y.  XLVI. II Cristianesimo perseguitato, combattente, vincitore XLVII. Trastazione della sede imperiale a Costantinopoli. Costituzion del Basso Impero XLVIII. Figli di Costantino. Sistemazione ecclesiastica. L'Arianismo XLXI. Gilliano. Riscossa del Paganesimo | e<br>>>     | 361<br>383<br>406 |
| LIBRO Y.  XLVI. Il Cristianesino perseguitato, combattente, vincitore  XLVII. Trastazione della sede imperiale a Contantitopoli. Costituzion del Basso Imperio  XLVIII, Figli di Costantino. Sistemazione ecclesiastica. L'Arianismo                                      | e<br>>>     |                   |

| CAP. | Ll. La coltura pagana digrada, e si amplia la cris |        | pag. | 452 |
|------|----------------------------------------------------|--------|------|-----|
| ъ    | LII. Trasformazione delle arti belle               | <br>   |      | 479 |
|      | Ll11. Miglioramenti e complesso della legislazione |        |      | 482 |
|      | LIV. Impero diviso. Onorio, Invasione di Alarico   |        |      | 515 |
|      | LV. Valentiniano III Gli Unni ,                    | <br>٠. | -    | 537 |
|      | LVI. Sulla caduta dell' impero romano              |        |      | 546 |
|      | LVII. Ultimi imperatori                            |        |      | 564 |
|      |                                                    |        |      |     |

FINE DEL TOMO II,

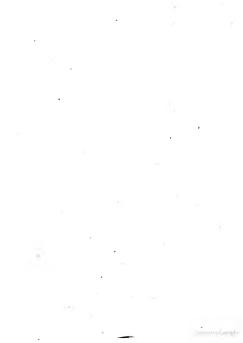



•



